





# DIARII.

DI

## MARINO SANUTO





# I DIARII

DI

# MARINO SANUTO

TOMO XXXVII

VENEZIA

A SPESE DEGLI EDITORI

MDCCCXCIII

DG 678,24 623 A32 1879 V.37

18671 Copy 2

Hop. David car a hay

FRATELLI VISENTINI TIPOGRAFI EDITORI — VENEZIA

L'Edizione è fatta a cura di

FEDERICO STEFANI

GUGLIELMO BERCHET — NICOLÒ BAROZZI

Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Getty Research Institute

## ALLA ILLUSTRE

## SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA

## IN SEGNO DI AFFETTO FRATERNO

GLI EDITORI

D. D,



# I DIARII

# DI MARINO SANUTO

TOMO XXXVII



# DIARII

I OTTOBRE MDXXIV. - XXVIII FEBBRAJO MDXXV.

#### 1524. Die 25 Octubris

Quare dubitasti, Francisce Sforzia? Maximus Iesus Deus aeterno brachio sibi potentissimo et Virginis almae Mariae seraphice odorofice dominii Mediolani tui negociare cum benivolis, in nomine Iesu et Matris suae, et in fine erit bona felicitas tua.

#### AD REGEM FRANCIAE

Ah, Ah! Francisce gallorum rex. He, He! miserabilis horribilis et pessima voluntas tua! tu et exercitus tuus cum vilipendio caderis in confusione tua, lacerati in sanguine vestro et necoripse terra et ferrum erit Italiae tibi Francisce rex gallorum, si oppugnaveris Italiam in hoc tempore 1524, 1525, mala, mala, mala tenebra, tenebrae horribiles super caput tuum, tandem in Italiam fulgur coeleste desolabit exercitum tuum, et in agro in fronte caput tuum ferrum percutiet, in sanguine tuo moreris cum miserabilibus lacrimosis venenosis, et in Gallia uxores cum lacrimis cadent morientur. Francisce rex gallorum felicitas tua ad expugnationem maometanorum et principis eorum, lesus Deus per jetuus est defensio tua, si non oppugnaveris christianos.

v. p. Bernardus p. heremita.

A dì 1 Octubrio 1524. Introno in Collegio 21) questi nuovi Cai di XL, sier Piero Gradenigo qu. sier Marin, sier Lorenzo Orio qu. sier Hironimo et sier Anzolo Morexini qu. sier Antonio; Savii dil Consejo sier Andrea Trivixan el cavalier, et sier Hironimo lustinian procurator, li altri do electi introno per avanti; Savii a terra ferma sier Marco Antonio Contarini da San Felixe, qual mai più ave offitio e questo è il primo, et sier lacomo Corner stato un'altra volta; Savii ai ordini sier Donado Malipiero et sier Bortolomio da Canal, et zà per avanti introe sier Zuan Boldů in loco di uno manchava; li altri do, sier Vetor Soranzo è andato a Roma, e sier Zuan Trivixan qu. sier Vicenzo non ha la etade. Item, Cai dil Consejo di X sier Francesco Foscari el vechio, sier Donado Marzello et sier Bortolamio Contarini.

Vene l'orator di Franza domino Ambruoso da Fiorenza milanese, homo docto e di grande inzegno, qual fa residentia in questa terra, dicendo esser venuto a visitar la Signoria e saper qualche nova, et disse come il re Cristianissimo haria sguizari et lanzinech al numero di 18 mila, sichè sarà potente contra il duca di Barbon.

Vene l'orator dil marchexe di Mantoa per cosse particular.

Da poi disnar fo Consejo di X semplice, iusta il solito, per lezer li soi ordeni et far la Zonta. *Tamen* nulla feno per tante pregierie fate a quelli dil Consejo di X da quelli che voleno esser di la Zonta pre-

(1) La carta 1 \* è bianca

ditta. Et il Principe parloe si facesse provisione; adeo nulla fu fato et fo rimessa a uno altro Consejo.

Et è da saper. Sier Marin Zorzi el dotor, qual intrarà Consier, vol meter la parte di far di novo li Censori, et è ben fato per le grandissime pratiche si fa, che adesso non si atende ad altro.

El reverendissimo domino Antonio Contarini patriarca nostro sta mal et in pericolo di morte, tamen questa notte mioroe, et li fratizenthilomeni che desiderano aver questo grado, li parenti e loro sono su le pratiche, fino quelli sono a l'heremo.

Di sier Carlo Contarini orator a lo illustrissimo signor archiduca di Austria, fo lettere, date a Viena a di 21 Septembrio. Come era stato con soa excellentia per ultimar le materie de confini etc. Par esso Archiduca si habbi risolto, che non li par di far alcuna cosa; ma pur se è qualche diferenza, è contento remetersi nel reverendissimo cardinal Campezo che Legato de fi se ritrova, el qual è dependente di la Cesarea Maestà et aspecta haver beneficii da l'Archiduca, perchè e l'un e l'altro à dil Papa la colation di poter dar li beneficii vacherano sopra il suo dominio. Scrive il suo star li è con poca reputation dil Stado et infructuoso.

A dì 2. Domenega. La mattina non fu alcuna lettera da conto. Ma vedendo li Cai di X le grandissime pratiche si feva per la Procuratia, adeo non si attendeva altro, imo quelli di Collegio, sier Piero Lando consier, sier Luca Trun, sier Andrea Trivixan el cavalier savii dil Consejo si levavano per tempo di Collegio et cussì sier Nicolò Bernardo savio dil Consejo, per andar a procurar, et altri, e non si atendeva a le cosse di la terra, et in chiexia di San Marco palmatim li parenti procuravano etiam di sier Lunardo Mocenigo, sier Alvise di Prioli, sier Polo Capello el cavalier, sier Audrea Magno, sier Francesco Bragadin ch'è Savio dil Consejo, et havendo il Serenissimo con la Signoria terminà di farli tutti questa setimana, videlicet ozi uno, Marti ch'è San Francesco l'altro, et Zuoba ch'è san Magno il terzo. Hor venuti in Collegio ditti Cai di X, maxime sier Francesco Foscari qual è observador di leze, et mandati tutti fuora, restono con li Avogadori, con el Screnissimo et Consieri fino sonà 5 botti di Gran Conscio, a consultar sopra quello se dia far a proveder a le pratiche. Et primo feno una cossa nova, con vergogua di Avogadori di Comun, ch'è sopra le pregieric, in luogo di Censori, i quali sono sier Francesco Morexini, sier Zuan Antonio Venier et sier Domenego Trivixan che davanti li soi ochi si procura e taseno. Hor mandono essi Cai di X per chiesia li capitani dil Consejo di X con uno scrivan per uno a tuor in nota quelli procuravano, adeo tutti, visto questo, steteno bassi; ma poi a l'andar suso Gran Consejo, li fanti di Cai di X con uno nodaro di la Canzelaria erano a le scale acciò niun stesse a procurar, etterminorono tenir le ballote secretissime ozi

Da poi disnar adunca fo Gran Consejo, et fato Procurator di 400 ballote più de li altri sier Lunardo Mozenigo fo Savio dil Consejo fo dil Serenissimo, et alla balotazion fono 1606, et li electi saranno qui sotto. Etiam fo fato 9 voxe, tra le qual do Sopracomiti, sier. Zuan Vetor Badoer fo XL, qu. sier Rigo, et sier Sebastian Pasqualigo fo cao di XL, qu. sier Cosma, e tutte le voxe fo ballotade, et si vene zoso a hore 24, et si andò a tocar la man al Procurator, qual non havia trombe e pifari, come li altri Procuratori Questo sier Lunardo Mocenigo fo dil Serenissimo è di anni . . . . . . , nè mai crete aver titolo di Procurator, par l'è azonto et l'ha abuto. Tamen, ancora son diopinion che questa parte presa di far tre Procuratori, qual lo la contra lixi et fu presa non di molte ballote, sarà causa di meter gran concorentia tra li padri primarii senatori. Et Dio non voglia parturissa qualche cattivo effecto per la 3 Repubblica nostra, perchè solum tre romagnerà et li altri haverano pacientia, perchè pur, quando si feva prima a un a un, solo un romaniva, et li altri stavano in speranza: adesso tre saranno, e li altri Dio sa quando.

In questo Consejo, per Ramusio secretario fo leto il Capitolar del Gran Consejo. El prima li Cai di X andono dal Serenissimo a far zurar la soa Promission, et cussi fo admoniti tutti a venir, a zurar e zurono sopra libri di parte che prima si zurava sul messal, sul Crocefixo, di mantenir il Capitolar dil Mazor Consejo. Et intrate le eletion dentro, acadete cossa notanda: che sier Marco Morexini qu. sier Alvixe da San Cassan, homo di bona discretion, di anni 79 andò senza mettersi alcuna parte in renga et voleva parlar; el qual però prima, andando le eletion dentro, fo dal Doxe, dicendo voleva aricordar alcune cose bone. El Serenissimo li disse: « Vi aldiremo volentiera » et lui crete li havesse dà licentia cne'l parlasse, et cussì andò in renga; ma avanti el principiasse, el Doxe el fese venir sozo e chiamato a la sua presentia, li disse: « Che volè vu dir senza parlar su parte? » Elui disse: « Voleva arecordar bone cosse ». El Doxe li disse: « Vi aldiremo quando volè ». Et cussi non fu altro; ma il Consejo molto mormorò di tal montar in renga.

3 '

| Electi Procurator de supra di la c                                | ,                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| di San Marco, iusta la parte                                      | ?.               |
| Sier Andrea Magno fo capitanio                                    |                  |
| a Padoa, qu. sier Stefano .                                       | 648.1048         |
| Sier Francesco Bragadin savio                                     |                  |
| dil Conseio, qu. sier Alvise                                      |                  |
| procurator                                                        | 824. 818         |
| Sier Marin Zorzi el dotor, fo po-                                 |                  |
| destà a Padoa, qu. sicr Ber-                                      |                  |
| nardo                                                             | 565.1069         |
| Sier Zulian Gradenigo, fo capi-                                   | 100 1100         |
| tanio a Padoa, qu. sier Polo                                      | 462.1186         |
| - Sier Luca Trun savio dil Con-                                   | 0.07 0.20        |
| seio, qu. sier Antonio                                            | 987. 669         |
| - Sier Polo Capello el cavalier, fo                               |                  |
| savio dil Consejo, qu. sier                                       | 951. 698         |
| vetor                                                             | JJ1. 0J0         |
| a Padoa, qu. sier Antonio.                                        |                  |
| Sier Donado Marzello fo consier,                                  |                  |
| qu sier Autonio                                                   | 376.1257         |
| Sier Francesco Donado el cava-                                    | 0.0              |
| lier, fo capitanio a Padoa, qu.                                   |                  |
| sier Alvise                                                       | 443.1182         |
| Sier Francesco Foscari, fo savio                                  |                  |
| dil Consejo, qu. sier Filippo                                     |                  |
| procurator                                                        | 454.1201         |
| non Sier Vincenzo Capello, fo consier,                            |                  |
| qu. sier Nicolò per contu-                                        |                  |
| matia                                                             | academic address |
| Sier Nicolò Bernardo el savio                                     | 7:1 007:         |
| -dil Consejo, qu. sier Piero .                                    | 754. 907         |
| Sier Andrea Foscarini, fo consier,                                | 437.1218         |
| qu. sier Bernardo                                                 | 401.1210         |
| Sier Daniel Renier, fo savio dil<br>Consejo, qu. sier Costantin . | 554 1119         |
| - Sier Piero Lando, fo podestà a                                  | 004.1112         |
| Padoa, qu sier Zuane                                              | 832. 823         |
| - Sier Lumardo Mozenigo, fo savio                                 |                  |
| dil Consejo, qu. Serenissimo                                      | 1307. 350        |
| non Sier Andrea Trivixan el cava-                                 |                  |
| lier, savio dil Consejo, qu.                                      |                  |
| sier Tomà procurator, per                                         |                  |
| parentà                                                           |                  |
| 606                                                               |                  |
| Reballotadi quattro                                               |                  |
| † Sier Lunardo Mocenigo, fo sa-                                   |                  |
| vio dil Consejo, qu. Serenis-                                     |                  |
| simo                                                              | 1264. 347        |

| Sier Polo Capello el cavalier, fo                      |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| savio dil Consejo, qu. sier<br>Vetor                   | 683. 929          |
| Sier Piero Lando, fo podestà a                         | <b>X</b> 0.4.400m |
| Padoa, qu. sier Zuane Sier Luca Trun el savio dil Con- | 584.1027          |
| sejo, qu. sier Antonio                                 | 793. 817          |

A dì 3. La matina fo pioza alquanto. Sier Lunardo Mocenigo procurator electo vene in Collegio vestito damaschin cremexin di varo, acompagnato da tutti li Procuratori, excepto tre, videlicet sier Zacaria Gabriel amalato, sier Marco Grimani è a Padoa, et sier Antonio Mozenigo, che non vene; siché fono numero 16 et lui 17, et assà parenti, vestiti di seda e di scarlato; al qual il Principe li usò grate parole, dicendo è molti anni che 'l meritava tal grado, ma la condition di tempi l'ha fatto indusiar al presente a esser; con altre assà parole, etc.

Di Roma, di sier Marco Foscari orator nostro, dì 26 et 28 Come a Siena, havendo cazà dil governo Fabio Petruzi, haveano tra loro electi 150 al Conseglio, parte citadini e parte dil popolo e voleno governarsi a comunità, facendo li deputati al governo; e se vol Fabio starvi come citadia, sarà acetado, ma non più tiranizar quella terra. Item, esser lettere di 24 di Zenoa con avisi dil campo soto Marseia dì 17, che erano intrati in la terra 2000 fanti per la via di mar, pur che li volevano dar l'arsalto, Item lettere da Lion di l'arzivescovo di Capua, come a di 19 zonse, e a di 20 parti per Avignon dove si trova la Maestà Cristianissima, et spera tratar le trieve etc. Serive coloqui auti esso Orator col Pontefice: et altre particularità, sicome scriverò di soto.

Et per lettere particular di Marin da Pozo. di 28, vidi: Come il Papa a di 27 fece la festa di San Cosma e Damiano, iusta il solito di caxa di Medici, et si cautò messa in capella. Poi il Papa fè pranso a cardinali et oratori assà honorato, con musiche e soni; ma non simile pranso a quello feva in tal zorno papa Leone. Pransò 9 cardinali et questi oratori, Portogallo, Venetia, Fiorenza, Ferrara et Mantoa. Item, il Papa ha totto uno monasterio di San Hironimo di frati di San Francesco observanti, i quali li ha mandati ad habitar a uno altro monasterio dil suo ordine, e lo vol dar a lo episcopo olim de Chieti e li altri cortegiani, che hanno fatto una riegola nova; il qual loco è apresso il palazzo dil cardinal Farnese, ma è troppo in la terra, che a voler far vita quieta vorebbeno habitar più lontano di le 4 zente. Et za 8 over 10 anni ditti frati cazono di ditti monasteri li Conventuali, e hora è sta scaziati loro; però niuno dia far ad altri dispiacer.

Introno li Cai di X in Collegio e terminorono non far ozi il suo Consejo, lassar che sieno electi questi Procuratori, et poi farano la Zonta per veder quelli potrà esser di Zonta, overo di 9 Procuratori, a la Zonta.

Da poi disnar adunca fo audientia publica di la Signoria, et piovete quasi tutto il zorno e fo gran vento.

El reverendissimo Patriarca nostro sta a l'usato la sua egritudine etica, et si procura in loco suo; molti frati si meteno a la pruova, etiam prelati, tra li qual il Marzello arziepiscopo di Corfù et il primociero di San Marco Barbarigo. E per far più pregierie, fu fato butar il Pregadi in stampa, sicome si fa li parochiani di le contrade, quando si vol far li piovani.

È da saper. Havendo inteso sier Zacaria Bembo savio a terra ferma che, intrato che sii sier Marin Zorzi el dotor consier a la banca, vol meter di refar l'officio di Censori, lui avanti zoè questa matina fe lezer che 'l vol far li ditti Censori.

A dì 4. Fo san Francesco. La matina nulla fo di novo.

Da poi disnar fu Gran Consejo per far il secondo Procurator, et rimase si r Alvise di Prioli, era il più vechio Consier, qu. sier Piero procurator, el qual poi rimaso è venuto dentro, sentò al suo loco, e ballotà do voxe, fo ballotà che 'l potesse andar zoso con li soi parenti fra li Consier. E levato, tolse licentia di Compagni Consieri e Cai di XL e sul tribunal disse: « Ringratio le vostre magnificentie, cussi quelli che mi ha volesto, come quelli che non mi ha volesto ». Et ussi di Consejo. La sera si andò a caxa tutti a tocarli la man e pur senza trombe. E nota, che compito di ballotar li Cai di X, tutti tre, auctor il Foscari, si levono e andono dal Principe dicendo l' è gran vergogna se inten la le ballote di Procuratori per la terra; e dete sagramento uno di essi Cai ai Consieri e Cai di Xt. di tenirle secrete e cussì al Canzelier grando e altri secretari; e ordinò le polize siano portate nel Consejo di X. Si le notrò aver, le noterò sinon autem, pacientia. Io Marin Sanudo falliti in la Quarantia, ch'è zà anni 39 che vegno a Consejo. Mai più ho tocato a tempo di far Procurator.

Et si andò seguendo il balotar di tutte le voxe, che con questi concoli si ombra presto (sic) e acadete 4 ° che ne la proposta el Canzelier grando non disse di far Conte a Curzola, che l'altro Consejo niun passoe,

e tamen publicò li electi, e fo gran rumor in Consejo; pur fono ballotadi.

## Electi Procurator sopra le Commessarie de citra, iusta la parte presa.

|      | Sier Marin Zorzi el dotor, fo Pode-<br>stà a Padoa, qu. sier Bernardo.  | 684.1012  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | Sier Luca Trun el savio dil Conse-                                      |           |
|      | jo, qu. sier Antonio                                                    | 944. 673  |
|      | Sier Piero Lando, fo podestà a Pa-                                      | FF ( 000  |
|      | doa, qu. sier Zuane . ,                                                 | 754. 898  |
|      | Sier Piero Marzello, fo podestà a                                       |           |
|      | Padoa, qu. sier Iacomo Antonio cavalier                                 | 329.1296  |
|      | Sier Polo Capello el cavalier, fo                                       | 023.1230  |
|      | savio dil Conseio, qu. sier Vetor                                       | 948. 662  |
| 101) |                                                                         | 0101 004  |
|      | Padoa, qu. sier Stefano, per pa-                                        |           |
|      | renlà                                                                   |           |
|      | Sier Michiel Salamon, fo consier,                                       |           |
|      | qu. sier Nicolò                                                         | 501.1133  |
|      | Sier Alvise di Prioli, fo savio dil                                     |           |
|      | Consejo, qu. sier Piero procu-                                          |           |
|      | rator                                                                   | 1055. 552 |
|      | Sier Nicolò Bernardo el savio dil                                       | -         |
|      | Consejo, qu. sier Piero                                                 | 707. 907  |
|      | Sier Antonio Condolmer, fo savio a                                      | 411.1218  |
|      | terra ferma, qu. sier Bernardo .<br>Sier Zulian Gradenigo, fo capitanio | 411.1210  |
| •    | a Padoa, qu. sier Polo                                                  | 465.1165  |
|      | Sier Francesco Foscari, fo savio dil                                    | 400.1100  |
|      | Consejo, qu. sier Filipo procu-                                         |           |
|      | rator                                                                   | 434.1191  |
|      | Sier Francesco Bragadin, fo savio                                       |           |
|      | dil Consejo, qu sier Alvise pro-                                        |           |
|      | curator                                                                 | 808. 795  |
|      | Sier Francesco Donado el cavalier,                                      |           |
|      | fo capitanio a Padoa, qu. sier                                          | 444400    |
|      | Alvise                                                                  | 444.1182  |
|      | Sier Hironimo da cha' da Pexaro                                         | *         |
|      | savio dil Consejo, qu. sier Be-                                         | 424.1182  |
|      | neto procurator                                                         | 424.1102  |
|      | savio dil Consejo, qu. sier Tonià                                       |           |
|      | procurator                                                              | 729. 867  |
|      | Processing                                                              |           |
| 151  | 5 Reballotadi quatro                                                    |           |
|      | Sier Luca Trun savio dil Consejo,                                       |           |
|      |                                                                         |           |

qu. sier Antonio

759. 756

| - | Sier Alvise di Prioli, fo savio dil   |      |     |
|---|---------------------------------------|------|-----|
|   | Consejo, qu. sier Piero procu-        |      |     |
|   | rator                                 | 868, | 650 |
|   | Sier Francesco Bragadin, fo savio     |      |     |
|   | dil Consejo, qu. sier Alvise pro-     |      |     |
|   | curator                               | 663. | 853 |
|   | Sier Polo Capello el cavalier, fo sa- |      |     |
|   | vio dil Consejo, qu. sier Vetor .     | 708. | 818 |
|   |                                       |      |     |

A dì 5. La matina vene in Collegio sier Alvise di Prioli electo Procurator, vestito di veludo cremexin di varo, acompagnato da tutti li Procuratori, excepto il Gabriel e Corner amalati et sier Marco da Molin, sier Marco Grimani e sier Antonio Mocenigo, e altri più di 200 zenthilomeni parenti et altri vestiti di seda e scarlato. Et io Marin Sanudo che per parte di la qu. mia moier son secondo cuxin, non vulsi vestirmi per non far mormorar a la terra. Et il Principe li usò le belle parole; el qual vene per terra a San Marco e udite la messa picola in chiesia a l'altar grando, iusta il solito.

Vene l'orator di Mantoa, con avisi di successi di Barbon, per lettere aute di campo sotto Marseia a dì . . . . . Come haveano rote le mure con l'artellarie, sichè potevano intrar in la terra 20 fanti al trato, et che il socorso intrato fo solum 500 fanti et 30 homini d'arme a piedi. Et par li voleano dar la bataglia. Tamen in fin di la lettera scrive quel messo si partì a di . . . . . dito dil campo, e in quel hora haveano dato a l'arme: chi dicea per darli la battàglia, chi perchè francesi erano parsi in campagna et che si convenivano ritrar.

Vene l'orator dil duca di Milan domino Francesco Taverna, con avisi auti dil suo Duca in consonantia; ma quasi concludeva si leveriano di la impresa di Marseia per esser entrato dentro 2000 fanti. *Item*, che 'l marchexe di Saluzo era venuto di qua potente per voler recuperar il suo Stado, et altre particularità.

Di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator apresso il Duca preditto, fo lettere date a Pizegaton, a dì . . . . . di l'instante. Come erano lettere dì 26 Septembrio di Aste, con avisi che lì era gionto uno veniva di Avignon, partito a lì 14; et dice che alli 12 seguite una dissensione et rixa tra li fanti italiani et venturieri di la Cristianissima Maestà, dove furono alle mano, di sorte che ne restò morti de venturieri più de 140, et de italiani da 15, et vite il Cristianissimo re, quel haveva una gamba fassata. Item scrive di Aste, come a lì 27, che era il giorno sequente, il signor Vicerè era per andar a

Casal di Monferà. Scrive mò esso Orator, che le lettere che furono intercepte l'altro zorno di ditto re Cristianissimo, che andava a Roma al signor Alberto da Carpi, erano zifra in et non si posseno cussì facilmente cavar, ma quello si potè trazer avisoe. Hora hanno cavato meglio la zifra, che dice, che monsignor Memoransin era ritornato di Picardia, et haveva in commissione di la Cristianissima Maestà di far venir verso Lione parte di quelle gente d'arme che erano a quella frontiera di Picardia, et che già esse gente d'arme incominciavano ad gionger verso Machon et Chialone in Borgogna, et che de li non si haveano a partire fino tanto non veniva 6000 sguizari, quali esso Cristianissimo domandava, oltra li altri 6000 che debbeno andare con Sua Maestà in Provenza. Et poi con altre fantarie volea mandar ditte gente alla volta de Italia; et per haver ditti sguizari, era sta scritto a domino Gasparo Sormano, quale è in le parte di essi sguizari per nome di esso re Cristianissimo. Queste lettere intercepte sono di 5. 8 Septembrio, date in Caderosa, scritte come ho ditto per nome del Cristianissimo a Roma alli sui oratori.

Di Viena, di sier Carlo Contarini orator a l'arziduca di Austria vidi lettere di 18 Septembrio particular, drizate a sier Anzolo Gabriel, qu. sier Silvestro. Scrive, come heri a hora di . . . . che non era 30 persone in piaza, fo tandem brusato quel mercadante lutheriano. Et apena si brusoe, che 'l vene più di 4000 persone per tuorlo via dil fuocho, ma non poteno, et era zà brusato: adeo tien che quella Maestà si concita grande odio da li popoli per questo, et tien che un zorno sequirà qualche gran scandolo.

Da poi disnar fo Consejo di X semplice per presonieri, et intrò per un poco i Savii.

Di Parma fo lettere di sier Andrea Navaier e sier Lorenzo di Prioli oratori, vanno a la
Cesarea Maestà, dì 2 di questo. Come haveano
ricevuto la deliberation dil Senato, et cussì col nome
de Dio esso Navaier si partiria per Pisa, dove a Livorno era una barza spagnola su la qual monteria
e tien saria securo pasazo, e lui sier Lorenzo di Prioli,
per esser fiaco di la malatia auta, poi che ha auto
licentia, vegneria a repatriar.

In questa matina in Collegio fo fato una termination a bossoli et ballote, la qual è notada in Notatorio, et a eterna memoria ho voluto notarla qui sotto, qual dice cussì:

### Die quinto Octubris 1524.

Havendo servito la Signoria nostra el dilectissimo nobel nostro Domenego Trivixan cavalier, procurator al capitaneato general da mar senza alcun salario et senza alcuna utilità, è ben conveniente per honor del Stato nostro dechiarir a tutti quanto grato ne sia stato il servir suo in ogni tempo, ita che, apresso la gratia nostra, volemo, da poi che per lui el non ha voluto utilità alcuna, che almeno per memoria di le sue fatiche, le insegne del ditto capitaneato le siano conservate. Et però sia preso, per auctorità del Collegio nostro, che tutte le bandiere dorate fate per la Signoria nostra per la ditta capitaniaria, siano donate alla chiesia di San Francesco de la Vigna, havendone così fatto rechieder, le qual bandiere restino per adornamento de quella, per exempio de tutti quelli che serveno fidelmente il Stato nostro.

De parte 21
De non 1
Non sincere 0.

Fu preso ancora monstrar le zoie di San Marco al cubiculario dil Papa.

6 A dì 6. Fo san Magno primo vescovo di ...., et si varda per tutta la terra. La matina non fo alcuna lettera, nè cosa da far nota.

Da poi disnar fo Gran Consejo per far il terzo Procurator, et fo fato sier Polo Capelo el cavalier, come si vederà di sotto. Et achadete, che per error di chi notò li electi fo publicà solum tolti numero 15 e lassà sier Piero Lando el consier, et veniva primo sier Vicenzo Grimani, unde di novo fo buttà le tessere et vene a questo ordine qui sotto. Et suo fiol sier Filippo e parenti andono zoso et si seguite a compir di ballotar le voxe, e poi si andò a caxa a tocarli la man, dove era soni ditrombe, pifari e altro.

### Electi Procurator di San Marco sopra le Commessarie de ultra, iusta la parte.

| Sier Nicolò Bernardo savio dil Con-     |          |
|-----------------------------------------|----------|
| sejo, qu. sier Piero                    | 748. 869 |
| Sier Piero Marzello, fo podestà a Pa-   |          |
| doa, qu. sier lacomo Antonio el         |          |
| cavalier                                | 330.1256 |
| - Sier Francesco Bragadin, fo savio dil |          |
| Consejo, qu. sier Alvise procu-         |          |
| rator                                   | 825. 788 |

| , robiti                                  | 10        |
|-------------------------------------------|-----------|
| - Sier Polo Capello el cavalier, fo savio |           |
| dil Consejo, qu. sier Vetor               | 1007. 604 |
| - Sier Piero Lando, fo savio dil Con-     |           |
| sejo, qu. sier Zuane                      | 798. 830  |
| Sier Andrea Magno, fo capitanio a         |           |
| Padoa qu. sier Stefano                    | 669. 962  |
| Sier Daniel Renier, fo savio dil Con-     |           |
| sejo, qu. sier Constantin                 | 526.1120  |
| Sier Marin Zorzi el dotor, fo pode-       |           |
|                                           | 631. 974  |
| Sier Antonio Condolmer, fo savio a        |           |
| terra ferma, qu. sier Bernardo .          | 330.1256  |
| Sier Vicenzo Grimani, fo di la Zonta,     |           |
| fo dil Serenissimo                        | 603.1019  |
| Sier Francesco Foscari, fo savio dil      |           |
| Consejo, qu. sier Filippo procu-          |           |
| rator                                     | 395.1227  |
| Sier Andrea Foscarini, fo Consier,        |           |
| qu. sier Bernardo                         | 428.1192  |
| Sier Zuan Miani el Consier, qu. sier      |           |
| lacomo                                    | 464.1164  |
| Sier Michiel Salamon, fo Consier, qu.     |           |
| sier Nicolò                               | 510.1110  |
| - Sier Luca Trun savio dil Consejo,       |           |
| qu. sier Antonio                          | 994. 632  |
| Sier Francesco Donado el cavalier,        |           |
| fo capitanio a Padoa, qu. sier Al-        |           |
| vise                                      | 530.1055  |
|                                           | 00011000  |
| 1557 Reballotadi quatro.                  |           |
| <b>1</b>                                  |           |
| Sier Luca Trun savio dil Consejo,         |           |
| qu. sier Antonio                          | 825. 744  |
| Sier Piero Lando, fo savio dil Con-       | 0.001 111 |
| sejo, qu. sier Zuane                      | 469.1096  |
| Sier Francesco Bragadin, fo savio dil     |           |
| Consejo, qu. sier Alvise procu-           |           |
| rator                                     | 669. 891  |
| + Sier Polo Capello el cavalier, fo sa-   | 3001 001  |
| vio dil Consejo, qu. sier Vetor .         | 864. 696  |
| tio an consejo, qui sier votor .          | 504. VD0  |

Fu fato etiam 9 voxe, tra le qual do Sopracomiti, iusta la parte, et rimaseno sier Hetor Loredan fo Cao di XL, qu. sier Nicolò, qu. sier Alvise procurator, et sier Stefano Michiel fo Cao di XL, qu. sier Zuane.

A dì 7. La matina vene in Collegio sier Polo 6° Capello el cavalier che eri rimase Procurator, vestito di pano paonazo con becheto paonazo, e questo per corotto de la moier, fo sorella di sier Zorzi Corner cavalier procurator, e di la raina di Cipri, morta

zà do anni, per la qual mai vol metersi color. Et era acompagnato da 15 Procuratori, sier Domenego Trivixan, sier Lunardo Mocenigo, sier Alvise di Prioli, sier Alvise Pasqualigo, sier Lorenzo Loredan, sier Iacomo Soranzo, sier Alvixe Pixani, sier Hironimo Iustinian, sier Piero da Pexaro, sier Carlo Morexini, sier Francesco Corner el cavalier, sier Andrea Gusoni, sier Andrea Lion, sier Francesco de Prioli, sier Vetor Grimani et sier Antonio Mocenigo; mancava questi: sier Zacaria Gabriel e sier Zorzi Corner el cavalier, che non escono di caxa per mal, sier Andréa lustinian ha coroto per la morte di sua sorella, sier Marco da Molin et sier Marco Grimani sono andati a Padoa, et poi altri parenti et zentilomini vestiti di seda e scarlato, e sier Filipo suo fiol vestito di veludo negro per la morte di la madre. E fato le debite parole al Serenissimo, tornoe zoso subito.

Vene l'orator cesareo et parloe di novo di le cosse dil duca di Barbon, et per saper qual cossa.

Di Spagna fo lettere di sier Gasparo Contarini orator nostro, vechie, date a Vaiadolit a dì 16 Avosto. Come era zonto li uno orator dil ducha di Ferrara. Item, il Re havia fato provision per via di Napoli di scudi 100 milia per mandarli in campo al ducha di Barbon, et havia 4000 lanzinech preparadi per mandarli a la volta di Perpignan, con ordine, prosperando il ducha di Barbon in la Franza, si possano conzonzer insieme con le zente e a quelle frontiere. Item l'orator di Ferrara domino . . . . . à auto audientia da l'Imperador, dicendo era venuto a scusarsi si fosse stà qualche mala intentione a Soa Maestà. E il Gran canzelier li rispose, che essendo il suo signor subiecto al Papa, prima bisogna che'l conzi le cose sue col Papa, poi vengi a conzarle con Soa Maestà.

Veneno li canonici di Castello a notificar al Serenissimo la morte dil reverendissimo Patriarca, tandem domino Antonio Contarini, qual questa note, parlando, a hore 6 expiravit; et fo ordinato sonar dopio a San Marco e per le contrade, iusta il solito, et posto ordine di far le exequie lì a Castello, dove vol esser sepulto in la sua capella et arca fatta far per lui. Et vi và il Serenissimo, secondo il consueto.

Et nota. Domenica si doveva far la procession 7 per il bià Lorenzo Iustinian primo Patriarca, qual questo Papa à scritto si adori per santo, et di tal procession è revertido in far le exequie al prefato Patriarca.

Questo Patriarca fu creado del 1508 a di 17 Novembrio per il Consejo di Pregadi, et confirmado per

il Pontefice. Era prior di San Salvador di l'ordine di frati....; ha anni 62; vixe Patriarca anni 15, mexi 10, zorni . . . .; era bona persona et devoto. Fece far do capelle in la chiesia cathedral sua, in una di le qual fè la sua arca, dove vi messe del legno di la Croce et altre molte reliquie che al suo tempo fo trovade li in chiesia. Voleva etiam, s' il viveva, far la fazà di la ditta chiesia. Questo si faticoe molto in reformar li monasteri di monache, vestiva dil suo habito di bianco e col manto negro, non viveva pomposamente, ma più presto positivamente. Ha fato far dil suo una capella a San Salvador, dove si ha fato meter di sopra di musaico, et fo quello che fè ruinar la ditta chiesia per rifarla, come si fa al presente. È stato amalato zorni 17, venuto da Miran, dove il Patriarca ha uno palazo. Morto quasi da etico, parlando, dicendo: « Dio vuol che muora e son contento ». Questo Fevrer passado fece il suo testamento, lassò commessarii suo fradello sier Piero Contarini fo avogador qu. sier Alvise da San Patrinian, et alcuni preti di Castello, videlicet . . . . , . Lassò ducati 700 a la chiesia di Castello, 300 a San Salvador, 300 a Santo Antonio, et 300 a la Madonna di Treviso. Et volse immediate morto li fosseno dati tra contadi che l'havia et debitori etc. Item li soi libri tutti lassoè al monasterio di San Salvador. Item lassoe 16 mansionarii; videlicet fece a Castello 4 canonici di più, et con il voler del Papa, ai qual lassoe all'anno ducati 25 per uno e l'intrada havia a questo deputà, et 4 sottocanonici con ducati 16, 4 preti con ducati 8, 4 z . . . . . con ducati 4, et la caxa di bando, qual in vita comprò alcune caxe a Castello a questo effecto. Non lassò alcuna cosa a suo fradello, nè ad alcun altro parente.

È da saper. Zà 8 anni il Serenissimo in barca pi- 7° cola a hore tre di notte andò a visitarlo, era suo amico, et la sorella del Serenissimo madonna Maria Malipiero fo moier di sier Zuan Paulo Gradenigo, è stata sempre a la sua cura in patriarcado con altre so' parente.

Et inteso questa mattina la morte preditta, qual però di ora in ora si aspectava, unde li parenti di molti frati et prelati si messeno a procurar quelli di Pregadi, et fo ditto do seculari si voleano far nominar, videlicet sier Daniel Renier fo savio dil Consejo et sier Lorenzo Bragadin fo capitanio a Brexa; e di questo tutta la terra era piena, ma fu cosa levata e non fu vero niente.

Da poi disnar fo Pregadi, per far nomination di Patriarca, et steteno fino hore do di notte, et tolti numero 36 a ballotar rimase fra Hironimo Querini qu. sier Domenego da Santa Marina, di l'hordine di san Domenego dei frati predicatori, di età anni..., e fu sotto domino Christoforo Marzello arziepiscopo di Corfù qu. sier Antonio, qu. sier Jacomo da san Tomado, qual è a Roma, persona doctissima et di vita exemplar, 7 ballote. Et il Pregadi non volseno far prelato, acciò non stesse a Roma et con tempo il patriarcà andasse in comenda, et fo ben fato.

Et nota. Dal 1451 in quà, che fo fato primo Patriarca il bià Lorenzo Justinian, el qual era vescovo di Castello prima, et è stato patriarchi numero .... et prima vescovi di Castello 51, sicome etiam apar in la sala in patriarcà fata dipenzer per il prefato Patriarca defunto. Hor questi sono li Patriarchi:

1451 Lorenzo Justinian canonico regular di san Zorzi di Alega.

1455 Mafio Contarini canonico regular di santo Spirito.

1460 Andrea Bondimier canonico regular di santo Spirito.

1462 Gregorio Correr protonotario apostolico, eleto, ma non intrò.

1465 Zuan Barozi episcopo di Bergamo, fato per il Papa.

1466 Maffio Girardo di l'ordine camalduense di san Michele, fo cardinal.

1492 Thoma Donado di l'ordine di predicatori di san Domenego.

1504 Antonio Surian monaco di la Certosa et prior.
1508 Alvixe Contarini canonico regular di san Zorzi d'Alega.

1508 Antonio Contarini prior a san Salvador, canonico regular.

È da saper. Prima che fosse tolto il scurtinio, fu posto parte per i Consieri, Cai di XL e Savii, atento la merte dil reverendo domino Antonio Contarini patriarca di Veniexia, sia fata denomination di uno nobele nostro da esser nominato al Pontefice, et scritto a Soa Beatitudine per la confirmatione, el qual debbi far residentia in questa terra per governo dil clero, ut in parte. Ave tutto il Consejo. Et è la forma che si suol meter al far di Patriarchi.

Da poi fo nominati numero 38, et perchè fo tolti do, quali erano naturali, videlicet don Eusebio di Prioli qu. sier Piero, qu. sier Beneto di l'ordine calmalduense, abate di santa Maria di le Carzere sotto Este, et don Anzolo Moro qu. sier Alvise, qu. sier Gabriel monaco in santo Andrea di Lio di l'ordine cartusiense, vene diferentia fra li Consieri se

doveano esser ballotadi per esser bastardi; chi dicea de si, et chi di no; tamen di questo non è leze alcuna. Unde ballotono tra li Consieri et fo 3, et 3. E atento sier Marin Zorzi dotor e sier Lunardo Emo consieri erano cazadi, l'uno per il Zorzi tolto, l'altro per domino Christoforo Marzello suo zerman cuxin, fo tolto do Capi di XL in loco suo, sier Piero Gradenigo et sier Lorenzo Orio, perchè sier Anzolo Morexini era cazado per uno Morexini tolto, e cussi ballotono e fo 3, et 3. Unde bisognava meter parte per viam declarationis al Consejo, et visto sier Andrea di Prioli el dotor, fradello dil Prioli qual è Proveditor sora la sanità, andò a la Signoria dicendo non voleva fusse posto la parte, perchè la si aria persa, et cussi etiam quelli del Moro non volseno, sichè non fo ballotadi; e mai in . . . . . scurtinii è stà fato di Patriarchi è stà ballotado alcun bastardo, ne alcun popular. Et il scurtinio de li electi è questo posto qui avanti:

Scurtinio di Patriarca di Veniexia, in luogo dil reverendo Antonio Contarini, a chi Dio perdoni.

| Venerabile domino don Hironimo Morexini qu. sier Battista, da Lisbona, canonico regolar in santo Spirito, fo |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| prior di san Michiel di Padoa                                                                                | 52.155 |
| Venerabile domino don Paulo Justinian                                                                        |        |
| di l'ordine camalduense, qu. sier                                                                            | 75 122 |
| Francesco el cavalier                                                                                        | 15.155 |
| Venerabile domino don Silverio Que-                                                                          |        |
| rini fo prior a la Carità, canonico re-                                                                      |        |
| golar, qu. sier Polo da le Papoze .                                                                          | 35.176 |
| Venerabile domino don Andrea Gabriel                                                                         |        |
| qu. sier Alvixe, di l'ordine di san                                                                          |        |
| Beneto, fo prior di santa Justina de                                                                         |        |
| Padoa                                                                                                        | 82.119 |
| Venerabile domino don Hironimo Sa-                                                                           |        |
| lamon qu. sier Piero, canonico rego-                                                                         |        |
| lar, ch'è rector di la congregation                                                                          |        |
| di san Zorzi d'Alega                                                                                         | 78.135 |
| Venerabile domino don Piero Marin                                                                            |        |
| canonico regolar, fo rector di la con-                                                                       |        |
| gregation di san Zorzi d'Alega                                                                               | 76.128 |
| Venerabile domino fra' Nicolò Mali-                                                                          |        |
| piero qu. sier Domenego, di l'or-                                                                            |        |
| dine di san Francesco observante,                                                                            |        |
| ministro in san Job                                                                                          | 38.170 |
| Venerabile domino don Zacaria Venier                                                                         |        |
| qu. sier Andrea el procurator, di                                                                            |        |
| qui bici inicia di produitator,                                                                              |        |

| l'ordine di san Beneto, monaco in        |         | tia, ministro provintial di san Fran-       |         |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|
| santa Justina di Padoa                   | 40.166  | cesco de la Vigna                           | 69.141  |
| Venerabile domino fra' Marco Antonio     |         | Venerabile domino Simon Michiel pro-        |         |
| Valier qu. sier Dolfin, prior di santa   |         | tonotario apostolico sopranumerario,        |         |
| Maria di gratia, fo zeneral di la ob-    |         | fo di sier Nicolò dotor, cavalier, pro-     |         |
| servantia di san Hironimo                | 50.160  | curator,                                    | 20.179  |
| Venerabile domino don Hironimo Zor-      | 50.100  | Reverendo domino Trifon Gabriel, qu.        |         |
| zi qu. sier Alvise, monaco camal-        |         | sier Bertuzi el cavalier                    | 71 138  |
| duense, fo abate di santa Maria de       |         | Venerabile domino Hironimo Loredan          | 77.100  |
| Classis di Ravena                        | 07 10 L | 1                                           |         |
|                                          | 21.104  | qu. sier Bertuzi, canonico regolar di       | 79 49%  |
| Venerabile domino don Piero Dolfin       | 00.400  | la congregation di san Zorzi d'Alega        | 10.101  |
| zeneral di Camaldole, qu. sier Vetor,    | 83.128  | Reverendo domino Luca Viaro qu. sier        | 04.404  |
| † Venerabile domino fra' Hironimo Que-   |         | Zorzi, canonico di Padoa                    | 31.181  |
| rini di l'ordine di predicatori di san   |         | Reverendo domino Gabriel Boldů qu.          |         |
| Domenego di Castello, qu. sier Do-       |         | sier Antonio el cavalier, protonota-        |         |
| menego da i Miracoli                     | 128. 83 | rio apostolico                              | 48.163  |
| Venerabile domino don Marco Donado       |         | - Reverendo domino Cristoforo Marzello      |         |
| qu. sier Nicolò, datario zeneral di      |         | arziepiscopo di Corfù, dotor in theo-       |         |
| santa Justina, di l'ordine di san Be-    |         | logia, fo di sier Antonio, qu. sier Ja-     |         |
| neto                                     | 63.142  | como da san Tomado 1                        | 121. 84 |
| Reverendo domino Jacomo da cha' da       |         | Venerabile domino Hironimo da Mo-           |         |
| Pexaro episcopo di Baffo, qu. sier       |         | lin visitator di la congregation di san     |         |
| Lunardo, fo comessario apostolico in     |         | Zorzi d'Alega, qu. sier Bernardin da        |         |
| armada                                   | 73.139  | la Madalena                                 | 62 153  |
| Venerabile domino fra' Hironimo Con-     | 10.102  | Venerabile domino Piero Corner di           | 02.100  |
| tarini qu. sier Andrea, di l'ordine di   |         | l'ordine camalduense, fo prior a san        |         |
| san Francesco, vardian in san Job .      | 65 161  |                                             |         |
| ·                                        | 02.101  | Michiel di Muran, qu. sier Marco da Zenevre | 19 160  |
| Venerabile domino don Zuan di Prioli     |         | 1                                           | 45.100  |
| qu. sier Francesco, di l'ordine di san   |         | Venerabile fra' Piero Falier di l'ordine    |         |
| Beneto, abate monaco in san Zorzi        |         | di predicatori di san Domenego, qu.         | ~       |
| mazor , .                                | 51.154  | sier Francesco da san Vidal                 | 51.161  |
| Reverendo domino Hironimo Barba-         |         | Reverendo domino Hironimo Justinian         |         |
| rigo primociero di san Marco, qu.        |         | canonico di Padoa, qu. sier Unfrè .         | 89.133  |
| sier Antonio, qu. sier Hironimo el       |         | Venerabile don Francesco Valier qu.         |         |
| procurator                               | 91.112  | sier Vetor, fo prior di santo Spirito       |         |
| Reverendo domino Bernardin Marzello      |         | di <b>V</b> eniexia                         | 47.154  |
| electo per questo Consejo vescovo        |         | Venerabile don Piero Aurelio Sanudo         |         |
| di Facnza, qu. sier Francesco, qu.       |         | qu. sier Piero, prior di san Stefano,       |         |
| sier Jacomo Antonio el cavalier.         | 38.169  | maistro in theologia                        | 81.120  |
| Venerabile domino fra' Agustin da cha'   |         | Venerabile fra' Hironimo Malipiero          |         |
| da Pexaro fo prior di santa Maria di     |         | professor di theologia, predicator          |         |
| Servi, qu. sier Hieronimo, qu. sier      |         | apostolico de san Francesco di ob-          |         |
| Luca procurator                          | 51 150  | •                                           | 55.150  |
| Venerabile domino don Jacomo Sanu-       | 31.130  | Reverendo domino fra Zacaria di Garzo-      | 001201  |
|                                          |         | ni cavalier hierosolimitano, comen-         |         |
| do qu. sier Andrea, vicario in santo     | 40.104  | dator di Sicilia, qu. sier Marin pro-       |         |
| Andrea di Lio, di l'ordine cartusiense   | 49.104  |                                             | 67 141  |
| Reverendo domino Agustin Donado epi-     |         | curator                                     | 07.141  |
| scopo di la Cania, qu. sier Hironimo     | 00 150  | m                                           | of in   |
| dotor, qu. sier Antonio el cavalier .    | 28.172  | Et vene zoso Pregadi a hore 2 di note       | non la  |
| Venerabile fra' Francesco Zorzi di l'or- |         | questa sera fo expedito le lettere a Roma   | per la  |
| dine di san Francesco di observan-       |         | sua confirmation.                           |         |

Fo invidati li deputati a compagnar il Serenissimo per questi 3 mexi, quali ozi fo stridati, et altri per Domenega andar a Castello con li piati per far le exeguie del Patriarca.

Et a hore 3 di notte, subito inteso la nova di la soa creation, ditto fra' Hironimo Querini electo Patriarca, con li soi parenti vene a tocar la man al Serenissimo; ma non volse, et ditto Patriarca andò da sier Zorzi Corner cavalier, procurator, amalato.

È da saper. Tutta la corte di palazo era piena di varie persone et frati per intender la voce chi saria Patriarca, et vene questo Querini mai più nominato; hona persona, di anni 56, et pochi procurava per lui; ma per il Marzello, Barbarigo, Salamon, Sanudo, Justinian, Donado, Francesco Zorzi, frate di S. Francesco, et Molin molti procuravano parlando li parenti a tutti di Pregadi. Et dirò questo, per il Sanudo li frati di san Zane Polo, di san Francesco di la cha' Grande et di Carmini procuravano per lui, per la sua doctrina, per esser bon e docto.

In questo Pregadi fo lecto una lettera venuta hozi, dil Proveditor di la armada, date ad Otranto, a di . . . . Septembrio. Il sumario di la qual seriverò di sotto.

Da Constantiuopoli etiam fono lettere, dil Baylo, vechic, di 2 Avosto, nulla da conto. Qual non fo lecte.

A dì 8. La matina, vene l'orator di Ferara, et ave audientia con li Cai di X in materia che 'l Papa voria tuor Ferara. Et questo Stado li dà ogni favor per mantenir esso Ducha in Stado, e le cosse si pratica nel Consejo di X con la Zonta, perchè si voria conzar le cose.

Fu terminato far ozi Pregadi per far 10 di XX Savii et 4 di XV Savii sopra la reformation di la terra, che mancano; et cussì fu fatto.

Eri in Pregadi fu posto do gratie, qual non ho notade al suo loco, ma qui ne farò nota, zoè a do zentilhomeni poveri di suspender li so' debiti.

Fu adunca posto per i Consieri, Cai di XL e Savii, suspender li debiti per do anni di sier Alvise Bafo, qu. sier Antonio, debitor a l'oficio di le Cazude e di Governadori. 190, 10, 1.

Fu posto, per li ditti, sospender, ut supra, per do anni li debiti di sier Andrea Magno qu. sier Marco a l' oficio di le Cazude, ut in parte. Et fu presa. Ave: 144, 37, 1.

Da poi disnar adunca, fo Pregadi, et non fo leto alcuna lettera.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Verona, di poner in bando di terre e luogi ctc., uno Valeriano di Sachini di Mantoa, qual amazò Bernardin de Volta mantoan, dormendo ne la so' stantia, con taia vivo lire 500 et morto 300, et i altri compagni, se uno compagno acuserà li altri siano absolti, ut in parte. Ave: 85, 8, 12. Fu presa.

Noto. Eri fu posto in Pregadi, per li Consieri e Cai di XL, che sier Tomà Contarini electo orator con li altri al Summo Pontefice possi venir in Pregadi non metando ballota, fino el vadi via. Fu presa. Ave: 171, 10, 1.

Fu posto ozi per li Consieri, una taia a Crema di ecrto caso sequito in villa Capra Alba, di bandir di terre e luogi, con taia vivo lire 500, morto 300. Ave: 110, 0, 6.

Fu posto, per li ditti, una taia a Moncelese, è lettere di sier Piero Zorzi podestà di 13 Septembrio, di poner in bando di terre e luogi, quelli amazono Bianchin et Bernardin fradelli fioli di Berto di Cesi veronese, con taia vivi lire 500, morti 300, li qual sono per numero 7, Cristoforo Rizato, Gasparo barcaruol, Anzolo Marolo, Baldisera Rizato, Meo Feraro, Zuan Maria Godazo, Lorenzo ditto Moro Marolo. Ave: 111, 4, 7.

Fu posto, per li Consieri, a provar una livelation fata per domino Filippo da Siena prior de santa Maria di Portoseco di Chioza, di certe possession soto Piove di Saco a sier Marco Antonio e sier Hironimo da Leze, qu. sier Francesco, per lire 114 di pizoli a l'anno, con voluntà dil Papa. 120, 0, 3.

Fu posto, per sier Bortolomio da Canal savio 10 ai ordeni, e sier Polo Valaresso provedador sora l'armar, una parte addition al modo di armar, videlicet, che da poi li 4 mexi che quelli vanno su l'armada tocano li danari, li siano dati di danari dil saco ogni settimana a li galioti soldi 20 per uno fin starano fuora; con altre clausole, ut in parte. El contradixe sier Francesco Morexini l'avogador, dicendo si meterà confusion in l'armada, quando non se li darà li danari ogni settimana. Parloe per la parte sier Polo Valaresso, et poi sier Agustin da Mula l'altro Provedador di l'armada andò di renga, dicendo è necessario sar provision che le zurme siano pagate di fuora, ma con efecto questa cossa importa etc. Unde sier Lunardo Emo el consicr, e sier Luca Trun savio dil Consejo, messeno indusiar. Et sier Bortolomio da Canal savio ai ordeni intrò in la ditta opinion di indusiar; et cussì non fo mandà altra parte.

Et è da saper. Sier Agustin da Mula sentiva l'opinion; ma volse parlar per dir si facesse prima provision di trovar il danaro. Fu posto, per li Savii dil Consojo e terra ferma, la parte di far de novo do Censori, atento le gran pregierie si fa, con certe clausule, come dirò di sotto, da esser posta in Gran Consejo.

Et a l'incontro, sier Zacaria Bembo savio a terra ferma vuol la parte con questa condition che in li scurtinii, tutti debbano zurar sopra li messali davanti la Signoria non esser stà pregadi, e dar la ballota contra a quelli harano pregato. Et il resto voleno la parte vechia, videlicet che li Censori dagano sagramento loro atorno, ut in parte Andò le do opinion. Di quella dil Bembo 22, dil resto 106. Et questa fu presa.

Fu fatto li scartini, sicome dirò qui sotto. Et prima di 11 di XX Savi sora la reformation di la terra in luogo di sier Marin Zorzi el dotor, sier Francesco Bragadin è intradi Consieri da basso, di sier Jacomo Michiel, sier Polo Donado, et sier Hironimo Loredan è intradi dil Consejo di X, sier Nicolò Trivixan è intrà Governa lor di l'intra le, sier Nicolò Coppo è intra lo Provedador al sal, sier Francesco Longo intra al luogo di Procurator, sier Antonio Morexini intra Governador di l'intrade, sier Filippo Bernardo e sier Mafio Bollani è fuora dil Consejo di Pregadi. Item, 4 di XV Savi sopra la reformation predicta, in luogo di sier Michiel da 10° Leze e sier Polo Trivixan è intradi dil Consejo di X, sier Marco Antonio di Prioli, che va Podestà e capitanio a Ruigo et sier Sebastian Justinian cavalier, intra dil Consejo di X. Et li scurtini sarano qui sotto posti.

## 139 Electi 11 di XX Savii sora la reformation di la terra.

| Sier Hironimo Zane è di Pregadi, qu.       |        |
|--------------------------------------------|--------|
| sier Bernardo                              | 87.48  |
| † Sier Pandolfo Morexini el governador di  |        |
| l'intrade, qu. sier Hironimo               | 110.27 |
| Sier Francesco da Leze, fo podestà e ca-   |        |
| pitanio a Ruigo, qu. sier Alvise, .        | 81.61  |
| † Sier Andrea Basadona fo Consier, qu.     |        |
| sier Filippo                               | 103.39 |
| Sier Bernardo Soranzo è provedador al      | ~~ ~ . |
| sal, qu. sier Beneto                       | 65.54  |
| † Sier Zuan Alvise Duodo, fo Cao dil Con-  | 108 01 |
| sejo di X, qu. sier Piero                  | 107.31 |
| † Sier Valerio Valier, fo Cao dil Consejo  | 100.00 |
| di X, qu. sier Antonio ,                   | 109.29 |
| † Sier Andrea Mudazo, fo Consier, qu. sier | 407.40 |
| Nicolò                                     | 124.18 |

| Sier Lorenzo Loredan è di Pregadi, qu.       |        |
|----------------------------------------------|--------|
| sier Nicolò                                  | 75.59  |
| Sier Daniel Vendramin, fo al luogo di        |        |
| procurator, qu. sier Nicolò                  | 78.61  |
| † Sier Antonio da Mula, fo consier, qu. sier |        |
| Polo                                         | 119.19 |
| † Sier Antonio Sanudo, fo podestà a Bre-     |        |
| xa, qu. sier Lunardo                         | 104.35 |
| + Sier Marin Corner, fo Cao dil Consejo      |        |
| di X, qu. sier Polo                          | 117.20 |
| † Sier Priamo da Leze, fo Cao dil Consejo    | •      |
| di X, qu. sier Andrea                        | 98.40  |
| † Sier Andrea Magno, fo capitanio a Padoa,   |        |
| qu. sier Stefano                             | 125.14 |
| † Sier Jacomo Badoer, fo Consier, qu. sier   |        |
| Sebastian el cavalier                        | 117.14 |
| Sier Lodovico Barbarigo, fo governador       |        |
| di l'intrade, qu. sier Andrea                | 78.58  |
| Sier Andrea Vendramin è di Pregadi,          |        |
| qu. sier Zacaria                             | 67.68  |
| 1                                            |        |

## Electi 4 di XV Savii sora la reformation di la terra.

| Sier Francesco da Leze, fo podestà e ca-    |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| pitanio a Ruigo, qu. sier Alvise            | <b>99.3</b> 8 |
| + Sier Bernardo Soranzo è proveditor al     |               |
| sal, qu. sier Beneto                        | 103.32        |
| + Sier Almorò Donado, fo podestà a Padoa    |               |
| qu. sier Piero                              | 104.32        |
| Sier Homobon Griti, fo al luogo di pro-     |               |
| curator, qu. sier Baptista                  | 97.38         |
| † Sier Hironimo Barbarigo, fo podestà a     |               |
| Bergamo, qu. sier Andrea, qu. Se-           |               |
| renissimo                                   | 110.27        |
| Sier Andrea Vendramin è di Pregadi,         |               |
|                                             | 00            |
| qu. sier Zacaria                            | 85.53         |
| Sier Daniel Vendramin, fo al luogo di       |               |
| prucurator, qu. sier Nicolò                 | 76.58         |
| + Sier Gabriel Moro el cavalier, fo al luo- |               |
| go di procurator                            | 115.24        |
|                                             |               |

Fu posto, per i Consieri e Cai di XL una parte, zerca quelli voleno refudar i beni paterni, licet la sia, ma acciò niun si possi excusar, sia preso che in termine di do mexi tutti quelli vorano refudar li beni paterni lo possano far, et passadi non si possi più, sotto pena di ducati 500, et li secretari debbi aricordar la parte, qual sia publicata. 97, 18, 10.

#### 11 Scurtinio di V Savii sora la mercadantia.

| + Sier Picro Malipiero, fo al luogo di pro-    |        |
|------------------------------------------------|--------|
| curator, qu. sier Michiel                      | 98.29  |
| Sier Lorenzo Loredan è di Pregadi, qu.         |        |
| sier Nicolò                                    | 75.57  |
| Sier Lunardo Justinian, fo governador di       |        |
| l'intrade, qu. sier Lorenzo, qu. sier          |        |
| Bernardo cavalier procurator                   | 86.47  |
| † Sier Matio di Prioli, fo governador di l'in- |        |
| trade, qu. sier Francesco                      | 116.15 |
| † Sier Alvixe Bragadin, fo proveditor a le     |        |
| biave, qu. sier Marco                          | 105.26 |
| † Sier Zuan Dolfin, fo savio a terra ferma,    |        |
| qu. sier Daniel                                | 112.23 |
| † Sier Alaise Bon, fo provedador al sal, qu.   |        |
| sier Otavian                                   | 115.20 |
| Sier Andrea Vendramin è di Pregadi,            |        |
| qu. sier Zacaria                               | 59.76  |
| Sier Lodovico Barbarigo, fo governador         |        |
| di l'intrade, qu. sier Andrea                  | 68.62  |
|                                                |        |

Di Constantinopoli, di sier Piero Bragadin bailo, date in Pera, a di 26 Avosto fin 4 Septembrio. Come el Signor havia terminà e mandava Embraim bassà al Cairo, atento quelle intrade è mal governade, et al tempo di Cairbech havia al casn'i ducati 700 milia a l'anno, e da poi de lui non ha auto più, et vol el stagi tra l'andar et tornar solum 4 mexi; di chè esso Bailo si duol di la sua partita, con el qual poteva assai, et era gran amico di la Signoria nostra. *Item*, come è stà fati molti rechiami al Signor, ut in litteris, di quali li bassà si hanno dolesto con lui, et par 70 janizari erano in Rodi esser partiti con le loro moglie e montati su li nostri navili e andati ad habitar in Candia e per l'Arzipielago. Item, mercadanti turchi stati presi a li confini di Zara et menati a Segna. *Item*, per causa di confini de Cataro, però mandano uno schiavo per questo ambassador a la Signoria nostra, el qual parti a di primo Septembrio de li; per il che lui ha spază queste lettere aziò siano a Veniexia avanti il suo zonzer. Scrive come el Signor feva far 30 galie grosse, videlicet 10 a Constantinopoli, 10 a Galipoli, et 10 a Nicomedia, et feva disfar le artellarie grosse et far menute da campo, et vol aver 400 carete fornite di artellarie. Item, farà armata per le cose di Segna e Scardona, et armerà. Scrive come uno Coscodan fo dil signor di Damasco è stato da tui, dicendo dover aver assà danari da Hironimo di Andrea è in questa terra, era mercadante a Damasco quando il Signor turco ave quel dominio, et par habbi uno scritto di sua man di dueati 50 milia per verge d'oro ducati 500 venitiani, setc et altre cose; et sopra questo scrive difusamente. Et vol aver il 11 suo, dicendo lui averli voluto dar per resto ducati 11 milia, tamen li dragomani dicono 7000, dicendo che se fra termine di mexi 3 lo nol satisfarà o non manderà a contar con lui, lui darà quel credito al Signor, el qual si farà pagar da lui Bailo; el qual Bailo disse non sapeva alcuna cosa di questo, ma scriveria a la Signoria. Et scrive altro sopra questo.

Et per lettere drizate a sier Zuan Francesco sno fiol, pur di 4 Septembrio, vidi. Come de
li si fa gran stima di zoie, et uno fiorentin ha venduto uno diamante, che fo 'quello era di l'orator
cesareo, che comprò da quell'amico di sier Polo
Querini per ducati 2500, e lo voleva meter al loto
e lo vendete al ditto fiorentin per ducati tre milia;
lui l'ha venduto al Signor per ducati 11 milia 500
d'oro venitiani. Item, scrive è fama de li dil balaso
di la Signoria chiamato Oficieto, che fo del ducha
de Milan; sichè volendo la Signoria lo potrà ben
vender, o a contadi, over a conto del tributo de
Cipro.

Di Pizigaton, fo lettere di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator apresso il ducha de Milan, di 5. El quaic Ducha era ancora li per causa del morbo è a Milan. Serive esser venute letere dil signor Vicerè, qual manda una lettera li serive il marchese di Pescara, data in campo sotto de Marseja a dì 26, come si levava a dì 27 di l'impresa, però che Marseia era ben munita, et di 7 artellarie trazevano do si rupe, et una se inzochò, sichè restono con 4, qual l'hanno levate et mandate a l'armata; et che si leveriano venendo a la volta di Niza, però che il re Christianissimo era con exercito a Chaviglion mia 36 de lì. Scrive esser stato do zorni più di quello vol la raxon di la guerra per compiaser al ducha di Barbon; ma più presto ha voluto mantenir quello exercito, col qual zercherà ritornar securo. Item, è lettere dil doxe di Zenoa, che l'armata cesarea era zonta a Monaco.

Noto. In questa matina se intese, el maran di sier Matio di Prioli vien di Alexandria cargo di specie, qual è tanti mexi in Candia, come ho scripto di sopra, è zonto in Histria, venuto in conserva con la nave Mosta, vien di Cipro.

Item, di ordine di la Signoria, per certa custion e monopolio fato a Mestre in questi zorni passati, dove è Podestà sicr Lunardo da Molin qu. sier Lion, andoe a formar processo ozi sier Domenego Trivixan l'avogador, et starà do zorni de li.

12 Copia di una letera di sier Zuau Vituri provedador di l'armada, data in porto di Otranto, a dì 9 Septembrio 1524, drizatu a sier Vicenzo Griti suo cugnado, ricevuta a dì... Octubrio.

Come a di ultimo dil passato, da Casopo, scrisse come era per venir lì a Otranto per esser loco più atto che ogni altro per intender li andamenti di Curtogoli, per poter seguirlo vegnendo in Golfo, et tornando in Levante far quel medemo. El qual Curtogoli è stato ai scogli de Taranto molti zorni, et per quello che l'ha dal signor Vicerè, non ha fato danno de momento. A di 3 zonse li a Otranto con 12 galie, computando la Vitura et Cornera di la Cania, che mandoe da Casopo a compagnar la nave patron Todarin da Corfù fin sopra el Sasno, con ordine i dovesseno venir ad aspectarlo li a Otranto. Le qual galle lo certificono che 5 fuste, che si atrovano a la Valona, le mazor erano in terra mal conditionate et una picola in acqua, e lì non se saveva de Curtogoli cosa alcuna, nè de altri, che per nome del Gran Signor fusse per vegnir in quel luogo. Et perché la Illustrissima Signoria li scrive che una galiota et 3 fuste doveva insir fuora dil stretto di Constantinopoli con unirsi con altri legni et de quelli di la Vallona e venir in Golfo, sicome il Bailo di Constatinopoli avisava, tamen è mal avisata, perchè Curtogoli non è inscito da Constantinopoli, ma da Rodi, con una galla nova che era dil Gran Maistro et do o 3 fuste, el resto son tutte fuste de ladri, che è venute con lui per aver intelligentia lui con tutti corsari. Et ancora non è zerto se l'é fuora come homo dil Signor, o come corsaro, et però è andato intertenuto driedoli perchè certo l'aria potuto azonzer, et maxime hora per esser dove el si atrova e ruinarlo, nè una sola fusta di esse camperia, ma è ambiguo e quodammodo non sa quello l'habbi a far, e vol far il tutto che 'l ditto Curtogoli non si habbi a doler di lui. Questo è un manizo importante, et li bisogna esser indovin; si governerà con la raxon in man e lasserà a tutti dir quello li piacerà.

Et per li malissimi tempi che hanno usato zà molti zorni da ostro siroco, questo Curtogoli non ha 12° podesto andar al viazo suo, perchè a di primo di l'instante el si levò dagli scogli di Taranto, et a di 4 ritornò per i tempi. Et in quel giorno el signor Vicerè hebbe l'aviso, et li scrisse una letera creden-

tial, con mandar uno de li primarii sui chiamato signor Fonseca, el qual da parte sua lo ringratió de la venuta con l'armata de li. Li rispose esser venuto per aver inteso Curtogoli esser a quelle bande, et che sentendo il venir suo, era certo che 'l se leveria e andaria a far i fatti soi; et che 'l ditto Curtogoli era come homo dil Signor turco, però bisognava a lui Provedador p. r la pace andar riservado; sichè esso Fonseca rimase molto satisfato . . . Zonto che 'I to lì a Otranto esso Provedador, per zertificarsi li andamenti di Curtogoli, mandoe domino Stefano Trivixan soracomito per stafeta a Taranto, et zonto che 'l fu a Leze dal signor Vicerè, el dito li feze intender el suo levar da Taranto, però che 'l poteva tornar indrieto, e cusì fece, e in queste parole el soprazonse ditto signor Fonseca, el qual referi al Vicerè quello lui Provedator li havia ditto presente il predetto domino Stefano, et monstrò esser molto satisfato de lui. A di 5 have lettere dal signor Vicerè, lì avisava Curtogoli esser tornato a gli scogli di Taranto, et haveva fatto un' imboscada arente Taranto. Quelli de la terra se ne accorseno et insciteno fora a piè et a cavallo, et andono contra li turchi, fono a le man, e i turchi fono rotti e amazati alcuni di loro, e con vergogna e danno se retirono sopra l'armada; la qual è stata in quel loco da zorni 15. Et si lui Provedador da Napoli non scrivea al Bailo di Corfù avisasse questi agenti si vardaseno, questo ladro li haveria fato grandissimi danni, che non ha fatto cosa di momento. Tien adesso stagi alli scogli per non haver tempo da levarsi, e levato che 'l sia sarà subito avisato e qual via el tegnirà. E andando in Barbaria via, venendo in Golfo el seguirà, e tornando in Levante li anderà driedo apresso. E tien che nel ritorno, possando far qualche danno a chi esser si voglia lo 'l l'arà.

Sumario di le lettere di sier Marco Antonio 13 Venier el dotor, orator, date a Picegaton a di 5 Ottobre 1524, et recevute ozi a di 8 ditto.

Come, hessendo andato in quella mattina dal signor Duca per intender de novo, perchè si stava in grandissima expectatione de intender la resolutione di quanto scrisse, li disse haver in quella hora hauto lettere di lo exercito cesareo, qual manda. Et ragionando con sua excellentia, li disse che 'l scrivesse a la Signoria, che buono saria far qualche pensiero et parimente qualche provisione et ordine per ogni caso che potesse occorrer, perchè, ancora che 'l stia assai de bono animo, et spera che 'l ditto exercito retirandose a Niza, loco 60 miglia lontano da Marsiglia, come el vol far et pensano fare senza impedimento alcuno, dove li a Niza sarano securi et fora di pericolo per esser vicini a la Italia, e in poco tempo de li vanno a Genoa e vengono securissimi, pur si dubita, vedendo francesi haver fatto qualche preparatione, con qualche spesa potria andarli in animo di fare qualche novo pensier et procieder più oltra. E trovando le cose senza provisione et ordine alcuno, potriano facilmente disturbare il quieto vivere; però prega la Signoria voy considerar la importantia di la cosa comune, et ricordar quello si habbi a far, remetendosi sempre a li aricordi et deliberation di quella, ne la qual ha posto ogni sua speranza et molto si confi la. Et disse, l'exercito dil re Christianissimo era 5 leghe lontano da Marsiglia, et il Re in persona, ma che non erano gionti li svizari tutti. Per quanto si ave per avanti, per lettere scrite da lo abate di Nazara, si atrova esser da 4000 lanzchinech, 1500 svizari, 3000 italiani, 3 in 4000 franctopini et 2000 aventureri, et da lanze 1200. Et a l'incontro, questo di monsignor di Barbon scrive ditto abate esser di più di 6000 fanti alemani, 6000 spagnoli, 3000 italiani et aventurieri francesi, 1400 legieri, et 600 lanze, oltra 400 che doveano gionger con il signor Julio da Capua. Etiam li disse che uno venuto di Aste gli ha ditto haver veduto abrusciar Tolone. Et dil marchese di Saluzo non avea altro, salvo che l'havea auto ordine dal Re per far lo effecto che per le altre scrisse; ma vedendo lui che 'l Re non li ha ateso quanto gli havea promesso, et etiam qualche bona preparation fata per il signor Vicerè, et esso signor Duca, era restato in li lochi li intra montes, senza alcuna preparation di exercito, nè per hora feva altra movesta. Et disse sperava esser ben advisato di movimenti che farà il re Christianissimo.

14i) Copia di lettere dil signor marchese di Pescara al signor Vicerè, date in campo sopra Marsilia, di 26 Septembrio 1524, poi mandate dal ditto signor Vicerè a lo illustrissimo duca de Milano.

Ante ieri, serissi a vostra signoria tutto quello occorreva, et perchè il camino non è sicuro, con questa mando il duplicato. Già dissi ad vostra signoria come, per contentare il signor duca di Bur-

bono, ancora che mi paresse cosa da non farsi, haveano accordato di dare la batteria a Marsiglia, et così se incominciò con sette canoni, de li quali tre non poterno servire, perchè ad uno si ruppe la capsa et l'altro se gli disconzò la imbocatura de darc il foco, et lo terzo fece segno de creparsi. Con li 4 se continuò sino al tardo, et la muraglia era si forte che non si potè fare tanto che con ragione si dovesse dare la bataglia, e così lassamo stare. Hogi il signor duca de Burbon ha fatto chiamare tutti li capitanei per dirli il suo parere, qual era di andar a ritrovar il re di Franza, et ad essi non è parso di farlo in modo alcuno, se non mettere lo exercito in parte donde tenesse le spalle sicure et potesse ricevere il socorso che gli venisse. Et benchè al prefato duca di Burbono paresse cosa molto contra la voluntà sua et dicesse che non voleva dare il voto suo in quello, tuttavolta, vedendo quanto importava al servitio de la Maestà Cesarea la conservatione dell'exercito, se remise ad parere de tutti, e così se risolvessimo retirarsi alla via de Brinella, et se sariano partiti hoggi, se non fosse stato per dare tempo alla artellaria che potesse arrivare a Tolone, et che il signor don Ugo la levasse con le galere. Domane, piacendo a Dio, partiremo et andaremo a Tres; bene credo che non potremo agiongere senza caminare tre giornate. Dappoi da ivi scriverò ad vostra signoria quello occorrerà de più. Tuttavia mi pare ricordare ed supplicare ad vostra signoria che facia far le provisione, qual li ho scripto, et specialmente quella di Niza, mandando de quella gente da cavallo et da piede che sarà possibile, come scrivo in l'altra mia, perchè potria essere che questo exercito non giongesse fin là e che fosse sforzato de passare in Italia, et in ciascaduno di dicti casi saria la salvation tenire il passo de Niza sicuro et quello di Zenoa. Et dapoi che vedo quanto la necessità dil danaro cresce ogni di, suplico a vostra signoria che mi mandi più danari che potrà, perchè non scio come questa gente potrà vivere senza paga in paexe così caro come è questo. Questa notte vene una spia che disse esser gionto ad Cavagliono 3000 svizari, et che ancora non erano stati pagati. Io ho dato particulare adviso del tutto all'Imperatore et ben informato el bailo de Santo Stefano che va da Sua Maestà, et scripto a Roma quello era conveniente.

Credo vostra signoria cognosca bene che, per 14° servitio de l'Imperatore et honore mio teneria poco ad resicare la vita, sebene l'havesse ad perder, e lo medemo credo che pensano tutti li boni de questo exercito, che sono molti. Però creda vostra signoria

che benchè el duca de Burbono dica che se debe andar ad cercare il re di Francia o aspectarlo qui, che non gli è forma de fare ne l'uno ne l'altro, perchè andando nui el Re se fermerà; et come sia bene combattere un exercito più grosso del nostro e una terra quala el sia, et tanto più che non havemo tanta gente da cavallo per poterli cavare da donde saranno, et li nimici con li soi cavalli et la mità de li paesani ne torano tutte le victualie a l'intorno, come fanno al presente li paesani soli. El mare potemo metere per perso, perchè non havemo se non le galere, et quelle sono di sorte che don Ugo dice, che se qui fusse la persona dell'Imperatore, che non staria con esse. Et se andamo ad ritrovare ditto exercito, quelli de Marsilia saltarano di fora subito e ne sarano a le spalle et al costato, et piglierano tutte le terre che lassamo drieto per non esser chi le defen la, në nui tenemo gente per dividere dal campo nostro, et ancora che le tenessemo non si può fare, aspettando che più succedesse il medemo. Lasso da parte, che ancora avessemo tutte le victualie del mondo et tutte le gente del mondo, non havemo pur uno quatrino e queste cose ne sforzano a retirarse, et queste medeme credo ne sforzerano a non fermarsi in Provenza, perchè le terre che lassamo sono molto pegiore che quelle denante, et il danaro quanto più andamo, tanto più necessario. Et queste cose io le vedeva anti che me partesse de Italia, et le cognobbi sino da Ais, perchè vidi elle il re de Angliterra non passava et che lo Imperatore facea quello che poteva et non più, et che li nostri denari veneano de sorte che ancora la voluntà de li principi fosse bona, non polevamo essere serviti in Italia. In Italia fo aricordai et suplicai, et da Ais lo scrissi e proposi il remedio, perchè, in posanza mia non era altro, et quello che sarà adesso è de retirarme con molto bono ordine. Et se li inimici ne agiongerano tanto apresso che si possiamo toccare, ne reusciremo con victoria o staremo al paro con loro. Supplico ad vostra signoria proveda ad tutto quello ho scripto di sopra, et di più facia assicurare il camino de la montagna quanto sia possibile; et mi pare che la persona di vostra signoria con la gente che è ivi se possa reccogliere et arrivare sino al piede de li monti e con quelle provedere a due cose, videlicet victualie et spianade per la via di Genoa sino a Niza. Queste sono cose che non patiscono dilazione.

Suplico ad vostra signoria che si aricordi di quello mi disse avanti el partir mio de Italia, che per un caso tale non mi saria mancata de denari e gente,

I Diarii di M. SANUTO. - Tom. XXXVII.

et le voria più presto perchè mi acompagnasseno ad morire bene, che ad retirarmi da quì, però io non vi ho colpa. Credo che lo Imperatore et li altri cognoscerano la verità, et se piacerà a Dio che francesi ne seguitano tanto apresso con una de le due cose sopradicte, io darò conto di me ancora. Che se io l'avessi ad fare senza respecto, io el pigliaria con più tempo, perchè lo interesse de l' honore mio non è ragione che 'l destrua in servitù de l'Imperatore. Se Dio volesse che havessemo denari et alcuna gente più, o per via de vostra signoria, o per via di Sua Maestà in tempo, credo che saria pià servitio de Sua Alteza et putria essere che se recupereria più di quello se perderà. Li francesi tengo per certo haverano il complimento de li svizari, et de più de le altre dece bandiere de aventureri francesi. Monsisignor di Beurens resta in Ais per sapere nova de li nimici. Ante heri pigliò 40 cavalli con uno capitanio, et tene ordine de uscire in quella medema ora che se partiremo de quì.

Ex Castris apud Marsiliam, die 26 Septembris 1524.

## Copia di lettere dil doxe di Zenoa al siguor Hironimo Morone.

Molto magnifico signor, quanto fratello honorando!

Ho la posta dil campo; le lettere sono de 26, date sopra Marsiglia, per le quale sono advisato, che essendosi batuto tutto el giorno de 24 fino a notte, et riconosciutosi li ripari et fortificationi di la cità de la parte de dentro esser tali che poco se sperava de ottenere, parse non temptare la battaglia ma refirarse. Et così dettero principio, et compren lo se retirerano a la volta de Niza. L'artigliaria grossa, la quale era sette cannoni, maudorno a Tolone, de li quali essendosi rotto le rote ad uno in camınino, fu rotto et in pezzi mandato; li altri sei se caricorno con le galere insieme cum l'altra artegliaria tutta che stava in la forteza de Tolone. Et a l'ultimo del passato, alle 6 hore de notte arivorno a Monaco, dove el signor Marchese havea fatta instancia al signor don Ugo se fermasse qualche giorno. Expedisco volando la posta acció che la excellentia del signor Duca sia advertita dil tutto. A vostra signoria me ricomando:

In Genoa a lo secondo de Octubrio 1524. La sottoscrizione :

> Quanto fratello Antoniotto Adorno

A tergo: Al molto magnifico signor quanto fradello honorando el signor Hironimo Morone conte etc. Gran canzellier de lo illustrissimo et excellentissimo signor duca de Milano.

161) Copia di una letera data in Roma, scripta da pre' Hironimo di la Lama a quelli di l' hospedal novo.

JESUS, MARIA, PAULUS.

Reverende in Christo pater, Jesu Christi pax etc.

Credo la reverenda paternità vostra et tutti li fratelli starano in qualche expectatione di alcuna letera mia. A li di 22 Septembrio applicui Romam sanus et in bono comitatu debititati meac convenientissimo; laus sit Christo qui exaudivit preces vestras, quas pro me indigno ad Deum fundere dignati estis. Come sum inneto a Roma, vado a basar la mano de lo reverendo nostro patre et episcopo Theatino, et per bono respecto non ho desmontato li. Die Sanctae Crucis, el episcopo et missier Gaietano et altri doi feceno la professione solennissima, hoc modo. Andarono a Santo Piero a bona hora, quasi in aurora, per l'arla secreta senza gente; ma al Signore ha piaciuto si facesse publica. El episcopo Casertano havea da dire la messa a bona hora; ma fu occupato et vene tardo in tempo che tutto il mondo era in la ecclesia, et lui celebrò in altare Sancti Andreae, et comunicò el episcopo Theatino et tutti insieme. Postea il maestro di cerimonie del capitulo de Santo Piero ex se tocato dal Spirito Sancto fece venir el capitulo, el quale era in coro, et una Croce inanzi. Sic andarono tutti in die Sanctae Crucis post Crucem ad amplexandam viam Crucis a l'altare di Santo Pietro et ibi omnes emiserunt tria vota substantialia, et fuit electus episcopus Theatinus pater noster in Prepositum ct patrem cum maxima gloria Christi et mullorum compunctione et aliorum ctiam irrisione; et sic sunt veri presbiteri religiosi in habitu presbiterali diverso, tamen in aliquo a comuni usu, ut birettac, le qualo sono tonde et picole colari a le veste, alguanto alti, morcantiquo, habent omnia privilegia dominorum canonicorum rcgularium. Una prima Domenica da poi io veni, si fece congregatione da tutta la società Divini Amoris per una cosa urgente et per mio respetto, dove fu io acceptato per la gratia del Signore, cum maxima carità da tutti; tandem per abbreviare, me tocò a me a parlare de queste miserie et deffecti ho commesso fra tutta la carità vostra, et gembus flexis et oculis lacrimantibus in conspecto de tutti me voltai al padre pregandoli per el amoroso sangue de Jesú Cristo mi acceptasse in sua religione, che el animo mio è di morir cum loro. Et sic fu fato allora, et adesso mi intendo in vendere el mi offitio et desimbrattarmi dil tutto et sforzarmi di sequitar 16° Jesu Cristo, nudo cum questi altri. usque ad mortem. Loro, per sua benignità nii acceptano senza altra probatione, et sic spero, si Cristo vorà, far subito, come sia expedito de le cose del mundo, la professione Molti zorni sono che ho bramato questo dal Signor de star in una scola dove scomenzi a imparar qualche virtù, che certo tin adesso sempre son stato una cosa depincta de fora via, ct sic semper erravi, sicut ovis qui periit, ma Dominus, qui semper fuit et est piissimus, quaesivit me, ut mandata eius, scilicet humilitatem, patientiam et obedientiam non obliviscerer. Laus sit semper illi! Mi vado molto volentiera cum grande confidentia in el Signor, che serà glorificato in la mia confusione; grande operatione opera lo Spirito Sancto per mezo di questo nostro padre; el Papa li dà grande credito. Spero el Datario et lo episcopo di Caserta et uno altro episcopo et doi altri molto favoriti et grandi intrarano presto in societate Divini Amoris. El Papa vole dare grande imprese a questa compagnia. Tutti li preti di Roma si examinano di novo, se riformano le ecclesie, si mettono ordini circa li confessori. Presto vedrete una bulla che ancora sarete partecipe del bene che se fa de quà. Caro padre et mei fratelli dolcissimi, non vi stracate, scomenzate ogni di di novo a caminar per la via dil Signor cum desiderii sancti de le virtù, scilicet de humilità et carità. Mi me stupisco de veder quello che el Signor opera per questi nostri fratelli de qui. Bisogna grandissimamente andar in conspecto del Signor in veritate et puritate, et allora se fa ogni cosa bene; ma quando non e'è purità in le nostre opere, tutte sono più presto ruina che edificio. El mio caro messer Hironimo Bononia bramo sia sempre in le piage de Jesu Christo, et l'i non temerà le insidie del demonio. Fin adesso, el

nostro reverendo padre episcopo è stato tanto occupato in cose importantissime, che non li ho parlato troppo spesso; come starò de là libero et expedito, farò el offitio. De quà non se gusta per alcun modo la plurità de benefitii, pur vederemo quello si potrà fare. Non me posso tropo più slargar, che certo ho da fare, perchè intendo in concludere certe cose per le quale fui citato in Padoa. Non resta se non che la reverenda paternità vostra et tutti, per lo amore che portate a Jesu Cristo, pregate el Signore per me, che certo se mai fu tempo de rechieder anxilio è al presente. Prego Cristo faza in vui et nui tutti quello sia più gloria et laude sua. Amen, amen.

Per brevità non scriverò altra a li nostri dilectissimi fratelli di Venetia. La paternità vostra li mande questa, et messer Gaietano et mi ne raco-17 mandamo caldamente alle sue sanete orazioni. Lui mi ha dato commissione per lui, cum la carità vostra et loro faza el offitio. Similiter se ricomandemo a tutti li servi et serve del Signor in Padoa et Venetia.

Questa nova cumpagnia è laudata da alcuni, ma irrisa da molti. Per el presente bisogna forte viver in viva fede et spè. Terra commota est; el diabolo se scomenza a confunder. Cum tante novità, molti voriano intrar et alcuni vieneno cum grandissimo fervor, ma da poi non durano; speramo verano quelli quos Pater ex alto trahet, nunc non sumus in numero nisi quinque. Christus vulneret nos suis quinque vulneribus! Questa medesima lettera si manda a Brexa al padre don Ricardo et li nostri fratelli, perchè, cum sit che siamo uno in Cristo, non é inconveniente far participe a tutti de le cose de le quale Dio possa essere da noi laudato, et sua paternitus, cum tutti li fratelli si degneno di recomandar al Signor questo novo grege cum lo suo capo, et similiter fazano cum tutti li servi de li de Bressa. Non dirò altro, se non che iterum de novo prostratus ante pedes vestros fratres carissimi, ve domando per lo amor de Dio una elemosina. Me aiutate a mi misero povero mendico, nudo de ogni virtù; a lesso è il tempo de imparar, de haver qualche purità, la quale havendo, sarò più prompto al servizio del Signor et vostro. Et ego iam vinctus in Domino obsecro vos, ut digne ambuletis vocatione qua vocati estis, cum omni humilitate et mansuetudine, cum patientia supportantes invicem in caritate solliciti servare unitatem spiritus, in vinculo in adventu Domini Nostri Jesu Christi servetur. Fidelis est qui

vocavit vos, qui etiam faciet. Frates orate pro nobis, salutate fratres in osculo sancto.

In Roma, primo chalendas Octobris 1524.

Reverendae paternitatis vestrae filius et servus

HIERONIMUS DE LA LAMA presbiter indignus ispanus

A dì 9. Domenega fo san Trifon, il corpo del 181) qual è a Cataro, et si fa qui la festa a san Zuan di furlani, dove è l'altar.

Veneno in Collegio li oratori cesareo et quel di Milan, i quali comunicono aver letere di Milan, come il campo era retrato de Marseia a di 26, e fato quel zorno lige 6, ch'è mia 18. Et come era pericolo che il marchese di Salucia non toj li passi al passar a Niza. Item, par che quelli erano in Marseia, poi partiti li cesarei, erano ussiti fuora. Quello seguirà se intenderà per zornata.

Et in consonantia scrisse sier Marco Antonio Venier el dotor, orator nostro, per sue lettere date a Pizegaton.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio di . . . . Manda uno riporto di uno suo stato in lo exercito dil Cristianissimo re, ut in eo.

Vene l'orator di Ferara, et ave audientia con li Cai di X.

Da poi disnar fu fatto le exequie dil reverendissimo Patriarca defunto. Vi andò tutti li frati e monaci, congregation e scuole, capitolo di san Marco e di Castello, et il Principe vestito di scarlato a manege ducal e bareta di scarlato per coroto, li Consieri di paonazo, e Cai di XL, Avogadori e Cai di X, il resto di negro. Eravi li oratori, cesareo, di Franza, Milan, Ferara e Montoa. Era uno solo Procurator, in paonazo, sier Jacomo Soranzo, et con li corozosi, quali erano con mantel longo e pano in capo, tre, sier Piero Contarini suo fradello di Valsanzibio, sier Nicolò Bragadin qu. sier Domenego, fio di una so' sorella, et sier Salvador Michiel, ha una fiola naturale del dito sier Piero Contarini, poi altri parenti, sier Piero Contarini ..., sier Ruzier, sier Ziprian Contarini, sier Francesco, Piero, Polo e Filipo Contarini qu. sier Zacaria el cavalier, sier Francesco e sier Alvise Contarini qu. sier Pietro di Crosechieri, et altri, con i quali erano tre Procuratori come parenti, sier Domenego Trivixau cavalier, sier Lorenzo Loredan fo dil Serenissimo et sier Francesco di

181

Prioli. El corpo era sopra el pulpito grando fato in mezo la chiesia vestito da Patriarea, qual è zorni tre è sora terra. E zonto il Principe, entrò in chiesia, venuto con li piati, e andò in coro a sentar. Dove fu fato una oration funebre per pre' Francesco.... et poi fo comenzà a passar per ordine il funere, e levato il corpo poi fato l'oficio per el vescovo di .... ussiteno per una porta picola et introno per la granda. Et fo portato con la sua Scuola di san Marco a sepelir in la sua area nuova a basso senza lettere in la capella di la Croxe, poi il Doxe ussite e li corozosi veneno fin a li piati ad acompagnar Soa Serenità, dove fu tolto licentia et il Principe ritornò a san Marco, et fo compito ditte exequie che era hore ... in zirea.

A dì 10. La matina vene l'orator di Franza, il qual disse quanto havia di novo etiam lui dil retrar di Barbon, et che 'l suo Re saria potente etc.

Vene l'orator di Milan, qual ave audientia con li Cai di X.

Di Roma, fo letere di l'Orator nostro, di 5. Prima haver ricevuto il possesso dil vescoà di Verona al reverendo Datario. È stato dal Papa, qual ho auto grandissimo contento et Soa Santità seriverà un brieve ringraziando la Signoria, e eosì farà esso Datario. Ozi è stato concistorio e dato l'arcivescoà di Nicosia, che havia monsignor .... Orsini, fo fiol dil conte dl Pitiano, per rinuncia fata a domino Livio Podacataro ciprioto. Serive nove di campo di Barbon sotto Marseia, di 24, di la batitura fata etc., et altre particularità.

Et per lettere particulari di Marin Pozo a Francesco Spinelli, vidi. Come era aviso che 'l re di Franza feva exercito per venir a la volta de Italia, partendosi Barbon de Marseia, et che l'arcivescovo di Capua cra stato dal re Christianissimo a Caviglion apresso Avignon et parlato zercha le trieve, e visto bon voler in Sua Maestà. Et era venuto in campo dil duca di Barbon per far non facesse altro, acciò si concluda le trieve. Item, par il Papa a Roma habbi fatto taiar la testa a uno per aver menato fuora da uno monasterio una monaca, con so' voler.

Noto. Eri sera per Colegio fo scrito a Roma, con li avisi si ha de le cose di Barbon et dil campo levato di Marseia.

Da poi disnar fo Consejo di X per far le soe Zonte; et comenzono a farle, ma non compite, perchè vene certo fastidio a sier Piero Lando el consier, el qual convene partirse, e fo rimessa a compirla doman, et fo ordinato grandissima credenza non si

dicese alcuna cosa. El Consejo di X vene zoso a hore 21.

El il Collegio di Savi reduto, l'orator di Mantoa mandoe alcuni avisi hauti dal suo Signor zerca il levarsi dil campo di Marseia, sicome dirò il sumario di l'aviso.

Veneno li becheri in Collegio et li mercadanti di carne, dicendo fra pochi zorni non si haverà più carne in Becaria, et hanno mandato in Hongaria per haver bò, et per le guerre con turchi non si ha potuto aver; sichè si fazi provisione. Fo parlato tra li Savii far che ogni villa mandi do boi a la becaria a la setimana, etc.

In questo zorno, sier Lunardo Mozenigo electo procurator fè pranzo a zerca 40, i primi di la terra, Consieri, Savi dil Consejo, Governador al sal et altri di la Zonta e Pregadi et cavalieri et dotori.

A di 11. La matina, vene in Collegio il Legato del Papa con uno nontio dil Papa venuto a questo effecto con uno brieve dil Papa qual al tutto vuol le spoglie fo dil cardinal Corner, sì di formenti havia a Padoa a la sua morte, che sier Alvise Pisani procurator per il fiol cardinale che poi successe nel vescoado predito have et vendele, come etiam arzenti et altre robe de ditto Cardinal, ch' è in cha' Corner, e vol far monitori sub poena excomunicationis tutti li debbi apresentar, però richiedeva il brazo secular. Il Serenissimo li disse che 'I facesse che monitorii li pareva, e se li daria lettere a Padoa et altrove dove l' ordinaria per aver le ditte spoglie; el qual brieve dice per pagar li soi servitori et far le exequie a Roma.

Vene lettere di Mantoa, con lettere dil suo signor. Come, havendo scrittoli li rectori di Verona di uno rapto fatto li in Verona di una garzona da do fanti spagnoli, però, essendo capitati li, ge li debbano dar. Unde esso Marchese, hessendo quelli tristi venuti li, li ha fatti prender et li manderà a Verona in man di la iustitia, iusta li capitoli di questo si ha insieme. Il Principe lo ringracioe, dicendo havia fatto benissimo.

In questa matina, in do Quarantie civil fo il secondo Consejo di la sententia si mena, fata per i 3 Savii sora il regno di Cipri, sier Stefano Memo, sier Picro da Molin e . . . . contra li signori et scrivani di le Raxon nuove et per consequens tutti li altri signori stati a quel oficio, adeo fo tanti, che restò a iudicar solum 36 XL, ch' è che non posino aver tolto pena da li debitori scossi in tempo di le parte di pagar senza pena. Parloe per l'officio di le Raxon nove domino Bortolomio da Fin dotor,

9

avocato. Li rispose per il flisco domino Piero da Oxonica dotor. Andò la parte : 2 bona et niuna taià, doman si expedirà.

Da poi disnar, fo Consejo di X semplice, per

compir le Zonte.

Di Roma, fo lettere di l' Orator, di 7. Come crano lettere dil campo cesareo apresso Marseia, che a di 26 erano levati di Marseia per venir indrio, et havea mandato l'artellaric a l'armata qual zà erano carge. Item, sono lettere di l'arzivescovo di Capua, come era stato in campo dal re Christianissimo tra Avignon et Caviglion et parlato a Soa Maestà per nome dil Pontefiec zerca la conclusion di far le trieve. Li disse: « Andate in campo cesareo dal Vicerè et sapiate l'opinion sua, poi tornate a nui che vi rispon leremo ». Et par, quando volse andar poi quella Maestà non volse el si partisse di campo.

In Parma, fo lettere di Oratori vanno a l'Imperator, di 7. Come a di 2 el Navaier parti per Pisa e il Prioli era fiaco: stando meglio ritor-

neria.

19

In questo Consejo di X compiteno di far le do Zonte, una ordinaria et l'altra di la terra, et ballotar 9 Procuratori quali potessero intrar senza poner ballota, e perchè tra Consieri e dil Conseio di X sono 4 papalisti, videlicet sier Lazaro Mocenigo consier, sier Sebastian Justinian el cavalier, sier Polo Trivixan et sier Hironimo Loredan dil Conseio, fo questi cazadi e tolti etiam di la sua caxada in la Zonta di Roma:

## Questa è la Zonta ordinaria.

Sier Zorzi Corner el cavalier e procurator, papalista.

Sicr Alvixe Pixani procurator, papalista.

Sier Polo Capello el cavalier, procurator.

Sier Piero da cha' da Pexaro procurator, nuovo.

Sier Jacomo Soranzo procurator, nuovo.

Sier Luca Trun savio dil Consejo, qu. sier Antonio. Sier Francesco Bragadin, fo savio dil Consejo, qu. sier Alvise procurator.

Sier Andrea Foscarini, fo consier, qu. sier Bernardo. Sier Andrea Baxadona, fo consier, qu. sier Filippo. Sier Antonio da Mula, fo consier, qu. sier Polo.

Sier Nicolò Bernardo savio dil Consejo, qu. sicr Piero.

Sier Alvise Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Stefano.

Sier Valerio Valier, fo cao dil Consejo di X, qu sier Antonio.

Siar Polo Valaresso, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Ferigo, nuovo.

Sier Andrea Gusoni procurator.

#### Zonta di Roma.

Sier Domenego Trivixan el cavalier, procurator.

Sier Lunar lo Mocenigo procurator.

Sier Polo Capello el cavalier, procurator.

Sier Jacomo Soranzo procurator.

Sier Andrea Gusoni procurator.

Sier Piero da cha' da Pexaro procurator.

Sier Luca Trun savio dil Consejo, que sier Antonio. Sier Zorzi Pixani dotor, et cavalier, fo savio dil Consejo.

Sier Francesco Bragadin fo savio dil Conseio.

Sier Nicolò Bernardo el savio dil Consejo, qu. sicr Piero.

Sier Andrea Foscarini fo consier.

Sier Autonio da Mula fo consier.

Sier Marin Corner, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Polo.

Sier Valerio Valier, fo cao dil Consejo di X, qu. sicr Antonio.

Sier Polo Valaresso, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Ferigo.

## Questi sono li 9 Procuratori.

20

Sier Lunardo Mocenigo Sier Lorenzo Loredan de supra

Sier Alvixe Pixani

Sier Zorzi Corner cavalier procurator

Sier Alvise di Prioli

Sier Marco da Molin, nuovo

Sier Domenego Trivixan el cavalier

Sier Polo Capello el cavalier

Sier Hironimo Justinian

,

Et nota. Cazete di le Zonte sier Andrea Magno fo capitanio a Padoa, qu. sier Stefano, et non fono electi questi che poteano intrar: sier Zulian Gradenigo, fo capitanio a Padoa, over sier Alvise Gradenigo, fo cao di X, qu. sier Domencgo el cavalier, sier Andrea Badoer el cavalier, fo Cao di X, over sier Jacomo Badoer, fo consier, qu. sier Sebastian el cavalier, et sier Zuan Alvise Duodo, fo Cao di X, e sier Nicolò Coppo, fo consier. Rimase etiam di Procuratori sier Marco da Molin, qual soleva esser mo' un anno di quella Procuratia, sier Andrea Justinian.

È da saper. Per avanti a di . . . di l'instante

fo fatto cassier per mexi 4 sier Michiel da Leze sora la Zeca, sier Donà Marzello sora le artellarie, sier Bortolomio Contarini sora la revision di le casse, sier Hironimo Loredan et sier . . . , i qual quatro sono per uno anno continuo.

A di 12. La matina fo lettere di Pizigaton di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator nostro di 9. Come il signor Ducha havia di 8 da Asle, che il campo cesareo con il ducha di Barbon levato di Marseia era propinquo al fiume Varo, et par non havia ponti di passar, unde si vedeano confusi, e tanto più che pareva monsignor Memoransin con 8000 fanti dil re Cristianissimo li veniva driedo, et etiam dubitava di quà dil marchexe di Saluzo, che era con zente.

Vene l'orator di Milan, et parlò *etiam* di questo aviso, et stete poco in Collegio; si chè le cose non va bene.

Et a requisition di sier Bortolamio da Mosto, fo capitanio a Famagosta, fu preso de retenir per sier Filippo Trun *olim* Sinico in Levante, et era in palazzo a le scale lui proprio et parenti procurando di aver el Consejo per la soa expedition; et cussì ozi fo ordinato dargelo et li fo dato.

Da poi disnar adunca fo Pregadi a requisition del Sinico, et vone il Principe, et quello seguirà ne farò nota.

In questa matina, in le do Quarantie civil fo il terzo Conseja. Fo expedita la causa di tre Savii contra li signori a le Raxon nuove presenti, e Andrea 20. Filomati scrivan et altri di l'oficio, et parloe per loro di le Raxon nove domino Alvixe da Noal dotor avocato, li rispose sier Alvise. Badoer avvocato fiscal Andò la parte. 22 bona, 9 di no et una non sinera, che solum. 32 XL fo alla ballotazion; sichè fu fatta bona in favor di la Signoria, per la qual si recupererà da ducati..., videlicet da li signori stati dil.....

In questo Pregadi, reduto et leto il Consejo, venuto sier Bartolomio da Mosto, fo capitanio a Famagosta qu, sier Jacomo con suo fradello sier Francesco è proveda lor a le biave e suo nepote sier Zuan da cha' Taiapiera con li soi avocati, mandati fuora li parenti soi et li parenti del Sinico sier Filippo Trum sinico, an lò in renga et comenzò a menarlo fazen lo lezer il processo, et mtrò sopra la prima opposition che fo di la morte del Gergetto era contestabile li a Famagosta et parlò ben, adeo il Consejo è inclinato a condanarlo, et si vene zoso a hore 2 di note, rimesso a doman.

Et li Savii si reduseno in Collegio a consultar, et

vene lettere di Pizegaton di sier Marco Antonio Venier el dotor orator nostro, date a di 10 Septembrio. Come hozi si ha auto lettere dil signor Viceré dì 8 di l'instante, date in Aste, drizate al signor Ducha, qual scrive aver ricevuto lettere di l'arziepiscopo di Capua qual si atrova apresso el Cristianissimo re, come sua Maestà Cristianissima era ad ordine, et ad ogni modo vole venire in Italia al presente per la via del Delfinato. El qual signor Vicerò manda uno coriero batando in Alemagna a levare 10 mila lanzchenech, cum li quali, et cum le gente che è qui et lo exercito cesareo che era in Provenza, spera poter francamente risponder al Cristianissimo. Le gente che sono de qui in Astesana e Piamonte, et quelle di questo signor Ducha sono da lanze 820, come per la poliza inclusa manda, et fanti 2500 in 3000. Si starà a veder quello seguirà, et il signor Ducha sta in consulto et par di breve si voj transferir a Milano, overo a Pavia; et se non fosse che già 21 circa giorni 10 monsignor protonotario Caraciolo orator cesareo si atrova amalato, tien tamen si saria zà andati; pur pensa si partirà Soa Excellentia presto di Pizegaton. Item scrive, il Vicerè mandava 1000 fanti in Zenoa, per custodia di la città.

## Gente d'arme di la Maestà Cesarea, che sono in astesana et Piemonte.

| El signor Vicerè, lanze numero 100 El signor duca di Sessa, zoè il loco- tenente |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| tenente                                                                          |
| El signor Vespasiano Colona » 90                                                 |
|                                                                                  |
|                                                                                  |
| El signor marchexe dil Guasto » 50                                               |
| El conte de Potentia                                                             |
| El capitanio Marcada » 90                                                        |
| El signor Antonio da Leva 50                                                     |
| El signor Arcono 50                                                              |
| Del signor duca de Milano.                                                       |
| El signor Joanne de Medici, lanze . numero 150                                   |
| El conte Bortolomio de Villa Chiara. » 50                                        |
| El signor de Arimino                                                             |
| lanze numero 820                                                                 |
| mine indirect                                                                    |
| Fantarie.                                                                        |
| Fanti spagnoli numero 5000                                                       |
| Fanti italiani dil signor Vicerè » 1500                                          |

1000

Fanti italiani dil signor duca de

Milano

91

A di 13. La matina fo lettere per tempo di Pizigaton, di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator, dì 11. Come sono advisi certi lo exercito cesareo esser gionto a li sei dil mexe a salvamento et senza alcuno nocumento a Niza; ben però seguitati da fanti 200 et 800 cavalli francesi, da li qual non hanno patito danno alcuno. Quelli signori capitanei cesarei dessignavano venir alla volta de la riviera cum lo exercito. L'armata cesarea si atrova a Monaco et la francese a Villafranca, la qual haveva tentato di nocer la cesarea, non però haveva fatto cosa alcuna.

Vene in Collegio l'orator di Franza, parlando secondo il consueto che il suo Re è ben in ordine et verà in Italia, et che la quiete de Italia è che Soa Maestà habbi Milan, etc.

Vene l'orator cesarco, et ave audientia con li Cai di X.

Da poi disnar fo Pregadi, etiam per il Sinico, et reduto, compite il suo parlar sopra 6 altre opposition, et di aver fatto amazar uno altro homo et una dona contra iustitia, et altre cose, adeo dimostrò il prefato sier Bortolomio da Mosto meritava grandissima punition, et compite. Stete il Consejo suso fino hore do e meza.

Et il Collegio fo a consultar, atento che a hora di vespero vene un' altra posta di Pizigaton con lettere di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator nostro, di 11, hore . . . . Come el signor ducha di Milan havia mandato per lui e mostratoli una lettera di Aste dil signor Vicerè, di 10, et manda la copia, qual scrive come francesi vengono a la volta de Italia, et zà el marchexe di Saluzo con 8000 fanti o siano zente del paese, et 400 lanze erano in la valle di San Piero, et a di 15, ch' è Sabato, sariano a Susa per passar in Italia. Et questo aviso ha auto per via dil ducha di Savoja, et par vengi il re Cristianissimo in persona a l'impresa de Milan. Pertanto lui farà ogni cosa di adunar le zente et conzonzersi col campo stato soto Marseia, per esser a l'incontro di ditte zente. In questo mezo esso Ducha fazi poner zente et vituarie in li castelli di Milan et Cremona, et debbi advisar li signori venitiani vogliano far quello è ubligati per li capitoli di la liga. Item in le lettere del Vicerè, par il re Cristianissimo vengi con 20 milia fanti et 1200 lanze, et ha in questo numero 6000 sguizari; con altre particularità, ut in litteris,

Et per Collegio fu fatte tutte queste provisione, Prima fo scritto a Milan, zoè a l'Orator nostro apresso il Ducha, inanimandolo a ben fornir li castelli de Milan et Cremona, et che faremo meter in hordine le nostre zente, et atendi a far unir le zente cesaree et le soe a uno.

Fo scritto al signor ducha de Urbin capitanio zeneral nostro, qual se dia partir dil suo Stado et venir alozar a Padoa, et zà li è stà deputà sul Prà di la Valle in la caxa di sier Antonio Venier, dove steva el signor Bortolomio, con altre 4 caxe vicine per li soi. Hor li fo scritto accelerasse la sua venuta senza dimorar più, atento le nove si ha, et mandato avisi di quello c'è di novo.

Fo scritto a Roma con mandarli li sumarii acciò esso Orator li comunichi col Papa, perchè di novo vien guerra in Italia.

Fo scritto per le nostre terre, che li contestabeli vengano qui, che sono a provision nostra.

Fo scritto un'altra lettera al Capitanio zeneral, che meni con se fanti da 1200, sotto quelli capi li parerà.

Fo parlato tra li Savii di poner in hordine le nostre terre ch'è a li contini, videlicet Crema, Bergamo, Brexa; etiam le zente d'arme.

Fo parlato, è stà mala deliberation la parte presa di far li Procnratori, perché non è un soldo da poter meter le man suso, unde bisogna tuor li danari dove i sono, videlicet di Monti. Et io Marin Sanudo da molti fui laudato di aver contradito al far di Procuratori e che son stà profeta, perchè si dovea veder l'exito di exerciti.

A dì 14. La matina se intese esser zonto a Lio uno orator dil Signor turco venuto con un brigantin, unde fo mandato per il masser di le Raxon vechie a farli aparechiar da disnar in la caxa dil Consejo di X, et zà la casa a la Zueca da cha' Morexini era stà preparata, unde da poi disnar si manderà a levarlo et condurlo a la dita caxa, e se li farà le spexe.

Fo aldito in Collegio sier Piero Boldu era savio a terra ferma, tornato di padoana di aver visto la rota di l'Adexe fata . . . . . . . la qual padoani voria, per beneficio di quel territorio, che la .... . . . . . . serasse Et ha mandato oratori in questa terra a questo deputati, videlicet domino . . . . . ..... Et al incontro veneno oratori di 22' Chioza, dicendo ditta rota . . . . . serar, perchè l'è la ruina di Chioza et potissimum del porto di Brondolo, qual si vien a terrar; etiam faria danno al porto di Chioza. Et con il desegno si parlò in Collegio; et perche vene lettere di Roma, lo rimessi a

Di Roma, fo lettere di l' Orator nostro, di 10. Con avisi dil levarsi di l'exercito cesareo di Mar-

seia et francesi li seguitava, e la fama che 'l re Cristianissimo voleva venir in Italia. Coloquii eol Papa, qual non crede che 'l possi venir per esser exausto di danari, caltri discorsi. El zerca letrieve, che l'arzivescovo di Capua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Da poi disnar fo Pregadi, et letto lettere, perchè, poi fato il Pregadi nuovo, non è stà se non do Pregadi.

Fu posto per li Consieri, Cai di XL e Savii, havendo richiesto le pupille fiale fo di sier Vincivera et sier Luca Zorzi si scrivi a l'Orator nostro in corte per aver la restitution di le possession loro, poste nel territorio di Ravena, di le qual forono spogliate al tempo del monitorio dil qu. papa Julio, nè ancora per la potenza di Rasponi è stafatta la restitution, come fu fatta a li altri, pertanto sia preso si possi scriver, ut supra, quanto sarà bisogno, con la instruziou etc. 169, 6, 1.

Fa posto, per i Savii dil Consejo e terra ferma, atento le occorentie presente, sia dà libertà al Collegio di far fin 8000 fanti per meterli in le terre nostre et dove bisognerà. Item 500 cavalli lizieri. Fu presa. Ave tutto il Consejo.

Fu posto, per i Savii dil Consejo e terra ferma, atento zà più anni hanno servito a la custodia di Zara Stamati Lusi cavalier con stratioti 25 et Lombardin Tetrico con crovati 30, i quali erano pagati a quella camera de lì, al presente non potendo esser pagati, pertanto li sia deputà il suo pagamento a la camera di Vicenza, di danari di la limitation. Ave: 176, 2, 2.

Noto, lu una lettera letta ozi in Pregadi..... par il re Cristianissimo scriva al marchexe di Saluzo, come ha dato una stretta a l'exercito cesareo e toltoli pezi cinque di artellaria, et che presto el sarà in Italia con un grosso exercito.

Fo mandà li quattro Savii a i ordini, atento sier Zuan Trivixan per la età ancora non è intrado, e li Proveditori sora li cotimi, a Lio, contra l'orator dil Signor turco, et condurlo nel suo gripo, over bragantin, fino a l'abitazion preparatoli in cha' Morexini a la Zueca.

Fo chiamă li electi di la Zonta ordinaria e di quella di Roma, li 9 Procuratori e li Savii di una man e di l'altra con il Consejo di X, et licentiati il resto, cra hore 23, et fo per trovar ducati 20 milia e tuorli di Monti.

Et nel venir zoso di Pregadi vene nn'altra posta, qual fo lecta con la mità dil Pregadi, che resto aldirla.

Di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator, date a Pizigaton, a dì 12, hore . . . . El manda una lettera drizata al Ducha, di Aste, di 11, come ha per certo il re Cristianissimo saria a di 15, ch'è doman Sabado, a Susa con 30 milia fanti, 2400 lanze, et vien per tre vie, per una Soa Maestà, per l'altra monsignor di Lescu et ducha di Albania, et per l'altra monsignor di la Pelisa, et che 'l ducha di Savoia feva preparar li alozamenti. Item manda una lettera auta da Turin di uno amico dil Du ha, qual li scrive certissimo tal venuta dil re Cristianissimo con li 30 mila fanti, et dice la qualità: 6000 sgnizari, 4000 lanzinech, 6000 italiani e altri etc., e le lanze, ut supra. Et di più che l'armata francese, su la qual era montato el signor Renzo di Zere, si era partita di Marseia con 6000 fanti suso per andar a la volta di Napoli e far voltar quel regno a la Cristianissima Maestà. Item serive, le tre vie per le qual viene il Re, sono, per Cunio, per Penaruol, per Susa. Item che l'exercito stato a Marseia era zonto a Albenga, che è mia 60 de quà da Nizza et 50 mia luntan di Zenoa, ma cativa via.

Di Picegaton, vidi lettere particular di 12, di l' Orator nostro. Come la preterita nocte gionseno lettere del signor Vicerè di 10, date in Asle a questo illustrissimo signor Ducha, per le qual li advisa, come li era venuto a notitia che in la valle di Santo Pietro, che è nel marchesato di Saluzo, se dice esser arrivati 8000 fanti et 400 lanze, le quale si dicono esser quelle che conducono italiani e forausciti; et a tre leghe di là da Susa dicesi essersi domino Galeazzo Vesconte a far preparatione di vituarie; per la qual via dicono debbe venir el Cristianissimo cum el resto del suo exercito, et crede che venirano con 23 la maggior celerità che potranno per arrivar prima nel piano de Piamonte che giongi lo exercito cesareo, perchè alli 7 de l'instante esso exercito cesareo se partite da Niza per la via di la riviera di Genoa. El qual signor Vicerè haveva expedito cum grande celerità al signor marchexe de Pescara per accelerar la sua venuta con ogni diligentia, perché fin che non è gionto questo exercito cesareo, non si pol far bona deliberatione. Et aricorda che se debino condur le vituarie ne le terre, e che subito se debia transferir a lui el signor Hironimo Morone, et signor Antonio da Leva per consultar con presteza quello si ha a fare, perchè il tempo insta et non bisogna interponerli momento di intervallo. Et serive che se debba advisar cum celerità la illustrissima Signoria, aciò facia quanto è obbligata. E da poi scripte esse lettere, subgionge in quello ponto esser arrivato ad esso

signor Vicerè el comendador Figueroa, cum el quale el ducha di Savoia li advisa che senza dubio el Cristianissimo sarà in Susa Sabato proximo, che serà alli 15 di l'instante. Et cussì questo aviso insieme con lettere di questo illustrissimo Ducha la preterita nocte fu scrito alla Illustrissima Signoria etc.

Da poi vene l'altra lettera pur dì 12, hore 6, qual ho scritto di sopra.

In questo Consejo di X con la Zonta di Roma, fo lecte lettere di l' Orator nostro in corte, drizate ai Cai di X. Poi ussita, con la Zonta ordinaria atento el bisogno del dinaro fu preso: tuor ducati 20 milia di danari dil Monte vechio, deputadi a l'afrancazion dil cave lal di quello et ubligarli alcuni depositi dil sal, per tanta summa, et questo farà che il Monte vechio scorerà a pagarsi; nè volseno tuor del Monte nuovo, nè Novissimo, che sempre tolevano per metà; ma volseno tuor questi, che par non fazi danno ad alcuno, ma fa danno al Monte vechio.

Di Pizegaton, dì 13 Octubrio, di l'Orator nostro. Come erano lettere del signor Vicerè, date in Aste alli 10, che dice, che nella vaile de San Pietro nel marchesato de Saluzo se dice esser arivati 8000 fanti et 400 lanze, le qual debbono esser quelle che conduceno li foraussiti; et che a tre leghe de là da Susa se dice esserli don Galeazo Visconte a far preparatione di vituarie con gran furia, per la qual via dicono debbe venire il re di Franza cum il resto dil suo exercito. Crede venirà cum ogni possibile celerità, per atrovarsi sopra il piano di Piamonte prima che arrivì lo exercito cesareo. Et per lettere dil marchexe di Pescara de 7, date in Niza, quel giorno se partite ditto exercito per la via de Riviera de Genoa. Dice haver aviso dal ducha di Savoia, che senza dubio il re di Franza sarà in Susa Sabato che vien, che sarà alli 15 de l'instante, però ricorda che se reducano vituarie in Cremona, Lodi, Pavia et Alexandria. Altro non zè finora. Di quanto harà non mancherà avisar, etc.

Di sier Andrea Zivran provedador zeneral in Dalmatia, di 12, fo leto in Pregadi una lettera, data a . . . . Come havia recuperato 7 anime che turchi haveano tolte, et haria ruinati quelli se non fosse stà, perchè l'Orator nostro era a parlamento con quel sanzaco, aciò non si potesse lamentar. Et scrive come sier Piero Zen orator nostro li havia ditto esser stà a parlamento col ditto sanzaco et quello expedito; el qual li havia ditto che el voleva correr in Histria a danni de l'hongaro,

però li desse in nota li lochi di la Signoria, che 'l comanderia a quelli soi non facesseno alcun danno, per haver cussì in commission dil Gran Signor.

A dì 15. La matina non fo alcuna lettera da conto.

Da poi disnar, fo Pregadi per il Sinico di levante per expedir sier Bortolomio da Mosto, fo capitanio a Famagosta. Et reduto et leto il Consejo, andò in renga il suo avocato domino Piero di Oxonica doctor, et comenzò a parlar cargando molto il Sinico, e che 'l ditto dil canzellier fo dil Mosto non era vero, per esser stà imbocado, et volea far lezer una poliza scrivca in prexon sier Grifon Gradenigo amico di ditto Canzelier, avisandolo che 'I dicesse quello voleva il Sinico, che 'l non haveria corda, nè danno alcuno. Hor esso Sinico disse non era il vero, e andò a la Signoria dicendo se li Avogadori l'ha intromesso, lui Sinico lo menerà, et li Avogadori non erano in Pregadi. All' incontro, sier Bortolomio da Mosto, ditto Oxonica et Francesco Filleto soi avocati fono a la Signoria, dicendo si dovea far lezer, e streti li Consieri col Doxe, fo ballotà tra li Consieri e preso non si lezesse alcuna cosa. Et cussì l'Oxonica tornò in renga et disse a boca la continentia di la poliza, cargando il Sinico e li testemonii dil processo, et che 'l Sinico in Cipro era onnipotente e ha fato examinar chi l'ha volesto, et disse zerca far amazar quel Gergeto. Parlò ben et fo laudato, et poi doman compirà il resto. Vene zoso a hore 2 et più Pregadi.

In questa matina, l'orator di Franza fo in Collegio, dicendo il re Christianissimo vegnirà pur in Italia a recuperar la soa ducea di Milan, e sarà ben per questo Stado et sarà più amico che mai, con altre parole da savio come l'è. Il Serenissimo li rispose parole zeneral.

Vene li oratori cesareo et quel di Milan, solicitando la Signoria fazi meter in ordine le zente de arme, et quanto si è ubligati far per li capitoli per conservation dil stado de Milan; al qual fo ditto che si faceva et si aspettava di hora in hora il Capitanio zeneral nostro qui.

Vene il secretario dil ducha di Urbin capitanio 25° zeneral nostro, che stà in questa terra, nominato domino Alexandro de . . . . Et disse che 'l signor suo saria subito quì et li fusse preparà la stantia, et fo mandato a san Zorzi mazor in la caxa di san Marco a prepararli per l'oficio di le Raxon vechie.

A dì 16. Domenega. Vene prima l'orator de Turco in Collegio, acompagnato da li Cai di XL, Savii ai ordini, Provedadori sora i dacii e sora i

<sup>(1)</sup> La carta 2é \* è bianca.

cotimi, zerca 10 in tutto, solum do vestidi di scarlato, sier Tomà Michiel sora i dacii, sier Bernardo Zorzi sora i conti a manege ducal, havia con lui zerca 10 persone. Et intrato in Collegio, il Principe si levò e lo carezò e lo messe a sentar apresso, el qual apresentò le lettere del Signor. Et perchè Hironimo Zivran, nè domino Todaro Paleologo alias interpreti non è in questa terra per esser andati in Dalmatia per lo abocar di sier Piero Zen orator con il sanzaco di Bossina, fo interprete....

È da saper. *Etiam* è al sanzaco dil Ducato nostro secretario Alvise Sabadin.

Di Pizegaton, fo lettere dil Venier orator, dì 14. Come cra lettere dil signor doxe di Zenoa di 10, al ducha de Milan, qual havia hauto lettere da Lion, di 6. Come il zorno sequente si partiva da Lion l'arzivescovo di Salerno domino . . . . . per l'impresa di Zenoa, et che l'armata francese tornava sopra Monaco, et san Remo, aspettando il tempo di presentarsi. Scrive che li 1000 fanti che el Vicerè li ha mandati non è bastanti a defender quella terra e fazi altra provision, però che l'artellarie dil rc Christianissimo dia esser condute per via di l'armada a Zenoa, overo per la via de Vai, che fè l'exercito cesareo quando l'andò in Provenza, et che'l ditto exercito era lontan da Niza mia 80. Item, che ditta armada havia preso uno bregantin, vemva di Spagna con uno corier suso. Scrive etiam che lui li a Zenoa fa ogni provision, ma non ha artellarie.

Et l'orator Venier scrive. È una fama che l'exercito Cesareo saria sul pian a Mondovi a quel zorno. Item, per li avisi di Zenoa par, francesi voglino far la massa in Alexandria di la Paia, tamen di loro nulla se intende.

In questa matina, per Collegio, fo expediti certi contestabeli, videlicet Antonio di Castello con fanti 500 et Babon di Naldo con 500, e altri, come dirò qui avanti, in tutto fanti 4800, et 1200 è stà scritto al Capitanio zeneral i fazi, in tutto 6000, i qual capi e contestabeli crano qui venuti a questo efeto.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Non fo il Serenissimo, che da poi è Doxe sempre è stato, et non vene per causa che . . . .

Fu posto, per li Consieri e Cai di XL la parte presa in Pregadi, a di 8 di l'intrante, zerca far do Censori, la copia sarà scripta qui avanti, lecta per Lorenzo Roca sceretario.

Et sicr Zuan Dolfin fo avogador contradise, dicendo si fa e desfa parte, et fo longo. Fè lezer una

parte presa del 1520 zerca dar sagramento avanti et poi li scurtini a 20 di Pregadi et fo revocada. Hor fo molto tedioso. Venuto zoso fo mandà le parte. Ave: 13 non sincere, 623 di no, 795 di si, et fu presa. La causa di tante ballote di no fo perchè la brigà voleva poter pregar, nè ad altro si atendea al presente, *imo* niun poteva rimanir in Pregadi se non pregava. Hor presa la parte, fo stridà di far li Censori, et zà il scurtinio era stà comandà avanti fusse posta e presa la parte. E il scurtinio e li electi in Gran Consejo sarà quì sotto posto.

Fo etiam leta la parte a notitia di tutti, presa in Pregadi a di 8, zerca il refudar i beni paterni, termine do mexi.

#### Scurtinio di do Censori con boletini.

| Sier Polo Valaresso è di la Zonta, qu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| sier Gabriel 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.102  |
| Sicr Hironimo Barbarigo, fo consier, qu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.104  |
| sier Beneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| qu. sier Michiel 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36. 86 |
| Sier Nicolò Michiel el dotor, fo avoga-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| dor di comun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52. 97 |
| Sier Gabriel Moro el cavalier, fo al luo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 50 di procuratori, qui brei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46.107 |
| Sicr Zacaria Bembo savio a terra fer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| initial data see a s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35.120 |
| Sier Antonio Bon, fo cao dil Consejo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| *** (In provide the provide th | 23.132 |
| Sier Vicenzo Pollani, fo provedador sora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| la camera, qu. sier Jacomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44.112 |
| Sier Marin Sanudo, fo di la Zonta, qu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| sier Lunardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46.111 |
| Sier Bernardo Marzello, fo capitanio a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Verona, qu. sier Andrea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57. 97 |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 20, 41 12; 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94. 58 |
| Sier Francesco Valier, fo cao dil Consejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| di X, qu. sier Hironimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79. 71 |
| Sier Nicolò Tiepolo el dotor, fo pode-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| stà e capitanio a Ruigo, qu sier Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| cesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37.117 |
| Sier Marin da Molin, fo podestà e capi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| tanio a Treviso, qu. sier Jacomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61. 94 |
| Sicr Polo Trivixan fo consier, qu. sier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Andrea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45.108 |
| Sicr Alvise di Prioli el grando, qu. sier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.121 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

| Sier Hironimo Polani el dotor, fo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ı |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Pregadi, qu. sier Jacomo 50.106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Sier Zuan Dolfin, fo savio a terra ferma,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| qu sier Daniel 44.111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١ |
| Sier Antonio Condolmer, fo savio a ter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ra ferma, qu. sier Bernardo 41.114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Sier Vetor Morexini, fo provedador sora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |
| le pompe, qu. sier Jacomo 64. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| Sier Michiel Memo, fo di la Zonta, qu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| sier Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Sier Andrea Badoer el cavalier, fo cao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| dil Consejo di X 54.103 Sier Andrea Donado, fo podestà e ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| pitanio a Treviso, qu. sier Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| cavalier 47.102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Sier Jacomo Michiel, fo cao dil Consejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| di X, qu. sier Tomà 43.109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| sier Polo 86. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| Sier Troian Bollani qu. sier Hironimo . 42.124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Sier Piero Marzello è di Pregadi, qu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| sier Jacomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Sier Lorenzo Miani è al luogo di procu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| rator, qu. sier Jacomo 54.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - |
| , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
| In Gran Consejo do Censori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| + Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Con-<br>sejo di X, qu. sier Michiel, dopio . 989.242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Con-<br>sejo di X, qu. sier Michiel, dopio . 989.242<br>† Sier Marin Morexini, fo avogador, qu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Con-<br>sejo di X, qu. sier Michiel, dopio . 989.242<br>† Sier Marin Morexini, fo avogador, qu.<br>sier Polo, dopio 850.373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Con-<br>sejo di X, qu. sier Michiel, dopio . 989.242<br>† Sier Marin Morexini, fo avogador, qu.<br>sier Polo, dopio 850.373<br>Sier Marin Sanudo, fo di la Zonta, fo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Con- sejo di X, qu. sier Michiel, dopio . 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio 850.373 Sier Marin Sanudo, fo di la Zonta, fo di sier Lunardo 524.697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio . 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio 850.373 Sier Marin Sanudo, fo di la Zonta, fo di sier Lunardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio 850.373 Sier Marin Sanudo, fo di la Zonta, fo di sier Lunardo 524.697 Sier Vettor Morexini, fo provedador sora le pompe, qu. sier Jacomo 537.689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio . 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio 850.373 Sier Marin Sanudo, fo di la Zonta, fo di sier Lunardo : 524.697 Sier Vettor Morexini, fo provedador sora le pompe, qu. sier Jacomo . 537.689 Sier Piero Marzello è di Pregadi, qu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio 850.373 Sier Marin Sanudo, fo di la Zonta, fo di sier Lunardo 524.697 Sier Vettor Morexini, fo provedador sora le pompe, qu. sier Jacomo 537.689 Sier Piero Marzello è di Pregadi, qu. sier Jacomo da san Tomà 583.635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio 850.373 Sier Marin Sanudo, fo di la Zonta, fo di sier Lunardo 524.697 Sier Vettor Morexini, fo provedador sora le pompe, qu. sier Jacomo 537.689 Sier Piero Marzello è di Pregadi, qu. sier Jacomo da san Tomà 583.635 Sier Jacomo Corer, fo di la Zonta, qu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio . 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio 850.373 Sier Marin Sanudo, fo di la Zonta, fo di sier Lunardo 524.697 Sier Vettor Morexini, fo provedador sora le pompe, qu. sier Jacomo 537.689 Sier Piero Marzello è di Pregadi, qu. sier Jacomo Corer, fo di la Zonta, qu. sier Marco 535.893 Sier Constantin Zorzi è di Pragadi, qu. sier Andrea 495.723                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio 850.373 Sier Marin Sanudo, fo di la Zonta, fo di sier Lunardo 524.697 Sier Vettor Morexini, fo provedador sora le pompe, qu. sier Jacomo 537.689 Sier Piero Marzello è di Pregadi, qu. sier Jacomo da san Tomà 583.635 Sier Jacomo Corer, fo di la Zonta, qu. sier Marco 2325.893 Sier Constantin Zorzi è di Pragadi, qu. sier Andrea 495.723 Sier Zuan Dolfin, fo avogador, qu. sier Nicolò 497.722  Item, fu fato altre 7 voxe, tra le qual do Sopracomiti, sier Gasparo Contarini fo XL zlvil qu. sier                                                 |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio 550.373 Sier Marin Sanudo, fo di la Zonta, fo di sier Lunardo 5524.697 Sier Vettor Morexini, fo provedador sora le pompe, qu. sier Jacomo 537.689 Sier Piero Marzello è di Pregadi, qu. sier Jacomo da san Tomà 583.635 Sier Jacomo Corer, fo di la Zonta, qu. sier Marco 535.893 Sier Constantin Zorzi è di Pragadi, qu. sier Andrea 495.723 Sier Zuan Dolfin, fo avogador, qu. sier Nicolò 497.722  Item, fu fato altre 7 voxe, tra le qual do Sopracomiti, sier Gasparo Contarini fo XL zlvil qu. sier Francesco Alvise et sier Francesco Bondimier fo |   |
| † Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel, dopio 989.242 † Sier Marin Morexini, fo avogador, qu. sier Polo, dopio 850.373 Sier Marin Sanudo, fo di la Zonta, fo di sier Lunardo 524.697 Sier Vettor Morexini, fo provedador sora le pompe, qu. sier Jacomo 537.689 Sier Piero Marzello è di Pregadi, qu. sier Jacomo da san Tomà 583.635 Sier Jacomo Corer, fo di la Zonta, qu. sier Marco 2325.893 Sier Constantin Zorzi è di Pragadi, qu. sier Andrea 495.723 Sier Zuan Dolfin, fo avogador, qu. sier Nicolò 497.722  Item, fu fato altre 7 voxe, tra le qual do Sopracomiti, sier Gasparo Contarini fo XL zlvil qu. sier                                                 |   |

le poste, di sier Marco Antonio Venier el do-

tor, nostro orator apresso il ducha de Milan,

de te a Pizegaton, a di 14, hore 11. Che nulla sa eano nè de francesi et manco de spagnoli; e coloq i hauti col signor Ducha.

Veneno in Collegio li oratori cesareo et dil ducha de Milan con uno messo mandato a posta per il Vicerè, con lettere di credenza date in Aste a di 13. Come, per questa subita vennta di francesi, rizercava la Signoria le provision la volea far, et diceva saria in ordine di zente da 50 milia persone in tuto, et che 'l Papa mandava 4000 fanti fati in Romagna, et volendo far il dover non era di temer di nulla. Et ditto messo è uno dil numero di 100 contini è con il Vicerè, nominato domino Carlo de Raviglia di caxa regia.

Nota. Il Vicerè, nome Carlo de la Noys.

Vene l'orator di Ferara, per saper di novo di questi francesi.

Di Pizegaton, vene lettere dil Venier orator nostro, di 14, hore 2 di note. Come erano 2 lettere dil governador di Aste, scrive di 12, esser zonto in Aste el signor Thodaro Triulzi con 200 lanze et 2000 fanti, et che 'l re Christianissimo si trovava a . . . . . Era zonto etiam con il signor Thodaro il conte Carlo di Belzoioso; et che la madre del Re dovea zonzer a Garnopoli. Scrive come l'exercito cesareo, per quello si diceva, doveva zonzer a Savignano, loco a la pianura, etc.

Da poi disnar, fo Pregadi, per il Sinico, per expedir il Mosto, et poi nona vene uno nontio in camera del Principe a dir era uno . . . . qual voleva audientia secretissima. Et cussi fo mandato subito per sier Francesco Foscari cao di X et li altri, et cussi come li Consieri venivano, così andavano dal Doxe e li Cai di X, et steteno serati cussì ad aldirlo per spazio di do hore, et poi veneno in Pregadi che zà era reduto et stava aspectar. Hor reduto il Pregadi, domino Piero di Oxonica dotor, avocato, andò in renga e intrò a risponder a l'oposition fata di la morte di quel Gergeto, et cussì dannando il ditto del canzelier sier Zuan Antonio Venier e sier Domenego Trivixan avogador andono a la Signoria a dir haveano fatto un processo contra ditto canzelier. Et voleano metter una parte, che quel ditto non fosse admesso, atento la loro intromission; ma il Serenissimo e Consieri disse: « È principià questo caso, bisogna prima compirlo ». Et cussi non fu altro. Et parlò fin hore due di notte ditto avocato, et non compite, li manca a risponder a le altre 6 opposition. Et fo licentià il Consejo. Doman è san Luca, a un altro zorno.

27 "

| Questi | sono li contestabeli expediti | a | far |
|--------|-------------------------------|---|-----|
| £      | fantarie e li danari hauti.   |   |     |

|                                 | fanti | ducati |
|---------------------------------|-------|--------|
| Domino Babon di Naldo           | 500   | 500    |
| Strenuo Guido di Naldo          | 300   | 200    |
| Strenuo Macon da Corezo         | 300   | 200    |
| Strengo Matio Capilol           | 300   | 200    |
| Strellan mano dagno.            | 200   | 150    |
| Domino Alexandro Marzello       | 200   | 150    |
| Strendo ugustin diagoni         | 200   | 150    |
| Strettuo Matto Roncon           | 200   | 150    |
| Strenuo Marco Antonio da Faenza | 200   | 150    |
| Strenuo Anteo da Faenza         | 200   | 150    |
| Strenuo Hironimo Theadino       | 500   | 500    |
| Domino Antonio da Castello      | 300   | 200    |
| Strenuo Marco da Napoli         |       | 150    |
| Strenuo Renzo da Perosa         | 200   | 150    |
| Strenuo Antonio da Rodego       | 200   | 150    |
| Strenuo Hironimo Piatelotto     | 200   |        |
| Strenuo Ferazino da Brexa       | 200   | 150    |
| Strenuo Falcon da Salò          | 200   | 150    |
| Strenuo Zanin Albanese          | 200   | 200    |
| Strenuo Fabricio Theadino       | 200   | 150    |
| Strenuo Sigismondo da Ferara .  | 300   | 300    |
| Strenuo Alexandro Colorno       | 200   | 200    |
|                                 |       | 1000   |

Summa fanti 5300 duc. 4300

# Item, da poi.

|                                    | fanti | ducati |
|------------------------------------|-------|--------|
| Strenuo Cristofal Albanese         | 100   | 100    |
| Strenuo Burgese dal Borgo          | 100   | 100    |
| Illustrissimo signor Capitanio ze- |       |        |
| neral                              | 1200  | 1200   |
| Domino Gabriel da la Riva.         | 300   | 300    |
| Strenuo Paulo di Fabri             | 200   | 200    |
| Strenuo Zuan Francesco di Mon-     |       |        |
| te Mellino                         | 150   | 150    |
| Strenuo Antonio Fera Molino per    |       |        |
| archibusieri                       | 100   | 100    |

### Cavalli lizieri, ducati 6 per cavallo.

|                              | cavalli | dueati |
|------------------------------|---------|--------|
| Conte Alexandro Donado       | 80      | • 480  |
| Domino Zuan di Naldo         | 80      | 480    |
| Domino Farfarello di Ravena. | 80      | 480    |
| Domino Hannibal da Lenzo     | 50      | 300    |
| Domino Jaconio Vigovaro      | 50      | 300    |
| Diminio andomo               |         |        |

Numero cavalli 340 ducati 2040

Ser Lucas Tronus,
Ser Aloisius Mocenigo eques,
Ser Andreas Trivisanus eques,
Ser Nicolaus Bernardo,
Ser Hieronimus Justiniano procurator,
Ser Hieronimus Pisaurus,
Sapientes Consilii.

Ser Marcus Antonius Contarenus, Ser Zacharias Bembus, Ser Dominicus Venerius, Ser Joannes Franciscus Baduarius, Ser Jacobus Cornelius, Sapientes terræ firmæ.

Si vede manifesta experientia, che da poi remesso l'officio de li Censori nostri, è accresciuta, intanto l'ambition et cupidità de honori in questa Republica nostra, che hor mai par che a ciascuno gentilomo nostro sia facto licito usar ogni mezo indirecto et modo inconveniente per conseguir li honori et magistrati di essa Republica nostra, in contempto di le sancte leze et ordeni sui, cum murmuration et scontenteza de li boni, contra il decoro et dignità del Stato nostro, et in evidente ofension de lo eterno Dio; al qual irregulato disordine essendo al tutto necessario occorer con presta et opportuna provisione, però:

L'anderà parte, che nel nostro Magior Conseglia, per scurtinio di questo Conseglio et 4 man di election si debbino crear et elezer doi honorevoli Censori, con li modi et condition comprese ne le parte prese in questo Conseglio sotto di 13 Settembrio et 24 Octubrio del 1517, excepto però in quello articulo, che sicome per la deliberation di 13 Settembrio prefata è statuito, che ditti Censori havesseno per suo salario a l'anno per cadauno de loro, così per la presente parte sii adiunto et deliberà, che habbino ducati 120 a l'anno per uno a ducati 10 al mexe de contadi ove si pagavano li altri Censori. Nel qual anno tantum habbino a star in ditto magistrato cum el prefato salario, qual finito possino per doi anni subsequenti venir in questo Conseglio, ponendo ballota come fanno li Avogadori nostri de comun. Qual Censori siino tenuti, quando in questo consiglio di Pregadi si farà election de Savii, oratori o altro offitio, dar solenne sacramento a banco a banco a

ciascuno de questo Conseglio, de voler quelli che per conscientia sua li parerano meritar. Et questo instesso offitio debbino far ne li scrivani che si faranno nel nostro Mazor Conseglio, ne li quali sempre sii tenuto, quello de essi Censori che sarà di septimana star quando si farà alcuna balotazion et sacramentar ciascuno inanzi essa ballotazion, et l'altro stii nel Mazor Conseglio sentato in loco che li parerà più al proposito, aziò che a la presentia sua si habbi rispetto di pregar, possendo essi Censori procieder contra li disobedienti ad inquirendum, sicome li parerà per conscientia sua, cum tutte quelle auctorità, che haveano li precessori sui.

In reliquis veramente, come è preditto, siino ad unguem observate le deliberation prefate de di 13 Septembre, et 24 Octobre 1524, et la presente parte non se intendi presa, se la non sarà posta et presa nel nostro Magior Conseglio.

De parte 106

Ser Zacarias Bembo, Sapiens terræ firmæ.

et concorditer l'ha posta insieme cum li altri signori Savii del Collegio, excepto però in quella parte dove si dice che li prefati Censori nostri siino tenuti, quando in questo Conseglio di Pregadi si farà election etc., dar solenne sacramento a ciascuno di questo Conseglio a banco a banco etc., Vuol se dica: Qual Censori nostri siino tenuti, quando in questo Conseglio di Pregadi si farà election di Savii, oratori, o altro officio, sentar sopra il tribunal del Serenissimo Principe con uno messal inanzi, sopra il qual dehino dar solenne sacramento a ciascuno di questo Conseglio de voler quelli che per conscientia sua li parerà meritar.

De parte 22
Ne non 8
Non sincere 0

Die 16 Octubris in Maiori Consilio.

Sier Joannes Emilianus,
Ser Marcus Dandolo doctor, eques,
Ser Petrus Lando,
Ser Lazarus Mocenigo,
Ser Marinus Georgio doctor,
Ser Leonardus Emo,
Consiliarii.

Ser Petrus Gradenico, Ser Angelus Mauroceno, Ser Laurentius Aurio, Capita Quadraginta.

Posuerunt partem antescriptam, captam in Rogatis, sine scontro, et fuerunt:

De parte 795
De non 623
Non sincere 13

A dì 18, fo san Luca, et quasi tutto il giorno 29 piovete. La matina non fo nulla da conto, nè lettera de importantia.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria et Savii per lezer le lettere ha mandate il Signor turco, che sono per numero . . . . per le qual si duol di molte cose, sicome dirò di sotto, et consultato la risposta per expedir questo orator dil Turco.

Di Pizigaton vene letere di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator nostro, di 16. Qual vidi una particolar, cussì : Heri sera fu expedito per via de la posta di questo illustrissimo signor Ducha una lettera sola. Hora expedendosi la posta, scrive esser adviso di lo exercito cesarco al signor Vicerè, come esso exercito si atrovava in Albenga lontano di Aste 50 milia, dove agionse a li 13, et che oggi doveva gionger 14 miglia lontano di Aste; che invero questa nova ha fatto respirare questi Signori et lo illustrissimo signor Vicerè ne ha hauto grandissimo contento, per esser gionto in queste parti assai più presto ché non pensava. Et per una persona de autorità venuta da quelle parte, è affirmato che ne lo exercito cesareo si atrovano 6000 spagnoli, 5000 lanzchinech et 3000 italiani, et lo illustrissimo signor Vicerè ancora lui si atrova 4000 fanti, computati li 1000 venuti l'altro giorno di . . . . et tra le lanze di lo exercito cesareo et quelle dil signor Vicerè saranno da 1200, et 1100 cavalli lizieri, senza poi li altri subsidii che agiungerano. El gubernador di Aste, per sue di 13 scrive e affirma pur che il Christianissimo re di Franza sarà oggi a Susa con lo exercito, et esser vero che monsignor Bonavalle, essendo andato per prevenire un passo chiamato Tenda dove pensava havesse da passare lo exercito cesareo, se ne è andato a congionger a Cunio con quelli altri che li scrisse a mo' terzo zorno esser passati di quà da monti, zoè el signor Theodoro et quelli altri. Lo exercito cesareo senza un minimo detrimento fin

29\*

qui se ne è venuto; non se sa ancora cosa alcuna quello siano per fare li exerciti fino el cesareo non gionga apresso el signor Vicerè, dove zonto consulterano quid agendum, et dil seguito aviserà.

Et per le publiche scrive esser stà mandati 2000 fanti per il Vicerè a certo passo. Item, par il Christianissimo con lo exercito sia azonto a Cunio, ch' è in Italia.

 $A\ di\ {\it 19}.$  La mattina  $\,$  vene in Collegio domino Ambruoso di Fiorenza orator dil re Christianissimo, fenzando dimandar di nove, et disse il re Christianissimo certo vien a recuperation di la soa ducea de Milan; con altre parole savie, e a bon proposito ditte.

Fo mandato li Cai di XL et Savii<sup>\*</sup> ai ordeni per l'ambasador dil Signor turco, et fo letto le 5 lettere dil Signor, et sopra cadauna di esse el Principe parloe, et era in Collegio li dannizati è venuti con lui. Et prima, quanto alli ianizari di Rodi, che non sapemo alcuna cossa di questo, et haver dato in commission a tutti li nostri rectori non debbi acetar alcun di q esti tali, ne charazari del Signor. Item, quanto a li confini di Cataro, che non è stà innovà cosa alcuna di capitoli di la paxe havemo con esso Signor. Item, quanto a li mercadanti dannizati su quel di Zara sub liti dil Signor, che non sapemo di questo nulla, et ne monstri li malfactori, li faremo punir. Et a questo li mercadanti cridono, dicendo: « Fè quelli di Zara ne paga ». El Doxe disse che questa institia non fa il suo Signor. Item, zerca alcuni aza li presi per il conte di Curzola, che hessendo contrabando è s'à ben presi-perchè li dacii mantien el nostro Stado, tamen di la roba faremo cosa che li piacerà. Item, quanto a l'orator dil sanzaco di Bossina che 'l mandava a la Signoria e fu preso e conduto a Maran e mandato a l'Archiduca, che di questo non havemo colpa. Havemo scrito, e il nastro Orator, è lì, e a commission di questo, e fato il Papa li scriva per la sua liberation; sichè non potemo più farli altro.

Et par l'orator restò acquietà, dicendo se risponda a le letere dil sno Signor, et cussì il primo Pregadi si expedirà.

Di Bergamo, fo lettere di sier Lorenzo Venier el dotor, et sier Tomà Moro capitanio, di 17. hore 18. Come in quella mattina era ritornato uno nominato domino Bortolomio Camisoto, che fo mandato a Pedemonti per intender di le cosse di Franza ; il qual riporta lui esser stà in Aste, ove è la persona del signor Vicerè, et a parlado con el maiordomo suo amico, et li altri de autorità, et da loro

ha inteso certo il Christianissimo venir a la volta de Italia con gagliardo exercito et accellerava molta il camino verso Susa, et l'altra parte di lo exercito suo, che è de italiani, capi el signor Renzo, el signor Federico di Bozolo, et monsignor di la Pelisa, che cavalcavano driedo al signor ducha de Barbon verso Saona, demodochè, partendose de Aste, et gionto in Avigliana loco dil ducha di Savoia, dove li intese 30 farsi preparamenti de allogiamenti per el Christianissimo et si feva consiglio per trovar victuarie et altre cose apte a la guerra. In Turino poi questo instesso a 12 dil mexe intese che se diceva che 'l ducha di Savoia feva far provision di cosse per il castello, et havea mandato bando per il suo paese, che tutti stesseno in ordine per potersi levar ad ogni suo bisogno. Scriveno stanno in expectatione di altri loro messi mandati, et quello riporterano aviserano, etc.

Da poi disnar fo Consejo di X, con tutte do le Zonte, et a vespero:

Di Pizigaton, fo lettere dil Venier orator. di 17, hore 6. Come in quella hora erano gionte lettere di Aste dil signor Hironimo Moron, date eri, per le qual advisa el Christianissimo esser passato li monti con la maggior parte di lo exercito, et già li sui cavalli scorreno sopra el tenir di Aste; et el marchese di Saluzo ha corso fino ad Alba et dimandata la deditione di quella terra, tamen ancora non l'ha auta. Lo exercito cesareo, a di 15, gionse apresso Aste et Alexandria 40 miglia. El signor Vicerè, conoscendo le gente sue esser in pericolo, ha deliberato retirarsi in Alexandria, et ivi expeterà lo exercito per deliberare poi quello si harà a fare. Tamen lui Orator crede, se lo exercito cesareo non si unisse con esso Vicerè, lui se retirerà in Pavia; ne altro serive per la pressa di spazar questo aviso importante come l'è.

In questo Consejo di X, fono su materie di Sta-

A dì 20. La matina, fo lettere di Roma di 30° l'Orator nostro, di 15. Con il brieve di la confirmation dil Patriarca nostro electo.

Di Viena, di sier Carlo Contarini orator, di 9. Il sumario dirò avanti . . . . . . . .

. . . . .

Introe li Cai di X et steteno in Collegio più di hore do, credo per far certa risposta al nontio vene l'altro eri a parlar al Serenissimo.

Vene lettere di le poste con lettere di Pize-

gaton, dil Venier orator, di 18, hore 4 di note. Come heri serisse a hore 6, da poi fin qui non è sopragionto altro; ma quello illustrissimo signor Ducha tien per certo che oggi, over dimane debbi esser gionto lo exercito cesareo in Alexandria, et esser venuto con il signor Vicerè; che cussì hessendo le cose, succederano per la bona via. Et la tardità dil venir di questo exercito cesareo è processa solum per il gran numero di cariazi et bagagie hanno con loro aquistate in Provenza. Zonto che sia, tutti li signori capitanei con il signor Vicerè faranno uno consulto et delibererano quanto harano a fare, perchè fin non sono uniti insieme, mal si pol deliberar cosa che stia bene. Questo illustrissimo signor Ducha non manca per le forze sue far quello poco li danno le l'orze sue, et sapientemente, perchè la và per lui. Ha fatto redur di le vittuarie nelle terre et tutta fiata continua questa provision, zoè in Milano, Pavia, Alexandria, Cremona et Lodi, che è saluberima provisione, et cussì etiam munisse questo loco di Pizegaton, perchè è loco forte, et che a l'impresa passata dette molto favore. Scritte fin quì, sono sopragionte lettere dil signor Hironimo Moron et gubernator di Aste di heri, per le qual advisa che lo exercito cesareo non pol esser prima che Zobia in Alexandria, che serà a li 20 di l'instante. Et esso signor Hironimo afferma che ditto exercito sarà pri-31 ma unito che quello di Franza passa; el qual Christianissimo re solicita et accelera le forze sue in passar li monti cum il resto di lo exercito et artellarie. Se altro venirà, il tutto serà noto, etc.

Di Pexaro, dil signor ducha di Urbin Francesco di Rovere capitanio zeneral nostro, di 16, date a Pexaro. Come, havendo ricevuto le lettere di la Signoria nostra, dovesse solicitar la sua venuta per le nove si havia, et far da 1200 fanti e condurli con lui. Scrive, lui-venirà subito, et ha mandato a far li fanti, et cussì ha ditto si partiva di Pexaro per venir de qui. Et questa lettera lui scrive a domino Alexandro suo secretario, la qual la monstrò in Collegio.

Di Roma, di 15, scrive l' Orator. Come ricevuto le nostre dil Senato di la nomination dil Patriarca, fo dal Papa, pregando Soa Santità lo volesse confirmar. Quella rispose era contenta, et se dicesse al reverendissimo cardinal Pixani facesse il processo de moribus iusta il solito, e lo promovesse il primo concistorio et lo expediria. Poi intrò zerca la venuta dil Christianissimo re in Italia, che li pareva molto di novo questo, et che faria da la soa parte ogni cosa. Ben era vero che 'l non havea danari da poter

sustentar spagnoli, et che l'expediva uno nominato . . . . in campo del Vicerè per causa di le trieve, qual etiam anderia dal re Christianissimo. Scrive aver aviso lo exercito francese veniva in Italia, et quello di Barbon, overo cesareo, etiam lui saria prexto in Lombardia. Et scrive altre particularità, ut in litteris. Et dil Patriarca, che mandando li danari per la expedition di le bolle, le manderia.

Di Brexa, vidi una lettera di sier Francesco Foscari capitanio, di . . . . , drizata a sier Lunardo suo fratello. Qual manda una lettera li scrive da Pizigaton sier Marco Antonio Venier el dotor, orator nostro. Come, per lettere di 16 di Alexandria, dil governador di Aste, drizate al magnifico Morou, come era venuto uno monsignor di Scalenga, li qual dicea che dil re Christianissimo se parlava variamente. Alcuñi dicea che alli 16 giongeria la sera a Pinerolo, altri che resterà in Cunio, ch'è expediti commessarii per proveder per vituarie da le casche in Alexandria, sacendone venir di Monferrato, et loro contorni. Hanno ordinato che se fazi uno ponte a Masio sora il Tanaro; si pensano inter- 31° tenire li in Aste più che sarà possibile. Et per stare più expediti, manderano tutte bagagie et altrt impedimenti in Alexandria, et se li manderà a far li quartieri de li alogiamenti. Sonvi etiam advisi per lettere del ditto magnifico Morone, date in la Plebe del Cairo a li 17 di l'instante, che 'l signor Vicerè non potria esser più disposto alla difensione dil stato di Milano di quello è, e fa et farà ogni eosa per non mancare de tutto de intertenire lo exercito. Et che lo exercito cesareo non potea esser prima de Ziobia proximo in Alexandria, dove venirà anche el signor Vicerè, per non esser securo in Aste per la vicinità de li inimici. Et che'l re Christianissimo accelerava quanto poteva per passar il suo exercito li monti. Unde si tien per certo che lo cesareo sarà prima unito di loro. Item, dice che passando francesi il Po, li nostri venirano con il campo a Pavia et deffenderano il Ticino, lassando bono presidio in Alexandria.

Et questa lettera è data u hore 3 di notte in Pizigaton, a di 18 di l'instante, come ho scritto di sopra.

Di Viena, di sier Carlo Contarini orator  $di\ 9.$  Serive come non pol obtenir alcuna cosa. etc. Et per lettere particular di sier Zuan Francesco Contarini suo fradello, pur di 9, drizate a sier Nicolò Boldu, qu. sier Hironimo, è questo capitolo: Zerca al chrissimo missier Marin Sanudo, li dirai che di qui non si pol parlar di Lutherio, nonché

aver di le sue opere, perchè questo principe fa an lar ad inquirendum per el vescovo di questa cità et se 'l se ne atrova qualche uno, guai a loro, sichè di questo mi perdoni. Di novo de qui non zè altro, salvo che quelli di Auspurch ha fatto inten ler a questo serenissimo prencipe et Archiduca, el voglia andar a far la sua residentia de li, e lni non sà quello el debbia far, perchè se'l se parte de qui le cose sue anderano a male, e se'l non va quelli non li vol dar ubedientia. Pertanto loro hanno scritto et mandato a lo imperator. Non so quello seguirà; una cosa è zerta, che lui non è amato, nè troppo riverito, et ogni giorno si scopre qualche novità contra de lui et Salamanca. Et eri fu trovato sopra a la porta dil domo una carta 32 dipenta, uno asino che cagava adosso al cardinal Campezo, et el principe teniva la coda al ditto asino, et era scritto assai parole iniuriose contra ditto Principe, Cardinale et Salamanca, eon dir: esser venuto a manzar il sangue di questo et quello, et se non si torano via de quì, che i sarano tagliati a pezi et presto; et altre parole iniuriose. Et ditta carta è stata levata et portata in casa dil magiordomo del Principe, cussi come la stà cavata via. 32.

Da poi disnar fo Pregadi, qual si fa pur ancora, *licet* sia fredo, in Gran Consejo, e fo per far uno Proveditor zeneral in campo.

Di Pizigaton, fo lettere dil Venier orator, di 18, hore 8. Come havea aviso il re Christianissimo a di 17 dovea alozar et zonzer in castel di Turin, et che 'l ducha di Savoia havia tolto una caxa per la sua habitatione. Item, che era zonta l'antiguarda del campo spagnol vicino in Aste, et che il Vicerè era partito per venir in Alexandria, etc.

Et principiato a lezer le lettere, fo portato al Serenissimo uno aviso li scrive sier Alvise Foscari fo podestà et capitanio a Crema, dato in questa terra. Come el signor Troylo Pignatello, qual è quì, li havia ditto aver parlato con uno nepote del ducha di Termini nominato Fernando da Capua, partito dal campo cesareo zà 8 zorni. Dice che in val di Monaco, venendo ditto exercito sotto Marseia, stato in quà, si apizò con francesi et quelli dil paese, et erano stà roti li homini d'arme spagnoli, et che lui dice questo è certo e fo a di 12 dil mexe. El qual va a Napoli a portar tal nova. Et par sia stà ferito il signor Julio da Capua fo nepote dil ducha di Termini vechio. Et fo leto per Nicolò Sagudino al Pregadi, non nominando però il Foscari, ma non fu creto per aver avisi contrari.

Fo lecto le lettere di Vienna, di sier Carlo Contarini orator, et per esser importante, fo comandà credenza et sagramentà il Consejo, et maxime per uno aviso li è, che li 10 milia fanti havia richiesto il Vicerè non si poter aver avanti 12 dil futuro mexe, et che di questi a Trento si faria la mostra. Etiam di l'odio portano quelli popoli a esso archiduca di Austria.

Ozi introno Censori sier Gasparo Malipiero e sier Marin Morexini, et essendo andati a sentar sul tribunal apresso i Cai di X, sier Francesco Foscari cao di X mormorò assai, dicendo quello non è suo loco, e a l'incontro sier Gasparo Malipiero dicea de sì, ma visto la leze di la sua prima creazion, vuol vadino drio i Cai di X, non però sentano apresso i Cai di X; per il che si levono dil tribunal, et andono a sentar dove senta li Avogadori in Gran Conseio.

Fu posto, per i Savii, atento doman sarà di quì lo illustrissimo signor ducha di Urbin capitanio zeperal nostro, e atento le presente occorentie, de praesenti sia electo uno Provedador zeneral in campo con pena ducati 500 a refudar, oltra tutte altre pene, possi esser electo di ogni officio, rezimento, et officio continuo, habbi ducati 140 al mexe per spexe, meni con sè cavalli 10, uno secretario col suo fameio, et do stafieri, etc. Et hes- 33 sendo in questo Consejo, rispondi immediate, si non, damatina, et parti come parerà a questo Consejo, ut in parte. Ancora infine messeno di elezer uno Pagador in campo con ducati 60 al mexe per spexe, meni con sè cavalli 4 et uno rasonato, et sia electo per election di la banca et do man di election in questo Consejo, ut in parte. Fu presa. Ave tutto il Consejo.

Fu posto, per li Savii, una parte, che'l sia scritto per tutto dove sono alozate zente d'arme, che quelle debbano tutte cavalcar in veronese et aspetar ordine nostro di quanto haverano a far. Fu presa di tutto il Consejo.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii una parte zerca quelli sono debitori a le Cazude di pagar, dando uno terzo di contadi et uno terzo di Monte nuovo, prò e cavedal, ut in parte. Ave 162, 23, 1. Fu presa. La copia sarà qui sotto.

Fu posto, per li sopradicti, che tutti quelli si vorrano francar di daie e colte di padoana e trivisana, depositando sora le camere a raxon di 8 per 100 per tutto 10 dil mexe di Novembre, sian asolti in perpetuo, con altre clausule, ut in parte. Fu presa. Ave: 172, 4, 0.

Fo tolto il scurtinio con bolletini numero 5, et

sier Lunardo Emo el consier, non volendo esser provado, fè terminar a la Signoria che 'l non potea esser hallota lo per certa parte che i Consieri non pol esser astretti; tamen per le leze si dovea provar. Hor fo ballotà solum 4, et rimasto il Pexaro, fo chiamà a la Signoria; el qual tolse rispetto a risponder, ma aceterà et anderà: il qual è molto amico del Capitanio zeneral nostro.

# Scurtinio di Provedador general in campo.

| Sier Hironimo da cha' da Pexaro, sa-  |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|
| vio dil Consejo, qu. sier Beneto      |   |   |   |   |   |
| procurator                            | • | • |   | • | ٠ |
| Sier Andrea Trivixan el cavalier, sa- |   |   |   |   |   |
| vio dil Consejo, qu. sier Tomà        |   |   |   |   |   |
| procurator                            |   | • | • | • | • |
| † Sier Piero da cha' da Pexaro procu- |   |   |   |   |   |
| rator, fo provedador zeneral in       |   |   |   |   |   |
| campo                                 | • | • | • | ٠ | • |
| Sier Polo Nani ch' è podestà a Vero-  |   |   |   |   |   |
| na, qu. sier Zorzi                    |   |   |   |   |   |
| non Sier Lunardo Emo, fo provedador   |   |   |   |   |   |
| zeneral in campo, qu. sier Zua-       |   |   |   |   |   |
| ne el cavalier, per esser Consier.    |   |   |   |   |   |
| the et out acces, been access         |   |   |   |   |   |

33° Et volendo far eletion dil Pagador, sopravene uno corier di Roma con lettere di l'Orator nostro, di 17, in risposta di quelle di 13 li fo scritte per il Consejo di X. Per il che lecte le lettere per il Doxe, ordinò licentiar il Pregadi, era la prima campana, et restò il Consejo di X con tutte do le Zonte, et li fo lecte le ditte lettere. Quello sia non si sà. Il qual Consejo di X stete suso fino hore 3 di notte.

A dì 21. La mattina, il Legato mandò una poliza al Serenissimo, come havia aviso di Roma il Papa esser rimas'o in acordo con il ducha di Ferrara, videlicet il Ducha lassa Rezo et Rubiera a la Chiesa e il Papa li dà il Final e lo investe di Ferrara e dil suo dominio; sichè le cose è conze.

Vene l'orator di Ferrara in Collegio, al qual el Principe li disse queste nuove si havia aute etiam nui per lettere di Roma, di l'Orator nostro. El qual orator ringratiò la Signoria, dicendo sapeva tale pratica si trattava.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 19, hore . . . Come, hessendo ritornato uno suo, mandò per saper li andamenti de

francesi et spagnoli; il qual non ha potuto passar Aste, dove fo a di . . . , et li zonse 3 bandiere di fanti dil campo cesareo. Et era aviso ditto campo era mia 12 de li a Savignano, et che la causa de la tardità (era) perchè li cavalli haveano patito assà nel venir, e cussì li homini. Item, esser aviso dil doxe di Zenoa, che a di 10 di l'instante l'armata cesarea era zonta li in porto.

Da poi disnar, fo Consejo di X con tutte do le Zonte.

In questa matina, sier Piero da cha' da Pexaro procurator, electo Proveditor zeneral in campo, vene in Collegio a dir accettava volentiera per servir questo Stado; ma con una condition, che non voleva esser quello che spendesse, ma fosse dato li ducati 140 a chi piaceva a la Signoria, et spendesse ogni mexe, che lui anderia a servir volentiera, perchè nel tempo è stà Proveditor in campo, ha speso ducati 200 al mexe e questo è certo, perchè al presente si convien far cussì. Et con questo si partite; et uno altro zorno vene in Collegio, acetò, et non disse più altro.

Di Pizigaton, vene lettere, zerca hore 22, dil Venier orator, di 19, hore 4. Come, da poi quelle de heri che'l scrisse, erano venute lettere dil governador di Aste, di 17, per le qual advisava che il Christianissimo re, per relation auta, dovea far in quel zorno l'intrata in Turino terra dil ducha di Savoia, et andava a stantiar in castello, et el ducha di Savoia se era reduto in una caxa. Et se intende- 34 va che esso Re teniria el camino di Verzelli, et già li erano inviate tre ban liere di fanti; però el signor Vicerè havea deliberato retirarsi in Alexandria, et cussì cre le esso Orator fino oggi li sia arivato. Et di lo exercito cesareo non si ha altro, salvo quanto scrisse per quelle di eri.

Item, per lettere publice scrive: ozi o dimane dovea zonzer lo exercito cesareo in Alexandria. La artellaria francese era gionta vicino a Susa et poteria esser già passata.

Et per lettere di 19, hore 8 di noie, scrive. Post scripta, sono avisi e lettere di Aste, di 17, hore 6. Come el Christianissimo re, qual se atrova in Turino, haveva expedito 12 milia fanti a la volta de Milano con li foraussiti, con sforzarse che Sahato, sarà a di 22, posendo, entrino in Milano.

In questo Consejo di X con la Zonta, fo scritto lettere a Roma, et veneno zoso a hore 1 di notte.

A di 22. Fo lettere di Bergamo, di sier Lorenzo Venier dotor, podestà, e sier Tomà Moro capitanio, di 20, hore 5 di note. El vidi una par34\*

ticular dil Capitanio, qual scrive a sier Hironimo suo fralello. Come, ozi a hore 23 et 24 fo scritto a la Signoria, con il riporto di uno mandato verso li monti, per intender di l'exercito francese. Scrivendo questa gionseno do man di lettere di uno di Tassi, qual per le ultime scrisse che tutti haveano abandonà Milan. Et poi a hore 4 di notte è gionto Davul cavallaro, che Luni a di 15 fo mandà verso monti, qual riporta: tutto di là da Texin esser francese, et che questa sera o da matina si aspectava in Turin il re Christianissimo, et che li cavalli lizieri soi correvano per fino a Tesino ove haveano hozi preso 14 boche de artellarie che venia condute a Milan. Dice ehe poi gionto che fu in Milan et in Corte vechia, trovò che l'era il Consiglio suso, et tamen la terra era mal disposta, et dice che la non se tenirà do giorni, eo maxime penzandosi il Re avanti. Lo exercito cesareo è sparpagnato in Alexandria, in Pavia et in astesana, et par che poco curano, stando in diversi lochi. Scrive, el capitanio di Bergamo avea expedito per queste vallade per far venir dentro gente per custodia di la cità; ma non erede sia per venirli, poi di la terra la più parte è fuora per suspetto di la peste è stata.

Venero in Collegio li oratori cesareo et di Milan, per li qual fono mandati, et letoli li avisi si havea; et come francesi haverà il Stado de Milan, perchè spagnoli non pareno. I qual oratori si dolse, dicendo francesi è venuti molto presto et spagnoli non pol star che non zonzino.

Di Brexa, fo lettere di sier Antonio Surian dotor et cavalier podestà, e sier Francesco Foscari capitanio, di 21. Come erano passà de lì . . . . . muli con lettere patente di l'arator Venier da Pizigaton, che vanno a Trento, et si tien sieno robe dil ducha de Milan.

Et di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio fo questo etiam aviso. Et parse al Serenissimo rimandar per li oratori, quali erano zà partiti, et lezerii questo altro aviso; et par che 300 cavalli de foraussiti zà erano intrati in Milan; i qual oratori (erano) apena sinontati di le scale, che tornorono suso.

Di Udene, fo lettere di sier Andrea Foscolo luogotenente, di . . . . . Manda lettere haute dil capitanio di Gorizia et capitanio di Pesin, e altri avisi, come turchi, cavalli 10 miha benissimo in hordine erano venuti in la campagna di Grobonich sopra Segna, et una parte volcano corer in Luhiana, l'altra in Ilistria.

Di Montona, di sier Francesco Memo po-

destà, di . . . . , fo etiam lettere. Di ditti turchi 12 milia cavalli, che erano mia 12 di sora Buia per eorrer a danni non si sa de chi, etc.

Gionse in questa matina sier Picro Zen, vien di Dalmatia, dove è stato alcuni zorni et vien orator del Signor turco, et è venuto con navilio picolo, e da matina verà a la Signoria.

Da poi disnar fo Pregadi, per far un Pagador in campo et lezer le lettere, et poi chiamar Consejo di X con le Zonte per scriver a Roma.

Di Bergamo, vidi lettere di rectori, di 20, hore 10. Come in quella hora era gionto uno di soi cavallari mandato a Milan, qual a boca riporta, Milano esser destituto e abandonato, et il Ducha esser in Pizigaton con l'Orator nostro. Riporta lettere di missier Bortolomio Rozon secretario ducal, che scrive, missier Hironimo Moron ussito per una porta de Milan, tutto il resto son fuziti ita che è in poter di francesi. El Christianissimo si vien di longo, et dubitano essi rectori che 'l non si eontenterà di Milano, ma vorà etiam altre terre, per servirse di dapari. Li a Bergamo non hanno alcuna provision etc.

Copia di una lettera scritta per Bortolomio 35 Rozon secretario dil ducha de Milano a li rectori di Bergamo, e mandata a la Signoria per lettere di 20 Octubrio 1524, a hore 20.

Molto magnifici et elarissimi signori mei observandissimi:

Se queste mie saranno male composte, le vostre signorie lo tribuiranno alla incomodità et alla indisposizione dell'animo. Pur saranno ben sincere et conveniente alla affectione et desiderio quale sempre ho tenuto de fare servicio a le cose della Serenissima Signoria, et cosa grata a le signorie vostre. A le quale adunche significarò, come mi seriveno desiderare, come passano le cose de Milano infelice, et le nove se hanno de lo exercito cesareo e francese.

Primo. Vostre signorie sapiano che 'l Re (ha) unito uno exercito de 22 milia fanti, de li quali gli ne sono 4000 italiani, 6000 svizari, 4000 lanzinech et 8000 francopini, che sono de le gente de Franza, se dize 2000 lanze et una banda de artigliaria se inviò allo socorso de Marsiglia, dove era il campo cesareo; el quale (l'ha) ben battuta, ma per esser munita de 4000 fanti et 200 lanze, capi monsignor de Briono et el signor Renzo, et havendo el soc-

corso per la via de mare per esser l'armata cesarea inferiore, delib rorono li signori capitanei Cesarei de retirarse de quà, et così levorono el campo. Et il Re, inteso questa deliberatione, pensò et deliherò de passare et prevenire lo exercito cesareo per destruerlo; cosa che saria successa se li cesarei non se ne fossero avveduti. Unde epsi hanno tanto caminato, che sono gionti ad Alexandria integri et ilesi. L'artigliaria grossa la imbarcorono ad Tolone et la mandorono a Genoa, et non fo senza periculo, perchè immediate fra tre hore dopo partita, quella de Franza fo ad Tolone; pur an lò ad salvamento. Il Re, vedendo succederia el designo de la destructione del exercito cesarco, deliberò di prevenirlo almanco nel venire a Milano. Et così ad bone giornate Sua Maestà fece cavalcar l'antiguarda, et la persona sua similmente ha cavalcato, de modo che la zonse ad Turino Martedì. Et ivi pare ordinasse che una bona banda de fancti electi et cavalli lezeri cum li italiani et forausciti venessero de longo ad preocupare el passo de Ticino; et cussi cum una bona diligentia, essendo venuti heri circa 300 cavalli et molti fanti, per caso trovorono 6 nave cariche de 10 pezi de artellaria et munitione, le quale erano tolte fora del castello de Novara et le presero, et cum quelle sei nave se ne sono passati de quà. Erano ben stati levati li porti, molini, et altre barche, quale se trovavano dentro Ticino adciò che francesi non potessero passare el interim el campo cesareo potesse arrivare ad Pavia, perchè quan lo fosse stato esso campo ad Pavia, Milano se saria mantenuto; ma la disgratia de la presa de le ditte nave et artigliaria ha causato tutto el male, che vedendosi tutti li cittadini et el popolo, qual è senza gente et capi per la morte loro in questo tempo da peste, senza alcuno presidio, nè poterio haver in tempo essendo ancora lo exercito cesareo ad Alexandria, nè havendo alcuna certeza che volesse 35 venire in Milano per defensarli, se sono messi in tale terrore tutti, che ogniuno ha pensato de salvarsi solamente la vita, et ogniuno se ne parte. Avisando le signorie vostre, che prima seguisse questo disordine de le nave, che unitamente congregati et interrogati dal signor Hironimo Morono quello erano per fare venendo francesi a la volta de Milano, tutti animosamente risposeno et conclusero de volerse defendere, et exhibire le facultà et la vita per conservarse, et factoli intendere che li bisogneriano circa 40 milia ducati per mantenir et indure lo exercito ad venire a la volta de Mi-

lano, deliberorono promptamente de darli tali dinari, et illico ne forono per alcuni offerto parte; sichè le signorie vostre possono ben cognoscere quanta era bona la voluntà de milanesi, etiam così exhausti et debelitati de persone. Et vedendo el signor Hironimo Morone la impossibilità de nosser defender la cità, nè havere el soccorso in tempo, ha preso per expediente de ussire anche lui, et cost se ne partite quando mi partite ancora io, che fo circa le 21 hore. Per quanto ho inteso, esso signor Hironimo uscite per la porta quale va verso Pavia, che denota vada a Pavia, dove è ditto che debbe venire lo exercito cesareo. Ma a me nasce uno dubio, che quando sia perso Milano, forsi non li andarano et se retirerano più in zoso, per non esser lo exercito pagato, nè havere dinari da pagarli, per dubio che li fanti non se mutinano, maxime che li lanzinech, sono gente bestiale et non vogliono servire senza el dinaro. Ma quando li capitanei cesarei siano certi de intertenire la fantaria, in quello caso credo non si lontaneranno et defenderano Pavia et aiuterano Cremona, et in caso sequirà el disordine per mancamento dil dinaro, dubito che esso exercito se discioglia. Al che, per li principi quali desiderano la liberatione de Italia de barbari; è ben de advertire. Io credo che questi milanesi sarano restati, de li quali ne saranno de quelli, pro maiori parte, che tenerano la parte francese, haverano electo homini che vadano dal Re per salvar la cità: et penso la debia salvare, ma vorrà dinari, perchè anche Sua Maestà, per quanto se intende, è senza dinari, et ha facto pensiero, havendo Milano, non solo havere de quella città bona summa de dinari, ma ancora averne da tutto il resto del Stato, et etiam da altre parte de Italia, et cum questi mantenire la guerra in Italia. Pur quando Italia sia ben unita, non li è per succeder questo disegno, nè anche per mantenerse se ben havesse la cità de Milano, et che essa patissa, come indubitatamente de novo patirà. Questo è quanto me è ocorso serivere fidelmente ad vostre signorie, da le quale io ero per venire ad fargelo intendere a boca se non trovava el cavallaro de vostre signorie qui ad Vaprio, dove ho scripto la presente. Pur spero de venire ad fare reveren- 36 tia ad vostre signorie, alle quale iterum et de continuo me ricomando.

In Vaprio, a di 20 Octubrio 1524.

Il signor ducha Francesco era ad Pizighitono. Quale deliberatione sarà la sua non lo scio, ma essendoli apresso el signore Oratore de la Serenissima Signoria, essa lo intenderà da lui.

Data ut supra.

De Vostre Signorie servitore Bortolomio Rozono

A tergo: Alli molto magnifici et clarissimi signori mei observandissimi, li signori rectori de Bergamo.

Di Pizigaton, dil Venier orator nostro, di  $37^{1}$ ) 20, hore 22. Come, da poi le altre scrisse erano venule lettere di 18, dil governador di Aste, date in Alexandria, dove se ha retirato con el signor Vicerè, che avisa el Christianissimo haver mandato 3 bandiere di fanti per butare uno ponte sopra la Dora, et dreto li haveano inviato 12 milia fanti per andar a pigliar il Ticino et poi cum ogni diligentia marchiare avanti a la volta de Milano per robarlo, et dicono che per spie hanno che essi francesi cum difficoltà trovano barche per butare el ditto ponte, ma pur attendeno a l exeguir ad ogni modo questo suo disegno, tenendo il camino de Chivasso. A li 18 el signor Vicere gionse in Alexandria, dove doveva star etiam tutto heri, et poi si crede piglierà il camino verso Pavia; et l'antiguarda di lo exercito cesareo era partita da le Calcare et tieneno certo hoggi senza fallo debbino arrivare in Alexandria; ma questa tardità procede per le tante bagagie che hanno seco, che per lo alviso si ha si atrovano più di 12 milia cariazi. Ancora che 'l para gran cosa, pur è vero.

Fu fato eletion di un Pagador in campo, et tolti numero 14, rimase sier Zacaria Barbaro camerlengo a Brexa, qu. sier Daniel, qu. sier Zacaria cavalier procurator, qual è venuto qui per esser, et è stà in campo in brexana con sier Zuan Moro proveditor per Pagador. Sotto sier Domenego Lion el XL, qu. sier Alvise. Non si pol saper le ballote perchè li Censori non voleno, et usano diligentia et sagramentà il Consejo a non voler quelli che i averà pregato ele. Tumen ti nominati, al meglio potrò, quì noterò.

Electo un Pagador in campo.

Sier Andrea Tiepolo, fo podestà a Montagnana, qu. sier Polo.

(1) La certa 35° è bianca

Sier Agustin Emo, fo zudexe de forestier, qu. sier Gabriel, qu. sier Zuan cavaher.

. Sier Francesco Morexini, fo savio ai ordeni, qu. sier Marco.

Sier Polo Trivixan qu. sier Vicenzo. qu. sier Marchiò.

Sier Marco Antonio Barbarigo qu. sier Francesco, qu. sier Zuane.

† Sier Zacaria Barbaro è camerlengo a Brexa, qu. sier Daniel, qu. sier Zacaria cavalier procuratore.

Sier Vidal Michiel qu. sier Francesco, da san 37° Canzian.

Sier Antonio Alberto fo savio ai ordeni, qu. sier Jacomo, di sier Marin.

Sier Iseppo Badoer el XL criminal, qu. sier Bernardin.

Sier Hironimo Longo, fo camerlengo a Vizenza, qu. sier Zuane.

Sier Vetor Soranzo savio ai ordeni, qu. sier Mafio, qu. sier Vetor cavalier procurator.

Sier Domenego Lion el XL criminal, qu. sier Alvixe, qu. sier Jacomo.

Sier Lorenzo Bembo, fo savio ai ordini, qu. sier Hironimo.

Sier Zuan Francesco Bragadin, fo savio ai ordeni, di sier Piero.

Di sier Lorenzo di Prioli, l'altro orator, di 14. Come è pur solevato alquanto dil mal, et si va refazando, et aspecta licentia di poter venir a repatriar.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di . . . . Dil zonzer li domino Ricardo Pazeo orator dil re d'Ingalterra era a Milan, el qual è partito vedendo il partirsi dil signor Hironimo Moron, qual, come referisse, parloe al popolo in piaza, ma erano poche persone in piaza, dicendo facessero meglio che potesseno, et si volesse mantenir per il suo signor Ducha et non più sottomettersi a francesi. Et fo uno di quelli capi che rispose per li altri, che haveano bon voler, purchè havesseno le forze. Hor il prefato Moron si parti et vene a Pize-

gaton dal Ducha. E visto questo, lui Pazeo era venuto via et vol venir a Padoa, e prega la Signoria li sia preparà habitation.

Noto. In le lettere di Montona è, come turchi haveano brusà uno castello de . . . . . . chiamato . . . . et venuti fino a Castelnuovo et brusato alcune caxe dil borgo; i qual turchi sono 12 milia, guidati et menati da uno nominato . . .

Di Brexa, vidi lettere di 20. Con advisi auti, che 'l re Christianissimo doveva a di 17 far la intrata in Turino, et la persona sua allogiar in castello; et iudicasi che 'l tenirà il camino de Verzelli, et che già bandiere tre de fanti erano inviate. El Vicerè a di 16 haveva deliberato retirarse in Alexandria de la paia, dove etiam lo exercito cesareo die gionger per tutto di 18; et che l'artillaria gallica era gionta a Susa et dato principio a passare. Da poi hasse aviso, come el ditto Christianissimo da Turino haveva expedito 12 milia fanti a la volta de Milano cum sforzarsi che intrino in Milano per Sabato proximo futuro, che serà a di 23.

Fu posto, in questo Pregadi, per i Consieri, una taia a Castelfranco, dar autorità a quel Podestà di meter in exilio Pelegrin Bragonato di terre e lochi etc., con taia, vivo lire 500, morto 300. Ave: 120, 3, 7.

Et licentiato Pregadi, restò Consejo di X, con tutte do le Zonte, pur in Gran Consejo, et scrisseno a Roma in risposta di le lettere haute, et mandono li sumari di le nove si ha.

Di Brexa, di rectori, fo lettere di 21, hore . . . . Dil zonzer li domino Ricardo Pazeo orator anglico alozato in caxa di esso Podestà, per aver gran famigliarità con lui, essen lo orator in Anglia. Et esser zonto etiam uno Rangon, qual era con il Moron quando si parti di Milan, et par sia intrato in Milan el signor Bernabò Visconte con 500 cavalli di foraussiti.

A dì 23, Dominega. La matina vene in Collegio sier Piero Zen, venuto orator stato al Signor turcho, vestito di veluto negro di dossi per il coroto l'ha dil reveren lissimo cardinal Cornelio suo zerman. Et comenzò a referir un poco, et hessendo venuti oratori che voleano audientia, fo rimesso aldirlo con tutto il Collegio questa sera da poi Consejo; el qual non ha hauto l'or line li fo dato per il Collegio overo Consejo di X di non si partir de lì per far

certe inquisition a requisition di questo orator dil Turcho venuto: però il Collegio è di opinion di far che 'l preditto torni in Dalmatia.

Vene etiam con lui Alvise Sabadin stato secretario al sanzaco.

Vene l'orator di Franza vestito di damaschin lionato, che fin ora vestiva di panno negro per la morte di la Raina, et per esser il suo Re zonto in Italia si à butà coroto, et disse di la bona mente dil suo Re verso questo Stado.

Veneno li oratori cesarei et di Milan, ai qual fo lecto le nove haveamo de Milan; et loro disseno non pol star non si habbi nova dil zonzer a Pavia di l'exercito cesareo.

Et venuti zoso, che steteno assà in Collegio a pariar de la comune impresa, soravene una posta con lettere.

Di Pizegaton, prima vene per tempo questa matina, di sier Marco Antonio Venier dotor orator nostro, di 21, hore 10. Come, fiu poche ore lo illustrissimo signor Ducha partiva de li per Cremona, e lui Orator lo seguiria. Item, 14 pezi de artellaria fo presi per 100 cavalli di foraussiti di Milan, li qual il Ducha, havendo fato ruinar la forteza di Novara, li feva condur a Milano. Il Vicerè dovea intrar in Pavia, e per tutto il Stato de Milan marchiava francesi, et etiam haveano preso alcune barche.

Dil ditto, venute sul tardi, date pur a Pizigaton, a dì 21, hore 24. Come erano venute lettere di Pavia dil Vicerè, che cometteva a la excellentia dil Ducha che dovesse venir in Milano; et che 'l marchexe di Pescara con l'antiguarda di lo exercito cesareo era 13 mia lontano, sichè fin una hora sarà lì in Pavia. Et cussì, lui con 700 lanze et 5000 in 6000 fanti questa nocte si invierà in Milano; però esso Ducha voy venir. Pertanto soa excellentia si partiva, e lui Orator anderà con lui. Scrive di alcuni cavalli di foraussiti, che erano passà di quà da Tisino, et dil prender di le 14 boche di artellaria che di Novara veniva condute a Milano, et etiam alcune burchiele, erano in el fiume. . . . Et di l'intrar li foraussiti in Milano culla serive.

Questo aviso zouto, il Collegio si allegrò molto, et però feno ritornar suso li oratori sopraditti et li disseno tal bona nova, et prima con li Cai di X li comunicono quanto si havia, unde dicti oratori veneno zoso molto aliegri.

Di Chioza fo lettere, di sier Zuan Antonio Dandolo podestà, di cri. Come il Capitanio zeneral ancora non era zonto, et havia hauto aviso che 'l dovea venir di Pexaro lì per mar per venir più presto, tamen el mar era contrario et gran vento, sichè si tien el starà più che 'l non vorà a zonzer lì.

Et nota Ozi fa l'intrada a Chioza sier Santo Moro el dotor suo successor et menò con lui il forzo di doctori et altri.

Di sier Zuan Vituri provedador di l'armada, fo lettere date a . . . , a di 20 Septembrio. Il sumario di le qual noterò di sotto.

Di Cipro, fo lettere di sier Domenego Capello luogotenente et Consieri, venute per la via di Candia, di 24 Luio. Come haveano hauto lettere di Tripoli di sier ..., di 20, di la morte di sier Zuan Correr qu. sier Zuane, era mercadante de li; et che in Aleppo ne moriva 200 al di di peste; et che il Sophi era morto e intrato in Signoria uno suo fiol, ma non pazifico. Et che il signor di Aleppo havia fatto comandamento tutte le zente a li confini stesseno in ordine. Item, scriveno che li mercadanti erano in Cipri scampati di Soria et di Alexandria per il morbo, erano . . . . . . . . . . . . . . . . . suo fiol, etc.

40 Copia di una lettera di sier Zuan Vituri provedador di l'armada, data in porto di Corfù a dì 20 Septembrio 1524, ricevuta a dì . . . Octubrio, drizata a sier Vicenzo Gritti suo cugnado.

Come per le ultime scrisse da Otranto che Curtogoli era agli scogli di Taranto, in el qual luogo l'era stato più zorni, et tien, per tempi che son stati fortunevoli da ostro siroco, si chè el si trovava impegnato in ditto loco, nè poteva partirse perchè l'era discoperto, et tutti quelli paesi si vardavano et non ha facto danno alcuno per fin quella hora, salvo in pren ler una harca con 8 homeni, li qual per li sui fo fatto con Curtogoli ogni experientia de recatarli, el qual a pato alcuno non volse darli recato; che per opinion sua è che questo Curtogoli sia venuto a quelle ban le con qualche gran disegno di fare qualche gran cosa. Et ha apresso di lui quel tristo di Zuan Festa che è stà preso da tre fuste di ditto Curtogoli sopra Cavo Malio, et che per campar la vita h habbia promesso qualche gran cosa, Etiam iudicoe del castello di Brandizo dal scoglio, perchè l'era in malissimi termini per la nova fabrica si fa. Et però lui Proveditor vene con quelle galie ad Otranto, a questo fin se'l ditto Curtogoli volesse

far l'impresa dil ditto castello lo voleva divertir tamen lui Proveditor è andato intertenuto, che con effecto poteva haverlo in le man e tagliava a pezi lui e tutti li soi siando corsaro e homo di mala condition, come a tutti è noto, et acciò non sia qualche richiamo a la Porta non l'ha voluto far. Scrive la sua andata in Puglia è stata di grandissimo conforto et satisfation di quelli agenti di la Cesarea Maestà de lì. Et il signor Vicerè li mandò uno di soi primari a ringratiarlo, come scrisse per sue di 9. Questo Zan Festa habita a Braudize, e lu preso sopra Cavo Malio dal ditto Curtogoli con due fuste dil castelan di Brandizo. Et poi ditto Vicere li fece intender di zorno in zorno li andamenti dil prefato Curtogoli, inter coetera che 'l ditto haveva scandaiato fino a le mura di Taranto per esser el porto de Brandizzo mal luogo per tante galie, unde esso Proveditor deliberó di partirsi di Otranto e lassar la galia di suo nepote Piero Vituri de li con ordine lo venisse a trovar a Corfú, con il riporto di uno suo homo l'havia mandato a Tarauto. Et cussi a di 11 si levò di Otranto a hore 4 avanti zorno con un bonissimo tempo, et vene di fuora di l'isola di Corfù, in licando zerto che 'l ditto Curtogoli anche lui 40 si havesse a levar quella notte et toiando la via dil colfo o di levante lo haria veduto. Et cussi esso Proveditor quella sera zonse a Paxu, e'l zorno sequente vene la galia Vitura sopraditta, con lettere del signor Vicerè che lo certificava Curtogoli era levato la note de 11, et haveva tolto la volta de siroco; e poi el zorno sequente zonse l'omo qual mandoe a Taranto da quel nostro popular fa mercadantia de lì, el qual lo zertificò che 'l ditto Curtogoli haveva tolto la volta de Cavo de le Colone. Et tutti tengono zerto el sia an lato in Barbaria. Serive aver mandato uno homo per terra pratico a la Valona per intender de una fusta che era cum Curtogoli, qual par sia andata a la Vallona, benchè avesse aviso da quelli di la Valona l'havia disarmata, et zonto el sii, non riportando che Curtogoli sia per venir a la Valona, scrive esso Proveditor si leverà con tutte quelle galle et an lerà nelle acque dil Zante, et si governerà secondo le occorrentie, benehè questi manizi siano molto stretti, et si sforzerà di operar quello li parerà esser il heneficio et honor dil Stado nostro. Tumen, per lettere di la Signoria por non si contenti dagi malestia a fuste de cristiani; et a questo li scrive, che sapen lo questo multiplicheria a queste hande tante fuste cristiane, che li subditi turcheschi hariano assà danni etc. Serive zerch biscotti etc., vol al mexe, con le galle l'ha, miara 110

di pan, et a Corfù non ha trovato solum 25 miara di biscoti fati, et formento in tutto da stera 2000, et non è provision di comprarne. El marcao di Napoli di Romania, fin questa hora non è fatto pan. Per tal conto, scrive, ha mandato a tuor in Cipro miara 200 di biscoti, e con questi ha speranza sustentar le galie. Conclude desiderar ussir di tanti fastidi come el si trova.

# 41 1524 die 20 Octubris. In Rogatis

Ser Joannes Emiliano,
Ser Marcus Dandulo doctor, eques,
Ser Petro Landus,
Ser Marinus Georgio doctor,
Ser Lazarus Mocenico,
Ser Johannes Emo,
Consiliarii.

Ser Petrus Gradenico, Ser Angelus Mauroceno, Ser Laurentius Aurio, Capita de Quadraginta.

Ser Lucas Tronus,
Ser Aloisius Mocenico eques,
Ser Andreas Trivisano eques,
Ser Nicolaus Bernardo,
Ser Hieronimus Justiniano procurator,
Ser Hieronimus Pisaurus,
Sapientes Consilii.

Ser Marcus Antonius Contareno, Ser Zacharias Bembo, Ser Dominicus Venerio, Ser Johannes Franciscus Baduario, Sapientes terrae firmae

Ser Jacomo Cornario, absente, Sapiente terrae firmae.

Atrovandosi a l'officio di le Cazude molti debitori et a l'oficio di Governadori de l'intrade quelli de le due decime 99, 100, da li quali è necessario cum tal modo scuoder che habbino a pagar prontamente et che la Signoria nostra si possi servir di quella quantità di danari darà il possibile per lo armar et per spender ne le presente importantissime occorentie, però;

L'andera parte, che per autorità di questo Conseglio, tutti quelli che per tutto il presente mese de

Octubrio exborseranno ne l'oficio di la camera de Impresti i quella quantità de danari contadi che li parerà, possino per tutto di 15 dil mexe di Novembrio proximo veaturo adgionger a quelli tre quarti de Monte nuovo, si de prè, come de cavedal, sichè siano tre quarti de dito Monte nuovo et uno quarto de contadi, et cum tal credito incorporado possino pagar tutti li soi debiti che hanno a l'officio di le Cazude, includendo etiam il restante de quelli che per questo Consiglio a di 4 Dezembrio pretento fo deliberato fusseno tolti in tenuta tanti de li soi beni che fusseno per la summa de ducati 50 milia. Et cum ditto credito possino etiam pagar il restante de li sui debiti de le decime 99 et 100, che sono a l'officio di Governadori di l'intrade, dichiarando che li officii sopraditti debino haver le sue utilità del scosso in quella medesima sorte danari per portion che sarano scossi, come è ben conveniente. Et tutti li danari veramente che si extrazeranno per tal conto, sì de contadi come del Monte novo, la mità solamente dei danari contadi siano deputadi a l'armar et tutto il resto a le presente occorentie.

De parle 162
De non 23
Non sincere 1

Die dicto.

### Omnes suprascripti.

Le presente occurentie ricercano che 'l non si manchi da ogni provisione per trovar el danaro tanto necessario, come ogni uno intende. Per el qual effetto, essendo *praecipue* da proponer quelli modi che non siano de graveza, però:

L'anderà parte, sicome altre volte è stà fatto, che tutti queili zentilomeni, citadini et altri di questa nostra cità che per le possession et cosse che i hanno di fuora sono obligati a pagar daie e colte a le camere nostre di Padoa et Treviso, se possino francar in tutto o in parte da tal graveza come meglio li parerà a raxon de 8 per cento, zoè che qualunque pretenderà francarse de ducati 8, che 'l sia in estimo a le colte, over daie, depositando per tuto 10 di mexe di Novembrio proximo ducati 100, sia libero in perpetuo da quella graveza et cussi de 41° ogni altra, sì mazor, come minor quantità per rata. Et li danari si debbano exborsar a l'officio nostro Sopra le camere, i quali siano deputati alle occoren-

tie presente, nè in altro si possano spender, sotto la pena difuranti.

> † De parte 172 De non 4 Non sincere 0

Da poi disnar fo Gran Consejo, et venuta la Signoria, li do Censori si levono dil loco suo et andono dal Principe; i qual par volevano metter certa parte che li electi fosseno visti dal Consejo, e a questo el Doxe li disse è bon sia leta prima in Gollegio. Poi loro dimandono licentia di far lezer tre parte prese nel Consejo di X, zerca li ordeni di Gran Consejo, di chi an erà più di una volta a capello e parlerà a li electionarii, anderà atorno al Consejo etc., le qual fo lette per Zuan Battista Ramusio secretario, che ha bona voxe e leze ben.

Fu poi leto per Hironimo Alberto secretario le parte prese in Pregadi a notitia di tutti, zerca quelli è debitori a le Cazude, pagar un quarto di contadi e tre quarti di pro' e cavedal di Montenuovo. *Item*, la parte di francar le daie di padoana e trivisana e colte a raxon di 8 per 100; la copia di le qual parte è notade qui di sopra.

Fu posto, per i Consieri e Cai di XL, che per le importante occorentie che occoreno al presente, sia suspese le parte che vuol che li Savii di Collegio si cazano e per parentella e per procuratiou ut in parte. La copia di la qual sarà posta etiam qui avanti. Et fo mala parte e il Consejo haria voluto fusse stà contradita, perchè sarano fatti Savii dil Consejo di Zonta li tre Procuratori novi electi. Hor mun non parloc. Fu presa. Ave: 11 non sincere, 481 di no, 870 di sì, et fu presa.

Fu, poi andati a capello et l'eletion dentro, leta una parte presa a di 22 Octubrio in Pregadi di far Bailo a Napoli di Romania per scurtinio, sicome fu preso del 1522, a di 6 Luio, che se allora importava, al presente importa molto più. La qual parte fu posta in Pregadi per 3 Consieri, sier Alvise di Prioli, sier Marco Dandolo dotor et cavalier le sier Lazaro Mocenigo soli, li altri 3 non sentivano tal oppinion. Hora, per l'articolo fu messo in la parte di far 3 Procuratori, che lo la contradisi, li Consieri è ubligati meter a Consejo tutte le parte che è prese in Pregadi, da esser poste a Gran Consejo, sotto debito di sagramento. Unde li Consieri e Cai di XL messeno la ditta parte, la qual fu messa prima in Pregadi a requisition di sier Vetor Diedo e sier Ihronimo da Canal, quali pretende venir per scurtinio et hanno fatto gran procure.

traria a le leze et alla parte presa a di 29 Zugno 1514, che vuol tutti li rezimenti et officii si fazi per quattro man di eletion, excepto Consieri, Capitanio zeneral, Proveditori in armada et Capitanio al golfo, andai in renga et parlai ben. Mi rispose sier Hironimo Arimondo di sier Andrea, dicendo l'importantia di Napoli, et che li Censori electi provederà a le pregierie, etc. Hora andò la parte e fu presa, e fo' so danno del Gran Consejo, che se privono di la libertà e si volse sottometer a scurtinii, che tutti i luogi da mar si farà per scurtinio. Però non hanno voluto far retor e proveditor a Cataro, ozi che era stà stri lato. Ave: 10 non sincere, 412 di no, 936 di sì e fu presa.

Fu fatto hozi eletion di uno al luogo di Procurator, sier Nicolò Michiel el dotor fo avogador di comun. Item, do Soracomiti, sier Vetor Michiel fo soracomito de sier Vetor, et sier Alexandro Donado qu. sier Polo, qu. sier Francesco da Muran. Item, castellan a Famagosta, in luogo di sier Zuan Arimondo, a chi Dio perdoni, sier Bernardo Querni, fo a la doana di mar, qu. sier Hironimo; et altre voxe.

Da poi Consejo, il Serenissimo con li Consieri si reduseno in Collegio e con tutti li Savu alditeno sier Piero Zen venuto orator dil Signor turco, qual disse di successi de Dalmatia et coloquii abuti a Nuptiach, loco fo dil conte Xarco sopra il fiume Celma, con il bassà di Bossina; et altre occorentie.

Di Crema, fo lettere di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 22, hore 16. Come il capitanio Arcon doveva intrar in Milan con 300 lanze et 3000 fanti Item el signor ducha de Milan, qual è a Pizegaton, si partiva per venir a Pavia; et altre particularità.

Di Udene, di sier Andrea Foscolo luogotenente. Avisa come turchi di sora l'Histria e a li confini haveano l'alto gran lissime prede di anime et animali et brusar, et haveano preso et amazato uno fradello del conte Cristoforo Frangipani, chiamato il conte . . . . . , che li vene contra con 400 cavalli, i qual fo roti e morti.

Di Bergamo, fo lettere di 22. Come il duca di Barbon, con l'exercito stato a Marseja, era intrato in Pavia.

Sumario di lettere di rectori di Brexa.

43

Lettera di 21 Octubrio 1524, hore 15. Habbiamo che francesi hanno mandato 3 bandiere di fanti per buttare uno ponte sopra la Dora, et dreto li havevano mandato 12 milia fanti a pigliar le ripe de Ticino, et poi cum diligentia marchiare a la volta de Milano per robarlo. El gubernatore di Aste è ritornato a la volta di Alexandria cum el Vicerè. Che francesi cum difficultà atrovano barche; ma pur che attendevano cum sollicitudine per exeguire questo suo disegno, tenendo la via di Chivasco. A li 18 dicto Vicerè gionse in Alexandria, et credese staria tutto di 19 et poi se ne venirano verso Pavia, per quanto si crede. Che l'antiguarda dell'exercito cesareo era partito de le Calcare, et che se teniva dovesse heri gionger dicto exercito in Alexandria. El Paceo orator anglese, qual era cum lo illustrissimo ducha de Milano, questa sera sarà qui in palazo, et vanno a la volta de Padoa.

Lettera di 21, hore 21. In questa hora abbiamo dal conte Antonio Maria, che l'è venuto uno homo d'arme del conte Bortolomio da Villachiara, quale dice che 'l parte da Milan sta notte a staffeta; et dice che Milan era sotto sopra, et che non po' scorer domani a rendersi al Re; et che il Moron era li et dovea levarsi, et che 'l ducha de Milan etiam dovea levarsi de Pizegaton per andar in Alexandria. Et scriveno, lì in Brexa è senza gente et senza capi.

Dil ditto, hore . . . . Come francesi, erano aproximati a Tesino, et li cavalli sui lezieri scoreno fino alle rippe. La Maestà dil Re si aspecta ozi, per quanto si ha, pur di là da Tesino. In Milano pochissime provisione se li fa; de lo exercito cesareo non intendese nulla.

Dil ditto, hore 17. Come erano gionti a le porte della terra cariazi 22, che vanno a Trento cum salvocondutto dil nostro ambasador e con il signor ducha de Milano, e si persuademo che siano lo haver dil signor Ducha, e tanto più quanto per uno nostro explorator ritornato da Milan si ha la fama esser lì che il Ducha havea mandato tutto el suo a Trento. In Milan le botege sono ben aperte; ma stanno in grandissima suspition, haveano posto taie per recuperar danari, e il Moron era ancora in Milan. Scriveno loro rectori attendeno a far condur le victualie dentro, et haveano spazato due a cinque quadre per questo, uno citadin, uno dil contado, et uno di loro rectori. Et hozi hanno ordinà che sublto siano dentro cara 800 feno, et fanno condur li vini dentro da ogni banda et legne assai, et per

blto siano dentro cara 800 feno, et fanno condur li vini dentro da ogni banda et legne assai, et per le provision i feno già boni giorni, trova in la terra esser stà condute dentro fin tutto Settembrio da 80 milia some et non è ussito 3000; sichè spierano in Dio che tutto passerà bene.

I Diarii di M. SANUTO. - Tom. XXXVII.

Copia di una lettera scritta da Pizigaton, di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator, data a dì 21 Octubrio, drizata a li rectori di Brexa. Questo è il sumario:

Come heri il signor Vicerè a hore 21 gionse in Pavia con le sue gente, et hogi doveva gionger el signor marchese de Pescara *cum* l'antiguarda di lo exercito cesareo, lontana heri da Pavia 13 miglia. Item, che fazendo condur questo Illustrissimo signor Ducha 14 pezi de artigliaria, qual era a Novara, in Milano, è accaduto che alcuni foraussiti con zerca 100 cavalli l'hanno pigliata, et etiam alcune barche che erano sopra Ticino. Et par che alcuni cavalli pur de foraussiti siano passati di quà da Ticino. Gionto che sia el signor marchexe di Pescara in Pavia, subito manderano li debiti pressidii in Milano. È stato gratissimo intender a questo illustrissimo signor Ducha la provisione fata per vostre magnificentie de ordine de la Illustrissima Signoria zerca li foraussiti, che è stato cosa de otimo ben a questi tempi. Scritta fin quì, è gionto nova dal signor Vicerè de hogi, come esso signor Vicerè se parte questa nocte da Pavia con 700 lanze e 5 in 6 milia fanti et se ne va in Milano a la defensione, et che infallanter giongerà questa sera el signor marchexe di Pescara in Pavia cum parte de lo exercito, et se intreranno subsequenter a Milano.

Die 23 Octobris 1524. In Maiori Consilio. 4

Consiliarii et Capita de Quadraginta.

Rizercando le presente importantissime occurentie, et havendo *etiam* cussì rechiesto li Savii dil Collegio nostro:

L'anderà parte, che per autorità di questo Consejo siano suspese, per questa volta tantum, le parte circa i Savii dil Consejo disponente di le contumatie et de quelli che si cazano, sì per la casada et parentella, come per le procuratie, sichè con el Consejo nostro de Pregadi se possi proveder de acresser el numero di Savi dil ditto Collegio nostro.

> † De parte 870 De non 481 Non sincere 11

Die 24 dicto. In Rogatis.

Sapientes Consilii, Sapientes Terrae firmae.

Essendo a proposito crescer el numero de li Savii dil Collegio nostro, attente le importantissime presente occorentie:

L'andera parte, che per scurtinio di questo Consejo, de praesenti si debbano elezer tre Savii dil Consejo di Zonta, et possi esser tolti cadauno de ogni qualità, non obstante qualunque contumatia, parentella et altro, secondo la forma de la parte heri presa nel nostro Mazor Consejo, a la quale in tutto et per tutto se habbia relatione: non possino refudar sotto la pena ct striture che contien le leze sopra ciò disponente, ma siano tenuti intrar subito electi, et habino star per tutto Decembrio proximo.

† De parte 167
De non 19
Non sincere 0

Electi fucrunt: Ser Dominicus Trivisanus,
cques procurator,
Ser Leonardus Mocenico procurator,
Ser Paulus Capello, eques
procurator.

Di Crema, di sicr Zuan Moro podestà et capitanio, di 23, hore 4 di nocte. Come era gionto li il secretario dil magnifico Morone e il scalco de lo illustrissimo signor ducha de Milano, qual referiscono come per fo sottoscritto exemplo apar; qual dice cussì:

In questa hora è gionto uno secretario dil magnifico Morone et il scalco dil signor ducha de Milano, li quali dicono che heri il signor Vicerè et il signor marchese di Pescara, essendo in consulto, se resentivano che lo illustrissimo signor Ducha non era in Milano, dicendo fra loro questo non esser tempo de star qui; et il marchexe de Pescara disse non bisogna che dormiamo questa notte. Questa mattina deliberò il signor Vicerè e il signor marchexe di Pescara di mandar buon numero di cavalli lizieri a scaramuzar con l'antiguarda di lo exercito francese, qual era a Corso luntano da Milano mi-

glia 4, et il resto di lo exercito cum la persona dil re Christianissimo era a Binasco allogiato. Et mandorno a scaramuzar per haver tempo di poter ussir cum tutte le gente fuori; et cussi afirmano esser ussite senza damno alcuno, et esser venute fino a Marignano insieme con loro, qual tutti venivano a la volta de Lodi ; con li quali è lo illustrissimo signor ducha di Barbon. Et dicono esser solamente fanti 4000, lanze 400 et cavalli lizieri . . . . . Et dice che lo illustrissimo signor Vicerè et il signor marchexe da Pescara ha firma opinione di firmarsi in Lodi, dicendo che aspectano certissimamente 10 milia lanzchinech, parte de li quali a li 22 dil presente doveano gionger a Trento. Il resto di lo exercito cesareo dice esser in Pavia, che sono da 10 milia fanti fra lanzinech et italiani, et 800 lanze et certi cavalli lizieri, ma non sanno el numero, dicendo che subito darano denari alle fantarie, sì a quelle sono in Lodi come a quelle sono in Pavia, affirmando che lo illustrissimo signor Vicerè et il signor marchese di Pescara sono di buono animo et non se dubitano de non vincere, et maxime havendo il favor de la Illustrissima Signoria. La causa de la partita loro da Milano è stata perchè non vi era quella quantità de populo che per avanti haveano veduto, sì per rispetto dil morbo, come per esser scampati li di avanti per il partir dil signor Hironimo Morone. Il qual populo non ha 46° tolto cosi le arme in mano come loro se credevano, affirmando, che se tutto lo exercito cesareo che è passato in Pavia era in Milano non se levavano de Milano, affirmando etiam che francesi non potrano star in Milano per non esser modo di poter vivere, dicendo che la excellentia dil Ducha suo non potè andare in Milano, perchè il signor Federico da Bozolo li havea tolto la strada. Et affirmano lo exercito dil re Christianisiimo esser da 1500 lanze et fanti 22 milia, dicendo che in Lodi non mancherano a le gente che sono de li victualie et strame.

A dì 24, Luni. La matina, fo lettere di Ro. 47 ma, di l' Orator nostro, di 21. Come era stà publicà il Patriarca nostro per il reverendissimo cardinal Pixani in concistorio expedito, et era stà piezo et promesso di pagar per lui per le bolle ducati 1000, che li altri Patriarchi pagavano ducati 1500, che cussì è in tanxa. Item, scrive che era aviso di 15, che lo exercito cesareo veniva in Lombardia, et si scusava non poter venir più presto per li desagii hauti. Scrive, il Papa desiderar molto lo exercito preditto si congionga con il Vicerè; et altre particularità ut in litteris, tamen ancora è neutral e

(1) Le carte 41 45 e 45 sono bianche.

47 \*

non si mostra amico nè di un nè di l'altro, et da li oratori cesareo et dil re Christianissimo è molto frequentato di audientie.

Di Bergamo, di rectori, di 22, hore . . . . Come era intrato in Milan il capitanio Arcon con certe zente, ut in litteris. Scriveno, quella terra è nuda di presidio alcuno, non vi è alcun fante, li cittadini è fuora, unde fanno tutte le provision potranno per metter zente di le vallade in la terra; ma non è da far fondamento di loro.

Da poi disnar fo ordinato Pregadi, per dar Zonta al Collegio, et poi leto le lettere.

Fu posto, per i Savii dil Consejo e terra ferma, elezer de praesenti 3 Savii dil Consejo per Zonta fino per tutto Decembrio proximo con pena, ut in parte. Ave 167 di sì, 19 di no. E fu presa. Et fu fatto il scurtinio, tolti numero 7, rimase sier Domenego Trivixan cavalier, procurator, sier Lunardo Mozenico procurator, sier Polo Capello el cavalier, procurator, soto sier Alvise di Prioli procurator, sier Lorenzo Loredan procurator, poi sier Zorzi Corner el cavalier procurator, qual per esser papalista et infermo di gote cazete. Et sier Francesco Corner cavalier procurator so' fiol andò a la Signoria volendolo excusar, che per la sua egritudine non si poteva adoperar per esser pien di gote, poi è papalista, tamen non posendo per la leze far di men, volseno fusse ballotato, et il Consejo fè cazer.

Scurtinio di tre Savii dil Consejo di Zonta al Collegio, con pena, iusta la parte.

Sier Zorzi Corner el cavalier procurator, fo savio dil Consejo,

Sier Nicolò Michiel el dotor, fo avogador di comun,

Sier Alvise di Prioli procurator, fo savio dil Consejo, qu. sier Piero procurator,

† Sier Domenego Trivixan el cavalier procurator, fo savio dil Consejo,

Sier Lorenzo Loredan procurator, fo savio dil Consejo, qu. Serenissimo,

† Sier Polo Capello el cavalier procurator, fo savio dil Consejo,

† Sier Lunardo Mocenigo procurator, fo savio dil Consejo, qu. Serenissimo.

Li qual Savii fo fatti con bollettini, et per li Censori fatti andar tutti al capello a butar uno bolletin, et chiamati davanti la Signoria introno immediate.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Vicenza, videlicet che il sia concesso licentia a sier Antonio Justinian capitanio di Vicenza, far proclamar che quelli acuserà chi amazò Lorenzo da Montagnana fameio dil Capetanio, essendo andà a far pegni, andando a caxa a hore una di nocte, etc. Item, sapendo chi sono, possi meterli in bando di terre e lochi, con taia vivi lire 500; morti 300. 161, 1.

Fu posto, per li ditti, una taia a Uderzo, come apar per lettere di quel Podestà, di 14, di lo instante, di alcuni che proditorie amazono uno Boneto fiorentin, bandirli di terre et lochi con taia lire 500 vivi, et 300 morti, ut in parte. Ave 159, 2, 8. Et fu presa.

Fu reduto il Pregadi in sala nuova d'oro a presso il Collegio, et ozi principiò et cussi come prima li Avogadori e Cai di X sentavano sul tribunal, cussì il Serenissimo ordinò fusse fatto do lochi su li banchi, uno di là dove sentano li Avo-48 gadori, et uno di quà dove sentano li Cai di X, et poi di là di la porta dil Collegio, dove senterano li Censori, et per questo sier Francesco Foscari cao di X fo dal Serenissimo dolendosi non volse venir in Pregadi, ma stete dove se redusse il Consejo di X, zoè li capi, a dar audientia, nè pol patir li Cai di X sia posti a sentar in alcun loco senza loro saputa. Ma sier Donado Marzello e sier Bortolomio Contarini andono ben a sentar al loco suo.

Hor fo chiamà il Consejo di X in Collegio con tutte do le Zonte, li Procuratori et il Collegio, e steteno assà dentro; ma prima nel Consejo di X semplice, atento tre del Consejo erano cazadi per esser papalisti, *videlicet* sier Sebastian Justinian el cavalier, sier Polo Trivixan da santa Maria Mater Domini e sier Hironimo Loredan fo dil Serenissimo, fu posto e preso, di far scurtinio et elezer

3 in loco loro dil Consejo di X per tutto questo anno. Et cussì fono chiamati li infrascripti dentro nel Consejo di X, i quali sarano notadi qui sotto. ma sier Andrea Badoer el cavalier era a Miran e non potè intrar: li altri do introno ben, li qual fo questi:

Electi tre dil Consejo di X in loco di tre papalisti.

Sicr Matio Vituri è di Pregadi, qu. sier Bortolomio, Sier Nicolò Coppo fo eonsier, qu. sier Jacomo, Sier Andrea Badoer el cavalier, fo cao di X, qu. sier Zuane.

Et steteno dentro poi con la Zonta sopra le cose di Roma, eazadi li papalisti, fino hore . . . . di note. Et in questo mezo vene una posta eon lettere di Bergamo di questo tenor, qual fo mandate a lezcrle al Pregadi.

Di Bergamo, di rectori, di 23, hore 11. Come in quella hora havcano hauto doi avisi per do messi, l'uno per lettere di uno ehe stà a Trevi, qual disse et atesta esser gionto uno suo da Milano ehe ha visto intrar in Milano Vencre di note a di 21, venendo il Sabato, il capitanio Arcon con lanze 400 ct fanti 4000 et ehe tuttavolta vi giongeva. L'altro loro messo afferma la intrata di ditto monsignor Areon eon eavalli et pedoni assai, et fo a hore 8 di note, et stette in Milano fino a hore 19, 48° che fo eri, che poi li gionse nova come una cavalcata de francesi partita da Biagrassa veniva per intrar in Milano, de modo ehc'l ditto capitanio Arcon eon le zente ussite fuora, e andò alozar nel zardino apresso il eastello. Quello seguirà et sarà di loro non sa dir altro, perchè 'l non vete l' ora de venir a riportar tal nova lì a Bergamo. Di successi aviserà etc.

Fu posto, per tutto il Collegio, che havendo compido il pagar con il don di le decime dil elero il termine statuido, però sia perlongado el ditto termine anegra fino a di 15 del mexe di Novembrio, nel qual tempo si possi pagar con el don. Ave: 152, 6.

Di Mantoa, fo lettere dil signor Marchese, scrive a la Signoria nostra, di . . . . Di questi andamenti de francesi et de spagnoli, et eome l'era cavaleato con le suc zente a li confini, etc.

Et è da saper. Questo signor Marchexe doveva andar a Roma dal Papa; ma al presente per queste novità- di Lombardia et per mantenir il suo Stado

convien restar di andarvi. El qual si parti di Mantoa insieme eon la Marchesana sua madre, qual voleva andar a veder Roma, et zonto a Bologna intese la venuta di francesi in Italia, et ritornoe a Mantoa e la madre andò al suo camino.

Copia di capitolo di lettere di Roma, scritte 49 per Valerio Lugio a dì 21 Octubrio 1524, drizate a sier Francesco de Zuane de la Seda, in Venetia.

Et perchè per vostre lettere pigliate piacere intendere li progressi devoti et laudabili che per giornata qui suceedono, come fu di quello dil reverendo episcopo Theatino et missier Gaetano nostro con quelli altri dati al spirito, resta ancora per eonsolation vostra avisarvi di una eompagnia già molti anni principiata qui in Roma de gli primi homini et in molto numero di questa corte, la quale ogni zorno aeresse et di numero et di devotione et di entrata per la opera della carità, che così se intitola. Credo ve ne scrivesse altre volte et mandasse di molti loro privilegi: hora il Nostro Signore li ha coneesso il monasterio de Santo Hironimo qui in mezo Roma, dove stavano eerti frati di san Franceseo de observantia, et quelli remessi ad altri suoi luochi che hanno qui in Roma; nel quale monasterio fanno la Ioro congregatione, dove hanno posti per adesso 12 eapellani, tutti homini sufficienti et di buona vita eon bona provisione, che eon le debite solenità et devotione tengono ogni giorno officiata la ehiesia, con tanta devotione ct ordine quanto altro luoco di Roma. Questa eompagnia è tanto crescuta et crescie ogni giorno, che pare sia stato il soecorso et la mano di missier Domenedio sopra tutti li poveri et il populo di Roma. Loro sovengono ad hospitali et monasterii, ad poveri vergognosi, ad impiagati, ad infermi, ad incarzcrati, ad sepelire morti, et ad tutte le opere pie chc se possono pensare, dimodochè altre volte si ritrovavano homini morti infiniti per le strade, et impiagati infinita moltitudine, et le stride de poveri affamati fino al cielo con la crudeltà de incarzerati : hora con tanto ordine questa santa eompagnia soccore ad ogni caso, che è una meraviglia, nè più si sente o vede alcuna delle prediete cose abbominevoli. Adgiongendo poi questo, ehe la Santità de nostro Signore, quale sino a qui cum ogni studio attende alle opere iuste, sancte et pie, nè pensa ad altro con maggior efficatia che ridur Roma in uno stato eome se ricerea il luoco, dovc è la sedia et capo di tutto il christianesimo, ha proveduto a tutte le chiesie, che la maggior parte erano desolate, non officiate et ruinate, che hora si habbino habitare, offitiare convenievolmente et reparare li edificii con ogni studio. Et oltra de questo, se ignorantia de prete regnava al mondo era in Roma; hora sono deputati prelati de li più docti et primi de la corte, et inibito che alcuno non possi celebrare in Roma se non si apresentano agli preffati et per quelli siano examinati et admessi, et l'habito e la vita loro; et così si observa, che hora ad udire le messe è una gloria, essendo soliti se non homini degni de administrare tanto sacramento, et di buona vita. Et oltra di questo, perchè ogniuno che era ignorante et tristo, che non meritava nè poteva essere facto prete dal suo ordinario vescovo, haveva ricorso qui a Roma, dove erano promoti senza examinarli, nè se li examinava altro che la borsa, hora il prefato vescovo Teatino, il capo di la nuova et sancta religione è deputato lui ad ordinare li preti e tutti altri ordini, quale è huomo sanctissimo et doctissimo, et ogniuno che si debbe ordinare in Roma bisogna passi per le mane sue, et dove spendevano li ordinandi di molti ducati per ordinarsi, hora non spendono un solo quatrino et anche le loro bolle ge sono date gratis agli prelati. Circa il moderare dell'abito agli penitentieri et ad ogni altra cosa, è stato posto il suo vero, legittimo et sancto ordine, demodochè le cose procedono hora talmente et con tanta iustitia, che non si sente pur si dia un buffeto ad alcuno, et così perseverando, come speremo, sotto un tanto Pontefice, si potrà veramente dire Roma sancta dove pare sia ridotta la pace, quiete et tranquillità di tutto il mondo. Ma non voglio preterire quello che non manco è degno de notitia dil soprascritto, maxime in una città come questa, ne la quale si vedeva tanto numero di cortegiane et meretrice invechiate praesertim fare mille mali, infiniti inconvenienti et riducte a rufianare per vivere, con far mal capitare numero infinito di donzelle; hora è stato deputato uno monasterio principiato già più anni, ma adesso in qualche perfectione, che lo chiamano de le Convertite, dove se riducono queste poverete et altre infinite giovene meretrice che lassano il peccato. Nel quale luoco se intende di loro uno vivere tanto regulare, sancto et veramente convertito, che induce grande devotione et lagrime ogni volta che occore vedere entrare alcuna di queste nel ditto luoco, quale è convenevolmente sino hora dotato di edificii, entrata, et de ogni altra cosa necessaria, et ogni giorno cresse con molta

religione et bona fama. Pertantó queste sono le sancte opere principiate da le bone persone, le quale più difusamente hora ve le ho voluto avisare, che forse non havete inteso per il passato, et a consolatione vostra et de le persone devote, che con vostra nobilità conversano. Che Dio a tutti dia dispositione di poter et voler fare di queste et magiore, con quiete dil corpo et salute dell'anima. Dio da mal vi guardi!

Date in Roma, a dì 21 Octubrio 1524.

Sumario di una lettera di Roma, scritta a sier 50 Piero Contarini qu. sier Zacaria el cavalier, data a dì 21 Octubrio 1524.

Scrive come l'ordine ha fatto novamente il reverendo episcopo di Chieti. Subito andai a trovare uno suo servitore per domandarli l' ordine che 'l teniva il suo patron; el qual disse esser cussì, che l'andava con una sotana negra, calze bianche, robe negre con il collare altissimo, barete da preti, la chierega larga, et vanno per tutto a cavallo et uno staffiere tra doi dicono l'officio, vanno a visitare hospitali, si levano a bona hora per l'officio dire. Quanto a lo portare di la barba, non so se l'ordine vole che se porta barba; se dice el vescovo essere inimico de barbati, et chi va per esser fatto prete anti a lui portando barba, vole prima che deponano ditta barba altramente lui li rimanda indrieto; et non vole dare prima tonsura se non a chi ha gramatica. Tutte le putane è quì in Roma, stando la sera con le candele, vanno a stare a ponte Santa Maria; le cortesane andarano a stare verso il Populo. Si fa una constitutione, che preti, nè clerici portano barba. Ozi quel domino Tomas Regis . . . . . dil Papa, che havia assà beneficii, è stato sepulto con grandissima gente.

È da saper. Questa è una adunanza di . . . . , capo il vescovo di Chieti, qual rinonciò il suo vescoato in man dil Papa e ha tolto questa vita. Il Papa li ha concesso, e vol che alcun si possi far prete da dir messa se prima da questi non è examinato, et loro lo fazono.

Sumario di lettere venute a la Signoria per 51<sup>1</sup>) via di rectori di Brexa, dil mexe di Octubrio 1524.

Di Bergamo, di 23, hore 15 Hanno, come hore 14 sono advisi che Venere di notte venendo

(1) La carta 50 \* è bianca.

il Sabato entrò in Milan el magnifico Arcon con lanze 400 et fanti 14 milia, dove steteno fino heri a hore 19, e li vene nova che una bona cavalcata de francesi partiti da Bià era gionta a san Cristoforo apresso Milano uno miglio e mezo, et perziò dicti hispani ussiteno venendo al giardino, tamen che Milan era sotto sopra; il che visto, subito volante partite. Non di meno scriveno aver altri messi a quella volta, et quello sarà adviserà.

Di rectori, di Brexa, date a dì 23 venendo 24, hore 8 di notte. In questo ponto abbiamo lettere dal conte Bortolomio Villachiara, che scrive heri mattina 23 esser stato vicino a Milano zerca mezo miglio, dove ritrovò tutte le bagagie de lo exercito cesareo. Et dimandata la causa, intese esser dato lo allarme in tutto ditto exercito, qual teniva la volta verso Lodi seguitato da tutto lo exercito gallico, et che 'l Christianissimo vi era in persona con fanti zerca 42 milia et lanze 2000. El qual exercito gallico era passato Ticino da due bande, videlicet Bià ct Binasco, et intrati in Milano, ussivano seguitando lo dicto exercito cesareo per la porta Ticina. Quello scguirà non sapemo. Abbiamo mandato do staffete al ditto Villachiara per esser tenuti advisati.

Lettera di ditti, data a dì 24, hore 19. In questa hora habbiamo adviso da missier Marco Antonio Martinengo, che volendo lui far cavalcar li sui cavalli sopra Olio, sta mattina si era incontrato in domino Francesco Seco et domino Zuan Battista Seco, li quali li affirmorono che heri sera Milano si havia reso al re di Franza. Et questo instesso par etiam si habbi per via di Antignato dal signor Alexandro Bentivolio. Altro non sapemo, volantissime quì si fà ogni provisione.

Di Cremona, di 22, di Hironimo Emilio 51 \* fo lettere, directive a domino Jacomo Emilio suo fratello, in Romanengo. Come si ha la certeza che in Milano sono entrate lanze 400 et fanti 4000 spagnoli, nè francese alcuno vi cutrò. El resto del campo è in Pavia, et la excellentia dil Ducha a hore 10 si parti da Pizegaton, è ito a Pavia et questa sera sarà a Milano. El marchese di Mantoa è gionto heri a Goito et cavalca a li confini.

> Sumario di un' altra lettera di Brexa, data a dì 22 Octubrio.

Il Paceo orator anglico è ancor quì; da matina si parte. Abbiamo da Valcamonica de di 21, che erano tornate due spie da le parte superior, et certificano non esser movimento alcuno de gri-

soni, nè di altri, solum il capitanio Tegen esser stato due volte a lo abocamento con el castellan di Arco conte Girardo, ma non se intende quello habbino concluso. Di Bergamo questa matina si ha, il signor Vicerè era intrato in Milano et havea rccuperato la terra, et che li foraussiti, che pur fu vero esser li con li cavalli lizieri la nocte intrati in Milano, erano ussiti per l'altra porta; sichè Milano dicono esser recuperato. Hassi da Ferrara el Ducha è acordato con il Papa. El Ducha restituise Rezo et Rubiera al Papa, et il Papa lo investise di Ferrara e del Final.

Copia di una lettera di sier Andrea Foscolo 52 luogotenente in la Patria de Friul, data a Udene a dì 24 Octubrio 1524.

Questa mattina è ritornato un balestrier del magnifico cavalier de la Volpe, che mandai quando vui eri de qui per intender di moti turcheschi. Riporta esser stato a Clana, loco apresso Grobenich miglia 8, nel qual loco intese che turchi non erano stati apresso a Grobenich a miglia 30; et volendo meglio intendere i progressi loro, se voltò verso Modrusa et andò fino a Los, nel qual loco ritrovò dui servitori del conte Bernardino, con i quali andò fino a Postoyna. Dice che turchi sono stati fino a Nadaliza, che è una montagna sopra Segna, et poi se sono voltati verso Brigna, et per quanto se dice, fatti alcuni botini de christiani et animali, sono andati a la volta de Metlica, perilchè iudico non venirano più a queste parte. Dominica proxima, a di 30 di questo, el reverendissimo Patriarca vien de qui a tuor il possesso et cantar la Messa. Per uno altro venuto da le parte de Trieste, dice li turchi l'altro zorno haver corso in Cortivia, dove trovate le persone, al ditto hanno fatto una gran preda, et tornati indriedo se sono afirmati nel soprascritto loco de Brigna, che è del conte Bernardino et ivi stanno, nè se sa che volta debano tenir. Et dice divulgarsi che sono 10 milia a cavallo et da zerca 2000 pedoni.

In lettere di sier Antonio Surian dotor et ca. 531) valier, podestà di Brexa, de dì . . . . . . Octubrio 1524.

Alcune cose habute dal reverendo Paceo orator anglico, questi tre giorni che è stato quì eum mi Podestà:

(1) La carta 52 \* è bianea.

Che havendo el Vicerè tractato la pratica de la tregua, mai non ha voluto comunicar tal cosa cum Barbon, ma cum lui Pazeo, il qual affirma haver la libertà dal suo Re anglico de concluderla. Et dice che lui Paceo, quando l'havesse inteso, haria dato lo ascenso, et che saria stata conclusa fin ora ma che però el Vicerè non dete aviso; adciò che la cosa scoresse fin alla fine; ma che poi el Christianissimo non ha voluto le tregue, quando si ha ritrovato sopra lo avantagio.

Che se per tempo Barbon et lui Pazeo l'avesseno saputo, sariano tal tregue seguite et Barbon teneria le terre prese in Provenza, perchè Franza haria contentato, come per lettere intercepte se puote cognoscere; ma non ha voluto el Vicerè che Barbone sia patrone de quelle terre per lo odio li porta, però ha tenuta la pratica secreta.

Che alli 28 Zugno preterito esso Paceo recevete lettere dil suo Re et cardinal Eboracense, per le quale li piaceva che 'l dovesse intertenir Borbone a quella impresa, cum affirmarli che li danari sariano presti et che già da le parte de là l'haveva fatto passar le gente anglese a Cales per coniungerse con quelle della Fiandra, acciò che passano in la Franza.

Che lui Paceo cum tal nova ingaliardite Borbone, et lo intertene nella impresa cum speranza del Re suo et praesertim dil Cardinal.

Che lo ordine era che lo Imperator prima sborsasse ducati 100 milia et deinde il re Anglico altri 100 milia, et ita alternative, fin che l'impresa fosse votivamente finita.

Che benchè lo Imperator non mandasse in tempo li sui ducati 100 milia et tutti in uno tratto, ma a pezo a pezo, tamen lui Paceo ha speso li ducati 100 milia del suo Re, et Cesar ha mancato al tractato, prima per non haverli mandati in tempo, nè tutti in uno tratto, et ultra hoc etiam ha poi ultimamente del tutto mancato non mandando li secondi 100 milia ducati nè pur uno soldo; unde anche lui Paceo non ha voluto sborsar li secondi ducati 100 milia dil Re suo anglese.

Che cerca le gente che 'l Cardinal scrisse el Zugno preterito haver fatte passar el mare per unirse con quelle di madama Margherita et passar in Franza, fu falso, nè passorno salvo fanti 100, et in questo principio ha mancato il Cardinale al tratato, perchè si poche gente non bastavano ad venir ne la Franza.

53\* Che el Cardinal ultimamente rescripse a lui Paceo lettere a li 5 Septembrio recepute, che le gente

anglese erano preparate per passar ad ogni adviso de lui Paceo; ma che era troppo tardo perchè, mancando la promission del danaro de qui in Provenza, el ducha di Borbon non si poteva più intertenir, onde lui Paceo rescripse che 'l era superfluo così tardi per la causa sopraditta. Et per questo dice non esser passate dicte gente anglese, et però lui Paceo incarga grandemente el Cardinal, come quello che habbi causato tutto questo cattivo successo, persuadendo che se 'l suo Re feva passar le gente in Franza, el Christianissimo non saria passato li monti.

Affirma che non è seguito nè tacito, nè pubblico apuntamento tra il suo Re et Franza per quanto lui Paceo sa; ben dubita che 'l Cardinal possa haver qualche occulta intelligentia cum el Christianissimo per subornatione, atenta la pessima natura de lui Cardinal. Et de tale suspitione piglia causa de questo, videlicet perchè già doi mesi continui è stato fermo in Angelterra domino Joanne Joachin zenovese solito negoziar per Franza. Ben mi affirma che per quello el sa lui, dicto Joan Joachin non ha concluso cum el suo Re cosa alcuna.

Me dice che lui Pazeo hebbe per avanti lettere da uno grande, ma non mi volse nominarlo, che li advisavano el Christianissimo passar monti tirato dal Pontefice: che tamen lui Paceo non lo crede, et dice che per alcune cose ditegli del Papa et tractate cum lui per avanti, se 'l Papa sarà francese, non vorà mai più creder, nè esser ehristiano.

Che l'andarà a Mantua, dove starà fino che là haverà dal suo Re altro ordine, et *interim* promete di tenermi advisato de quanto occorrerà et de la mente del Marchese, se la potrà intender, et da bon amico, molto aricomandandosi a Vostra Serenità. El qual è partito ozi a l'alba del di.

Veneno li oratori de l'Imperator et cesareo in 54 Collegio, ai qual fo comunicato queste nove cative e dolorose, et veneno zoso di Collegio molto di mala voia.

In questa mattina, vene in Collegio sier Zuan Antonio Dandolo stato podestà di Chioza, vestito di veludo negro, in loco dil qual andoe Domenega sier Santo Moro el dotor. Et tocato la man al Serenissimo, venendo aldir Messa di suso che non vol preterir la soa Promission, et aldito messa con Soa Serenità, havendo quella prima leto da basso le letere con tal cative nove, disse al prefato Podestà, me presente, che non era tempo di aldirlo, et lo aldiria uno altro zorno; et cussì vene zoso.

Ancora in questa matina per tempo parti di qui el signor ducha de Urbin capitanio zeneral nostro. va a Padoa e de li a Verona e dove acaderà per meter a ordine il campo. *Etiam* sier Piero da cha' da Pexaro procurator, va Provedador zeneral, se parti per Padoa, poi a seguir esso Capitanio zeneral.

Di Hongaria, fo lettere di Vicenzo Guidoto secretario nostro, date a Buda, a dì 11 Octubrio. Come era venuta nova certa lì, che il loco di San Severin si havia dato a turchi a pati, nè si sa li patti; et che . . . parti Temisvar et il vayvoda de Transilvania che crano andati per soccorrerlo tornavano indriedo, unde quelli di dentro si deteno a turchi. Unde par che in la dieta fata, uno di quatro prescidenti per i nobeli chiamato domino Stefano Berbez era andato dal Re a dirli, che atento le nove di Severin, vedeano quel regno preso. Per il che Soa Maestà havia il regno di Bohemia di potersi salvar et quel di so' barba di Polonia etc. Unde il Re rispose non mancheria di aiutarsi, etc., ut in litteris.

Di Udene, di sier Andrea Foscolo luogotenente di la Patria, date a dì 21. La qual fo leta eri in Pregadi. Come ha aviso turchi sono andati a la volta de Histria, et che quando erano sotto Grobonich se incontrarono in uno fratello del conte Cristofolo con 400 cavalli et lo feceno presone, et amazorono tutta la compagnia. Iudicasi che hora che hanno fatto gran botini de christiani et animali, habino a ritornarsene adrieto. Item, manda una lettera di Monfalcon di sier Zuan Francesco Salamon podestà, di 21, per la qual li scrive, come di liora in hora aspectava una sua spia mandata fuora; 54° la qual subito zonta lo expedirà con quello di novo el riporterà. Fin hora altro non è successo; solum heri sera per tutti questi Carsi et praecipue sora Cao d'Istria si ha sentito gran rumor di artellarie, nè si pol intender la causa.

Di Vienna, di sier Carlo Contarini orator, di 15 Octubrio, et vidi una lettera particular di sier Zuan Francesco Contarini suo fratello è con lui, scrive a sier Nicolò Boldù qu. sier Hironimo. Come a li giorni passati gionse lì uno ambasador di la Cesarea et Catholica Maestà, qual vien di Moscovia, e con lui era do moscovichi vanno ambassadorì a la prefata Maestà, quali tutti tre ozi sono partiti de qui et vanno a la volta di Fiandra. Lo ambasador cesareo è domino Antonio Conte, fo fiol di missier Bernardin Conte citadin padoan foraussito. I quali è stà molto acarezati da questo Serenissimo Principe, et li ha apresentato a li moscovichi do cope per uno

di argento dorade bellissime con 200 fiorini per cadauno et al più vecchio tanto panno d'oro che li fa una bella vesta a loro usanza, zoè una casaca, e a l'altro tanto panno d'arzento. A quel dell'Imperador non li ha voluto dar nulla, non so perchè. Et Marti da sera me invidò a zena con lui, et cusì ozi l'ho acompagnato fuori miglia uno todesco, che sono cinque de nostri. Item, avisa che la dieta che si doveva far a Spira per le cose di Luter è stà suspesa per lo Imperator, et questi Principi l'hauno auto fortc a male, et hanno mandato uno suo a far intender a sua Cesarea Maestà che 'l vegni de quì in Alemagna, et si dize che a tempo novo el vegnirà, ct che questo Serenissimo Principe anderà in Spagna. Quelli del contado de Tiruol et Yspruch non voleno contribuir se'l Principe non va a far la sua residentia de li, et questo Principe non vol andar, perchè subito partido questi de qui fariano mutazione, ma dize che l'aspecta resolutione di l'Imperator. Et cussì scorerà questo inverno; sarà poi quello Dio vorrà. Eri è venuta la nova forma della perdeda de Severino, loco di l'hongaro, qual è de molta mazor importanza che non fu Belgrado, et li nobeli del regno ongareschi ha protestato al Re voglia far provisione che 'l regno non vadi de mal in pezo, in man dil Turco: e il Re ha risposto, mai da lui non ha mancato, nè mancherà se loro el vorà aiutar, e si dice publicamente, el Re vol andar in campo contra el Turco. Dio li presti bona sorte!

Da poi disnar fo Pregadi, per aprir una materia dil Consejo di X, qual reduto fu letto le lettere si havea, et poi fo chiamà il Consejo di X in Collegio con la Zonta et il Collegio e Procuratori, videlicet di Roma. Et ussiti fuora preseno aprir certa materia al Pregadi, secretissima, et fatti andar in la camera di la chiesiula li papalisti et serati, et mandato zoso il cassier dil Consejo di X sier Michiel da Leze per trovar danari per mandar a Padoa al provedador Pexaro, et sier Francesco Badoer savio a terra ferma qual è cassier di Colegio, con sier Zuan Donado camerlengo di comun, et letto la credenza profondissima e tolto tutti in nota,

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et 561) capitanio, di 24, hore 9, vene letere. Come in quella hora è ritornati dui messi, quali el mandava a la volta del campo francese. Referisse non haver potuto arrivare fino a Milano per esser le strade rotte, et che nel ritorno suo ha veduto sopra Adda

<sup>(</sup>i) La carta 55 ' è bianca

che le gente cesaree faceano il ponte. Dice haver parlato con alcuni homini d'arme del conte Bortolomio di Villachiara ch'è a stipendii dil duca di Milano, quali erano al Palatio, li quali li hanno ditto che haveano ordine di andar a Cremona, e che tutto lo exercito cesareo vi andava; sichè spagnoli sono reduti a Lodi, zoè el Vicerè, duca di Barbon e marchexe di Pescara. El duca de Milan con l'orator nostro Venier è în Pavia, dove è bon numero di fanti: tamen è quattro zorni non è lettere dil prefato Orator nostro.

Veneno zoso Pregadi a hore 5 e meza, et nulla feno perchè fu indusiato a doman con la profondissima credenza.

Noto. In le lettere di Crema, par era venuto li uno nominato, qual è homo dil duca di Milan, videlicet . . . . Torniello, che era stato a Cremona per far 1000 fanti a nome soo, et non ne havia se non fatti 700 etc.

A dì 26. La matina fo letere di Crema, di 24, hore 16. Come spagnoli continuavano a far il ponte per passar Ada et andar in Cremona.

Vene in Colegio sier Zuan Antonio Dandolo venuto podestà di Chioza, che eri non potè esser aldito et fo rimesso a ozi, et vene vestito di panno negro a manege ducal, et referite, videlicet, che Chioza feva anime 15 milia et era dil sestier di Ossoduro. Vivevano di tre exercitii, videlicet una parte di ortali, perchè da Chioza fino a Malamoco tutta la riva di lidi è sotto Chioza, e di là di Chioza fino a Fosson, di pescason et di la marinareza. Et che quelli viveno di ortalli à le rive alte un pe' e mezzo, e sempre convien haver custodia, se non le acque salse li vasteria ogni cosa. E l'aqua dolze, zoè l'Adexe e la Brenta nova li fa gran danno, e pejor aria fatto se questa rotta nuova stesse averta. Et vene li oratori di quella comunità in Colegio e per gratia di questa Signoria fo ordinato fosse serada, perochè il porto di Brondolo veria assecarsi difati, perchè li ha zà fatto una seca dentro et una di fuora. Il porto di Chioza ha una gran seca di fuora, e donde intrava ogni gran nave, adesso a pena puol intrar una gran marziliana; et do valle dove era gran aqua è quasi aterade, che era di la Signoria nostra, vide-56 ' licet quella di l'Axedo, per la qual passava li burchi cargi et si afitava lire . . . . a l'anno. Per la regalia, tutti li burchi con vin e barche li dava uno bocal di vin; adesso non si affitta . . . . Et cussì la valle di Tressa, perchè si vien aterando. Questa acqua fa tanto danno, che talora vien fin a la piaza de Chioza. Disse che a Chioza è un deposito di ducati 3000 di

quali comprano formenti, che vien di padoana, ferrarese, Romagna, etc. etc. e si vende li soldi 20 manco il staro di quello si vende qui. Et nel fontego è 13 bottege, e di quello si avadagna, una parte si fa in fortificar li arzeri di lidi, et una parte va sora il cavedal; si pol vadagnar a l'anno ducati 400 di tal raxon, la mità a li arzeri, la mità al cavedal. Ha lassà in fontego al suo partir 1100 stara di farina et formento stara 2284. La Signoria li fa gratia ogni anno poter trazer di qui 50 miera di grassa. Trazeno 40 miera di oio et 10 miera di altra grassa, i qual si vende e di tutto l'avadagno si cava li ducati 400 ha ditto di sopra; nè questi danari si pol tocar, soto la pena di furanti. Va gran spexa in conzar le palificade e la pallà di Lio, ch'è longa 250 passa; per ogni palo che si fica si spende soldi 30, la qual è gran spesa. Quella comunità ha de intrada lire 14 milia di pizoli, di Fosson, di livelli et 14 valle et do dacii che la Signoria li donò, videlicet quello dil vin a spina, et quello di . . . . Sono fondamente 8, dove è 333 saline, in le qual l'officio dil sal spende ogni anno ducati 500, che di Mazo si manda de li e si lavora 3 mexi, Zugno, Luio e Avosto; ma è più spexa che intrada, e di quello si traze una parte dil sal è dil patron e doe parte de chi lo lavora; e prima, chi lavorava soleva aver il sal bianco, ma da anni . . . in qua par la Signoria non vol li habbi e vien pagadi a la fin de Avosto. Che quando i homini i lavora, che sono numero 800, che la sera strachi e caldi dieno portar dil pan a so' fioli, niente li porta; sichè se havesse il sal bianco come prima, poteria sustentarsi, lo venderia a quelli dil pan a soldi 20 il mozo. Il qual sal però si dà a li rectori vanno fuora e altri. Il sal negro si mette in magazen. Questo anno è stà fato 4000 moza di sal, l'anno passà 12 milia: la causa di sì poco è stà per le gran pioze state. Il Podestà ha in piaza 4 saline, zoè tavole, dove si mette l'acqua di le saline, e vien sal bon e

In Chioza sono marziliane 40 da botte 1200 l'una, 70 da bote 500 fin 800, 150 da 300 fin 500, et da 100 fin 300 bote; un grandissimo numero poi barche grande asaissime, et barche picole. Et con queste soe marziliane navegano in Alexandria et al- 57 trove. Le qual cargano cosse devedade, zoè valonie, mandole, ogii, et vanno a Ferrara, dove hanno ogni avantazo, e si ben vien trovadi e condannadi, è tanto l'avadagno che i non stima. Et a Codegoro erano 44 marziliane che li si conzavano tutte di Chioza, et ancora che per le leze li calafadi non pol andar a lavorar altrove, et ne trovò qual li

condanò, poi li fè gratia, etc. Disse che le decime che si mette quì si scuode a Chioza; ma è gran povertà et ne son molti debitori; pur ha scosso, et porta con sè ducati 220 in zerca di tal raxon, di quali 110 è liquidi e li darà iuxta il solito a le Raxon vechie, altri 110 di uno di Friul mai ha pagà, li fe' vender la casa e lui si ha apellà ai XX Savii, et esso Podestà li scrisse indusiasse, e cussì vol defender le raxon di la Signoria insieme con i signori di le Cazude. Licet diga è conditionata, mai, è molti anni, non ha pagà le decime. Questo è il sumario di la sua relatione. El Doxe lo laudò, dicendo do cose era importante: l'una a le aque aziò non si aterra quelli porti, l'altra al navicar di quelli, e passà queste occorentie è bon farne provisione.

Vene poi l'orator cesareo, el qual vene per saper di novo, e fo in certi coloquii etc.

È da saper. In questa note fo grandissimo vento et pioza et fredo, fin questa matina che fe' la luna.

Da poi disnar, fo Pregadi per ultimar la materia di eri.

Di Crema, fo letere di . . . Di certo aviso di uno è stà col campo di francesi quando el vene a Milan, dicendo fo a le man con spaguoli e averne morti da 300 fanti, e toltoli 2000 cara di cariazi, overo bagaie. Item, scrive haver inteso, che quando il Moron parti di Milan, quelli cittadini volseno da lui uno instrumento per nome dil signor Duca per non parer sperzuri, che li dava licentia di conzar le cose loro col re Christianissimo. Et par intrasse in Milan il conte Lodovico di Belzoioso con alcuni foraussiti. Item, scrive che francesi non hanno fatto danno alcuno in Milano, nè voluto intrar per non esser strami; alozano a Binasco, Biagrassa e li intorno. Item, dapò, inteso francesi quelli di Lodi esser partiti per Cremona, zoè el Vicerè, il campo ditto era venuto a Marignan, mia . . . . apresso Lodi, e tuttavia cavalcava. Il Vicerè dormì la notte a Pandin; sichè è ussito di Lodi, dove ha lassato custodia dil capitanio Arcon, si dice con 2000 spagnoli et 1000 italiani, et certi homeni d'arme, tamen li par non sia vituarie. Et scrive di le provision ha fatte esso Podestà in Crema, fatto venir dentro quelli dil contà, etc.

57° Fu posto per li Consieri, una taia a Bassan, di do, quali è chiamati Bortolomio di Castion et Martin Murcri, che amazono maistro Marco di Antivari marangon lavorando il ponte nuovo si lavora de li su la Brenta, come apar per lettere di sier Zuan Dolfin podestà et capitanio di Bassan, di 18 di l'instante, e li fo dà licentia di bandirli di terre e lochi con

taia lire 500 morti, et 300 vivi, e confiscar i beni. 124, 9, 3.

Fu posto, per li Consieri, elezer de praesenti tre sopra le vendede di le botege de Rialto di ogni loco e officio continuo, con pena ducati 500, in loco di sier Lorenzo Loredan e sier Jacomo Soranzo procurator hanno compito, e sier Gasparo Malipiero è intrato Censor; et questi attendano a vender e li danari trarano, pagati prima li depositi, dil resto siano aplicati a le presente occorentie. 142, 3, 2.

## Scurtinio di tre sora le vendede, con pena, iusta la parte.

† Sier Andrea Magno, fo capitanio a Padoa, qu. sier Stefano.

Sier Marco da Molin procurator,

Sier Andrea Gussoni procurator.
† Sier Alvise di Prioli procurator, fo savio dil
Consejo, qu. sier Piero procurator.

Sier Alvise Pasqualigo procurator.

Sier Almorò Donado, fo podestà a Padoa, qu. sier Piero.

Sier Marin Sanudo, fo savio a terra ferma, qu. sier Francesco.

Sier Andrea Basadona, fo consier, qu. sier Filippo.

Sier Marin Corner, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Polo.

† Sier Alvise Gradenigo, fo cao dil Consejo di X qu. sier Domenego cavalier.

Sier Lorenzo Bragadin, fo capitanio a Brexa, qu. sier Francesco.

Sier Tomà Contarini, fo savio a terra ferma, qu. sier Michiel.

Sier Andrea Justinian procurator.

Sier Bernardo Soranzo, fo provedador al sal, qu. sier Beneto.

Non. Sier Jacomo Soranzo procurator, per esser stato e compir adesso.

Sier Marco Grimani procurator.

Fu posto, per i Savii a terra ferma, atento in l'exercitio militar si habbi ben portato domino Andrea Gradenigo qu. sier Tadio in Friul, come ha fatto fede il cavalier di la Volpe governador de lì, li sia dà stipendio ducati ε per paga a page 8 a l'anno a la camera di Udene, e sia ubligato tenir do cavalli et habbi le tanse di do cavalli in la ditta Patria. Ave 136, 18, 1. Presa.

Questa parte la messe sier Marco Antonio Con-

tarini, sier Zacaria Bembo, sier Domenego Venier savii a terra ferma, absenti sier Zuan Francesco Badoer et sier Jacomo Corner.

Fu posto per li ditti, dar licentia a sier Lorenzo di Prioli, fo destinato orator a la Cesarea e Catolica Maestà, qual per egritudine di la persona restò a Parma, et ancora non è ben varito, però el ditto debbi venir a repatriar. Fu presa.

Fu posto, per tutto il Collegio, attento sia venuto in questa terra uno schiavo dil Signor turco come orator; acciò el vadi ben edificado, sia dà libertà al Collegio di vestir lui e li soi per fino a la somma di ducati 300 in tante veste di seda et panno, et li sia donati ducati 500 d'oro venitiani, come è stà dato a li altri. Fu presa.

Fu posto per li Savii, atento fusse preso in questo Consejo che le zente d'arme nostre alozate di qua di l'Adexe tutte se dovesseno redur in veronese aspectando nostro ordine, et essendo andato via lo illustrissimo signor duca di Urbin capitanio zeneral nostro, però sia preso che tutte le zente preditte et fantarie vadino di là di Verona, sicome ordinarà el prefato Capitanio zeneral nostro. Fu presa.

Di Breza, fo lettere di rectori, di 24 a hore 11. Come si ha lettere di heri, hore 3 di note, come el Vicerè et duca di Barbon et altri capitani et la magior parte di le gente d'arme erano gionti a Pandin et richiede da Crema victuarie. Item, per domino Bernardin dalla Barba comissario apostolico, si ha che da Pandin hogi debeno andar a Cremona et li si potrà fermar; ha lassato in Lodi lanze 200 et fanti 3000, videlicet 2000 ispani et 1000 italiani, che hanno fornito Alexandria et Pavia, et mandato a Como et Arona alcune fantarie. Expectano presidio di Alemagna di lanzchenech 10 milia. Per lettere di Paternello di domino Antonio da Martinengo, si à come francesi passavano Ada. Noto. Scriveno di ordine loro esser intrati in Brexa Iacomin di Valtrompia con homini 500 di le valle.

Di ditti, di 24, hore 13. Mandano una letera abuta a hore 9 dil conte Bortolomio da Villachiara, data a . . . a di 23, hore prima di notte, qual disse cussi: Questa mattina, che sono a li 23, mi son ritrovato vicino a Milano io conte Bortolomio Villachiara mezo miglio, dove trovai tutte bagagie et gente d'arme di l'exercito cesareo, che erano inviati a la volta de Lodi. Volsi saper la causa, e allora detesi allarme, a tal che francesi erano a la porta Ticinese qual va a Pavia, et erano atacati cum la retroguardia, che era lo signor marchese di Pescara cum tutta la fantaria, che sono zercha 8000. Lo resto è rimasto

in Pavia, che sono meglio di fanti 3000, et 300 homini d'arme che era a Milano, et tuttavia intrò. Lo exercito se inviava verso Lodi, però sempre a la coda francesi che passorono heri sera Tesino et veneno per doe bande, una da Biagrassa, l'altra da 58° Binasco; ma quelli de Binasco gionseno prima, perchè ancora heri sera passorono la vamvardia, dove era la Maestà dil Re. Son certo che l'animo suo è de mai afirmarsi fin tanto che hebano exausto lo exercito cesareo, non facendo bona testa. La gente di Franza sono al numero 42 milia, lanze 2000, senza li 200 gentilomeni et zerca 800 cavalli lizieri, senza li arzieri, pezi 70 de artellaria, quali non erano zonti in campo. La excellentia dil Duca con lo signor Morone sono a Pavia.

Nota. Questa lettera vene il zorno avanti heri; ma per non haverla auta avanti, l' ho qui posta.

In questo zorno mò venne letere pur di dicti rectori, di 25 hore 3. Con avisi auti del conte Bortolomio Villachiara preditto. Come il campo di francesi non era intrato in Milan per non vi esser strame et poca vituaria, et era venuto di qua verso Lodi a Marignan, dove etiam è la persona dil Re.

Da poi fo cazadi li papalisti, benchè pochi erano andati in Pregadi, tractandosi la materia si tracta secretissima ; et fu posto, la lettera si scrive a Roma, de opinion dil Colegio et fo disputato et presa la parte over lettera. In questa sera fo spazato a Roma, et vene zoso Pregadi a hore 1 1/2.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et 59 capitanio, di 24, hore 19. Come di hore 16 avisoe quanto acadeva da poi è sopragionto uno suo messo mandato in Lodi, di dove si è partito ozi a hore 16. Non ha trovato il magnifico Governador, ma il secretario suo, quale li ha ditto che debba referir a esso Podestà di Crema, come el ditto Gubernator era andato a far tagliar una strada per securar che francesi non li sopragiongesse a dannificar, et che per li illustrissimi signori Vicerè, duca di Barbon, marchese di Pescara et lo Arcone, era stà deliberato lassar in Lodi 4000 fanti spagnoli, e tutto il resto di lo exercito redur in Cremona et li fortificarsi. Dice haver veduto in Lodi buon numero di gente, si a piedi come a cavallo, quali stavano con li elmi in testa et le lanze in mano per partirsi subito finito il ponte, al qual mancava una sola burchiella, et voleano andar a Gremona. Et che in Lodi non li sono strami, ne formenti, ne legne, et hessendo esso referente con el ditto secretario, alcuni capi spagnoli dimandavano al ditto secretario dove erano le gente di la lllustrissima Signoria; il qual rispose di brieve serano 10 milia fanti et 800 lanze. Li ha ditto *etiam* che la excellentia dil duca de Milano si atrova in Pavia, et che le gente cesaree non hanno auto danno alcuno.

Et poi venuto zoso Pregadi, fo mandà una poliza al Serenissimo scritta per uno Zorzi Sturion, el qual è homo dil signor Teodoro Triulzi . . . . Avisa haver certo il castello di Milan haver concluso et capitolato con il Christianissimo re; il qual castelan è nominato domino Jacomo Galarà milanese, al qual il Re li dà ducati 30 milia et certa provision annuatim et lo fa senator di Milan. Tamen non fu vero.

A dì 27. La matina fo gran pioza et vento. Reduto il Collegio, vene il reverendo domino Hironimo Querini electo patriarca nostro, vestito da frate, con uno solo frate con lui in compagnia, qual era fra'.... Et entrato in Collegio, il Serenissimo si levò e lo messe a sentar apresso. El qual Patriarca disse....

Vene don Ferando fiol dil conte Bernardin Frangipani, primogenito, di età anni ..., vestito a l'hongara, con uno scufion d'oro in testa et uno pagio li portava la sua spada longa con la vazina d'arzento dorada, bella e di gran fattura. Era con lui sier Zuan Antonio Daudolo, fu podestà di Chioza, per esser stà amico dil conte Christoforo suo fratello quando fo prexon in Torreselle; havia 10 servitori con lui vestiti a la corvata di rosso e quelli soi capelli in testa. Questo è zerca uno mexe è venuto in questa terra, et per certa egritudine ha . . . . , è stato a li bagni di Monteorton overo di Abano, e tornato è venuto in Collegio et desidera haver stipendio. El qual intrato in Collegio, il Serenissimo li fe' bona ciera; ma pol mal caminar, et sentò apresso de lui, et disse, come . . . . .

Di Crema, di 25 hore 17. Come hozi, per uno suo venuto da Milano, qual parti eri, dice che le gente francese introrono dentro et li italiani forono li primi, quali svaligiorono alcune case particular, et drieto loro sguizari, che feron magior danno. Le gente cesaree pasano e va via et vanno a la volta di Cremona, dove lo illustrissimo Vicerè cum il signor duca di Barbon et marchese di Pescara haveano mandato a preparar li alogiamenti. Item, scrive in quella hora è gionto li a Crema domino Pietro Longena condutier nostro, e la compagnia sua è in camino.

Vene il Legato dil Papa, al qual fo ditto la deliberation fata eri nel Senato, imponendoli credenza, etc.

Vene l'orator di Franza, et disse come l'aveva scrito a la Christianissima Maestà il bon voler di questa Signoria verso quella Maestà, tamen l'intendeva che per la terra si parlava variamente, et che questo Stado voleva essergli contra, unde non voria scrivergli una cossa e fusse l'altra, pregando il Principe li dichiarissa la mente di questo Stado verso la Cristianissima Maestà: e tutto feva acciò se li dicesse qual cosa. A questo il Serenissimo andò riservado, dicendo che

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 25 hore.... Come quelli di Lodi passavano et erano passati Ada per andar in Cremona, et restato in Lodi da 2000 fanti, et francesi etiam loro volevano passar Adda per andar drio spagnoli; et altre particularità, ut in litteris.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta ordinaria, non per cose da conto, et preseno di donar a Costantin Cavaza, va secretario in campo col provedador Pexaro, atente le sue fatiche, et esser stato un'altra volta con lui in campo, ducati 100; el qual partira Sabado et va a trovar esso Provedador.

Et il Capitanio zeneral eri partite da Vicenza per Verona, et il provedador Pexaro ozi andoe a Vicenza. Etiam sier Zacaria Barbaro pagador lo seguite drio.

Noto. Eri sera fo mandato al prefato provedador Pexaro ducati... per pagar li fanti, che di hora in hora zonzerano.

Di Pavia, questa mattina fo letere di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator nostro, di 3. Come, hessendo venuto li da Pizegaton con il signor Duca per venir poi a Milano, et cusì ozi hessendo partiti per intrar in Milan, per convenienti respecti terminorono ritornar indriedo; et cusì la matina sequente anderano, et hanno in Milan esser intrato il Vicerè, el Duca di Barbon et altri capi. Di francesi hanno l'antiguarda esser passà Texino.

Di Brexa fo etiam letere di rectori, di 25. Di provision fate in quella cità, e strami e feni fati condur dentro. Item, come quelli citadini si hanno offerto far fantarie dil suo per mantenir la terra, et tra li altri domino Antonio da Martinengo fo di missier Bernardin, ch'è zentilono nostro, si ha offerto 61 far dil suo fanti 2000; et cussì li altri Martinengi, videlicet domino Battista, domino . . . , et altri cittadini, ut in litteris.

Et ozi poi disnar vene altre poste con li infrascritti avisi.

Di Bergamo, di sier Tomà Moro capitanio, di 25, hore una di note. Come lì è venuto uno loro nontio vien di Milano, qual riporta : Primo, che in Milano non sono se non cavalli 500, et tamen che eri li gionseno fanti 2000 per guardia dil castelo oltre li primi che forono posti, quali furono numero 300. Et dice che in Milano sono fatte cride che tutti debbano tornar a caxa loro et non si parta alcuno, perchè sono tutti acceptati per boni et cari. Item, che 'l campo del Christianissimo re pigliava il camino per andar a Pavia dove si atrovano fanti 4000, certa poca zente d'arme et cavalli lizieri. Dice aneora che 'l marchexe di Saluzo con le soc gente vanno scorrendo per il ducato de Milano. Item, si ha che spagnoli haveano dato principio a far amonir li posti (sic) di Lodi e Trezo per rimover ogni ocasione a francesi, non se . . . . , come hariano potuto far, lassandoli come erano prima. Scrive, ozi hanno dato principio a venir lì in Bergamo li valesiani, et fino ora ne son gionti forsi 100; tamen di queste sorte gente poco si pol fidar.

Di Brexa etiam fo letere di 25, hore 3 di notte. Mandano lettere aute da Cremona, dove è il duca de Milan. De spagnoli sono andati in Cremona el Vicerè et li altri; et che francesi i voleno seguitar e tuttavia attendeno a passar Adda.

Di Cremona, dil Venier orator, di 25. Come heri matina se partino da Pavia per aqua in ..... e tutta questa notte à navegato, et eussì questa mattina erano zonti li in Cremona senza serar ochio; et cussi el signor Duca è venuto a Cremona. Da novo hanno el signor Vicerè esser partito da Marignano cum tutte le zente d'arme et fantarie spagnole et venuto a Lodi, parte di le qual laserà per presidio in Lodi cum el signor marchese di Pescara, et esso signor Vicerè cum il resto se ne venirà in Cremona et starà qui insieme con il signor Duca. In Pavia li sono restati 5000 fanti lanzchinech, 250 homini d'arme sotto il governo del signor Antonio da Leva, talmente che tengono quella città se-61 · gura. La fantaria italiana è restata alla custodia di Alexandria, insieme cum le gente d'arme del signor duca de Milano. Dil re Christianissimo si tien fin ora el sia in Milano, benchè fin hora par non sii intrato Soa Maesta, ma ben alcuni capitanci francesi et foraussiti et capi condutieri di questo exercito francese. L'antiguarda si è monsignor di la Palissa, la battaglia esso Christianissimo, et la retroguardia el signor Teodoro Triulzi fo governador nostro.

In questo Consejo di X eon la Zonta, fo fato gratia a sier Marco Vendramin et sier Antonio Grimani qu. sier Illronimo, quali tolseno affitto la decima de le minere di Agort, et hanno perso grossamente et

m anca do anni a compir l'affittason, voleno pagar quanto dieno dar in tanti biscotti et renonciar ditto affitto.

Di Crema, fo letere di 26, hore . . . Il sumario scriverò quì avanti.

A dì 28. Venere fo san Simon et Juda.

Veneno li oratori cesareo et Milan in Collegio per saper di novo, et parlando zerea il venir dil duca di Milan et Vicerè in Cremona et li voleno far testa, però bisogna le zente nostre siano ad hordine etc. Il Serenissimo li disse che 'l Capitanio zeneral nostro saria ozi a Brexa et in brexana dia esser le zente d'arme et fantarie, sichè di quanto semo ubligati, tutto sarà in ordine. Et parlato zerea il castello de Milan se si havia dato al Re o non, tamen di questo per lettere non si ha alcuna cosa.

Vene l'orator di Mantoa . . . . . . .

Di Roma, fo lettere di l'Orator nostro, di 24 et 25. Come haveano ricevute le nostre dil Consejo di X di 22, et coloquii auti col Papa, ut in litteris, et havia inteso l'intrar di foraussiti in Milano per lettere . . . . Item, poi, di l'intrar del capitanio Arcone.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et 62 capitanio, di 26 hore 21. Come ha auto letere dil governador di Lodi, che lo avisa le fantarie svizare esser in Binasco fra Milano et Pavia, la fantaria italiana a Lazarella vicino a Binasco uno miglio, a Maregnano cavalli legieri et zente d'arme, et a Sancto Angelo luntano da Lodi miglia 7 lì è il signor Federico da Bozolo. Il resto se intende esser a Milano et lì in eerca. A Pavia vi è lo illustrissimo signor duca de Milano, et hanno adviso ehe soa excellentia è gionta a Cremona, et nondimeno il prefato Gubernator li scrive così, dicendo etiam che li sono le fantarie, lanzinech, et che in Pavia sono buon numero di gente, et similiter in Alexandria. Manda uno reporto di uno suo nontio mandato a Milano, qual è questo:

Luca da Bassan mandato per il podestà di Crema a Milano, dil qual loco dice partir heri sera al tardo, fo 25 dil mexe, referisse che la gente francese che erano in Milano sono partite et li hanno lassato solum la guarda al castello, et non haver facto molto danno, ma hanno fatto far eride che cadauno ritorni a Milano, et sotto pena de la vita non ardiscano parlar de parte, zoè gelfi et gebellini. Item, che 'l conte Zuan Francesco da la Somaia era andato cum alcune gente a Maregnano, et il signor Federico da Bozolo a Santo Anzolo cum altre zente,

et dicevasi veria a far l'impresa de Lodi. Il resto di lo exercito francese era a la Certosa per andar a Pavia, et la persona dil re Christianissimo ad uno loco che non se ricorda il nome, lontano da Pavia miglia 14. Il quale referente dice, che venendo in qua gionto a Lodi, parlando con certi soi amici, li hanno ditto ehe ivi li sono assai buon numero di fanti, ma non gli sono vituarie?

Di Brexa, di 26, hore 13, vidi lettere dil Surian podestà. Che per lettere di Crema, di 25, per uno nontio mandato hozi a Lodi referisse, che in Lodi sono restate fantarie di lo exercito eesareo zerca fanti 3000 fra spagnoli et italiani; el resto de le zente cum el Vicerè, monsignor di Barbon, et altri eapi sono tutti passati di quà di Adda, et dice parte andar sul cremonesc et parte verso Pandino. Dice haver inteso in Lodi che le gente francese introrono eri in Milano eum sachizar et qualche occision. Li 62° sui cavali coreno fino a Santo Anzolo lontano da Pavia miglia 13: dove si atrova la excellentia dil duca de Milano.

Dil ditto, di 26, hore 23. Serive haver aviso di l'orator Venier di Cremona, di 25. Come in Cremona è intrato lo illustrissimo duca de Milano con la guardia sua de italiani et lanzehinech partiti da Pavia, havendo adviso dal Vicerè che lassavano Milano per difecto di gente et victualie causata per la peste grande che ivi è stata. Et come faceva ditto Vicerè la via di Marignano per intrar in Lodi eum fermo proposito che 'l si tenga, nel qual lasserà la mità de la fanteria spagnola et gente d'arme, et eum il resto venirà ad intrar in Cremona. In Pavia è rimasto el signor Antonio da Leva cum 250 cavalli et più di 5000 lanzchinech, taliter che pensano haver securati ditti lochi finchè altramente sarà provisto. Se tien che fin eri el Cristianissimo sia intrato in Milano, et per quanto se divulgava, non era di opinione che lo exercito suo intrasse, ma che venisse a Lodi.

Di Crema, di 26, hore 23 e meza. Come ozi sono levate le gente cesaree da Pandino et andate ad alogiar sul cremonese a Soresina; le qual gente sono passate per questo loco non di dentro, ma di fuora via. Esso Podestà mandoe domino Piero di Longena ad incontrar quelli signori Vicerè, duca di Barbon, marchese di Pescara, et duca di Traietto, quali deliberorono venir in Crema per esser a parlamento con lui. Et lui intendendo questo, andoe ad incontrar sue signorie fino alla porta, dove ave parlamento con il Vicerè, Pescara et Traietto, perchè il duca di Barbon passò di longo con le gente. Et cusì parlando, li disseno tutto il successo da poi la par-

tita di sue signorie da Pavia fino hora, et li dixero aver opinione et deliberato a tutto il suo poter di venir a Pavia, Alexandria, Cremona, Como, Arona et Lodi, et quando fu nominato Lodi, esso Podestà disse, quanto importava tenir Lodi. Li quali signori hebbero questo molto a caro, et subito il Vicerè chiamò il secretario suo et gli comesse dovesse scriver a Pavia, ehe fusse mandato de li fanti ehe sono nel ditto loco al numero fino 1200 in Lodi, et da Cremona fusse mandato di le artellarie nella ditta eittà di Lodi.

Da poi disnar fo Collegio di Savii per consultar 63 la risposta se dia far al Signor turco per le lettere portate per il suo orator, et doman sarà Pregadi per far etiam la relation di sier Piero Zen venuto orator dil Signor turco.

Di Bergamo fo letere di 26, hore prima di note. Vidi lettere del Capitanio, qual dice cusì : In questa hora 24 si ha auto letere di Milan dil signor Bernabò Visconte, che par dica che li agenti de lo illustrissimo signor duca de Milano habbiano condutto certi soi formenti in questa cittá, per vender et dimandava che essi rectori volesseno soprasieder fino il manda suo messo alla Illustrissima Signoria, Et cussi loro rectori ha pigliato modo conveniente, ita che la cosa starà ensì, et scrivéno a la Signoria. aziò quella comandi quanto habbino a fare di tal cosa. Scrivendo, è sopragionto uno altro messo dil signor Teodoro Triulzi con letterc che'l serive a la Signoria nostra, pregando essi rectori vogliano mandarla e cussi la mandono. Si ha, il Cristianissimo re con bona parte del suo exercito era gionto non molto longi a Milano, et che lo resto va agiungendo a pezo a pezo; il cesareo et hispano era venuto a Lodi, ove stete una sola nocte, che poi se levò et vene a Pandino, dil qual loco se intende questa matina è levato et va a la volta de Cremona, lassando i presidii in Pavia et Lodi et altri soi lochi. Scrive li valesiani vanno giongendo lì in Bergamo a poco a poco.

Di Crema, fo lettere dil Podestà et capitanio, di 28, hore 22. Il sumario dirò di soto.

Di Brexa, di 27, hore 13, vidi letere di sier Antonio Surian dotor et eavalier. Come hanno certo il marchese di Pescara con li altri capitanci hanno rivoltà il suo camino et non vieneno più a Sonzino, ma sono andati questa sera ad alozar a Soresina, et dicono doman voler andar a Cremona; et quelli li hanno visti, dicono questi spagnoli esser ruinati loro et li cavali, che apena poleno star in piedi.

Dil ditto, di 27, hore 21. Manda la copia di una lettera drizata a domino Marco Antonio da Mar-

tinengo, data in Autignano a di 26 Octubrio, scritta per domino Gervaso Capello. Et questo è il summario della ditta lettera.

Che il Squarza, qual è gionto da Milano et alo63 gia con domino Gervaso Capello, dice che la persona
dil Re esser a Cassino, et stabilito di mettere la battaria a Pavia. In Milano non se li fa novità alcuna.
Lo Gubernatore mandato da monsignore de la Palissa è monsignor Sandio, al suo loco come era prima; a la guardia dil castello 2000 fanti. Si è dimandato heri che tutti quelli sono absenti da Milano, in termine di zorni 10 vadino a caxa a la pena
de la ribellione, voglia di che sorte siano, salvo li
rebelli primi dil Stato, non obstante che havesseno
morti francesi, tolto le arme contra loro et facto
altre novità, come nella guerra passata. A Cremona
si dà danari et . . . . Altro non havemo; è fama
si debbi far una dieta a Cremona tra li oratori.

Dil ditto, pur di 27. Come il Re era partito da Milano, lassato solum provisionati 2000 a la guardia dil castello acciò non sia soccorso, et cum lo exercito è cavalcato al loco de Cassine lontano da Milan miglia 5 et fra Milano et Pavia, et par habbi deliberato de tuor la impresa di Pavia. El signor Federico di Bozolo, con zerca 2000 fanti è venuto a la volta di Santo Angelo, che vien a la volta de Lodi, et havendo la fortezza di Santo Anzolo, haverano il modo de victualic, de pane, vino et carnazo, per tore a Lodi. In Lodi li è il conte Alvise da la Sumalia, el Vicerè, ducha di Barbon et Pescara. Sono cavalcate le persone sue a Cremona dal signor ducha de Milano, lassato lo exercito a Pandino et Castellino. Monsignor della Palisa è al guberno de Milano, et sono stà chiamati in Milano li foraussiti, che vengino in termine octo dierum sotto pena di rebellion.

64 A dì 29. La matina, non fo alcuna lettera da conto.

Da poi disnar, fo Pregadi in materia di Roma, secretissima, et poi letto le lettere, fo cazadi li papalisti, et fo letto le lettere di Roma, di 25, et quella serive el signor Todaro Triulzi da Milan a la Signoria, di . . . . . con grandissima credenza, e di novo tolti in nota tutti et sagramentà il Consejo.

Fu posto, per li Consieri, dar il possesso di lo arzivescoà di Nicosia al reverendo domino Livio Podacataro ciprioto, per renonzia fatta per il reverendo domino . . . . Ursino, et fu presa.

Fu posto, per li Savii, una lettera a l'Orator nostro in corte, come semo contenti far liga e pace

col re Christianissimo, sicome aricorda il Pontefice sl fazi, ut in litteris.

Et sier Zacaria Bembo, savio a terra ferma contradise, et per alcun di Collegio non li fo risposto. Et fu presa.

Di Brexa fo lettere, di rectori, di 28, hore 15. Come in quella sera aspectavano li il signor ducha de Urbin capitanio zeneral nostro, qual havia disnato a Lonà, et dil zonzer lì in la terra Mafio Cagnolin, e li fanti soi 200 zonzeria immediate. Et vidi una lettera del Surian podestà, qual manda una lettera di Crema, di 27, ore 3, qual dice cussì: Come, per uno venuto dil campo francese è referito il re Christianissimo esser allogiato alla Certosa, non molto distante di Pavia, e che sua Maestà haveva mandato a dimandare la dicta città di Pavia cum termine di risponderli per tutto hoggi, et quelli dentro li haveva risposto di volerla mantenir per nome de lo illustrissimo ducha de Milano, et che continuavano li repari et bastioni.

A di 30, Domenega. La notte fo gran pioza, e la matina e quasi tutto il zorno. Et fo la note lettere di Roma, di 27, di l' Orator nostro, qual fo lecte, con grandissima credenza; et per quanto si potè intender, il Papa intendeva li progressi del re Christianissimo in Milano, et come il Papa voleva mandar il Datario al re Christianissimo per trattar la pacc con la Cesarea Maestà. E l' Orator nostro, ancora che 'l non havesse mandato de qui a questo, tamen havia aprobato et contentanto a questo, promettendo simel consenso veneria da la Signoria nostra.

Di Bergamo, di 28, hore 19. Con la copia di la crida fatta in Milan per il re Christianissimo, et altri avisi; la copia sarà qui sotto.

Di Cremona, di 27, hore 16, dil Venier orator nostro. Etiam il sumario dirò di sotto.

Di Brexa, di 28, hore 21. Come erano in quella hora, andavano contra il Capitanio zeneral qual sarà de li questa sera. Manda una lettera dil conte Bortolomio da Villachiara di 28. Il sumario dice cussì: Per hora altro non se ha de qui da novo, solum che la corte del Re è a Cassan, et quel-

le gente che erano venute a la volta de Marignano et verso Lodi tutte sono ritratte dove è il Re, et a Binasco et lochi vicini. Li andamenti soi pariano di andare a Pavia, che è ben fornita, et sono poco meno di 8000 fauti, la magior parte lanzchenech, et ben guarnita dil resto. Questi signori de quì comenzano poco a curare de francesi, poichè questa sua furia celerata, alquanto è referdita. Da Roma hanno nova che Nostro Signore non è per mancar a danno 65 de francesi, et sustentation nostra. Dilla vostra Signoria non parlo, che lì è ogni sua speranza. Si sta per fare conclusione de andare con tutto lo exercito a Lodi, andando il Re a Pavia; che è bona pensata, che se li dara travaglio forsi più che'l non vorà. El signor Vicerè et ducha di Borbone sono in Soresina; il signor Hironimo Morone li andò per concludere quanto si haveva ad far, pur sopra lo andar a Lodi con lo exercito. Altra cosa non ho ; restami aricomandar etc.

Et per altre lettere di Brexa, di 28, hore 3 di notte. Scrive altro non zè di novo. Si fa de li ogni provision che vengano vittuarie dentro la terra, et non stimano cosa alcuna. El Capitanio zeneral questa sera è zonto de lì, alogiato vicino al palazo di lui Podestà ne la caxa del Soardo. El campo del Christianissimo farà tentamento sotto Pavia, et dubito non farà nulla, et quando si farà da bon senno, potrìa esser che 'l fusse malcontento di esser venuto in Italia.

Exemplum litterarum euiusdam missi a domino Paulo Nani praetore Veronae versus Ispruch ad explorandum, oculata fide.

Scribit quod verum est quod Vicerex miserit per decemmilia lanzehinech, neque discessurum esse iste explorator visi ad plenum de verissimo intellectu; et quod interim scribat praefato prætori de his quæ in dies intelliget.

Magnifici et clarissimi signori mei.

In questi di son zonto a Bolzan, et qui non intendo cosa alcuna de verità; quello che dice uno non dice l'altro. Alcuni dise che sono andati fuora li capitanei per far fanti; alcuni dise che i non intende niente; ma credo che costoro siano da lonzi. Seguitarò, o a Maran o in Ispruch, tanto che vederò de saper el tutto sc i viene sì o no; non venirò, che saperò tutto il vero. Da novo de qui non è altro, salvo che'l principe Ferdinando, è a Vienna, ha fatto far le cride che non sia alcuno che seguita nè creda

in le scripture de Martin Lutero, altramenti chi li crederà, che 'l sia accusado el ge sarà tagliata la testa. Alcuni non hanno voluto haver paura ge sono stà trovati, et a dui o tre grandi maestri el ge ha facto taiar la testa; unde l'è serato in una terra che 'l non se aldega ussir fora, et tutto quello paese è sotto et sopra. Per quanto si dice, quì in Bolzan a publica voce, tutti per una bocca el dise. Tuttavia doman mi parto et andarò verso Maran; lì intenderò il tutto, se 'l sarà possibile; se non, andarò in Ispruch et vederò de intender, altramente darò volta a Bolzan, et sì farò tutta la diligentia possibile per intender, et intendando me ne venirò verso Verona. Non altro. Alle signorie vostre me aricomando.

In Bolzan, alli 24 Octubrio.

Copia di una lettera dil signor Theodoro Triulzi, scritta a Verona a la sua consorte.

Signora consorte.

Sono molti di che non vi ho scripto mie, expectando de darvi qualche bona nova, e tanto più che per altra via doveti haver advisi del ben star mio. Hora vi fazo a saper, che heri intrai in Milano et tolsene il possesso per nome dil re Christianissimo, caziando fori el Vicerè di Napoli, Barbone, marchexe di Pescara, et lo Arcone che gli erano dentro con grosso numero di gente, quale se fecero fugire con grosso disordine et danno loro. Cussì spero che andarete intendando alla giornata di ben in meglio. Partecipate questa bona nova con la Julia, et vi allegrarete, che le cose passeranno de altra sorte che non sono passate questi mesi passati. Bene valete.

De Milano, alli 23 Octobre 1524.

Consorte
Teodoro Triulcio.

Copia di la crida facta a Milano a dì 24 Octobre 1524.

Per parte dil Re ducha di Milano, se fa sapere a tutti li suggetti del ditto signor, de qualunque stato et conditione che siano di questo suo ducato de Milano et generalmente de tutto lo populo. Le grande et bone demonstratione quale hanno fatte de bona lor voluntà per la recuperatione et aditione a sua obedientia de la sua dicta villa, volendo riconoscer inverso lo ditto populo et usare del suo co-

66

66\*

stumato officio, che è de perdonar, lo ditto signor ha acquietato, remesso, perdonato, et quieta, remete et perdona, per questa presente crida, qual è signata di sua mano, tutti li crimini, delicti et offensi ehe poriano haver comesso a l'incontro de Soa Maestà tutti quelli che hanno prese, o messe le arme in mano per li inimici di ditto signor contra de lui et sui armadi che lo haveva in queste parte, e vole et intende che non li sii niuna cosa dimandata praemissis, et venano et se retirano de dentro de ditta villa nel termine de 10 giorni, comenzando il di della data de le presente, intendando lo ditto signor de tractare come boni et leali subditi, et li guardar de tutte le oppression et inconvenienti. Et perehè sarà bisogno avisarsi de questa presente crida in ogni loco, lo ditto signor vole et intende ehe a la copia di questa sia data fede come al presente uriginale.

Facto al campo del ponte del Corfico a di 24 Octubrio, l'anno 1524.

Signata: Francesco Robertetto

Di Bergamo, di 28, hore 19. Si ha che, aspetando loro homini sono fuora fin quella hora, sì a la parte di lo exercito francese come verso Milano, è ritornato uno che dice del re Christianissimo, overo del suo exercito, che lui non sa dire cosa alcuna; è verso Binasco, la Chiarella et loci circumvicini per tor la impresa de Pavia, qual è munita de fanti, cui dice 4000, eui 6000, et alcuni homini d'arme. Lodi è firmato di fanti, eui dice 1000, cui 1500 et alcuni homeni d'arme. Verso Cremona fino heri si erano el signor Vicerè con le gente ispane, ove si atrova il Ducha con l'Orator nostro per giornata. Di quanto arà, si aviserà. Scrive esser morta una dona li in Bergamo di peste, et bergamaschi esser tornati in la cità, et venuti da valesiani 500.

Di sier Marco Antonio Venier dotor, orator, date a di 27, hore 16. Questa matina si ha, che lo exercito francese va a la volta de Pavia, la qual è ben munita di gente, vituarie et artillarie; et la persona dil Re se dice atrovarsi a Binasco di qua da Milan miglia 10, et ha fatto pur qualche novità in Milano, et apicato alcuni, et se dice haver fato far una crida che tutti debbano ritornar a casa sotto pene strettissime, excepto quelli che sono stà capi di le contrade a la guerra passata et sui locotenenti et banderalli. Heri questo illustrissimo signor Ducha mandò a Lodi 8 pezi de artellarie, dove si atrova el signor marchexe di Pescara cum

3000 fanti, et el signor Vicerè, se atrova a Sorexina lontano de quì zerca 15 miglia, se ragiona habbi a venir quì, et cussì, se non venirà, el signor Ducha li manderà el signor Hironimo Morone a lui. Nui de quì stiamo de bono animo, per esser in una bona cità et abondante. El pane non val più di lire 4 di pezoli el staro venitian, et cussì tutte le altre cose sono in bona fertilità.

Da poi disnar fo Gran Conseio, et fato per scurtinio Bailo e capitanio a Napoli di Romania sier Bernardin Contarini fo conte a Trau, qu. sier Zuan Matio, et tolti in scurtinio 29, fu fato retor e provedador a Cataro sier Francesco da ca' Taiapiera fo conte e capitanio a Sibinico, qu. sier Andrea, podestà et capitanio a Feltre, e altre vosc.

Di Brexa, fo lettere di rectori, di 29, hore 14. Mandano una lettera liauta dal conte Bortolomio da Villachiara, di 28, da Azanello, et questo è il sumario: Come lui è stà chiamato dal Ducha al guberno de Como, et che de li el scriverà et adviserà de li successi. Da novo scrive, che essendo lui la sera a Soresina da quelli signori, è venuto il conte Maria Cribello da parte dil excellentissimo signor ducha de Milano, che hora è in Cremona, et ha ditto che Anchise Visconte gubernator in Rona ha dato ditta terra alla Maestà dil Re. Item, scrive che 'l Re va a la impresa di Pavia. Et di Bergamo si ha, esser rimasti solum 10 fanti per porta; ogniuno marchia al campo. Scriveno dil zonzer lì a Brexa dil ducha di Urbino capitanio zeneral. Fu incontrato da lui capitanio sier Francesco Foscari fino a Santa Fumia, et lui podestà Surian rimase a la porta di la terra. Ha opinion esso Ducha di metter le zente d'arme in Verona, et di continuo l'intra, e le fantarie li in Brexa et circumcirca, et tenir pressidio in li Urzi et Pontevico di qualche cavallo liziero, et cussi scorer di andar in campagna. Scriveno attender che tutte le biave da Oio in quà se reducano in la cità, per qualche incursion podesse occorrer.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio. di 28, hore 23. Manda una relatione, qual dice cussì: Zorzi da Crema, mandato per il magnifico podestà di Crema a Milano, hozi ritornato dice, che Mercore passato, fo a di 26, gionse in Milano, dove dice esser solum 9 bandiere de fantarie, sette di le quale sono italiane et due de francomani, et sono a la volta dil castello, et li sono 4 bandiere di gente d'arme, fra le quale sono una del conte Lodovico di Belzoioso, et l'altra dil conte Hironimo da Castion, et sono assai ben in o rdi-

ne, et maxime le gente italiane. Dice che de la gente de la terra ne sono pochissime, et in Milano non esser stà fatto danno alcuno per le gente francese. Et se partite da Milano Mercore de sera, et heri matina gionse ne lo exercito de francesi 67\* a Lardirano lontano de Pavia miglia 4, dove è la persona dil re Christianissimo, et dicevasi Sua Maestà doversi levar et venir a Cappian verso Lodi apresso lì miglia 14. Il signor Federico da Bozolo et el conte Zuan Francesco da la Somaglia, con zerca 5000 persone, si atrovano a San Columban; et in Santo Angelo non gli è salvo una bandiera italiana, che se dimanda el Meserin da Mantoa. Item, che 'l re Christianissimo ha seco gran baronia, et se dicea che i dia andar a la impresa di Pavia, et chi diceva che la se haverà de acordo. Item, dicevasi che 'l Bozolo et Somagia volevano andar atorniar Lodi. Item, dice che lo exercito francese è allogiato nel Barco et alla Certosa, lontano da Pavia circa miglia 4.

Da Cremona, di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator nostro, di 28, hore 22. Come era venuto uno da Milano, qual parti heri. Dice che francesi in Milano non hanno sachizato et apicato come se diceva; ben ad atcuni pochi particulari e stà fatto danno; et alla guardia de Milano li è restato monsignor de la Tramolia et Lescu con 300 francotopini; et fin hora el Re non lia dimandato dinari a Mtlano. El qual Re si atrova al presente a la Certosa di Pavia, e il signor Vicerè è ancora a Sorexina, dove li è etiam el signor Hironimo Morone. Et per quello ha inteso, etiam Arona si è renduta al re Christianissimo, et ne è stato causa quel signor Anchise Visconte che alla guerra passata la difese tanto gaiardamente, a nome di questo Ducha. Si aspecta eum desiderio el socorso de la Illustrissima Signoria nostra, nel qual è tutta la sua speranza.

A dì 31, ultimo dil mexe. La matina fo in Col-68 legio l' orator di Mantoa con alcuni avisi auti dil suo signor zerca il Re va a campo a Pavia, et altre particularilà.

Vene l'orator cesarco solicitando la expedition di le zente, dicendo che ha hauto lettere di Cremona dil Vicerè, come speravano Pavia si manteniria, et in loco di 3000 lanzinech erano lì, li havia mandato 3000 fanti spagnoli valorosi, et era dentro Antonio da Leva spagnol homo famoso, et altre provision fevano.

Di Bergamo, di 29, vidi lettere. Come, per uno suo venuto dil campo dil Christianissimo, hanno

clie Zuoba passata, fo a di 27, la Christianissima Maestà ordinò guastadori per far repari da piantar le artellarie sotto Pavia, et dice che con Soa Maestà se atrova ancora el re de Scozia, vol dir il ducha di Albania che governava la Scozia, et il re di Navara; et che Soa Maestà minaza, se Pavia non se rende, che la ponerà a foco e fiamma; la qual impresa finita dice che torà poi la volta de Lodi et Cremona. In Pavia si ha che sono 4000 fanti benissimo disposti. Dice che nel campo se comenzava a patir per il vivere. Risona che il castello di Milano tirava fuora, et si ha che gli è andato il signor Todaro Triulzi in Milano. Avisano, il ducha di Urbino heri sera a hore prima di notte gionse in Brexa. Scriveno, fin qui in Bergamo è intrati 300 homini di le vallade, nè mancano da loro di far ogni provision, ut in litteris.

Di Brexa, di 29, hore . . . . Avisano el Vicerè, Borbon, Pescara et Arcon sono a Soresina et stanno a veder: interim vasse preparando et danno pur danari a le fanteric. El ducha de Milano è pur in Cremona; el passo de Arona è nelle man de francesi; il Christianissimo con lo exercito è sotto Pavia per farne experientia. Sua Maestà è alogiata a la Certosa; dubita che Pavia non sia cussi provista come bisogneria, praecipue de artellarie e polvere. Heri fo mandato in Lodi da Cremona 8 pezi de artellaria. Questa sera al tardi aspectano il provedador zeneral Pexaro li in Brexa.

Dil ditto, di 29. Mandano lettere di rectori di Bergamo, di 29, hore 14, qual dice cussi. Da novo nui havemo, come il campo regio è sotto Pavia a miglia 3, et che ha bisogno de victuarie, et che da parte della Maestà Regia era stà dimandata la cità di Pavia alla obedientia sua, altramente che 68° la farìa meter a foco et fiama. Havemo etiam, come dicti francesi hanno sotto Pavia bocche 43 de artellaria grossa et minuta, et che la volevano metter a segno per dar la battaglia a Pavia. Il castello di Milano discarga molte bocche de artellaria.

Dil ditto Podestà, vidi lettere, di 29, hore 20. Come, havendosi hauto da li la nova di la perdita di Arona, el signor Capitanio ha molto ponderata tale nova et la existima di mala natura, praesertim perchè ora el Christianissimo arà aperta la via di le vituarie, di maniera che 'l potrà star anni et anni in Milano senza suspetto. Pensa sua signoria che Anchise Visconte che l'anno passato si diportò valorosamente, non abbandonò mai quel loco, hora lo habbi lassato per qualche mal tractamento che li sii stà usato per el signor ducha de Milano,

non per alcuno altro bisogno. Ha etiam discorso sua signoria zerca la impresa di Pavia, che ha opinion che la fortification di quella citta sia stà mal intesa, et però monstra che la non sii senza pericolo. Scrive non si manca di far ogni diligentia a far venir victualie in la città di Brexa. Et invero, quella magnifica cità non manca con ogni amorevol demonstrazion effectualmente in tutte provision corrisponder al desiderio loro. Scrive, come in quella mattina è stati loro rectori acompagnar lo illustrissimo signor Capitanio a la messa, col qual hanno ragionato de agendis; il qual come prudente Capitanio, considerata la qualità di tempi, che essendo ne la invernata non è di andar con exercito in campagna, cura di zercar di conservar Crema et quella città con il territorio et etiam Bergamo. È di parer che Crema sia ben munita di fanti, et qualche numero di cavalli legieri. E fin zonzi li cavalli lizieri, lauda lo ingresso li di Piero di Longena con la sua gente d'arme, non già per lassarlo. Et ha voluto si scrivi a li rectori di Verona, che ordinano el resto di la ditta compagnia che se ritrova de lì, marchino subito in Crema. E cussì hanno scripto. Et à parso a soa signoria per conservation di questa città e territorio, che si custodisca la terra de li Urzinovi et a tal effecto ha ordinato che Ferracino con la compagnia sua subito entri ne li Urzi con li sui fanti 200. Voria etiam che apresso li intrasse qualche cavallo legiero, i qual però non sono ancora ad ordine. Ha etiam intention di conservar Pontevico, con volerli mandar qualche numero di fanti et similiter di cavalli lezieri. Ha etiam ordinato che 'l strenuo Cagnolo con la compagnia sua de fanti 300 vadi a Pontolio et Palazolo et tengi quelli dui loci et passi l'uno distante da l'altro miglia do; il che fa non solum per rispecto di questa città, ma etiam di Bergamo, che con presteza in uno bisogno potrà sempre ditta compagnia prestar core et aiuto a Bergamo. Ha etiam sua signoria ordinato che tutta la ripa di Olio in quà si levino tutte sorte di biave et intrate et si conducano in questa città per ogni rispecto de incursione si de inimici si l'acaderà, come de nostri, benchè per avanti loro rectori feno dar principio a tal effecto. Sua signoria ha ferma intention di conservar tutta la rippa di Olio come importantissima a questa città e territorio. È di questa etiam opinion, che tutte le zente d'arme restino sopra il veronese excepto tre compagnie, quella del Longena, qual intrerà in Crema, quella di domino Marco Antonio da Martinengo et dil conte Antonio Maria Avogaro, quale soa signoria intende habbino a star quì in Brexa. Et diquesto, ha voluto si scrivi a li rectori di Verona et di Vicenza fazino marchiar qui lo resto di le compagnie di lì do sopraditti Martinengo et Avogaro. Et è di oppinion, che tutte le fantarie restate si habbino a poner sopra il brexan circum circa, in lochi che a uno bisogno tutte le gente nostre siano prompte alla secureza de li loci suoi; e cussì exequirasse. Ben voria si havesse magior numero di cavalli lizieri, e di questo ha fatto grande ponderatione et affirma esser necessarissimi, et parlando de li 150 che per lettere di la Signoria nostra si ordina soa excellentia li habbi a far, el signor Alvise de Gonzaga ha ditto che 'l tien che lui non si contenterà e voria haver 200. Tamen se li ha scripto che subito el si transferisca qui, et gionto che 'l sia, ha promesso che 'l farà bon offitio, acciò contenti a li 150, e casu quo el non voglia, si farà quella provision che parerà al proposito.

Di Cremona, dil Venier orator, di 29, ho-69° re 16. Come il re Christianissimo è pur a la Certosa e cum lo exercito andava a la impresa di Pavia, la qual si spera si habbi a deffender gaiardamente, tanto più che hanno mandato una paga a li lanzinech sono li in Pavia, la qual fin hora debbe esser gionta dentro. Etiam li voleno mandar alcuni spagnoli che dicono non voler perder li sui cariagi che lianno condutto di Provenza, et sono li dentro in gran numero. El signor Vicerè cum le gente d'arme si atrova a Sorexina, et el marchese de Pescara in Lodi, dove solicita la fortificatione et condur de le victuarie dentro, et al tutto hanno deliberato diffenderlo. Questo signor Ducha, armato sia lo exercito, se ne anderà in campo per facilitar più la impresa. Si ha hauto aviso dil zonzer eri sera dil ducha di Urbin in Brexa; dil che tutti questi sono resussitati, et sono molto aliegri.

In questa matina, atento eri in Quarantia Criminal reduta per far li do officii vacavano di Signori di nocte, uno in loco di Hironimo Balbi, l'altro di Alvixe Formento che per il Consejo di X fono privadi, et essendo stà cavadi li X per uno dai XX Savii in Rialto et in Quarantia alditi parte, parse al Collegio che questi do officii saria bon metterli al loto, perchè si troveria ducati 4000 a venderli. *Unde* li Cai di X mandono a suspender non li facesseno la Quarantia.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta ordinaria, et prima feno i Cai per il mexe di Novembrio sier Jacomo Michiel, e sier Polo Trivixan stati altre fiate, et sier Sebastian Justinian el cavalier fo consier non più stato, do di qual è papalisti, videlicet il Trivixan e il Zustignan.

Da poi, eon la Zonta, preseno una gratia a Zuan di Stefani al qual fo concesso, per ducati 800 prestoe, l'officio dil fontego di Todeschi in loco dil Falasco: per uno di soi fioli al presente presta ducati 400 e vol aver termine anni 10 a nominar qual fiol el vorà.

Item, preseno che 'l Collegio habbi libertà de metter li do offici di Signori di nocte al loto, et par il Collegio vogli metter ditti do officii per ducati 4000 et 3 banche di becaria per ducati 6000, et far uno loto di ducati 22 milia et la Signoria ne tocherà ducati . . . . Et zà ha praticato il Collegio di farlo mediante Zuan Manenti: e questo si fa per il bisogno dil danaro.

Fu etiam preso, atento una oferta ha dato Santo Barbarigo avocato al Serenissimo, che è uno che non vol esser nominato, qual denoncierà chi galde intrada aspectante a la Signoria in questa terra di ducati 1500 all'anno, qual si paga di voluntà; ma vol li sia eoncesso in perpetuo lui e descendenti il quarto di la ditta intrada, offerendosi fin tre zorni dechiarir chi. Et fu preso, facendo el ditto lo effecto, habbi ducati 200 de intrada in perpetuo di questa tal sorte.

Fu posta una gratia di sier Bernardo Donado qu. sicr Hironimo el dotor, è contento dar a la Signoria tre caxe l'ha per mezo l'Arsenal, di le qual traze ducati 31 a l'anno di fitto, e vol per gratia la podestaria di Loredo per anni 10, da poi compido haverà i Soranzi che l'hauno al presente, che compie fin anni do. Et non fu presa. 17 de sì, 8 di no, 2 non sincere. Di una ballota non fu presa.

Di Brexa, di 30, hore 10. Come il provedador Pexaro zonse heri sera a hora una di nocte. Esso Podestà li andò contra fino alla porta di Torrelonga. Manda alcuni sumarii di lettere, videlicet: Di Cremona, di l'orator Venier, di 29, hore 19, come francesi sotto Pavia sono 23 milia pedoni zoè 5000 sguizari, 5000 lanzchinech, 5000 italiani, et 8000 venturieri. Non hanno fin hora, per quel se intende, salvo l'artellaria che fu presa alla rippa de Ticino, che sono pezi 7, et il resto fin 14 sono menuti. In Pavia sono Antonio da Leva con 250 cavalli et 5000 lanzchinech. La venuta dil Capitanio zeneral ha dato gran core et animo al signor ducha de Milano, el qual manda a far residentia apresso sua execllentia li a Brexa domino Scipion di la Tella.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 29, hore 3. Come de li progressi de

francesi li è referito, per soi nontii che parti heri sera da lo exercito francese, che le gente dil ditto exercito et la maestà dil re Christianissimo si preparavano per andar sotto Pavia. Et per uno altro venuto questa sera da Lodi li è referto, haver sentito tirar molte botte de artellaria a la volta di Pavia. Il signor marchexe di Pescara hozi è passato de qui con zerca 2000 spagnoli, qual va con ditte gente a mettersi al Palaso lontano da Lodi miglia tre. Dice *ctiam* il ditto suo nuntio, che in Lodi si lavora giorno et notte per fortificar di Toleto et che gli va assai guastadori.

Di Brexa, di 29 dil Surian etiam fo mandà a la Signoria una lettera dil conte Bortolomio da Villachiara, data a dì 29 in Fontanello, drizata a sier Anzolo Trun proveditor ai Ursi, qual è questa:

Magnifico signor Proveditore, signor mio observandissimo.

Benchè per altra mia habbia dato avviso alli illustri signori rectori di Brexa di quanto ora sue magnificentie ricercano, di novo dirollo. La maestà dil Re heri matina era a Cassino, con tutto lo exercito però allogiato a Binasco et altri lochi vlcini; il numero sono lanze 1800 et 200 sono de dreto a la guardia de le artellarie, che non erano aneora gionte tutte et altre monitioni et bagagiarie, et capo el signor marchexe de Saluzio, con fanti franchitopini circa 8000. Li fanti che si trovano nell'excreito in effetto pagati sono 34 milia, cavalli ligieri eirca 800 de compagnie apartate da li arzieri, secondo l'ordine di Franza. In questa hora mi è venuto messo da Milano, che mi certifica non esser soldato alcuno in Milano, ma tutti al campo. Et se ha per certa l'andata del Re a Pavia, et me certifica la rendita de Arona al Re per Anchise Visconte, et li è andato il signor Visconte, et dito Anchise è a Milano, sfaciato traditore, che Dio lo sconfondi! Per uno de li eavalari che era con mi a Bardolano, lo expeditti eri sera a hore 4 a li signori rectori di Brexa con lo avviso predito. Altro non ho di novo, salvo ch' io con li homini d'arme mei et cavalli legieri vado a Como a defensione di quella città con fanti 1000, ch' io farò quanto più presto mi sarà possibile, et non mancarò di quanto deve un fidel servitore che ad altro che honore non pensa. Et se ce verà alcuno, li sarà fatto risposta che non li piaccrà, se Dio me lassa la vita; qual guardi vostra signoria et mc apresso suo servitore, da male. Le gente dell' exercito nostro sono

70\*

72

71 queste: et prima in Alexandria gubernatore il signor Hironimo Pechio de Vercelli, con fanti 2000 con alquanti pezi de artegliaria circa 12; la compagnia del signor Joannin de Medici de homeni d'arme et cavalli legieri, lui non c'è, ma il locotenente, che ancora non era gionto da Roma. In Pavia il signor Antonio da Leva con tutti li lanzchinech et Aldana spagnolo con 1000 fanti, et certi spagnoli che sono rimasti de dreto quando el signor Vicerè vene a Milano per robe assai che hanno in Pavia: sono in tutto poco meno de 8000 fanti et lanze 300 et hen guarnita de artigliaria al possibile et fortificata. In Lodi il magnifico missier Joanne Arcimboldo gubernatore et gentilomo milanese, capitanio de la impresa il signor marchese de Civita Santo Anzolo con la compagnia sua de homini d'arme et cavalli ligieri con fanti 2000, et artigliaria mandata già quattro giorni da Cremona, et tuttavia se fornisse de ciò fa bisogno et maxime de victualia. In Soresina il signor duca di Borbone, il signor Vicerè, il signor marchese di Pescara cum tutte le gente d'arme et cavalli legieri, logiati lì circumvicini, che sono il numero di 800, o 1000 lanze, li cavalli legieri dicono loro 1000, ma non sono più di 700 invero. Li fanti logiati in diversi lochi a Soresina et alla volta d'Ada, sono 6000 spagnoli et meglio. Altro circa ciò non accade, se non a vostra signora farme ricomandato per non durar più fatica de scriver. Ma resta solo pregar vostra signoria, sia contenta, letta questa, mandarla alli illustrissimi signori rectori di Brexa et farmegli humil ricomandato et allo illustrissimo et excellentissimo signor duca de Urbino mio observandissimo signore.

Da Fontanella al 29 Octubrio 1524.

Vostra magnificentia me fa carico ad scriverme de pagar mei messi, che per li altri tempi ho servito quello excelso Stado de la roba et de la vita, niente manco son per far adesso, et più se più potrò. Resta se non che vostre signorie me comandino.

Fidelis servitor
Bortolomio Villachiara conte

71. In questo zorno poi vesporo comenzò il perdon di colpa e di pena in la chiexia di Santa Lucia, auto da questo Papa et dura fino doman.

Li formenti per queste nove in questa terra creseno, e le farine in Fontego lire 6, soldi 4, soldi 8, et più. Di Romagna, formenti non è serà la trata, ma il Papa ha messo una angaria nova di pagar soldi 20 per staro di trata et trazi chi se vogli.

A di primo. Marti fo il zorno di Ognissanti, et liavendo piovesto tutta la notte et la mattina, etiam fango, el Serenissimo vestito di veludo cremexin di dossi vene in chiexia atorno via dil palazo con li oratori. Legato dil Papa, orator di l'Imperador, Franza et Milan. In mezo poi li oratori Ferrara et Mantoa. Erano con la Signoria questi procuratori: sier Domenego Trivixan, sier Lunardo Mocenigo, sier Alvise di Prioli, sier Alvise Pasqualigo, sier Jacomo Soranzo, et sier Alvise Pixani. Introno Cai dil Consejo di X per questo mexe : sier Jacomo Michiel sier Polo Trivixan et sier Sebastian Justinian el cavalier, do dei qual sono papalisti, videlicet Trivixaa e Zustignan, poi altri deputati acompagnar questo mexe il Serenissimo, e tra questi vidi sier Alvise Pizamano provedador sora le camere, qu. sier Fantin, venuto in fallo, perchè fo mandà a dir a quelli di Pregadi venisse et lui vene; ma se intende li deputadi per li tre mexi, che altri non vien.

Da poi messa, il Collegio col Serenissimo si reduse aldir le lettere.

Da Brexa, dil proveditor zeneral sier Piero da chà da Pexaro procurator, fo lettere di 30, hore una di note. Di coloquii auti con il signor duca di Urbin capitanio zeneral nostro, zerca le presente occorentie, et come havia auto lettere di Cremona che andava 1000 fanti spagnoli in Pavia, etc.

Di sier Antonio Surian dotor e cavalier, pedestà di Brexa, di 30, hore 1, vidi lettere. Come per fama lì in Brexa si dice el marchese di Pescara partito da Soresina si trova a Palaso apresso Lodi miglia 2, da Crema mia 8, loco forte di sito, et è ivi andato con fanti 2000. Item, manda il sumario di una lettera scrive il conte Bortolomio da Villachiara da Fontanelle a di 30 Octobre, hore 3 avanti giorno. e sier Anzolo Trun proveditor di Urzi e lui la manda a essi rectori.

Hora hora vi è venuto messo che certifica l'andata dil Re a Pavia e de suo disegno a volerla, perchè ne le altre vi ho scritto a vostra signoria che in Pavia erano fanti 8000. Son certificato che li lanzinech non sono se non 3000, che il resto erano andati a caxa, sichè non li saria adesso se non circa 4500 fanti, perchè lì è intrato Aldana con 1000, che era di là da Po, et altri spagnoli rimasti lì in Pavia, come scrissi; sichè la cosa sta cusì. Con il marchexe di Pescara non sono se non 5000 fanti, et io scrissi 6000, ho errato, perchè in Lodi ne sono 1000 di

72° soi spagnoli. Tutto il resto ho scritto, stà in quella maniera. Fermamente a Milano fano bona compagnia a ogniuno.

Da poi disnar fo, da poi vespero, Collegio di

Savii.

A dì 2, fo il zorno di Morti. Il Serenissimo vene con la Signoria e parte di Collegio a messa in la chiexia nuova di San Nicolò da basso, che suol aldir messa in la soa chiesiola di suso, et ivi fo lecto le lettere.

Di Roma, di 30, zonte a hora, drizate a li Cai di X, molto desiderate, in risposta di quelle importante li fo scripto a l'Orator, a dì . . . Octubrio, col Senato. El per esser solum coloquii dil Papa con l' Orator, nulla fo ditto. Se dice per avisi privati che Zanin di Medici era venuto a Modena, si tien sia venuto per tuor il possesso dil duca di Ferrara per nome di la chiexia di Rezo ei Rubiera, iusta l'acordo fatto con esso Duca. Tamen la eompagnia di esso Zanin, ch'è di . . . . se ritrova al . . . . . . . . . . . . . . presente . .

Vene l'orator di Franza per aver audientia, e visto erano in la ditta chiexia, tornò indriedo.

Et andati di suso, il Collegio steteno assà con li Cai di X, cazadi li papalisti, et ordinono il Conseio di X con l'una et l'altra Zonta per da poi disnar.

Di Brexa fo lettere di rectori, di 31, hore 14. Mandano avisi di Crema, et lo per averne vista una di sier Antonio Surian podestà scrivo, però che 'l provedador zeneral Pexaro avisa la Signoria.

Di Crema di 30, hore 5 di notte. Da novo altro non mi atrovo, salvo che lo exercito dil re Cristianissimo è atorno Pavia, e da tre parte la bateno. Lodi se va fortificando di quello li fa bisogno, et li vanno assai victualie et lavorano continuamente per fortificarse. Hasse ctiam che Arona per Anchise Visconte se era pur resa.

Di Cremona, di l'orator Venier, nostro, di 30, hore 18 scritte a Brexa. Questa mattina è stà ditto a questo illustrissimo signor Duca per alcuni venuti da castel San Zuane, che hanno eominzato a bater Pavia da 3 bande, tamen sua excellentia non li dà molta fede. Et etiam dicono che 'l re Cristianissimo li ha mandati li sui araldi a dimandarla, et per quelli dentro li è sta risposto che volendola la convengono conquistar per forza, ma altramente non sono per haverla. Et cusì li capitanei di guerra sono di questa ferma intentione.

Di rectori di Bergamo, di 29, hore 14 a li 73 rectori di Brexa. Come, havendo per sue lettere di

heri inteso il zonzer de li dell'illustrissimo signor Capitanio zeneral, eosa molto a loro gratissima, da novo hanno come il campo regio si è sotto Pavia, a miglia 3, et che ha bisogno de vituarie, et che da parte della Maestà Regia era stà dimandata la cità di Pavia, altramente li faria meter a foco et fiama, et che ditti francesi hanno sotto Pavia bocche 43 di artigliaria grossa et minuta, et che la volevano metter a segno per darli la battaglia. Il castello di Milano discarga molte bocche di artellaria.

Di Cremona, di l'orator Venier, di ultimo, hore 19, scrita a loro rcetori di Brexa. In consonantia, come una scriverò di sotto, e di più che domino Hironimo di Megii citadin brexano è sempre a presso di lui; el qual avvisa ogni occorentia.

Di Brexa, di ultimo, hore 20. Di una nova venuta che non la credono, ma essi rectori hanno per uno de casa di la dona che fo dil signor Pompeo da Castion, fu locotenente dil signor Teodoro Triulzio, qual vien da le parte de Valtolina. Dice ehe Como se era reso a la devuzion di Franza già giorni 3; tamen se questo fusse si haria saputo per diverse vie.

Di Cremona dil Venier orator nostro, di ultimo, hore 18, vidi lettere, drizzate a sier Michiel Barbarigo suo cugnado, qual dice eust: Se intende il Re persiste in opinion di andar a batter Pavia, et atrovasi la persona sua a la Certosa. Lo exercito di Sua Maestà si dice esser 28 milia fanti et 2200 lanze, et benchè li avisi svariano dil numero e quantità loro, nondimeno si scrive secondo la relatione. Tutti questi signori reputano Pavia munita di tale sorte che non si habbia a perder, e se pur li achadesse qualche disastro, non potrà esser altro che per voluntà de Dio, non già perchè non sia ben munita di vituarie, gente et artellarie. El signor Gianin de Medici è gionto a Modena, et le cose sue con questi di qui erano in qualche disturbo. Se vederà pur di atrovarli qualche sesto, aziò vengi ancora lui a favorir la impresa. Questo signor Duca ha receputo lettere dal Summo 73° Pontefice, et molto si contenta della Beatitudine Sua et di la bona sua intention. El signor Vicerè e signor marchexe di Pescara attendeno alle cose di Lodi. Questo signor Duca si serve pur di qualche danaro da questa magnifica cità di Cremona, et nell' andar fora sua excellentia per la terra, li subditi fanno grande demonstratione.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di ultimo, hore 5 di notte. Manda do

deposition di do ritornati. Item, post scripta, per uno suo cavalaro venuto di Lodi li è resserito, che li entrava victuarie assai et atendevano a fortificarsi cum diligentia, et che l'havea parlato con uno di Crema che era venuto ozi di Arona, che li ha ditto certissimo che 'l signor Anchises Boromeo (sic) che era al guberno di quel loco lo ha dato al Cristianissimo re.

A di 30 Octubrio 1524. Girardino da Fombi, mandato per il magnifico podestà di Crema a Pavia, referisse de li esser partito Venere proximo 28 di l'instante, zoè da lo exercito francese, qual gli è a circo, et la persona etiam dil re Cristianissimo et il re di Navara, et dice che hanno canoni 24 et hanno dato ordine di baterla da tre parte et cridata a saco, et già l'hanno cominciata a battere. Et dice, ne lo exercito francese esser da 30 mila fanti pagati et 2000 lanze et 3000 arzieri, et dice a suo iuditio, che se non fusse stato il tempo cattivo li hariano fatto la bataria, et che li lanzinech, che sono in Pavia, haveano auto parlamento con quelli di lo exercito francese, quali se voleano dar dandoli il re Cristianissimo page 3, et che Sua Maesta non havea voluto, ma fatto cridar la terra a saco, et vedendo questo, il popolo velea dar una paga a li lancinech che desseno la terra al re Cristianissimo. Et che Sua Maestà è allogiata ad uno loco nel Barco ditto l'Ardiran. Et dice, haver inteso da uno suo amico, qual è venuto con lo exercito preditto, che il signor Renzo dia andar cum l'armata a la volta dil reame di Napoli, et che al ditto exercito francese gli vien la maggior parte di le vituarie da Milano dove si puol andar sicurissimi; nel qual loco non gli sono altra gente di guera salvo la guardia posta intorno il castello per assediarlo; et al guberno di ditte gente è il conte Cesare Scotto.

A di 30 Octubrio 1524. Hironimo da Trani capo de bombardieri de la Cesarea Maestà, capitato qui in Crema, interogado per il magnifico Podestà, referisse esser partito da Pavia alli 24 dil presente, et dice esser stà richiesto dal signor Antonio da Leva che restasse in Pavia, e non haver voluto rimanere per non haver veduto in Pavia quella provisione che fa de bisogno, dicendo che li repari et bastioni, che già per avanti forono fatti, sono ruinati, talmente che è necessario refarli, et l'artellarie la maggior parte de esse non erano in ordene, per esser quelle che loro tolsero a francesi; li qual vedendo non poterla condure, rupeteno le rode et fornimenti, lassandosi intender che non gli era monitione per ditte artellarie. Et referisse, esser in

Pavia lanzinech 5000. Dimandato come se dimostrano prompti a la defensione de la terra, dice che se sarano pagati faranno il debito suo, ma che è passato il tempo de le due page et presto sarà la terza, dicendo li lanzinech non esser persone disposte a lavorar per la defensione di una terra.

Di ser Polo Nani podestà di Verona, di ultimo Octubrio, hore 16. Manda una relatione di uno, qual è stato in Alemagna, la qual relation dice cusi ad litteram:

Che uno degno di fede, vien di la fiera de Igna, partite Zobia da sera, referisse che in quelle parte de Ispruch in quà nè si parlava de guerra nè di far alcuna sorte di fantarie, et che l'avea parlato con alcuni mercadanti todeschi, quali venivano di Bassambur, quali dicevano el simile che non si faceva gente de alcuna sorte. Et similiter navea parlato con uno altro che veniva da Vienna, qual diceva che non si faceva gente, ma che tutto quel populo era in combustion con el principe Ferdinando per le cose di Martin Lutero. Et questo perchè esso principe havea fatto tagliar la testa a uno de quelli gran maestri, che tenia la parte luteriana, et imprigionati alcuni altri, et facto far comandamento per tutto il paese che alcuno non volesse tenir la sua fede, sotto pena di esser sachigiati; et per questo era in combustion tutto quel paese, dolendosi et dicendo de voler tenir quella fede che a loro piaceva. Referisse etiam che al andar in là parlò con 74\* lo episcopo di Trento per un cavalcador de mulatier che sua Signoria voleva, et li havea fatto aver il cavalcador a Mantoa et il mulatier non lo havea servito; et per questo li comesse il ditto monsignor che al ritorno de la fiera de Igna li dovesse parlar. Et cusì ritornato, andò da sua signoria, qual era in castello et parlava restrecto con Castelalto, uno altro nominato dottor Piero Andrea da Rezo et il castellan di Castelcorno, quali erano venuti li solum per intender de li andamenti de Milan et di le cose de Italia. Quello mo'che tra loro parlasseno, esso referente non lo poteva intender; se fusse o per far gente o per altre provision lui non sapeva. E dice, ch' el presato episcopo dovea partir sino 8, over 10 giorni per andar a la corte del principe Ferdinando. Et questo lui sa, perchè esso monsignor li havea commesso che 'l trovasse uno cavallo bon per la sua persona, da viazo, et che 'l crede non ne trovarà per non ne esser; ma che esso relator ha etiam commission de mandarli un capello, et lo manderà fino do o tre giorni; per el qual messo farà intender se li è qualche altra nova.

Da poi disnar fo Conseio di X con tutte do le Zonte, et in quella di Roma, reduto il Conseio di X, feno do Vicecapi in luogo di sier Polo Trivixan e sier Sebastian Iustinian el cavalier è papalisti, et feno sier Michiel da Leze, ch' è dil Conseio ordinario, et sier Matio Vituri, qual fu fatto, tamen non pol haver il titolo a Gran Conseio.

Et letto le lettere di Roma, di l' Orator, di 30. Et per quanto per le private se intende, era partito in pressa el reverendissimo cardinale Salviati, con dir andava in pressa a la sua legation nova di Modena et Rezo; ma si tien vadi per altro. Item, che ogni hora il nostro Orator è in coloquii col Papa; e per Roma si dice il Papa e la Signoria nostra è d'accordo col re di Franza. Item

Di le poste, vene lettere di Brexa dil provedador Pexaro, di primo. De occurentiis et colloqui col Capitanio zeneral, etc.

Di rectori vidi lettere dil Surian podestà, di primo, hore 5 avanti giorno. Manda alcune letere con avisi auti et prima:

De i Orzi di sier Anzolo Trun proveditor, di ultimo. Come lo signor Vicerè con altri signori heri sera li ferno logiamenti 260. Come el sia azonto ge darà altro aviso, maxime perchè intende venirli ancora la persona dell'illustrissimo Duca. Starò advertito, et come li serano visti, per il certo darà aviso.

Di Brexa serive pur di primo. Come à auto lettere di Crema di heri, che havendo francesi voluto da medio giorno piantar artellarie sotto Pavia, quelli de dentro li hanno scargato copia grande de artellaria et morti molti et fatti retirar, che convenirano con magior prexidio attender a piantar artellarie, d'altro tempo che di dì.

76¹) Di sier Zuan Vituri provedador di l'armada, date in porto di Corfù, a dì 14 Octobrio 1524. Come scrisse, Curtogoli è andato in Barbaria, et prima scandaioe le aque dil porto di Taranto, et poi tocò la Sicilia. Per quello che hozi ha auto da Otranto, da domino Roco di Seo, bergamasco, habita in ditto loco, tien per certo el sii andato a sopraveder quelli lochi per qualche gran disegno. Et per sue di 10 di l'instante avisoe il suo ritorno lì a Corfù, et lo aviso ave per barca a posta da sier Nicolò Trun proveditor al Zante, di la galeota et 4 fuste che erano zonte de lì armade per il signor Gran turco; et cusì era venuto lì con 11

galie esso Proveditor et feva tenir tutte le zurme in galia, acciò i non praticasse lì a Corsù per molti respecti, et maxime per esser quella terra in malissimi termini, e tutto quello che fin hora è stà lavorado fuor di la terra, non vogliando far la spianada, come è necessario, è nulla, imo, è stà lavorato per quelli volessero expugnar ditta tèrra, e al suo repatriar aviserà in Collegio il tutto. Scrive come heri a bona hora discoperse la galiota et 4 fuste sopraditte, et subito ordinò che sier Nicolò Bondimier soracomito lo andasse a incontrarle, con farli intender che i fosseno i ben venuti, offerendosi in ogni cosa che li bisognasse; con advertir esso Soracomito che volendo quel capitanio venir a la terra, el desuadesse, con dirli che 'l porto era occupato e pien de navilii et che lui Proveditor con le galie li bisognava star di fuora. Et zonto a lui ditto Soracomito lo salutó con artellarie et fece ogni segno di bona amicitla. Fono a parlamento, quel capitanio voleva venir a la terra, e per le razon sopraditte contentò venir al Scoglio. Poi lui Provedador con galie 10 andò pian pian ad incontrarlo, e ordinò tutte le galie vogassero a paro a paro, e lui Provedador in mezo tanto avanti quanto era la sua galia, e quando li fo apresso, fece levar la stropada et li andoe per pope e poi si trovò a paro con loro. E in quello l'un e l'altro si salutorono con artellarie, et sar ogni demonstration di bona amicitia. Et remizando pian pian per un pezo, quando li parse tempo fece levar una stropada, che tutta la terra di Corfù era venuta 76° a veder, di sorte che lassoe la galiota et le fuste in doi miglia et vogono un miglio indrieto, sichè li turchi rimaseno incantati, perchè prima haveano ditto in fra loro che haveano mandato a incontrarli la miglior galia, e i veteno che erano parechie meior di quella, come per la deposition di suo pedota che nostri subditi andati contra el suo voler se intese. Andoe esso Provedador a sorzer al Scoglio, e cussi anche loro veneno subito sorti. Mandoe el suo secretario con l'armiraio da quel capitanio, con offerirli per la bona pace quello li bisognava, e reputasse esser in li loci dil suo Gran Signor; el qual lo mandò a ringratiar, con dir saria a parlamento con lui, et per li consieri li fo mandato un presente, el bailo sier Iustinian Moroxini per esser cazuto non stava troppo bene; dil qual presente esso capitanio non si satisfese. Inteso questo, esso Proveditor li mandò a donar 13 braza damaschin roan; dichè parse che 'l rimanesse contento. Da poi disnar ditto capitanio vene da lui Proveditor, el qual ha nome Bostan rais, et fate le debite salutation, li apresentò

uno comandamento del Gran Signor con lettere del Bailo nostro da Costantinopoli, directive al signor duca de Nicsia, che comandava a esso Duca, che siando ne li mesi preteriti stà tolto una nave, over caravella de turchi con haver lassato li cristiani, et de i turchi et navilio non se sa cosa alcuna, per il che li richiese una lettera al dito signor duca di Nichsia, et mandarla a posta con ditte lettere dil nostro Bailo, et scriverli che'l dovesse catar ditta nave et malfattori: et volse la copia de ditta lettera, che la voleva mandar a la Porta. Li rispose scriverà al ditto Duca, et mandava la galia di la Cania a posta; con dirli el scriva al preditto Bailo come passa la cosa; sichè esso capitanio restò satisfatto; perchè quelli subditi cristiani erano andati a caxa loro; et seguite questo a una banda de l'Isola, sichè esso Duca non potea saper, nè poria proveder a cosa alcuna; tamen li ha scritto. Scrive tenir, la venuta di questo rais sia a quelle bande sotto questo velame 77 contra corsari, ma è, e cusì tien, sia venuto per veder di luogo in luogo tutte quelle bande del nostro Golfo, et etiam la Dalmatia, per esser dei principal homini de marinareza che habia el Turco, et à sopraditte fuste et galiota 14 patroni di galie, i qual tutti sono stati corsari. Et Curtogoli è andato a Taranto a scandaiar el porto, come scrisse; sichè tien habbino opinion di far qualche gran tratto. Scrive, per sotrazer qual cosa dal ditto capitanio, li disse l'era 27 mexi che l'era fuora, e che 'l doveva venir a disarmar, et che presto si troveriano insieme; tamen el tien che ditto capitanio starà qualche zorno a la Valona, *unde* per conforto di la città di Cataro manda la galia corfiota et Salamona de lì. Et inteso poi che ditto capitanio si parti di la Valona, lui Proveditor con 5 galie vegnirà a Cataro con intendersi col Capitanio dil Golfo, al qual li ha scritto ogni successo. Scrive, vedendo non esser più bisogno, manda le galie de Candia a disarmar. Li piace ditto capitanio l'habbi visto con 11 galie, et secondo le occorentie si governerà. Heri sera al tardo ditto capitanio li mandò a dimandar 20 barili di aqua, e lui, aziò l'andasse via, li dete una, et mandò a tuor una per galia, sichè li mandò 11 barile, aziò l'andasse al suo viazo e non stesse più lì.

Dil ditto date lì, a dì 15. Da poi scritte, è venuto a lui un certo Stamati di Candia, scampato eri di la galeota del capitanio Bostanrainxi, el qual zà anni 10 fu preso su certo naviiio da Curtogoli et per il ditto zà anni 4 è stà donato al ditto capitanio di la galiota et fuste; al qual esso Provedador li dimandò

se'l savea la causa di la venuta di esso capitanio a queste bande. Rispose haver inteso, e sempre parlavano di questo fra loro, per esser sopra la ditta galiota et fuste 15 rais, i quali sono stati corsari e patroni de fuste e hora per il Gran Signor sono electi patroni di le galie, e dice che hora andarano a la Valona e de lì faranno subito arsalto in qualche loco de Puglia e andar a veder quelli lochi, ancora che'l tempo non li dà, ma el diavolo li aida e non stimano saxon dei tempi nè altro, e subito visto quelli lochi, tornarà a la Vallona, e'l ditto capitanio e rais andarono a Con- 77 \* stantinopoli per terra con far tirar le fuste in terra. Dimandato se l' ha inteso parlar cosa alcuna de' venitiani, rispose non ha sentito parlar mal ad alcuno di loro, salvo sempre di andar in Puia e andar a trovar el Papa a Roma, per non haver mazor inimico de lui. Dimandato se a Constantinopoli et altri lochi se fanno preparazion de armada, rispose, a Constantinopoli zorno et notte se lavora e in altri lochi, non ha saputo dir el nome, assai galie nove. Il tutto scrive menutamente a la Signoria.

Copia di lettere di lo illustrissimo Signor turco, scripte in greco, directive alli magnifici et clarissimi Proveditor di l'armada et rectori de le cità et lochi de la Illustrissima Signoria de Venetia, traducte in latin de verbo ad verbum per Nicolò Cuvara interprete de la corte de Corfù.

Sultan Suleyman sach, Dei gratia Imperador maximo de Constantinopoli et signor de tutti duo loci Asia et Europa, de Persia, de Arabi, Soria, Meca et Hierusalem et de tutta la terra de Egitto et de tutte le marine signor et domino etc. Ai nobilissimi et sapientissimi zentilomeni, Proveditor di l'armata de la Illustrissima Signoria de Venetia, simelmente a tutti i Rettori et Governadori et Capitanei de la cità et luogi et insule de essa Signoria de Venetia, salutem. Sapiate, al presente hanno referido al mio imperio alcuni schiavi nostri flamburari. Come parseno alcuni corsari et malfactori et ladri a le parte de la Vallona et de là per le marine de Scutari, i qual corsari fanno assai danni et mali alli mercadanti et loci del nostro Imperio, maxime che sono ladri turchi; adunque pertanto havemo comandado et mandemo lo presente nostro schiavo Bostanraixì capitanio, cum cinque navilii naveganti che 'l vadi a prender et destruzer li ditti malfattori et corsari et malfattori, et per tanto comandemo che, visto el presente comandamento del mio Imperio, per la bona pace che havemo cum la vostra Illustrissima Signoria, che in ogni cità et loci che passerà cum l'armata nostra, tutti acceptarlo bene, et che lo forniate di tutto quello li facesse bisogno per victuaria cum i 78 suo' danari et etiam de ogni altro li fusse de bisogno; ed aiutarlo simelmente el Proveditore cum la sua armata et tutti altri naviliii picoli et grandi che se trovasseno insieme cum el presente nostro schiavo Bastanraixi, et cum i nostri navilii tutti vui favorirlo, et farli bona compagnia in ogni suo bisogno, come vol la bona pace che habbiamo tra nui, perchè l'è anche per beneficio vostro; et de questo non fate altramente.

Scripte in la corte de la nostra sultanesca autorità a Constantinopoli, a di 10 Zugno.

Nos Petrus Bragadenus pro illustrissimo Dominio Venetiarum etc., Bailus Constantinopoli, universis et singulis magistratibus, officialibus et capitaneis Illustrissimi Dominii ct praecipue clarissimo Provisori classis. Dinotamo, come essendo venuti rechiami a questa honorata Porta de molte fuste armate de corsari, sì turchi come altre natione che se atrovano fuora et vanno danizando, non solamente alli subditi de questo Gran signor, ma etiam a li altri, et desiderando sua excelentia che questi tali siano al tutto extirpati et sradicati per render il mar navicabile et che ogniuno possi andar con sue mercantie libere et securamente, però ha cletto el lator de le presente, nominato Bastanreis per capitanio de una galiota et 4 fuste armate per lo effecto antedicto. Pertanto dicemo a cadauno de vui, che capitando el preditto Bastanleis a li loci de la iuridition vostra lo vogliate, acarezar et farli bona ziera subvenendoli de vituarie da boni amici, sicome rizerca la pace habiamo cum el suo Gran signor. In quorum fidem.

Data a Costantinopoli, die 13 Junii 1524.

Nos Joannes Vitturi, pro illustrissimo Ducali Dominio Venetiarum etc., Provisor classis.
Gionto in questo giorno de qui Bostanleis capitanio
electo per el Screnissimo Gran Signor de una galiota et fuste 4, ne ha presentato il comandamento
de Sua Maestà, et patente dil clarissimo Bailo nostro
in Constantinopoli, che ne fa fede, come esso Bostanleis capitanio è venuto per extirpar et eradicar
li corsari che dannizzano sì li subditi di Sua Maestà
come li nostri, rechiedendone patente et fede, aziò se
per caso se incontraseno in altre galie nostre, li sii
fatta quel accoglienza et dimostration di benevolen-

za che richiede la bona pace et amicitia che è tra esso Serenissimo Gran signor suo et la Illustrissima 78° Signoria nostra. Et pertanto comettemo a tutti li Capitanei et Soracomiti di le galie nostre, che debbano a esso capitanio Bastanleis, lator de la presente, far ogni demonstraction de hona amicitia, aziò che i cognosino che la Illustrissima Signoria nostra et suoi rappresentanti sono desiderosi gratificar et acarezar tutti li agenti dil Serenissimo Gran signor, i quali operano bene per li subditi di Sua Maestà et de essa Illustrississima Signoria.

In quorum fidem, has nostras fieri iussimus et sigillo Sancti Marci muniri.

Date in galia al Scoio per mezo Corfù, a di 13 Octubrio 1534.

A dì 3 Novembrio. La matina fo gran pioza. 79 Vene in Collegio l'orator di Franza, qual ave audientia con li Cai di X, videlicet sier Jacomo Michiel solo, per esser li altri do papalisti, et li do Vicecai non stano come Cai si non reduto il Consejo di X in materie di Roma. Quello disse non se intese, ma è da creder facesse ogni bon officio et di l'amor vol aver il re Cristianissimo a questo Stado conquistando la soa ducea di Milan, qual spera indubitatamente di acquistar per esser venuto in Italia potentissimo etc., et forsi dete qualche lettera del re Cristianissimo.

È da saper. Poco è se scontrono l'ambassador preditto con il cesareo su la scala del palazo, e questo disse al cesareo: « L'un vicn e l'altro va: mi vado a non far spender a questa Signoria, e vui andè a farla spender. » Et cusì insieme se la riseno.

Vene l'orator cesareo poi etiam con li Cai di X. Fo aldito solicitando li presidii, et che Pavia si manteniria, et saria in ordine li 10 mila lanzinech si aspecta di Alemagna; di brieve zonzerano et che 'l Papa stà constante etc.

Noto. Eri se intese quello ha offerto l' intrada di ducati 1500 a l'anno al Consejo di X, al qual fo preso darli ducati 200 de intrada in perpetuo di tal raxon. Questo fu Santo Barbarigo avocato, fo di sier Piero Francesco, fo dil Serenissimo, qual disse in Fontego di la farina quelli fontegeri toleno soldi 5 per staro da chi mette in Fontego, che non dieno tuor se non soldi 4 per le leze, et da anni 20 in qua toleno questo di più. La qual cosa intesa da li Cai di X, disse vederiano, et si non volseno far altro, perchè li mercadanti danno *voluntarie* tal soldo aziò li vendano le loro farine; sichè chi denonciò non ave alcuna cosa.

Di Bergamo, vidi letere di sier Tomà Moro capitanio, di primo, hore 14. Qual dice cussi: come era gionto uno di soi esploratori overo messi, il qual riporta che eri sera gionse a Casan, loco propinquo a Adda, uno capitanio di francesi con cavalli forsi 400, qual dimandava alozamento per lanze 50 et arzieri 200, de modo che molti de quelli de Cassano fugivano di quà di Adda sopra la Geradada per transferirse a Trezo; et dice etiam che ditti francesi havevano dato principio a preparar una barcheta, tamen che non sapeva a che effetto, perchè poco saria a voler passar di qua. Il che inteso, 79 subito il Capitanio preditto havia spazà a quelle parte uno altro ch' è meglio pratico et intelligente per saper quello e di questa cosa minutamente, et aviserà il riporto. Scrive, star in expectation di messi mandati in campo di Franza a Pavia.

Dil ditto, di ultimo. Come, per riporto di uno loro nuntio, vien di campo dil Christianissimo re, hanno, come Sua Maestà era in el convento de la Certosa propinquo a Pavia, et che già erano stà fatti repari per piantar l'artellarie et baterla. Expectano di hora in hora messi che sono andati in campo; et quello riporteranno aviserà. Da Milano si ha, come ussite fuora certa parte di le gente dil castello in scaramuza con quelli di la guarda, e di quelli di la guarda ne fo amazà alcuni et facti prexoni. Tamen, che la terra pareva non star bene di peste. Scrive, che eri passò di Bergamo via el conte Bortolomio Villachiara con la soa compagnia, qual va per intrar in Como. Scrive che quella terra di Bergamo sta meglio di la peste.

Et sul tardi vene un' altra man di lettere di le poste, con lettere.

Di Brexa, dil provedador zeneral Pexaro, di primo. Come il Vicerè haviano mandato a dimandar a Brexa al Capitanio zeneral li mandasseno lanze, polvere et

Di Brexa, dil Surian podestà, di primo, hore 1, vidi lettere. Qual scrive et manda molti avisi e letere copiose di nove, videlicet riporto de uno spagnolo nominato Matta di la compagnia del capitanio Brancamorte, partito eri dal campo de inimici, del numero e stato dell'exercito loro; qual è questo qui soto annotato:

Svizari bandiere 16 a page 500 per bandiera, che sono page 8000, ma in effecto non sono più di homini numero 6000.

Lanzinech bandiere 20 a page 500 per bandiera, che sono page 10000, ma in effecto non sono più di homini numero 8000.

Italiani bandiere 13, non sa quanti siano per bandiera, ma in effecto non sono più di homini numero 5000.

Aventurieri et francopini, non sa quante bandiera siano, ma non sono più de homeni numero 4000.

Homeni d'arme con soi arcieri numero 2000.

Cavalli lizieri numero 1500.

Artellaria tutta, et che compagnia, et non ha ve- 80 duti alcuni cannoni et quella di la compagnia, numero 24.

Il Re stà a la Certosa, et le gente sono in quelli contorni, excepto il signor Federico da Bozolo è passato di là da Ticino *cum* una banda de artellaria et de gente, et designano far due batarie, una di qua l'altra di là da Ticino.

Questo è riporto di uno venuto ne le lettere di Moron, directive all'illustrissimo Capitanio zeneral, di 30, tamen in zifra.

Item, manda una lettera auta di Bergamo, di ultimo. Come, andando una banda di francesi con fanti 4000 sotto Pavia con pezi 6 de artellaria, quelli di Pavia, li quali erano previsti, li salutorono, per modo che rompeteno pezi do de artellaria, fono morti homeni d'arme 50, de fanti assai dissipadi, per modo che ritornorono al campo, dove sono gran carestia et uno pan grande come è uno pugno val soldi 2. Il messo, partendo di campo di francesi senti dar a l'arme; quello sia seguito non sa. Quelli dil castello di Milan trovando poca guardia, sono ussiti fuora et hanno scaramuzato, morto alquanti fanti et fati presoni si sono ritornati nel castello cum vittoria.

Item manda avisi auti di Crema di di dito. Come francesi erano andati sotto Pavia, et la bateno, e il signor Federico di Bozolo dovea passar Texin e batterla da un'altra banda. Spagnoli hanno levato de qui guastadori 200 per fortificarsi; non si scia quello succederà.

Item, mandoe una lettera auta di Mantoa, dil Pazeo orator anglico, drizata a lui Podestà. La copia è questa:

Quas scripsisti 27, heri sunt allatae una cum notario meo. Non solum fidem tuam magnifacio, qui nihil alienum detinere vis, sed etiam conscientiam, quod impedimento esse noluisti, quia ego assidue bene præcari possem. Quod scribis, re melius intellecta, non ignorare quid machinet gallorum Rex, verum scribis me non ignorare quid machinetur iste: quis enim ignorat hoc eo in presentia agi ut toti dominetur Italiae? rem melius quidem

intellexi, sed non eo sensu quod tu capis. Nam heri accepi litteras ab illustrissimo duce Burbonii, quibus 80\* significavit quatuor milia deputata esse ad defendendam Papiam, centum equites gravis armaturae et ducentum levis totidem equitis ad tutandum Laydum cum tria milia peditum hyspanorum et italorum conventu; praeterea in Cremonam magnam copiam commeatus ad sustinendam reliquam partem exercitus, qui erat apud Sorasinam cum omnibus primariis ducibus. Haec, mi Suriane, adversa non sunt, sed plena providentiae valde salutaris. Nam si fortiter defendentur Papia et Laudum, Mediolanum nihil proderit Regi, ubi nec commeatus importatum est, nec pecunia coviadi potest, propter absentiam mercatorum. Postquam igitur cæsariani omnia fecere diligenter quae ratio belli postulat, sitam esse venetam patriam, quam sum animo, consuleret Illi illustrissimo Dominio ut celeriter cæsarianis se adiungeret ad terrendum hostem adhuc perplexum, in qua re sola, meo quidem iuditio, consistit victoria. Si gallos ab Italia expelli vultis, si qui sunt qui tales cupiunt vicinos, hii capient cibum qui longe facilius edatur quam digeratur et concoquatur. Rex Papiam, ut audio, agressurus est, a qua capienda si aberiabit, iudico illum in Franciam re infecta rediturum, amissa videlicet tota belli reputatione; contra sentio, si capiet, est itaque illic totis viribus ei resistendum. Vale et me ut soles ama.

Ex Mantua, 29 Octobris 1524.

Excellentissimae magnificentiae tuae deditissimus

RICARDUS PACEUS orator Angliae.

A tergo: Magnifico domino Antonio Suriano Brixiae gubernatori dignissimo.

Nota. Questa lettera venuta a Brexa, il Podestà mandò a la Signoria il capitolo dove comenza: « Heri accepi litteram ab illustrissimo Duce ».

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di ultimo, hore 4 di nocte. Manda uno capitolo di lettere di Zenoa, scritte ad uno mercadante di Crema suo amico, qual dice cussi: Questa città sta provista di buon presidio, fatto dal signor Ducha et na essa città in modo che, stantibus terminis, non mi pare di havere da dubitare de inimici. L'armata si atrova in Villafranca, mandando di haver da 10 milia fanti, pur in effecto se intende che ne habiano da 6 in 7 milia, che pur sono troppo il presidio. Veramente, di

questa cità è da 4000 fanti, con quali, come lio ditto, par che la sii securata.

Da poi disnar fu Pregadi, et lecto le lettere sopradicte et quelle di Roma con grandissima credenza, cazadi li papalisti.

Fu posto, per li Savii, la expedition di 5 capitoli di oratori di Crema, videlicet:

Primo, atento habino preso in el suo Consejo che per ornamento di la terra di reformar il palazo di rectori et officiali, et zà è fatto le calzine, ch'è ducati 80 a l'anno di le mulecte et condenation per anni 4, sia concesso e deputà a la ditta fabrica; et a questo si risponde semo contenti conciederli per ditti anni 4.

Secundo, che la terra possi affittar la pescaria di le fosse che circondano essa terra; il trato sia deputà al Monte di la pietà e spexe da mondar le ditte fosse. Se risponde non ne par per adesso.

Tertio, atento che per le guerre il territorio di Crema sia stà spogià de bestiame et si afitta il dazio di la scanatora di la terra, si afitta di anno in anno, ei becheri, non si pol fornir di carne, richiedeno siano afitadi de coetero per anni 4, si risponde, semo contenti de coetero el si affitti per anni do.

Quarto, atento che li daziari voleno scuodere dacii vecchii di anni 20 e più e fanno comandar li heriedi, e al tempo di sier Priamo Trun podestà e capitanio di Crema fo fata certa proclama, etc. però voriano i loro libri non fossero creti più di anni 2 in zoso, se risponde semo contenti per anni 5 siano creti.

Quinto, che quando si manda danari de lì per li soldati e altri, si mandi in tanti bagatini, si risponde semo contenti di mandarli in bagatini.

Andò li detti capitoli. Fo presi. 166, 3, 1.

Fu posto, per sier Almorò di Prioli, sier Simon Lion patroni a l'Arsenal, che la deputazion fu fatta per questo Consejo per le camere deputade a l'Arsenal debbi ancora durar per uno anno, la qual compie questo Novembrio presente, atento le nove si ha fu presa. 170, 4, 3.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii, che a Nicolò osto di Uderzo di la villa di Noventa, qual ha patito gran danno per la peste venuta a la Motta, è debitor di la Signoria nostra di zerca ducati 30, possi pagar ditto debito in anni do, dando piezarie, etc. Fu presa. 157, 0, 7.

Di Candia fo lettere, di sier Nicolò Zorzi 81° ducha, sier Tomà Mocenigo capitanio et Consieri, di 10 Octubrio. Di quelle occorentie et avisi auti.

Di Cipro, fo lettere di sier Domenego Capello luogotenente, sier Piero Venier et sier Domenego da Mosto consieri, di 18 Septembrio, date a Nicosia. Con avisi di biave.

82 A dì 4, fo san Lunardo e il perdon di colpa e di pena in la chiesia sua, hauta noviter da questo Pontifice per reparation di la chiesia che ruina; qual comenzò eri a vespero.

Vene in Collegio sier Marco Minio venuto ducha di Candia con la nave Dolfina, zonto eri in loco, dil qual andoe sier Nicolò Zorzi. Questo era vestito di veludo negro con barba. Era con lui domino Alvise Filetto canzelier grando di Candia, qual à auto licentia in Gran Consejo di venir in questa terra per mexi . . . . Era etiam sier Francesco Minio suo fratello, qual è stato con la ditta nave Dolfina di botte 700 con pelegrini 43 fiamengi in Hierusalem, et era capitanio di la nave. La qual nave parti di Candia a di 12 Octubrio, et nel venir à hauto 3 grandissime fortune. La prima di quà da Cerigo fo a di 17, che do di e do notte duroe, di gran vento, mar et pioza, adeo la nave se ingalonò et 6 zorni poi andò vagando sora Cicilia, facendo 29 pelegrini butono malvasie e assà robe in aqua, a la fin si trovono sora Durazo, dove era uno capitanio turco con una galeota et 7 fuste, li vene a la nave, li donò do poti et una taza, sichè hanno fatto quelli di la nave voti grandissimi perchè credevano esser anegati tutti, perchè ditta nave se ingalonoe et per miracoio di Dio è scapolati; el ditto canzelier di Candia ha fatto vodo andar 10 anni vestido di beretin. Item, have una altra fortuna grande di qua da Liesna. Hor questo sier Marco Minio referite in Collegio di le cose di Candia. El Principe lo laudoe, iusta il consueto.

Io vidi una cosa notanda questa matina, che li presenti Cai di X Michiel, Trivixan e Zustignan, andono al canzello di le prexon et volseno veder et aldir tutti li presonieri che sono per il Consejo di X in prexon, per expedirli poi col Consejo quando potrano, opera molto pietosa. Et Io ho anni 59, mai più viti far questo a Cao di X; sichè meritano grandissima laude tutti tre.

Di Bergamo vidi lettere, di sier Tomà Moro capitanio, di primo, hore 18. Come era sopragionto uno di soi nontii, qual riporta come heri se mosse di lo exercito francese uno bon squadron

di gente d'arme con fanti 4000, et pezi 6 di artellaria grossa per piantarla sotto Pavia a dar principio.

Tamen queli dentro previste, e comenzorno a descargar, dimodochè li rupeno do pezi di quelli di
fuora et amazorno homini d'arme zerca 50, et
molti fanti, de modo che cominciorono a retirarsi a lo
exercito. Dice che in ditto campo è gran penuria di
vituarie. In Milano ancora riporta che il morbo è
molto pegiorato.

Da Crema, dil podestà Moro, di primo, hore 3 di notte. Come non li era ritornato alcun suo explorator, che molto si meraviglia; ma perchè sono sopra le rive di Adda gente cesaree che non lassano passare di qua nè di là alcuno, tien che siano intertenuti. Scrive, hozi sono passati di qua fanti 600, cavali lizieri 300 de li cesarei, parte de li quali vanno in Lodi, et parte ne li lochi de la Geradada, per quanto li ha ditto uno suo cavallaro vennto hora da Lodi, che de li se dice che quelli di Pavia hanno pigliato tempo de darsi, et alcuni dicono che se vogliono gagliardamente defendersi. Et li scrive il magnifico Morone, che per lettere dil conte Antonio da Lieva, che è in Pavia, di la precedente notte, che li lanzinech erano ussiti alla scaramuza et haveano morto de 60 homeni, et haveano preso uno locotenente de Memoransin con zerca 20 persone, et stavano con buono animo per difender a Pavia. Lo illustrissimo signor Vicerè hozi è partito da Sorexin et è venuto a Sonzino.

Da Brexa, di 2, hore 3 di notte, vidi lettere dil Surian podestà. Come quelli cesarei rechiedono del signor Capitanio et Proveditor nostro, mediante quel domino Scipion di la Tella orator dil signor Ducha apresso questo signor Capitanio zeneral, qual li ha richiesto polvere, lanze et do canoni. Di le lanze fono serviti; di la polvere li disse che scriveria a la Signoria, et di canoni che non ne havevano si non quelli per guarda di la città, et etiam di questo scriveria a la Signoria nostra. Item, manda copie di alcune lettere, le qual son queste:

Da Cremona, di l' orator Venier, di primo Novembrio, drizate al Proveditor zeneral. Come quella nocte fono lettere da Pavia a quello Illustrissimo ducha de Milano de quelli capitani lanzchinech, i quali scriveno che sua signoria stia di bon animo, et non si dubiti quanto di Pavia, perchè sono deliberati al tutto defenderla animosa et gagliardamente, nè altro desiderano se non che francesi vadino a quella impresa, perchè sperano riportare et honor et victoria; di quali francesi altro non se intende, nè etiam par che altramente siano mossi

de i lochi dove erano; ben quì è stà ditto che 'l signor Federico di Bozolo con certo numero di gente 83 vol andar a la impresa de Alexandria. Questi tamen non si dubitano per esservi dentro domino Gaspar dal Maino, Francesco Matto et altri capitani con forsi 3 mila de la gente d'arme del signor Ducha, oltra le 50 lanze che vi manda il signor Vicerè, come heri scrisse. Et in caso che andasse dito signor Federico a quella impresa, sperano questi potersi servir de li fanti che messeno per avanti in Genoa, per esserli vicini. Di Milano si ha, per uno venuto eri sera quì, come francesi non hanno facto nè fanno danno alcuno a la città. Et da una parte verso il eastello hanno principiato far una trinzea. Il castellano mo' ha, per costui, mandato a dir a la signoria dil Ducha che non si toglia fastidio alcuno, perchè ogniuno di quelli che sono dentro si trovano di perfetto animo et volere, dispostissimi alla defension di esso. Il signor Vicerè par che sii andato a Soncin; il marchese di Pescara è pur in Lodi atendendo a la munitione et fortificatiou di esso; lo quale è in optimo termine et fra pochi giorni sarà munitissimo et assai forte.

Dil ditto Orator, pur di primo, hore 3 di notte, al ditto Proveditor. Da poi le ultime, sono gionte lettere di Pavia che dicono, come il marchese di Saluzo, quale era nell'exercito francese con bon numero di gente, havea passato Ticino et se era alloggiato nel borgo di Pavia di sopra apresso il ponte. Il che inteso da quelli dentro, ussiteno fora 2000 lanzchinech et li assaltorno, de modo che hanno dissipato gran parte de ditta gente et il Marehese se ne fugite, et li lanzinech se ne ritornorono dentro con molti cariazi che hanno preso et molto aliegri, et stanno con perfetto animo et dispositione, nè si dubitano ponto di lo exercito francese, el qual è pur a li so' loci soliti, nè sono mossi, nè hanno etiam piantata artellaria alcuna. Voce di qui è che il re Christianissimo si vol levare, tamen non si sa certo, nè dove si voglia andare; alcuni iudicano a la volta de Alexandria. Sonovi etiam lettere del signor ducha di Genoa di 29 dil passato, per le qual dice esser advertito eome il signor Renzo è smontato de la armata francese et ha preso il camino di Tenda eum la gente sua, con intentione di andar a 83° la expugnatione di Alexandria; de la qual questi stanno con bona speranza per esser ben munita di presidio et altro. Sonovi sotto diversi capi 2700 fanti, 150 lanze et 200 lezieri, tra li quali capi di fanti vi è etiam il capitan Manara, el qual havendo sentito che 'I re di Navara veniva a la volta del

campo francese, ussite fora con la compagnia sua et prese li cariazi dil ditto Re, con dissipation di alcune di le sue gente, et ha facto bottino de 16 milia ducati. Ancora advisa il prefato signor duca di Genoa, eome li è arrivato uno gentilomo di la corte cesarea, quale ha portato 100 milia ducati tra contanti et cambii, et dice lo Imperator vi manda altratanti, et che 'l manda etiam 9 mila fanti tra spagnoli et alemani. Doman questo illustrissimo Ducha è per andar a Soncino per esser a parlamento con lo illustrissimo Capitanio general, et io etiam seguirò sua signoria.

Post scripta. Volendo expedir, il signor Ducha mi ha mandato a dire che per dimane non pol andare a Soncino, ma da poi dimane anderà.

Da Pavia, di Antonio di Leva, date a di 30 Octubrio, al signor duca de Milano. Che ne lo alogiar feceno francesi nel borgo di san Cosmo, san Salvador, san Jacomo, et parte nel borgo Ticino Zobia al tardi, ussite fora il Conte con poca zente et dete nelli francesi che erano più apresso il muro, sichè li amazò più di 50 homeni et li cazò fora del borgo di san Jacomo et ritornose senza morte de un homo. El Venere, quelli de Tesin se accostavano, et a mi parse non soportarlo et deti contra loro, quali erano 3 mila fra taliani et francesi, et li femo voltar le spalle con morte de 200 et presi 50, et con questi erano lanze 200 di Memoransi, et tra morti fu il locotenente dil preditto Memoransi, et uno capitanio di fantaria. Li cazamo fin al ponte del Granvolo et li si stè forti, perchè li venivano 3000 lanzchinech di soccorso. Prometo che se li alemani fusseno stati cussì boni di core come di gambe, non fugiano alcuno de li 3000.

Dil proveditor Pexaro, da Brexa, di 2. Di quelle occorentie, colloquii col Capitanio zeneral et pagamenti fa tutto il zorno a le fantarie, che di continuo zonzono et richiede danari.

Copia di una lettera dil Signor turco, scrit-84 ta a la Signoria nostra, portata per sier Piero Zen stato orator a Constantinopoli.

Sultan Suleimansach, per la gratia de Dio grandissimo re de Constantinopoli, et Imperator de tutte do le terre ferme, videlicet dell' Asia et dell'Europa, di persi et de li arabi, della Soria, Meca et Hierusalem et di tutta la terra di Egypto, et de tutte le marine signor et Imperator etc., allo illustrissimo et molto honorabile Duce de la Illustrissima Signoria di Venezia, missier Andrea Griti, amico svisce-

rato della nostra Maestà, salute. La degna et condecente salutation cum conveniente affecto a vostra lllustrezza mandemo. Sia noto a vui, come per il passato ho recepute vostre lettere con el vostro nobilissimo et fidato ambasador missier Piero Zeno, dal quale inteso de la salute et prosperità de la Vostra Illustrezza, se havemo allegrato. Da poi che havemo inteso de la honorabilissima sede quale lo optimo Dio vi ha concesso, et esso Iddio vi concieda molta vita in augumento de la Signoria vostra. Praeterea, ne ha referito etiam ogni altra cosa li liavete comesso particularmente; dal quale havemo ogni cosa ben inteso, maximamente circa la bona pace et amicitia cordial quale et per il passato havevate cum li nostri beatificati progenitori, et al presente etiam similmente mostrate essa istessa pace verso la nostra Maestà. Per il che, et la Maestà nostra parimente se havemo inclinato ad essa pace verso Vostra Illustrezza svisceratamente, secondo lo havemo comesso a lo ambassator vostro a bocca, et harà a referirlo a Vostra Illustrezza. Praeterea, li havemo commesso l'habia a referir particularmente d'una altra certa materia, qual cose è necessario siano observate da tutte do le parte, acciò liabbi ad acrescer la amicitia et pace nostra alla giornata; et in ciò quello referirà esso vostro ambassator, dateli fede, perchè la mia Maestà ge lo ha comandà a bocca. Et lo presente vostro ambasador ha dato fine optima et prudentissimamente alla ambassata et debito suo, come degno et prudente che è; similmente da parte de nostra Maestà se ha fatto quello se convien verso di lui, et li havemo comandato et lo mandamo, aziò habi ad confortarvi cum la nostra salute et bona et sviscerata pace et amicitia havemo con Vostra Illustrezza, acciò habiate ad allegrarvi et letificarvi. Praeterea dicemo a Vostra Altezza, che conosciate el vostro ambassador per 84° prudentissimo et degno, perchè nel tempo che ha servito quì alla nostra Maestà in tutte le cose si ha portà prudentissime et degnamente. Et lo optimo Dio vi concieda molta vita.

Scritta in la corte de nostra Imperial potestà in Constantinopoli, a di 15 Mazo del 930 del propheta nostro Muchmetho, et de li anni de Cristo 1524.

Di Cremona, di l'Orator nostro, di primo. In consonantia tutte le nove soprascritte, scrisse a la Signoria nostra.

In questa mattina, il Collegio fo su modelli dil ponte di Rialto, et quasi tutti erano di opinion di far per adesso l'altra metà dil ponte, che è ruinato, postizo sopra galie, acciò si possi passar per suso comodamente et non per questo ponte di campo 85 etiam di sotto via con barche; ma sier Zacaria Bembo savio a terra ferma non volse, dicendo voler il Pregadi, per esser di opinion che si fazi quello se dia far una sola volta; et fo terminato far ozi Pregadi per la relation di sier Piero Zen venuto orator dil Turco, e per la materia di questo ponte.

Noto. La farina in Fontego cresse lire 6 soldi 8 et 12 et più, tamen ne zonze formenti di Ravena con pagar soldi 20 per staro di trata e traza chi voia, i quali è dil Papa; quello dico di Ravena, dico di Romagna.

Da poi disnar fo Pregadi, et leto queste do letere di Brexa et Crema.

Fo leto una lettera del Signor turco scrive in laude di l'orator Zen, stato lì. La copia di la qual sarà scripta qui sotto.

Da poi, sier Piero Zen preditto, qual è di la Zonta, andò in renga et in summario disse che'l parlava davanti ad un Principe, qual è cotto a Constantinopoli, per usar li motti turcheschi, videlicet ste' il terzo di la sua vita de lì, et molto amato. Disse di la effigie dil Signor, come dirò di sotto, qual ha anni 30, dedito a piaceri più presto che a far guerra; un grandissimo signor, ha intrada ducati 4 miliona et 500 milia; la spexa tre miliona, videlicet al zorno spende ducati 10 milia per l'ordinario. Ha tre bassà, il primo Embrain, qual è di la Parga nostro subdito, di anni 29, che fa il tutto e quello el vol è fatto. E disse longamente sopra di questo Embrain, el qual gli ha fatto ogni demonstration di amor, et il Signor l'ama grandissimamente, et sempre sta insieme da picoli in su. Ha conversado con lui; el qual è zentilissima creatura e savio e vol ben al suo Signor. Et a le sue noze, che fon sontuosissime, come fo scritto che lui vete 6000 vivande portate a uno pasto el fese. El Signor, per veder queste feste che si feva li in Constantinopoli, si fè far una baltresca di legname coperta di piombo con zelosie atorno. dove stava a veder il tutto. Questo Embrain è andà al Caiaro al governo di quelle cosse, poi la rebellion che li fu fatta, et starà solum 6 mexi. Et il Signor era andà in Andernopoli, con dir non voler tornar in Constantino- 85\* poli fino non tornava ditto Embrain al tempo statuito. L'altro bassà Aias, ch'è di la Zimera e tien con questo Embrain, il terzo Mustafà che è homo di

nation di Montenegro di sora Cataro, di età di anni ..... Item, disse ehe questo Embrain era molto invidiato per il poter grande l'ha col Signor, et però lui non vol far tuor imprese, perchè non reusendo tutti li dagi la eolpa, e desidera darsi piacer e star in paxe. E va spesso il Signor con lui in una fusta con uno suo mutto, et passa su la Greeia, et ogni di quasi fa a questo modo. Et passano dil Seraio in terra ferma a zardini et a paissar e tanfaruzar. Item, el Signor non è lusurioso, va nel Seraio, e qual dona li piace con quella eontinua. Non disse del numero di fioli l'havea. Et il Pregadi desiderando saper di l'armata, disse, la soa armada era mal conditionata et bisogneria gran conza.Disse eome ha inteso che quelli bassà hanno l'ochio a Corfù, dicendo, havendo Corfù harano quello i vorano, però bisogna haverli bona custodia, perchè Cipro, ne Candia, ehe sono etiam isole, non le stimano, perché li saria spexa a tenirle. Disse ehe hanno gran fantasia a l'Hongaria, e parlando con Mustafà bassà, li disse, bisogna quella Signoria stagi in bona pace eol mio Signor: l'ha auto Belgrado e Rodi e dove l'andarà lo tegnirà. E li disse, che si vardasse ehe in la Dalmatia si fa gran danni a li subditi dil Signor, e ehe non si vengi per questa Dalmatia a la guerra ; eon altre parole. Tamen loro è quelli fanno danno a nostri subditi di Dalmatia. Disse di la lettera ehe è sta lecta, e dil presente faetoli e coloquli auti nel suo partir eon il Signor e li bassà; il qual presente si apresenterà a le Raxon nuove, iusta il solito. Disse dil padre di Embrain, che è lì et ha un eerto sanzaeato, ma non vista; qual è venuto a eaxa soa a visitarlo, dicendo è nostro subdito. Disse come, volendosi partir, li sopravene la lettera che 'l restasse; e qui parlò assai, et poi dil zonzer di domino Piero Bragadin bailo, e lo laudo; e dil tuor di novo combiato a la Porta, e montato in galia, il pericolo di schiavi che erano ascosi, tra li qual . . . di Embrain. Unde partiti fo fato tornar, e ditoli di questo, lui scusò il patron. Sier Francesco Dandolo qu. sier Zuane, overo Soracomito, qual molto landoe, si tene per morto, fè il suo testamento, 86 ordinando li groppi fosse dati di chi era, e ehi fuzi in quà, chi in là. Lui Orator andò da Embrain qual sedò il tutto, si eliè si partì aliegramente e tutti torno in galia; su la qual erano schiavi seosi et assà eontrabandi et ne deteno in terra, scusando erano fuziti da loro, e quelli li havia tenuti li faria eastigar de qui, e eussi Embrain disse faria. Et nel partir, a eerto luogo, per l'acqua che core assai nè si pol andar con remi, bisogna tirar con argane in modo

di alzana, el Signor era lì a marina con uno astor in pugno con Embrain bassà, e ave piaeer ehe lo saludono molto; qual mandò di soi homini aiutar a tirarlo fuora di la eorantia. Hor venuto in Dalmatia, dove il Signor mandoe un sehiavo per inquirir etc., dove è stato mexi 2 et zorni . . . . e poi fono in eoloquio per esser a Nuptiaco sopra la Cetina con il sanzaeo dil Ducato nominato Michalogli, per....

Laudò Jacomo di la Vedoa stato suo seeretario, et disse era stato in questa legation mexi 17, zorni 16, e compite. Il Principe venuto zoso lo laudoe molto etc. Fo longo, e l'Orator in la soa relation, e il Doxe in laudarlo.

Fu posto, per i Savii tutti di Collegio, una lettera al Signor turco in risposta di la soa et di quelle altre ha mandate per il suo ambasador, eon iustificarle tutte, et zerca le cose di Cataro mandemo fino là Piero Zen ch' è stato orator a Soa Maestà aceiò vedi, perche volemo mantenir la bona paxe, et havemo scripto ed dà in commission a l'Orator nostro apresso il principe archiduca d'Austria per liberation di l'orator dil sanzaco, fu preso da quelli di Maran, ete.

Et ave tutto il Conseio. Et vene zoso Pregadi a hore 1 12 di notte, nè fo alcuna lettera.

A dì 5. La matina fo lettere di le poste, Bergamo, Crema, Cremona, Brexa et Verona; il sumario dirò poi.

Vene in Collegio l'orator cesareo, però ehe l'orator di Milan, qual suol venir eon lui non vene, et solieitò eerte eose bisognava a Lodi.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà 86° et capitanio di 2, hore 5. Manda una relation, qual sarà qui sotto inclusa. Et per uno suo venuto questa sera da Lodi, ha inteso che il signor marehexe da Pescara e il signnr Hironimo Morone, quali sono lì, fanno pigliar quelli eittadini de lì e ponerli in presone, dandoli grandissimi taglioni, et ehe attendeno giorno e notte a fortificar quella città, facendoli menar vituarie assai dentro.

A di 2 Novembrio, Marco da Venetia, habita in Crema, mandato per il magnifico Podestà a Santo Agnolo, ehe è lontano da Lodi miglia 7, et da Pavia 12 a parlar con uno suo fiolo, ehe è con il signor Federico da Bozolo, referisse ehe ditto suo fiolo li ha ditto, et etiam ehe li se dieeva, che erano gionti in eampo dil Cristianissimo re pezi 26 de artiglieria grossa, et ne aspectavano altri 20; le quale artiglierie voteano piantar a tre bande, zoè al castello, al ponte et al barco, et facta la bataria, la

Maestà del Re havea terminato di meller 500 homini d'arme a piedi per banda, oltra li fanti; et che fino hozi non haveano dato principio a baterla, ma che tutta l'artigliaria a un tempo dovea dar principio; ma ben si haveano con le gente apresentato fino sopra le fosse, et che l'artiglieria che fu tirata a li giorni passati fu tirata per quelle di la terra, et alcuni pezi da campo forono tirati per li francesi, dicendo che quelli dentro erano stati pur a parlamento con quelli di fuori; ma non scia quello sia sta tratado. Et dice che li lanzinech che sono in Pavia dimandavano danari allo illustrissimo signor Vicerè, et che a Santo Agnolo erano gionti 200 cavalli legieri, et li fanti che erano li hozi se sono partiti per andar a lo exercito francese. Et dice dicto referente, che con gran dificultà se puol andar a lo exercito francese et ritornar de qui per le strade che sono rotte.

Di Brexa, dil Surian podestà, vidi lettere dì 3, hore. . . . Et manda la copia dil soprascritto aviso auto dil podestà di Crema, et di più una altra lettera dil ditto Podestà pur di do, hore 5 di notte, drizata al provedador Pexaro, qual dice:

Per uno mio explorator venuto hozi da Milano, mi è referito che non vi è altra gente di guerra salvo la guardia posta atorno il castello, et le due 87 terze di le botteghe erano serate et si vedea poca gente. Et venendo da Milano a la volta di Melzo, ha veduto da circa 300 lanze francese che si alogiavano, sì in Melzo come in loci circumvicini. Per uno mio cavallaro venuto di Lodi mi è ditto, che de lì solicitavano la fortificatione et di continuo li entrava victualie. Le fantarie italiane, che erano in Lodi, diman si levano et vanno ad Caravagio et altri loci de la Geradada, et in suo loco dieno intrare in Lodi alcune bandiere spagnole. Le illustrissimo marchexe di Pescara et il magnifico Morone, che sono in Lodi, fano retenir li citadini et li danno taglioni, et il prefato Marchexe hozi ha fatto condure li suoi cariagi in Lodi.

Item scrive esso Podestà zerca li danari, però che . . . . . . . . . voria meter li ducati venitiani et hongari a lire 7, soldi 2 l'uno, et lui, voria a lire 7, et etiam zerca le altre monede.

Di Cremona, di l'orator Venier, di 2, hore 3 di notte. Come diversamente si parla di lo exercito dil Cristianissimo re, el qual pur sta a li loci soliti. De Milano piú non c'è di quello è stà per le precedente scritto. Questa sera è de qui venuto uno fiol di uno capitanio di legieri di questo illustrissimo Duca, et riporta che Zobia a Marano vide

far la mostra a sie capitanei lanzchenech, i quali forno per inanti rechiesti da questo illustrissimo signor Vicerè. Sono etiam venute lettere da Pavia del signor Antonio da Leva al signor Vicerè dil 30 dil passato, per le qual scrive come Mercore passato a hore 22 arivò lì a Pavia lo exercito dil re Cristianissimo, et allogiò la sua anteguarda nel borgo de San Jacobo. Zobia arivò li poi il campo, fo a di 26, et una parte alogiò nel borgo di Santo Salvatore, et l'altra parte nel ditto borgo de Santo Jacobo. Et nel ditto zorno de Zobia il conte de Zollern colonnello di lanzchenech ussside fora, et dete in li francesi che erano più apresso la cità et li cazorono, di sorte che li missenoin fuga seguitandoli sino a Santo Jacopo, et ne amazorno più de 50, et retirossi nella città senza perder un homo. Il Venerdi quelli che stavano verso Ticino si apresentono al ponte, il che non parendo ad esso signor Antonio da Leva de sofferire, ussite de fora et dete dentro, et li primi che lui trovò forno 3000 homini tra italiani e 87° francesi e li seguitò, di sorte che 'l ne amazò più di 200 et ne prese 50, et cum li dicti dice che li era etiam 200 lanze et la persona de Memoransi. De li morti fu il locotenente del prefato Memoransi, et uno capitanio di fantaria, et li seguitò fino al ponte de Granalon, et li se fece forte esso signor Antonio cum le gente sue perchè li vene in soccorso 3000 todeschi et retirò le gente nella cità senza perder se non dui lanzchinechi, i quali tutti se diportorono benissimo. Scrive esso signor Autonio che 'l signor Vicerè stia securo che non gli se manca de far ogni cosa possibile, et che 'l non se debbia dubitar di quella cità.

In questa mattina fo preso in Collegio di dar il loto di do officii di Signori di notte, et fo leta la deliberation a Hironimo Bambarara per ducati 8000, qual promette dar per tutta questa settimana ducati 2000 et ducati 6000 per tutto il mexe, e danno segurtà di questi Ferier e Zanoto Beltrame, Piero Bexalu, Piero Ram, Tanai Nerli et Francesco Pizoga, et stia a so risego a poterlo serar o non, come a lui parerà, ut in eo. La qual oblation fu presa et acceptada. Item dona ducati 100 a l'Arsenal dil suo. Noto: 3 banche di Becaria, ducati 750 l' una, che è ducati 2250.

Da poi disnar fo Collegio di la Signoria e tutti e li Cai di X per aldir domino Rigo Antonio de Godis dottor et cavalier, cittadin vicentino, olim avocato, venuto a posta in questa terra per dechiarir le sue raxon di la compreda fece di . . . . . . .

Di Roma, a nona vene Zuan Gobo corier, con lettere di l'Orator nostro, di primo et 2 di l'instante. Come a di 30, havendo il Papa auto la resolution di questo Stado, havia expedito il reverendo datario domino Matio di Giberti zenoese episcopo di Verona in campo dal re Cristianissimo, con commission di trattar le trieve, e va etiam dal Vicerè. Et parti a hore 11 etiam per li il cardinal Salviati, va a la sua legation di Parma e Piasenza. Item era zonto a Roma uno francese mandato dal re Cristianissimo, et etiam uno altro novo mandato da la Cesarea Maestà. Serive coloquii di l'Orator nostro col Papa.

Di le poste vene lettere sul tardi, con li sotto scripti avisi:

Di Brexa, dil Surian podestà, vidi lettere di 3, hore 4 di nocte. Manda una lettera hanno auto di rectori di Bergamo di 3, hore 18; la copia e sumario di la qual è questo:

Di Bergamo, al proveditor Pexaro. Magnifice Domine honorande. Questa matina, per altre nostre significassemo a vostra magnificentia quanto si atroviamo sino a quella hora de le barche condute a Cassano per il butar il ponte. In questa hora veramente 18, ne è adgionto uno adviso de uno nostro cavallaro, che tegnimo a quelli loci per intender il successo di tal cosse. El qual ne dice che fino a hore 13 questa mattina, le nave overo barche condutte per francesi a Cassano, se atrovano legate a la ripa di Adda apresso il castello di Cassano, et che sono in tutto fra grande et piccole numero 10, et che de dicte gente reducte a Cassano se partite heri sera zerca cavalli 100 tenendo la volta di Melzo, a che effecto ne dice non haverlo potuto intender. Nondimeno, che hozi se reducea più verso Cassano, et di quanto potrà subtrazer ne darà volante aviso, e nui parimente a vostra magnificentia. Cerca le cose de Pavia, li nostri messi già giorni 5 fora non sono mai venuti, et credemo restano per li tempi così pluviosi, et subito serano gionti, di quanto ne darano, vostra magnificentia sarà advisata.

Dil ditto Podestà di Brexa, dì 4, ore 21.

Mandano una lettera auta dil Podestà di Crema di 3, hore 5 di nocte, directiva al proveditor Pexaro, qual dice cusì: Da novo poco uni atrovo, per non poter ritornar li exploratori, credo per il tempo cattivo et per li impedimenti di le gente, che sono alla strada. Pur si ha, per uno gentilomo ferrarese venuto in posta da Genua, come de li non dubitavano più di l'armata, perchè il signor Renzo havea posto in terra le gente atendà a confino dell'a-

stesano, et andava a la impresa di Alexandria, quale faceva facile. Hozi è stà ditto a Lodi che le gente francese, che erano a Melzo, haveano facto condure a Cassano tutte le barche che erano in el Naviglio per far uno ponte de passar de qua de Adda. Da Pavia più non se intende di quello per le mie di heri sera scrissi alla magnificentia vostra, salvo ch'el magnifico Morone mi scrive haver lettere di 88' Pavia dì 31, che stano con bon animo per defendersi, et haver etiam lettere di la excellentia dil duca di Genoa di 28 dil passato, per le quale ha adviso ivi esser gionto un gentilomo di la Cesarea Maestà che ha portato ducati 100 milia, la magior parte in contadi, et il resto in cambii per pagar lo exercito, et era per mandarvi altretanti, et che Sua Maestà fa imbarcare a Barzelona fanti spagnoli et lanzinech al numero di 9000, quali in diligentia smontarano a Genoa et venirano per ingrossar lo exercito.

Dil ditto Podestà di Brexa, di 4, hore . . . . Manda una lettera hauta di Castenedolo dil signor Alvise di Gonzaga, di 4, questo è il sumario: che 'l Marchese, per lettere di 3 è advisato come il Christianissimo ha 2000 lanze et zerca 8000 lanzchinec et altratanti sguizari, 4 in 5000 italiani, 2000 venturieri, homini da conto La Tramoglia, ducha de Albania, La Palisa, Lescu, San Polo, et alcuni altri. Poche artellarie condute di Franza, ma hanno quelle tolseno alli ducheschi che le conducevano da Novara a Milano. Che francesi hanno facto un ponte sora Tesino tra la Stella et Sancta Sofia, zerca 3 miglia lontano da Pavia. Che in Pavia li è domino Antonio da Leva con 300 lanze, 6000 fanti, 2000 cavalli lizieri, et ge hanno mandato da Cremona 12 pezzi de grossa artellaria. Et quelli di Pavia non temeno. Benchè si dica li inimici li habia piantate le artellarie, pur non si sa il vero. Che in Milano il Christianissimo ha lassato gubernator monsignor di Lescu fratello di Lutrech; et per quanto se intende, dicono non li esser se non poche persone et poca victualia. Che non se intende che 'l signor Renzo, qual è ito con 6000 fanti a la via dil regno per disturbarlo, habbi ancor facto cosa alcuna. Che lo exercito cesareo et signori capitani sono iti a Lodi con esso per esser più vicini a inimici, et aspectano il signor duca de Urbino. Che è arivato a Mantoa un gentilomo, che vien da Napoli con danari, quale va al campo con essi, et per quanto se intende sono da 25 in 30 milia ducati. Dicono il ducha di Ferara aver dato al Papa Rezo c Rubiera et si serva Brexello e Castelnovo, et Sua Sanctità li ha facto la investitura. Et che 'l signor Alberto da Carpi, che è li a Roma, li è stato molto contrario.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 3, hore 5. Manda il riporto di quento ho scripto di sopra. Et scrivc, diman aspectasi a disnar li a Crema lo illustrissimo Capitanio zeneral nostro, ct il signor Vicerè li ha scritto li prepari alozamento per 100 cavalli, perchè etiam lui veria li a Crema per consultar, etc.

89 Copia di una lettera di sier Polo Nani podestà di Verona, scritta a la Signoria nostra, data a dì 4 Novembrio 1524, hore 4 di notte.

Questa sera al tardo tornò el mio messo da Yspruch, qual referisse indubitatamente uno maestro di caxa del Vicerè haver dato danari a 25 in 30 capi di fanti, per far fino a la summa de 10 mila fanti, li quali si faceano da Yspruch in suso. Et el ditto mio messo era stato a uno loco 24 miglia todeschi de là da Yspruch, dove cra stà ditto maistro di caxa ad expedir i ditti capitani, i quali haveano promesso esser tutti el giorno de santo Martino a Maran a far la monstra. Referisse etiam, haver incontrato a Trento uno gentilhomo del ducha di Barbon con do cavalli et un corier, qual portava danari per quanto havea inteso a Roverè: non che l'havesse visto i danari, ma ben el ditto gentilhomo, ma che del expedir de i ditti capitanei ha beu visto il tutto. Referissc etiam, haver parlato per camin cum el ditto maistro de casa dil Vicerè, el qual lo dimandò se 'l veniva de Italia et quello se diceva. El dicto gli rispose venir da le parte di sopra, mandato da certi mercadanti a portar lettere a Bolzan, et questo per non lassarse conoscer, et allora lui dicc che l' era venuto li per fare fantarie, ct che 'l sarà de brevi dal Vicerè cum dicti fanti. De tal relation li par advisar etc. Scrive haver mandato altri messi ad veder il loco di la mostra; quello si averà, subito adviserà a la Signoria nostra.

901) Da Verona, di sier Polo Nani podestà, di 4, fo lettere. Dil ritorno di uno suo, qual acerta a le parte di sopra farsi preparation di zente et lanzinecli, et li danari erano zonti a Trento, e che a Maran il di di san Martin se dia far la monstra de fanti . . . . i quali verano via per unirse con spa-

gnoli in ugumento dil suo exercito, con altra relation, ut in ea la qual forsi sarà notà qui avantl.

Et per Collegio fo terminato expedir questo sumario ad litteram sicome si ha hauto a Roma, aziò il Papa lo intendi e possi di quello far qualche pensier in le occorentie si tratta.

Noto. In questa matina, da poi molti Conseglii zerca certi vicentini incolpadi haver ferido Isepo Losco di molte ferite, el fo comesso la cosa a la Avogaria. Fo chiamà alcuni per indicii. Si apresentono numero . . . . et è stà gran disputation. La prima volta posto il procieder contra di . . . . . andò . . . . . . poi l'altro zorno disputado andò . . . . . et ozi, ch'è il terzo Conselio, fo 15 di sì, 8 di no et 15 non sincere, et è gran cosa tante non sincere, et fu preso che 'l ditto sia confinà per anni 5 a Cherso, et pagi ducati 100 a li Avogadori. Il primo zorno si expedirà li altri . . . carzerati.

È da saper. Questo Loscho ha una Da Porto per moier, et missier Francesco da Porto el cavalier e altri soi è qui per darli favor, etc.

In questo zorno, a San Bortolomio, fu fatto il principio dil Studio di philosophia. Conzata la chicsia et reduti tutti, tra li qual il legato dil Papa episcopo di Feltre, sier Alvise Pasqualigo procurator, sier Lorenzo Loredan procurator, sier Alvise Pixani procurator, sier Gabriel Moro el cavalicr, sier Francesco Donado el cavalier, sier Lorenzo Orio dotor et cavalicr, sier Sebastian Contarini el cavalier, sier Sebastian Foscarini el doctor, lector, sier Andrea Mocenigo dotor, sier Nicolò Tiepolo dotor, sier Hironimo Polani dotor, sier Alvise Bon dotor, sier Francesco Morexini dotor, e altri di Pregadi, tra li quali io Marin Sanudo vi fui, domino Antonio de Fantis, etc. Andò in caricga domino . . . . . Marin dotor, di nation trivlxan, leze in philosophia il poi disnar a Rialto in luogo dil Foscarini, qual leze la matina et lui lo paga. Et fo catedrante per le conclusion in loica poste, sier Jacomo Foscarini di sier Michiel di anni 18. Et prima el dotor fe' una orationcella, poi fe'il simile ditto sier Jacomo, et li soi compagni loici arguiteno per numero 6. Fono tra i qual uno solo nobile, sier Ni- 90° colò Michiel di sicr Hironimo di la Meduna, di anni 16. Hor compido di arguir, era 23 hore e meza, poi sier Zuan Morexini di sier Michiel, zovene di anni... ct vien per danari a Consejo, fece et recitò una oratione in laude di la philosophia, excellentissima, e longa e ben prononciada da consumatissimo orator, sichè da tutti fo laudato et riportò grandissimo

honor. Durò fino hore una e più di notte, con satisfation di tutti. Et per eterna soa laude e memoria quì ne ho fato nota. Questo è discipulo di maestro Stefanin . . . . leze a san Lio.

A dì 6, Domenega, fo san Lunardo, et fo il perdon di colpa et di pena in la soa chiesia, auto da questo Papa per reparation di la chiesia, qual è vechia e va in ruina.

Venc in Collegio l'orator di Milan domino Stefano Taberna, solicitando le provision bisognava per mantenir Lodi, e avisava il partir dil Ducha con lo orator nostro Venier di Cremona per andar a Sonzin et esser in coloquio col nostro Capitanio zeneral et proveditor Pexaro. Richiedeno canoni, etc.; li fo ditto quelli è a Brexa bisogna per quella cità.

È da saper. Fo scritto per Collegio, e cussì fu l'opinion dil Capitanio zeneral nostro, di venir a Crema sul nostro il Ducha, Vicerè et quelli signori, e lì far il consulto e non andar a Soncino.

Fo terminà in Collegio et ballotà con li Proveditori al sal, ai qual fo comesso facesseno l'altra parte del ponte di Rialto postizo, alto, su pali, senza botege, per adesso, qual sia conzonto con la mità è in picdi et si possi passar di sotto barche, etc., et si starà do mexi a farlo. Et sicr Zacaria Bembo savio a terra ferma volea si facesse col Pregadi, pur contentò et fo ballotà cussi si fesse per esser vergogna si stagi su burchielle con ponte di campo et pericoloso di anegarsi quando l'è cargo, come l'ho visto Mi.

Veneno in Collegio do noncii dil territorio brexano, nominati . . . . . . . . . . . , i qual sempre è in controversia di la terra, et offerseno di far dil suo 200 fanti per queste occorrentic. Il Serenissimo li ringratiò, dicendo non bisognava per adesso; ma ben acceptavemo il suo bon voler, etc.

Da poi disnar fo Gran Consejo; et prima fo letto do parte per Ramusio di ordine di Censori, zerca l'andar a banco a banco procurando, l'altra 91 di procurar a le porte dil Mazor Consejo et per la terra quando si fa li officii overo rezimenti: tutte do prese nel Consejo di X, qual fo lete a notitia e tutti si vardasseno di far.

Fu fatto do Soracomiti, tra le altre voxe, sier Nicolò Donado fo soracomito di sier Andrea qu. sier Antonio el cavalicr, et sier Bernardo Grimani fo patron in Alexandria qu. sier Zacaria. *Item*, auditor vechio niun passoe, perchè non parse al Consejo li electi fosseno sufficienti.

Vene, hessendo Consejo suso, lettere di le poste, videlicet:

Di Bergamo, di 4, hore 19, di sier Tomà Moro capitanio vidi lettere. Come in quella hora era gionta una di le spie mandono essi rectori, il qual dice che Marti, fo a di primo, stete tutto il giorno per il campo francesc, et che alla Certosa si atrova la Maestà dil Re, et dice haver visto che da tre parte è batuta la terra, nondimeno poco danno li fanno. L'è vero che publice si diceva che pezi 7 di artellaria grossa li era gionta a Tesino per passar di quà, ma che dubitavano a farla venir per via dil ponte di Bià per non la perder. Et che avanti il suo partir, che fo Mercore a dì 2, sentì far una crida in lo campo preditto, che sotto pena di la forca tutti li fanti si atrovasseno in campo. La causa non la sa dir, tamen scrive hanno altri fuora, et quam primum giongerano, subito si darà adviso. Serive, Pavia è lontan da Bergamo zerca mia 50, et perhò avanti che uno loro explorator torni, li avisi che 'l riporta è vechii. Di Milan le cose stanno in paxe. A Cassan questi francesi che sono, non hanno ancor facto movimento alcuno dil ponte. Serive che li messi preditti hanno gran fatica di acqua per li tempi sinistri.

Di Brexa, dil Surian podestà, di 5, hore

Dil provedador Pexaro, pur di Brexa. Dil partir in quella matina dil Capitanio zeneral, e lui era restato li per pagar le fantarie, che di continuo zonzano. El qual Capitanio è andato a Crema per far il consulto con il Vicerè et quelli capitanei altri, etc.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et eapitanio, di 4, hore 24. Avisa il zonzer lì quel zorno del signor ducha di Urbin capitanio zeneral nostro, et ha mandato a dir a li illustrissimi signori Vicerè, ducha di Milano et di Barbone, che piacendoli venir da matina di quì a conferir insieme, vengano. Item, manda uno riporto, et serive che tutto hozi si sente tirar l'artellaria; iudicasi siano a Pavia.

A di 4 Novembrio, Zorzi da Crema mandato 91 per il magnifico podestà di Crema al campo francese, refferisse de li esser partito Marti passato primo de l'instante da vespero; ma haver tardato a gionger de quì per non haver potuto passar di quà di Adda per le guardie spagnole che non lassano passar alcuno. Dice che il re Christianissimo era nella Certosa, et la maggior parte delle fantarie sono sotto Pavia ne li borgi, et qualche parte era andata di là da Ticino nel Borgo et haveano fatto uno pon-

altro di sopra. Et la gente d'arme erano allogiate nel Barco et a Vilezo et loci circumvicini. Diee che el signor Federico da Bozolo gionse Luni da sera in campo cum le sue gente, salvo alcune che l' ha lassato a Santo Agnolo et San Columban et a Chignolo. Il conte Hironimo Triulzio et il conte Ludovico di Belzoioso cum le loro compagnie erano a Maregnan, et facevano fortificar il castello. A Cassano sono lanze 100 et cavalli lezieri 200, et in Melzo erano alcuni cavalli et magior numero. Item, dice che Marti comenciogionger in campo l' artellaria grossa, et ne gionse pezi 12. Et il Mercore che venìa dovea gionger il resto fino al numero di 60, per quanto se diceva in campo et lui intese da uno suo amico; lui ha visto li 12 pezi gionti. Et dice che si diceva che quelli di Pavia erano stati a parlamento cum francesi, et che li lanzinech voleano tre page dal Re et darli la terra, et il Re non ge le ha volute dare, ma li lassava andar via salvi, et che loro non haveano voluto, et la Maestà dil Re havea deliberato, gionta l'artellaria, andar in persona sotto Pavia nel borgo de San Piero et far far la bataria a la terra, et che el deva la terra a saco. Et se dicea che dovea gionger de Franza gente assai. Et che esso referente ne ha visto gionger in campo assai, si a piedi come a cavallo, et che se diceva venivano da monti per via de Roxà. Et se diceva in campo, che la madre dil Re era in Savoia et havea facto intender a la Maestà dil Re che non dubitasse che l'haveria danari et gente assai. Et dice che 'l signor Teodoro Triulzi certo Luni fu a parlamento con il Re, et si partite 92 et andete a Milano il Marti di poi. Esso referente andete il Mercore matina a Milano, ma non intrò, salvo ne li borgi, dove intese che l' era dato ordine di serar tre porte de Milano, fra le quale porta Tosa, che viene a la volta de Geradada. Et dice esso refferente, che al iuditio suo lo exercito francese è da persone circa 50 milia fra a cavallo et a piedi, et hanno abundantia de vivere. Dice etiam che el Marti quelli da Pavia tiravano de le artellarie al campo, et quelli dil campo alla terra. Et che se diceva in campo, che fatta l'impresa di Pavia, la Maestà dil Re volea venir a far quella di Lodi. In questa mattina, in Collegio, a bossoli et bal-

te di sotto da la terra, et lavorano per farne uno

92. In questa mattina, in Collegio, a bossoli et ballote fu fatta la sottoscritta ballotatione et notata in Notatorio:

Che per autorità di questo Consejo, sia preso che per comodità di la terra si debbi per hora, fino che sarà terminato di far il ponte principal de Rialto, far uno ponte postizo, qual habbi a congiongersi

con quella parte di ponte che è restata in piedi. et sia fata solamente aziò che quelli che passano possino passar comoda et securamente, et similiter passar possino di sotto le barche per comodità di la terra nostra, et che sopra quella parte che si ha da fare da novo non si possi far botege, nè scagni, nè altra cosa da vendar, per non cargar ditto ponte, et da mò sia comessa la execution a li Provedadori nostri al sal. De parte 23, 1, 0.

Et poi, per sier Nicolò Coppo, sier Andrea Foscolo, sier Lunardo Venier, et sier Lorenzo Orio dotor et cavalier, proveditori al sal, fo incantà a far ditta mittà, di la manifattura solamente, ducati

In questa mattina medema fu ballotà in Collegio et preso uno comandamento a li Camerlenghi di comun, che di ducati 1700 dil credito di sier Ant nio Capello di l'imprestedo fatto per la Procuratia, il Camerlengo non possi far partida ad alcuno senza ordine dil Collegio; et per esser do partide nel resto del credito conditionade di ducati 1800 l'una, una a sier Mafio Bernardo dal Banco, l'altra a sier Antonio di Prioli dal Bancho, il serivan debbi dechiarir la condition di le ditte do partide al Collegio. Et ballotà, ave: 20, 1, 0.

Et poi, a di 12 ditto, fo revocà il sopra ditto mandato per haver portà Daniel di Vido li bolettini che 'l ditto sier Antonio Capello ha satisfato quanto el promesse. 24, 0, 0.

In questo zorno, in Gran Consejo, a di 6, hessendo tolto Camerlengo di comun sier Marco Zacaria qu. sier Piero, et per le leze non poteva esser provado per non haver portà la lettera di la consignation iusta la parte, *unde* fo ballotà tra i Consieri erano 5, 4 che 'l se pruova, una di non e fo provà e cazete. E questo fo notà in Notatorio, e fo contra le leze.

A dì 7. La matina, fo mandato una poliza overo lettera al Serenissimo per l' orator di Mantoa,
qual lecta disse: « Questa è gran nova si la fosse ».
E non disse altro. Tutta la terra fo piena di questo
aviso, et cadaun fè commenti per la terra. Tamen
par poi fosse lecta in Collegio, et era, avisava erano
zonti a Zenoa 9000 fanti, 5000 lanzchinech et 4000
spagnoli per aiuto dil campo di la Cesarea Maestà;
ma per la terra fo ditto esser nova che l' Imperator
era morto, et altri diceva che 'l re Christianissimo
havia hauto Pavia d' acordo.

Di Brexa fo lettere, et io vidi una dil Surian podestà, di 5, hore 22. Qual manda copia di lettere, et avisi che sarano notade qui sotto. Et scrive, Pavia par non tema francesi, et Lodi quotidianamente si fortifica de bastioni. In Crema sono stà fatte chiodarie assaissime di longeza di uno brazo, che è per bastioni, et continue se ne fanno de li altri; gente da piedi et a cavallo sono reducte dentro et continue se ne reduse con victuaric assaissime, maxime farine; guastadori assai di cremasco sono andati a lavorar, tamen pagati da quelli fano fortificar, manifesto segno che non temeno, che tenendosi Alexandria, Pavia et Lodi, pensa che li francesi farano poca impresa, et existima il re Christianissimo sarà pentito di la venuta quando el non habbi altra intelligentia in Italia. Per giornata si chiariremo meglio.

Da Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 4, hore 5 di nocte. Alexandro Rossetto da Crema, mandato per il magnifico podestà di Crema a Lodi, referisse esser partito da Lodi a hore 23, et che hozi le zente francese sono corse fin apresso Lodi uno miglio, et hanno preso molti sacomani et cavalli et victualie che si conduceano in Lodi, con alcuni cavalli dil campo cesareo che li feva scorta. Et dice haver parlato con uno trombeta di lo exercito francese, che era venuto a Lodi, quale li ha ditto che li lanzinech dil re Christianissimo sono ne li borgi di Pavia da la parte verso Alexandria, et il resto di lo exercito è atorno Pavia, et che per il tempo cativo di fangi dimoravano a farli la bataria, dicendo che la Maestà Christianissima ha deliberato non si partir de lì (prima de) obtenir la impresa. Il qual referisse etiam che se li fusse stà concesso il parlar per quelli di Lodi al ditto trombeta, li haveria dicto di le altre cose di lo exercito francese, perchè parlava voluntieri con lui referente, per esser da Lendenara subdito di la 93 ' Illustrissima Signoria. Item, dice haver parlato con uno fante di uno capitanio dil signor marchese di Pescara, che li ha ditto haver sentito dir al suo capitanio che dubitavano li lanzinech che sono in Pavia fino ad quella hora habbino dato la terra al re Christianissimo, et che esso referente, di tante volte che lui è stato a Lodi, non ha visto li signori marchese di Pescara, magnifico Morone et il Gubernator; mai è stati di così mala voglia come li ha visto hozi; dicendo hozi esser stà conduti a Lodi gran quantità di badili, pichi et altre munition.

Dil ditto Podestà et capitanio di Crema, pur di 5 hore 5 di note. Battista da Monferà mandato dal magnifico Podestà et capitanio di Crema al campo francese, dice, che prima non ha potuto venir per li tempi sinistri de quì, nè haver potuto passar Adda. Refferisse che lui gionse a Milano Sabato 29 dil passato, dove trovati alcuni fanti sui amici che sono alla guardia dil castello, li dimandò che guarda li era. Li fu risposto che erano fanti 2000 sotto li conti di Belzoioso, il conte Marco Antonio di la Somaglia et un domino Piero Botigiera pavese, et alcuni altri, che haveano francopini nel dicto numero, quali sono male in ordine. In Milano era gubernator monsignor di la Trimoglia et Sandro capitanio de iustitia, et il signor Teodoro Triulcio, et de le gente de la terra ne sono poche, et dicevasi che fata l'impresa di Pavia il Cristianissimo volea passar di quà di Adda a danni de venitiani, et questo intese dal canzelier dil conte Alberto Belzoioso. La Domenica seguente esso referente se partite de Milano et andò a Binasco, dove trovò il signor Teodoro Triulcio che li era venuto da Milano, dove intese che francesi erano intrati ne li borgi di Pavia sotto la terra da due bande fra Po et Ticino. Et intese che il Luni doveano meter la artellaria, zoè 11 cannoni, 4 dopi cannoni, et questo intese da alcuni de la munitione, che andavano a Milano a tuor ballote de monitione con assai carrette. Et dice che Marti fo a di primo di questo, tirono molte ballote di artellarie quelli dil campo et quelli dentro l'uno a l'altro, et hozi ancora haver sentito tirar molte botte di artellarie. Et il Christianissimo era a la Certosa cum lo exercito grosso. Et venendo esso referente qui Marti, trovò avanti cerca 400 cavalli francesi che 94 transcorevano, et haveano facto tuor alcune barche del Navilio et metter in Adda per far un ponte a Cassano.

Di Piacenza di 3, dil padre dil conte Alberto Scotto, che scrive. Qualmente, essendo andato el conte Alexandro suo fiol per intrar in certo suo loco, era stà preso da francesi cum li famegli e uno canzellier; et che tenuti, da poi li ave intesi esser sotto il Papa, non li lassono patir in un pontal di striga, excepto che i havea retenuto il suo canzelliere; et che de boca del re Christianissimo haveasi che 'l non volea, pacto ullo, tuor, nè molestar le cosc dil Pontefice et di San Marco. Item, che Aldana capo di fantarie spagnole non havea potuto entrar in Pavia per esser quella terra tutta circumdata da francesi; che li fu dimandato se Sua Maestà voleva che si desse molestia a le gente de san Marco disse che non. Dimandato si 'l volea che s' invadesse soldati che portasseno le croce rosse, rispose che se li dia su la testa. Item, che li in Piasenza era gionto

uno orator dil Pontefice che andava al re Cristia- inissimo, et che tutti che erano presi da Franza li era facto bona compagnia, excepto quelli dil duca de Milano.

Vene in Collegio l'orator cesareo, solicitando si provedi et non si manchi in questo ponto di aiutar l'impresa; volse polvere e altre monition. E fo ballotà di darli la polvere et fo preso e scritto a Brexa lo servi.

Da poi disnar fo Consejo di X con tutte do le Zonte, et con quella di Roma fo leto le lettere di Roma etc., tamen non spazono letere a Roma.

Da poi con la Zonta ordinaria per mandar danari in campo preseno tuor ducati 3000 di certi depositi dil sal che adesso li Procuratori dieno haver, et ubligar a li ditti Procuratori ducati 3000 di danari dil loto si trazerà; et questo feno per mandarli in campo.

Fu preso una gratia a sier Bernardo Donado qu. sier Hironimo dotor, qual dà le caxe per mezo l'Arsenal a la Signoria, che traze di fitto ducati . . . . a l'anno, per ruinarle, et a l'incontro, atento li meriti paterni et la parte presa in Gran Consejo di provvederli etc. dil 1511, a dì. . . , però fu preso che li sia concesso la castellanaria di Mestre, qual compie la gratia fin anni . . . di fioli dil qu. sier Alvise Mi-94\* chiel, fo morto da turchi a Corfù, et questo per anni 10. Et nota. Prima, in li altri Conseglii di X fo posto darli la podestaria di Loredo, qual à li fioli fo di sier Mafio Soranzo per gratia, qual è so' zermani, e hora li hanno dà questo in danno di ditti da ca' Michiel.

Fu spazà la commission a sier Piero Zen va in Dalmatia a Cataro a quelli confini, qual partirà insieme con questo orator dil Signor turco, et se li dà ducati 100 al mexe per spexe; meni eon se . . . et li fo dà libertà di apresentar a quel sanzaco . . ., che eonfina de lì et altri alcuni presenti, ut in parte, et comessoli quanto el debbi far.

Da Brexa, fo lettere di 6, hore 16. Scrive dil provedador Pexaro, di quelle occorrentie, richiedendo danari per pagar li fanti che eontinuamente zonzeno, et manda avisi etc. Et lo vidi lettere dil Surian podestà pur di 6 hore 16 con li sottoscritti sumarii, zoė:

Da Sonzin, di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator nostro, date a dì 4, hore 24, drizate a Brexa al provedador zeneral Pexaro. Che alli 3 da sera el dicto Orator giouse in Soncino con il duca de Milan et signor Vicerè per esser a parlamento con lo illustrissimo Capitanio general

nostro. Che la instessa sera a hore circa 3 di nocte il Duca mandò a dir come el Vicerè tenea adviso che 'l prefato Capitanio general et questo magnifico provedador Pexaro insieme doveano heri zonzer a Crema, et che però havea deliberato hozi transferirsi li, onde lui Orator non potendo far altro, parendoli la cosa di qualche importantia, ne dete aviso al rector di Crema. Et poco da poi, a hore circa 4 o 5 di nocte, mandò iterum a dir a lui Orator esso signor Duca, come el signor Vicerè li havea fatto intender come l'era advisato che l' illustre Capitanio era gionto a Travaiate, et che veniria a la volta de li Urzinovi, *unde* mutava opinion de non andar più a Crema, ma star a veder quello faria il prefato Capitanio. Che lui Orator era stato con il signor Vicerè dal quale havea habuto la causa del volersi aboccar con il Capitanio esser per dui cause, l'una per consultar, che stante le cose nell'esser che le sono quello se habbi ad far a beneficio de la impresa ; la seconda per deliberar che quando i lanzinech ehe 95 per inanti soa excellentia mandò che fusseno facti, e che già dieno esser a ordine venisseno, quello che se habbi da far atlora, perchè quello ehe se faria quando saranno gionti se possi far inanti et per tempo, acciò che non consumino la paga che harano habuto senza fructo alcuno ala impresa. Scrive aver di novo che francesi dovevano a li 6 piantar l'artellaria a Pavia, et batterla, et che 'l signor Vicerè li ha ditto che quelli sono dentro sono dispostissimi a volerla defendere. Da Milano si ha come francesi, che sono dentro, li hanno dato un taglione di 200 mila scudi, et hanno preso alcuni mercatanti della città per astrenzerli a tal pagamento. Et per uno svizaro fatto pregione si ha, come il voler dil re Cristianissimo è circa batter Pavia, et che nell'exercito suo se dice, che non havendola francesi, serà grandissimo desfavor alle cose sue. Che svizari sono creditori del Re di due page et hanno principiato servir la terza, et hanno facto intender al Re che non voleno dar la battaglia a Pavia, zoè primi loro, ma che voleno che italiani siano primi, che ben poi loro seguirano.

Da Crema, dil Podestà et capitanio, di 5, hore 20. Come il Capitanio zeneral ch' è li, ha vista la lettera di l'orator Venier sopra scripta, et che 'l dice che quanto specta alla prima causa del parlamento el ne parlerà; ma della seconda, per non esser le cose in essere, non li par di far altra deliberatione: et cussì li ha ditto scrivi questo al prefato proveditor Pexaro. Et che allora il prefato Capitanio montava a cavallo per andar ad Offenengo per aboc-

carsi con quelli signori cesarei così da sue signorie richiesto questa nocte, perchè dicono che tanti signori non possono venire in Crema senza gran numero di cavalli, et sua excellentia li ha fatto intender che venissero con minor numero potesseno. *Item*, che questa mattina si ha sentito tirar molti colpi de ar tellaria verso Pavia.

Sumario di lettere dil eonte Zuan Franceseo della Somaglia de 3 de l'instante, in San Columbano, drizate alla sua consorte.

Che la tardeza di bater Pavia è stata per li tempi cattivi, et per il longo viagio hanno facto. Che l'artellaria non si ha potuto condur più presto, et 95° che alli 4 doveano comenzar a batterla. Che 'l Re ha gran possanza con lui, et dentro non lì è salvo lanzchenech malissimo in ordine, amalati, poco da viver, senza munizion, senza danari, et che sono 3 mesi che non hanno tocato danari. Et che erano iti in Pavia non per andarli. Et che in Franza non dubitano di guerra, che savio sarà il primo ad intendersi con il Re, et haver facto far lui crida di commission dil Re, signata de man de Sua Maestà, che non siano molestati li subditi et paesi di la Sanctità dil Papa et di la Illustrissima Signoria di Venetia sotto pena de la vita, dicendo haver bona mente verso la Illustrissima Signoria.

Numero di le gente di lo exercito francese per ditte lettere :

Lanze numero 2400. Arcieri numero 5750. Fanti numero 25150. Venturieri numero 4000.

Da Crema, dil podestà et eapitanio Moro, di 5 hore 4 di note. Per uno esplorator venuto dal campo francese, dice, che'l campo è atorno Pavia in bel ordine, et che nelle fosse erano da una banda italiani et il signor Federico da Bozolo faceva scarpellar li muri, et che li haveano tolto le difese et li piantavano l'artellaria grossa et l'haveano comenzata a batter; et tutto hozi si ha sentito tirar a quella volta, et da tre bande la battevano, et li haveano ordinato tre battaglie et li homini d'arme a piedi, de modo che omnino il Christianissimo havea deliberato presto haverla. Et Sua Maestà era con il re di Navara e il re di Scozia nella Certosa, et avea la guardia de li lanzinech solamente. Et che lui ha veduto da una banda 15 pezi de artellaria grossissima. Et che questa settimana l'havia dato danari a tutte le fantarie, et facta dicta impresa hanno deliberato, per quanto ha inteso, andar a Pizigaton et Cremona per far abandonar Lodi, dicendo non voler venir verso Geradada per non tocar il teritorio della Signoria Illustrissima et farli danno, per esser il Cristianissimo buon amico suo. Et questo ha sentito da alcuni capi, per esser persona di guerra ben conosciuto da gli homini dil campo italiani. Et dice lui Mercore haver sentito far grida in campo, che alcuno non molesti li subditi di venitiani, sotto pena di la vita. Et che nel suo ritorno, 3 miglia lontan di Lodi ha veduto alcuni francesi che haveano preso alcune some de victualia che andava a Lodi, et quelli finse che erano subditi di la Signoria et subito li lassorono.

Da Crema, di sier Zuan Moro podestà et 96 eapitanio, di 5 hore 20. Manda uno sumario di lettere dil conte Zuan Francesco della Somaglia scritte a sua moglier, che è de qui, et hozi si ha sentito tirar de grande artellaria verso Pavia, et poi sono cessate.

#### El Re nostro signore

| La caxa del Re et tutti li p | en  | sioi  | nari | i. |          |     |
|------------------------------|-----|-------|------|----|----------|-----|
| Li gentilomini di la guardi  | a d | lil F | ₹e   |    | Numero   | 200 |
| Li arcieri della guardia .   |     |       |      |    | <b>»</b> | 400 |
| Svizari della guardia .      | ,   |       |      |    | ))       | 100 |

### Li eapetanci di gente d'arme

| _                            |         |          |
|------------------------------|---------|----------|
| Il duca di Lanson            | . lanze | 100 ) 00 |
| Monsignor di San Polo        | . »     | 80 \ 3 8 |
| Monsignor duca de Longavilla | . »     | 60 \ 3 9 |
| Duca de Albania              | . »     | 100      |
| Marchexe di Saluzo           | . »     | 100      |
| Monsignor de la Tramoglia .  | . »     | 100      |
| Monsignor l'Armiraglio       | . »     | 100      |
| Monsignor La Pelisa          | . »     | 100      |
| Monsignor Memoransi          | . >     | 100      |
| Monsignor Gran Maestro       | . »     | 100      |
| Li seozesi                   | . »     | 100      |
| Monsignor Vidamo fradello d  | i.      |          |
| Lorena                       | . ))    | 50       |
| Monsignor Chiaramonte        | . »     | 50       |
| Monsignor Megiera            | . »     | 50       |
| Monsignor Santa Mema         | . »     | 50       |
| Monsignor Florangia          | . »     | 50       |
| Monsignor Tornono            | . »     | 50       |
| Monsignor Rhoscaphol         | . »     | 50       |
| Monsignor Giuli              | . »     | 50       |
| Monsignor Alegra             | . »     | 50       |
| Monsignor Barbigna           | . »     | 40       |

|     | MDX                                                          | XIV. N      | oyembre.                                                       | 162         |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|     | 101                                                          |             |                                                                | 400         |
|     | Monsignor maestro di l'artillaria lanze 50                   |             | Conte Cesaro Scotto Numero                                     | 300         |
|     | Monsignor Beomonte » 30                                      |             | Picro Botigella »  Joan Jacomo c fratello della Roca           | 000         |
|     | Mousignor di la Valle » 30                                   |             | di Alexandria »                                                | 300         |
|     | Monsignor Bussi » 30                                         |             | El Guasco de Alexandria »                                      | 300         |
|     |                                                              |             | Leonardo Rencello »                                            | 400         |
|     | Lanze italiane                                               |             |                                                                | 150         |
|     |                                                              |             | Nonsello da Milano »  El marchese da Godiaso »                 | 200         |
|     | Il signor Teodoro Triulzio lanze                             | 100         |                                                                | 200         |
|     | Il signor Federico da Bozolo · · · "                         | 50          | Hannibal Camplie »  Antonio da Salerno neapolitano »           | 200         |
|     | Il gran scudier signor Galeazo di San Sc-                    |             | El capitanio Greco A'lorno »                                   | 500         |
|     | verin , , , ,                                                | 100         | El signor Alfonso da Lagaino napo-                             |             |
|     | Il signor Bernabò Visconte »                                 | 50          | litano »                                                       | 500         |
|     | Il conte Hironimo Triulzio ct marchese                       |             | Li capi sottoposti al conte de la So-                          |             |
|     | di Vegevene · · · · · · »                                    | 50          | maglia »                                                       | 500         |
| OR* | Il conte Hugo di Pepoli »                                    | 50          | magna                                                          |             |
| 90  | Il conte di Belzoioso et Joanne Hironimo                     |             | Artellarie                                                     |             |
|     | Castione »                                                   | 50          | Artemarie                                                      |             |
| •   | Il signor Renaldo Triulcio »                                 | 30          | Artellarie venute di Franza canoni . Numero                    | 24          |
|     | Il conte Zuan Francesco da la Sumagia.                       | 30          |                                                                | , , , ,     |
|     |                                                              |             | Pezi numero 12 bastardo per la                                 | 12          |
|     | Cavalli ligieri, ultra li arzieri                            |             | guardia dii 110                                                | 14          |
|     |                                                              | 20          | Artenarie da campo pezi                                        | • •         |
|     | Il signor Pirro da Gonzaga cavalli                           | 200         | Guadagnadi novamente sopra la                                  |             |
|     | Piero Birago »                                               | 100         | riva di Ticino, canoni dopli 4,                                |             |
|     | Hemilio Forlano »                                            | 100         | canoni numero 2, pezi diversi nu-                              | 14          |
|     | Simon Roman »                                                | 100         | I Mero                                                         | 1 4         |
|     | Uno francese capitanio de cavalli ilaliani »                 | 150         | Et uno mezo canon guadagnado a<br>Pavia, et proveri francesi » | 2000        |
|     | Demetrio albanese et diversi capi alba-                      | <b>7</b> 00 | Pavia, et proveri francesi.                                    | 7000        |
|     | nesi, in tutto »                                             | 700         | Per uno altro nuntio hora venuto da Lod                        | i. dice. 97 |
|     | /                                                            |             | che tutto ozi fin hora haver sentito l'artellari               | a verso     |
|     | Lansinech                                                    |             | Pavia, et che quelli di Lodi sono ussiti et han                | scara-      |
|     | ,                                                            | 0800        |                                                                | or Fe-      |
|     | Duca da Susurta (Suffolk?) Numero                            | 3300        | derico da Bozolo, et ne hanno presi sei. Et c                  | he dicti    |
|     | Monsignor Francesco fratello del                             | 2500        | de Lodi facevano aconzar il ponte che havean                   | o facto,    |
|     | duca di Lorena.                                              | 2000        | che per il crescimento che fece la Adda era                    | rollo;      |
|     | Il conte Gorbito                                             | 1200        | ct che il ponte cignavano sar quelli franccsi                  | di Cas-     |
|     | Brandech »                                                   | 1200        | sano nulla hanno più.                                          |             |
|     | ~ .                                                          |             | Da Bergamo, di 5. Da novo non lianno                           | nulla;      |
|     | Svizari                                                      |             | et non senteno che per francesi sia molestat                   | o alcun     |
|     | Numara                                                       | 9000        | di qua di Adda.                                                |             |
|     | Sotto a li loro capi di la liga Numero                       | 0000        | A dì 8. La matina venc per tempo la po                         | osta con    |
|     | Venturieri francesi sotto diversi ca-                        | 4000        | lettere di Brexa, nè li fu lettere di Crema. I                 | l suma-     |
|     | phanei                                                       | 2000        | nia dirà di soto                                               |             |
|     | Franchi arzieri »                                            | 2000        | Da Crema, di fo lettere, zonte e                               | ri sera     |
|     | Fanti italiani                                               |             | dil Canitanio general nostro, et in conso                      | nanna       |
|     | Fanti itatiani                                               |             | di Songin di sier Marco Antonio Veni                           | er ora-     |
|     | Todorico di                                                  |             | tor nastro Di coloqui et consulto fatto III.                   | , сон       |
|     | Italiani sotto il signor Federico di<br>Bozolo Numcro        | 2200        | d il Capitanio zeneral nostro, il signor Vice                  | re ci n     |
|     | Bozolo                                                       | 400         | duca di Milan, presente lui orator nostro ve                   | mer, si-    |
|     | Il Signor Marco Antonio Gusuno                               | 400         | come in dicte lettere si contien, Et l'opinio                  | n era di    |
|     | Conte Albrigo Belzoioso »  I Diarii di M. Sanuto. — Tom. XXX |             | 11                                                             |             |
|     | I Diarie de M. DANUTO. — 1011.                               |             |                                                                |             |

fornir Lodi di fanti 4000, et il resto di le zente unirse insieme con quelle de la Signoria nostra, et far uno ponte sopra Adda a Trezo, per dar favor a Pavia. A le qual rechieste, maxime dimandando se li desse 4000 fanti da metter in Lodi, e lanze . . . . di le nostre, il Capitanio zeneral disse ehe di questo non li poteva risponder, perchè, hessendo stà quella venuta di francesi cusì subita, l'exercito di la Signoria non era ancora in ordine, et tuttavia li fanti si pagava et zonzeva di man in mano, et cussi le zente d'arme; poi bisognava prima fosseno zonti li lanzinech che aspectano et poi si potria far qualche bona deliberatione, ma per adesso non era per oppinion sua di far altro che aspectar l'exito se Pavia se ticn overo non, et per iornata conseiar le cosc, tuttavia ponendo le zente ad ordine : et cussì esso Capitanio tornò a Crema e loro a Sonzin.

In questa matina mo' le lettere di Brexa di sier Piero da ca' da Pexaro procurator, provedador zeneral, di 6, hore 5 di notte, sicome vidi per lettere dil podestà Surian di quella instessa hora. Manda uno reporto di uno napolitano mandato per il preditto Provedador in campo francese, el qual riporta cusì, zoè:

A di 6 Novembrio, horc 3 di notte, domino Antonio da Napoli zentilomo nella compagnia dell'illustrissimo signor Camillo Ursino, mandato per lo signor Proveditor ad explorar il campo di francesi, 97 \* riporta che al primo fu in Milano, dove vide el signor Teodoro, che atendeva con gran numero de guastadori facendo far li repari et bastioni intorno la terra. Che alla guardia del castello ha visto nuove bandiere de fanti italiani. Che Mercore a di 2 si parti, et la sera gionse a la Certosa di Pavia, dove è il re Christianissimo in persona. Che la Zuobia a dì 3 si parti et andò al campo sotto Pavia, ove trovò le gente ordinate in tre poste: alle parte dil castello monsignor Palisa et signor Federico da Bozolo con fanti cerca 9000 la magior parte italiani et il resto francesi; a la banda del bastion fanti zerca 9000, de li qual 6000 lanzchenech, il resto francesi et italiani, dove se dicea che 'l re Cristianissimo haver deliberato star in persona; dalla parte del Ticino il marchese di Saluzo con altri 9000, de li quali 7500 svizari, il resto francesi. Et a cadauna di ditte parti era piantata de artellaria una bona banda, alquanto lontana, ma si preparavano per tirarsi più sotto la terra. Il qual di de Zoba verso la sera gionseno 3 canoni grossi, con li quali subito principiorno a battere da la parte verso il castello. Il di sequente, fo 4 dil mexe Venere, gionseno altri 6 pezi grossi over 7, quali subito furono similiter piantati, parte alla battaria dil castello, parte al bastion, et quel di feceno la battaria assai più gagliarda de la precedente. Quale tutte artellarie grosse sono de quelle condute per il Rc, ma per le strade sinistre non havea potuto arivar avanti; che se diceva che Madama madre del Re mandava al Re artellarie et munizion. Che Zobia quelli dentro Pavia respondeano assai gagliardamente con l'artellaria; ma che poi il Venere tiravano molto lentamente, perilchè si iudicava dovesseno attender a far la reparation de dentro. Che a cadauna de le battarie era ordinato dovesseno star 300 lanze et il resto fin al numero de le 2200 star in battaglia con le lanze sopradicte per soccorrer dove fosse bisogno al tempo de la battaria, la qual dice era stata ordinata per Luni o Marti: che obtenendo la impresa de Pavia, come teneano per certo, la Maestà del Re havea dato la impresa de Napoli al signor duca di Albania, ct Sua Maestà des. 98 signava venir a Lodi et Cremona, et poi invernar le gente suc nel mantoano. Che l' havea inteso come dicta Maestà havea apostato ancor bandiere 30 sguizari per potersene servir bisognando, quali tutti stanno ad ordine et requisition di Sua Maestà. Dice che, circa l'exito de dicta impresa de Pavia, lui crede che 'l Re la obtenirà, perchè ha veduto una grandissima disposition in tutte le gente, le quale, videlicet le fantarie svizere et lanzchinech, hanno due page da Sua Maestà, habutc eri, furono octo giorni. Et che heri et l'altro doveano finir di dar una paga a tutto il resto di le fantarie; subgiongendo, che talmente ha veduto allogiate le gente francese intorno Pavia, che da alcuna banda non li par che li possi intrar soccorso. Demum dice, che Venere a di 4, da poi mezzo di se parti per venir a ritrovar il clarissimo Proveditor, et che per strada ha veduto 4 bandiere di francesi et vastatori che veniano in Milano alla guarda dil castello apresso li altri, et che inanzi erano passati 250 cavalli lezieri che andavano a Cassano. Et ultra, refferisse haver inteso li in campo esser stà facto una crida per nome dil Cristianissimo, che alcuno delli sui non molesti li subditi della Santa Chiesa et della Illustrissima Signoria.

Vene in Collegio l'orator di Franza domino Ambroxio da Fiorenza, dicendo aver aviso il re Cristianissimo batteva Pavia et l'aria certo, et è bon amico di questo Stado.

Di Caodistria, di sier Zuan Minoto podestà et capitanio di . . . . . . Come, hessendo andà in Golfo una marciliana per cargar formenti et altre

8

robe, par si habbi scontrato in una galeota et 13 fuste di turchi, et quella hanno tolta et menato con loro, ut in litteris.

Noto. Il loto fu dato, per Collegio, a dì . . . . di questo a Hironimo da la Torre dicto Bambarara, qual dovea dar li piezi, si ubligò di dar in termine di zorni do, et non li havendo potuto dar per aver fallito altre volte, aucora che 'l sia sta primo inventor di loti, però il mercà non ha hauto luogo, et il Collegio lo darà a Lodovico di Oratio, bolognese, sanser di cambii, qual vol farlo, come dirò di sotto.

In questa mattina in Quarantia criminal, havendo heri pendesto il procieder contra Zorzi di Valmaran visentin incolpado di le feride dade a Iseppo Losco, hozi etiam parlato per lui, e parlò l'Avogador. Andò la parte: 15 di procieder, . . . . di no, et 13 non sincere. Et fu preso e condannà come l'altro, confinà per anni 5 a Zara et pagi ducati 100 a li Avogadori. Diman sì expedirà li altri.

In questa notte acadete, che do ciprioti a Santa Maria Zubenigo mercadanti venuti de quì a Santa Maria Zubenigo, uno stava apresso ca' Corner, il qual era tutto da ca' Corner et stato in caxa sua alcuni zorni, invidò uno altro suo carissimo compagno mercadante ciprioto a zena e dormir con lui, come era solito far più volte. Il qual venuto, cenono et se imbriacorono, et quel stava lì in caxa, andati tutti do in leto, dete di uno cortello al compagno et l'amazò, et aziò el morisse presto, li stronse il collo, poi li ficò peze in bocca, e a la fin cusì in camisa li ligò le man con una corda ai piè e lo butò lì in rio ligà al palo e tolse suso e andò via. La mattina fo trovà il corpo et portà a San Marco, et Io lo vidi; et per li Avogadori fo fato processo per bandirlo, etc.

Da poi disnar fo Pregadi per sier Filippo Trun sinico di Levaute, per compir di expedir sier Bortolomio da Mosto olim capitanio a Famagosta. Et compite di parlar il suo avocato domino Piero di Oxonica dotor, et parlò sopra il resto di le opposition fate per il Sinico, qual fono numero 6, non di molta importantia, et iustificò assà ben. Hor com-

pito, volendo *iterum* parlar il Sinico, fo rimesso a a uno altro Conscio, et rimase voler esso Sinico parlar a mezaruole; sichè il primo Conseio si expedirà.

166

Noto. In questa mattina in Collegio fo dato il loto di do officii di Signori di notte per ducati 8 milia, et tre banche di la Becaria per ducati 750 l'una, che monta ducati 2250 a Lodovico di Oratio bolognese sanser, qual oferisse dar a la Signoria ducati . . . . . . . fra do zorni ducati . . . . . . , fra dodici di ducati 1000 et per tutto il mexe 4000, il resto a beneplacito fin 15 Dicembrio, et dar piezaria per ducati 30 milia a li Provedadori di Comun. Fo ballotà, intervenendo li Cai di X. 22. 1.

A dì 9. La matina per tempo, reduto il Collegio, 99 non volse niun intrasse per esser venute lettere di le poste che importavano, di Spagna et di Viena; il sumario dirò di sotto.

Veneno in Collegio li oratori cesareo et di Milan, solicitando il far unir le zente nostre che semo ubligati per i capitoli dar, et questo a defension dil Stado di Milan. Et disse cerca i consulti et coloqui fatti dil Vicerè et duca di Milan con il nostro Capitanio zeneral, et altre parole, et steteno longamente in Collegio. Il Doxe li disse in consonantia di quello li rispose il nostro Capitanio zeneral, et eramo presti far il tutto.

Di Bergamo di sier Tomà Moro capitanio, dì 6, hore 1. Come, per uno di soi venuto in quella hora li è stà riportato, come par che heri in Milano francesi feno svudar il borgo di porta Romana penzendo tutti li habitanti in la terra, per il che si crede che li sii per venire qualche cavalcata de lì. Dice ancora, che 'l vete che se ruinava li bastioni che sono atorno la terra di Milano; et zerca Pavia dice che ancora la batevano, et revera heri fino lì in Bergamo se udite trazer de molti colpi, et hozi pare siano alquanto lentati di trazer. Item serive, a Cassan pur si atrova quel capitanio francese con cavalli 400, et le barche chc fono condute per preparamenti del ponte ancor si atrovano aligate alla riva. Scrive, è fuora do soi a le parte di Pavia. Dil riporto quando venirano aviserà. Hozi è venuto li in Bergamo Macon con una bella compagnia; diman intrarà Matio Roncon, sì chè lì sarà 4 compagnic di fanti 1000, de modo che si potrà star alquanto più securi di quello crano prima.

Da Crema di 6, hore 4. Manda una deposition, zoc el fra' da Bressa, mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese. El qual dice esser partito eri matina, et atrovarsi atorno Pavia e

parte de dicto exercito esser di là da Ticino al guberno de monsignor de la Palissa, et pono esser da persone 20 milia fra a piedi et a cavallo, et dicono che questi volevano tuor Tecin del suo glebo et voltarlo in una certa roza, et haveano già comenzato a lavorar et tagliar una riva del terren. Dice che da la banda del castello sono le fantarie italiane sotto il guberno dil signor Federico da Bozolo, et haveano 99 \* piantà, Vencre, fo a di 4 di note, pezi 6 de artigliaria grossa, aspectandone de l'altra che doveva per ora gionger, dicendo che per fin al suo partir haveano tirato alla terra de l'artigliaria. Ben quelli dentro lianno tirato de fuori, et tamen li haveano tolte le difese. Dicc etiam, che dicevano in campo che le fantarie haveano fatto la mostra Zobia, a di 3 passata, dicendo volerli dar danari. Et dice che uno nominato el Lanza, che cra banderaro dil capitanio Borgese et adesso di la compagnia dil signor Federico di Bozolo, gli ha ditto che ne l'exercito francese erano 27 milia fanti pagati et lanze 2200, de le quale ne sono 700 italiane, et che oltra la persona dil re Cristianissimo gli era il re di Scozia et il re di Navara, et che aspectavano 60 boche de artigliaria grossa, et gionta la volevano piantar da tre bande et batterla, et che non aspectano altro. Et che partendose esso referente dal campo, incontrò il re Christianissimo che veniva da la Certosa ad alogiar a Santa Sophia, che è manco de uno miglio sotto Pavia, et dice aver inteso che, sugato Ticino, voleno far una fassinata et batter la terra da quella banda et darle lo assalto, et fatta la impresa de Pavia volcano andar a Lodi ad far quella impresa, per quanto li ha dicto ditto banderaro. Item, dice esso referente, che Zuoba da sera, fo a di 3, c Venere matina a di 4 ha sentito in campo francese far cride da parte dil re Cristianissimo, che alcuno non vada a danni de li subditi de Milano, nè della Sanctità del Pontefice, nè della Illustrissima Signoria di Venetia sotto pena della vita, et dice nel ritorno suo esser venuto dal Marignan dove sono 200 stradioti.

Di Brexa, dil proveditor Pexaro, di 7, hore 3 di notte. Come hozi hanno auto uno novo aviso da uno gentilomo nostro subdito, venuto dil campo francesc, parti Zobia a di 4. Refferisse, quasi in conformità di quanto ha scritto: dice costui di più le lanze francese esser 2250, et la corte di gentilomeni fin 250, che sono in tutto lanze 2500, fanti in tutto 34 milia, et che haveano già batuto et tolte le defese alla rocheta de Pavia, e che la speravano haver prestissimo. Che 'l Re era li sano et alegrissimo, et non si molestavano subditi ne di Lodi, ne Milano;

che Milano parea come morto, senza mercadanti, nè erano aperte le botege. Sublatus est a filia Syon omnis decor eius. Che 'l signor Federico era capo di colonnello di 3000 e che 'l non havea voluto esser capitanio zeneral di la fantaria, perchè lo hariano facto.

Di Spagna, di sier Gasparo Contarini ora- 100 tor nostro, date a Vaiadolit a dì 5 Octubrio. Come era aviso de lì, che l'exercito cesareo prosperava a Marseia, et però la Cesarea Maestà havia fatto provision di ducati 100 milia per l'impresa, et mandava uno zentilomo spagnol con ducati 100 mila a Zenoa e il resto manderia subito. Item, mandava 5000 fanti..... Scrive, la Cosarea Maestà havia la febbre quartana, et era andato a Torre di Siglies per esser con li oratori del re di Portogallo per le noze di la sorella in quel serenissimo Re, et far la cerimonia de le sponsalicie. Scrive aver parlato zerca le diferencie di capitoli, et che 'l signor Principe non vol observar quelli, *unde* Soa Maestà disse che 'l voleva fusseno observati et si mandasse la instrution de lì. Et sopra questo scrive coloquii li ha ditto il Gran canzelier, e parlando col Re overo Imperator, li disse: di quel negotio parlarete col Gran canzelier.

Di Viena, di sier Carlo Contarini orator nostro, di 24, et ultimo Octubrio. Come a di 24 il conte di Virtimberg (?) videlicet domino Gabriel Salamanca, era stato da lui Orator per nome di la excellentia dil Principe a dirli havia hauto lettere del Vicerè, qual li advisava il re di Franza veniva in Italia a tuor il Stado de Milan, però dovesse subito mandarli da 8 in 10 mila fanti in aiuto di l'impresa, et cussi era stà ordinato de farli. Pertanto, la serenità del Principe pregava esso Orator scrivesse a la Signoria non dovesse mancar di far quanto è ubligata per li capitoli ad defension di quel Stado, perchè cussì il Vicerè li havia scritto al prefato Principe rechiedesse la Signoria, dicendo che per giornata di ogni occorentia adviseria, etc.

Et nota. Ditto Orator nostro li a Vienna non va mai a corte sil non è chiamato, perchè cussì li fo comesso non dovesse andar; il qual Principe atende a darsi piacer. Et di cosa che 'l ditto Orator nostro li ha richiesto, ch'è la execution di capitoli di Vormazia, di niuna mai ha potuto obtenir, dicendo che è bon che'l cardinal Campeze legato, ch'è li, sia quello che decida le differentic preditte; sichè il star lì del prefato Orator nostro è tempo e spesa butà via, come per più lettere ha scritto a la Signoria nostra.

Da poi disnar, fo Pregadi per lezer lettere, et lette, cf queste di più:

Da Pisa, di sier Andrea Navaier orator, di 24 Octubrio. Come li era nave per passar in Spagna di botte . . . . , ma dimandava ducati 800; poi il passar non era seguro, per esser questa armada francese fuora. Poi etiam haveano nova che 14 fuste di mori erano sora Piombino; sichè non sa quello el dieba far, pur che . . . . . . .

Da Parma, di sier Lorenzo di Prioli orator destinato etiam lui a la Cesarea Maestà,  $di\ldots$  Come, per la grazia de Dio si era varito dil mal, et però, volendo la Signoria, anderia a la legatione et a Pisa a trovar il suo collega sier Andrea Navaier, et expecta quanto li sarà ordinato et

exeguirà.

Fo leto lettere di sier Marco Antonio Venier dotor, orator nostro. Qual scrive i coloquii habuti dil reverendo episcopo di Verona datario, nontio, col signor Vicerè et il ducha de Milano; el qual zonse li a Sonzino a di 6 da sera, et expose la bona voluntà del Pontefice di far paxe tra cristiani, al qual effecto era stà mandato, et voleva andar etiam dalla Cristianissima Maesta in campo . . .

Fu posto, per li Savii ai ordini, atento sier Alvise da Canal capitanio dil Golfo sia stà assà tempo fuora, pertanto sii electo uno capitanio in suo loco nel nostro Mazor Consejo, qual debbi partir quando parerà a questo Consejo. La qual parte ave: 161, 3.

Fu posto per tutto il Collegio, hessendo stà il morbo l'anno passà al Zante, et havendo Piero Gurguri il dazio di la decima di formenti et orzi di quella ixola, et havendo perso assà, però sia preso che 'l ditto debito debbi pagarlo in anni 10, videlicet cinque vacui et li altri cinque a pagar per rata dando piezarie, sicome si ha oferto dar in la soa suplication. Fu presa 139, 3, 10.

Fu posto, per i Consieri, Cai di XL e Savii, havendosi a far il capitolo di frati Predicatori di observantia, domino . . . . a San Dominico in questa cità, per tanto li sia dato per elemosina anfore 50 di vin, videlicet quelle che per l'incanto la Signoria se resalva in se, ut in parte. Ave: 109, 60, 9. E perchè la vol i tre quarti de le ballote non su presa, nè su più mandada.

101 Sumario di una lettera di sier Zuan Moro podestà et capitanio di Crema, data a dì 7, hore 5 di notte, zoè Novembrio.

Come, per lettere di domino Raphael da Palazolo, che si atrova in Lodi all'illustrissimo signor

Duca, è avisato, che per uno hozi venuto da Pavia è stà referito, che francesi non haveva messo a la bataria salvo 4 canoni grossi, doi sopra al porto de Tecino a una porta murata dove li è uno mezo bastione, et doi altri sopra a la porta di Santa Maria in Pertica, et che non hanno facto cosa de momento. Vero è che zercano far due mine. Il Re è alogiato in Borgo Ratto, che è tra Ticino e lo Gravalone, et fa demonstratione voler omnimodo dar l'asalto a dicta terra. El signor Antonio da Leva ha mandato a dir non ha dubbio alcuno di quella terra per 15 giorni, perchè è ben provisto del tutto, facendo li fanti el debito suo. Quelli di Alexandria hanno facto un grosso bottino de robe che andavano al campo de' francesi, de mercadantia et de buoni presoni.

Vene sul tardi una postà con le infrascripte let- 1021) tere:

Di Bergamo, di sier Lorenzo Venier dotor, podestà, et sier Tomà Moro capitanio, di 7, hore 2 di notte. Come eri sera avisono, che in Milano se spianavano li bastioni et repari che erano atorno alla cità e non si sapeva la causa. Hora hanno inteso che fanno tal spianada per volersi restrenzere in la città, et in quella far altri repari. Et se dice ancora che francesi hanno facto deponer le arme al popolo milanese. Item, avisano che eri gionse a Cassano una bandiera de fanti francesi per star de compagnia con quelli pochi cavalli vi sono, et tutti sono retirati nel castello di Cassano. Di Pavia in questa hora hanno inteso da uno Ioro messo, qual haveano a la volta di Cassano, che l'ha auto per certo di più numero di persone che l'artellaria di francesi è stata levata da la bataria, et che lo exercito francese se è retirato, et ha abbandonato Pavia, et che 'l Cristianissimo re si è partito da Binasco e andato verso a Tisino per andar a Vegevene; le qual nove non le credeno, pur quello hanno avisano, et avisa questo a Brexa al Provedador zeneral Pexaro.

Di Crema, di 7, hore 5. Manda uno reporto di uno suo, qual dice: Battista da Bressa mandato per il Podestà di Crema al campo francese, parti Sabato a di 5 da poi disnar, refferisse che l'exercito francese si atrova sotto Pavia, et che 'l ditto zorno l'andò sotto in grande ordinanza con le gente d'arme fino a le mure, dove vene la persona dil Re, et le gente italiane erano dalla banda de la Certosa, dove era la persona del Re, et francopini con altre fantarie erano da la banda del Ticino. Et che erano

<sup>(1)</sup> La carta 101 \* è bianca.

fino 24 pezi di artellaria condutti, grossa, la qual piantavano da due bande, et ne aspectavano altri 12 pezi. Et subito piantada, el signor Federico disse voler far la battaria quel di, et che li bombardieri li voleano dar la battaglia heri, che fu Domenica, a hora de disnar de subito lo assalto, dicendo esso referente haver visto gran numero di scale. Et dice che hanno facto dui ponti, uno di sopra et l'altro di sotto Pavia, et uno altro su Lambro. Et che si dicea che 'l Re havea deliberato pigliar Pavia, se ben dovesse morir tutta la gente sua. Item, dice che, ritornando, ha visto a San Columban il conte Zuan Francesco dalla Somagia con lanze 60 et una gran banda de fantarie che vi giongeva, a li quali si diceva 102 \* che li volevano mandarli a l' Hospedaletto et Codogno per strenzer Lodi de victualie.

El Capitanio zeneral è ancora lì a Crema risferdito alquanto; tamen non ha mal di pericolo alcuno.

Di Brexa, dil provedador Pexaro, di 8, hore 20. Scrive di quanto fa cerca pagar le compagnie di fanti che continue zonzeno, nè manca altri a venir et zonzer che li fanti ordinati a far per il Capitanio zeneral; et altre occorentie.

A dì 10. La mattina per tempo fo lettere di Crema et di Brexa, con avisi che francesi haveano auto la rocheta di Pavia con occision di spagnoli, etiam di francesi, tra li qual è stà ferido di uno arcobuso monsignor di Longavilla zovene disposto di anni 16 e di gran fama, in li testicoli, et altri sicome difusamente dirò di soto.

Vene in Collegio l'orator di Franza, dicendo di la bona mente dil Cristianissimo re verso questo Stado, e come l'avia fatto far crida in campo niun fazi danno ai lochi del Pontefice e di la Signoria nostra, perchè el vol esser buon amico. Il Principe li rispose: « Soa Maestà fa ben, perchè non havemo guerra con Soa Maestà, *imo* l'havemo in grande observantia. »

Veneno poi li oratori cesarei et di Milano, et parlono zerca le nove si havia, et li fo comunicati li avisi, et loro solicitono la expedition di le zente per poter ussir in campagna, come è disposti li capitani loro, et presto sarano li lanzinech, quali doman dieno far la monstra et vegnirano di longo; in questo, interim non si resti di quanto vien richiesto al Proveditor nostro a Brexa e di canoni. Il Serenissimo li rispose di la bona meute di questo Stado, e

vosamo seguisse qualche acordo, desiderando la risposta haverà fatto il re Cristianissimo al reverendissimo Datario, qual è zonto in campo di Sua Maestà.

Di Roma, di l'Orator nostro Foscari, di 7. Come francesi haveano fatto festa do zorni per l'aquisto dil re Christianissimo di Milan, et dil zonzer di domino Clemente venuto in posta dal re Cristianissimo qual è homo di monsignor San Marzeo e orator dil Re preditto de li.

Da Crema, di 8, hore 20. Qual dice eusi: 103 Hora hora la moglie dil conte Zuan Francesco della Somaglia mi ha mandato a monstrar lettere del dito suo consorte de heri, facendomi intender non haver piacer de esser propalato. Advisa, che 'I precedente di haveano facto 4 battarie, et per quello da la banda de Ticino preso il ponte e per forza presa la rochetta et morti tutti gli spagnoli che vi erano dentro, dicendo che quando non se facesseno altro a Pavia, da quel canto non si possono più tenere. Et a dicta impresa esser stà ferido el duca de Longavilla giovenetto de anni 16 de uno arcobuso a la volta de li testicoli, et si dicea morirà, qual è gran persona di Franza et richissimo. Et il Re esser allogiato sopra li fossi di Pavia. Et dice tenire che fino al scriver suo l' harano habuta. Da Lodi, che heri furon presi alcuni sacomani; et il reverendo Datario nuntio dil Papa, che era de li, questa mattina si dovea partir et andar al re Cristianissimo. Et se ha ditto, che delle gente francese che sono a Cassano, heri passono di qua di Adda a la volta de Trevi et amazorono alcuni spagnoli. Scrive haver mandato exploratori per saper etc.

Di Brexa, dil proveditor Pexaro, di 8, hore ... Di quelli successi. Etiam fo letere di rectori, che scriveno scparati dal Proveditore, perchè cusì esso Proveditor vuol.

In questa matina, in Quarantia criminal, volendo expedir il terzo visentin, parlò per lui l'Oxonica avvocato, et sier Domenego Trivixan avogador, et pende il procieder, zoè contra Marco dal Gorgo.

Da poi disnar, fo Pregadi per il sinico Trun per expedir sier Bortolomio da Mosto, fo capitanio a Famagosta. Parloe esso Sinico; li rispose domino Francesco Filetto avocato, e ben et brieve. Et mandato il reo con li avocati fuora, posto il procieder contra dil ditto per il prefatto Sinico, andò la prima volta: 31 non sincere, 31 di procieder, 46 di no. La seconda volta: 22 non sincere, 36 di procieder, 50 di no. Non fu preso alcuna cosa; la pende in favor dil Mosto: a uno altro Conseio.

103

Di le poste vene lettere, hessendo Pregadi suso, qual è queste :

Di Crema, dil Podestà, di 8, hore 4 di note. Che per via di Lodi si ha, a dì 6 francesi deteno uno assalto a Pavia per la via di l' Arsenal, dove furono 103 ' rebatuti et morti da 100 francesi; monsignor di Longavilla esser testiculato da uno colpo de artellaria et morto insieme con tre altri capi francesi, di quali uno picardo et l'altro berton, homini grandi, et etiam morto uno capitanio di Berna capitanio de svizari, che perseveraveno in la battaria; et che haveano deliberato darli lo assalto general, come fu heri, dove volcano ponervi 600 homeni d'arme a piedi. Che la terra di Pavia si teniva valorosamente et con bon animo. Che in Milano hanno posto un taglion de ducati 150 milia, et preso alcuni mercadanti, per il che erano quelli di Milano in gran travaglio et fuzivano tutti di la terra; che interim francesi li faceano arcolta de arme, schioppi e altre artellarie. Che in Cassano erano intrati altri 600 fanti; in Melzo 400 cavalli.

Dil conte Paris Scoto, de dì 7, date in Buardo, directive al conte . . . suo fiolo. Come lì in Piasenza erano el capitanio Aldana, Spagato, Gato e Lodovico da Fermo et uno altro capitanio, tutti di la Chiesia, che havendo tractato doi volte entrar in Pavia ma non havendo potuto, erano ritornati et stavano li in piacentina. Che 'l forier del reverendissimo Salviati, gionto in Piasenza, havea facto intender che 'l prefato reverendissimo era per venir li; tamen non si credea. Scrive, che 'l re Christianissimo era atorno Pavia, la bravava, et havea iurato non si partir se prima non l'havea, quando ben dovesse morir. Che una compagnia de fanti 300 italiani erano ussiti da Pavia, che neanche più italiani non vi sono, et erano gionti al Cristianissimo re, dal quale erano stati acceptati con buon core. Che 'l Re minazava per uno araldo a Pavia foco et ferro; ma che'l capitanio Leva li ha risposto non temer sue forze. Che Alexandria è abandonata. Arona data a' Boromei, e tutta la strata romea è in mano de francesi. Che era stà facte proclame, ut supra, che nè le terre de la Chicsia, nè di la Signoria nostra fusseno molestate.

Da Brexa, di sier Piero da cha' da Pexaro procurator, provedador zeneral, di 9, hore 19. Et vidi in lettere dil Surian podestà questo aviso:

Di lettere di uno che ha riportato al signor Duca, date in Cremona a dì 7. Che francesi haveano dato l'assalto a Pavia, ut supra, et che erano

stà morti 100 francesi et il duca di Longavilla. Et che 'l dice che il Papa mostrasi neutral, ma secretamente manda danari a lo exercito cesareo. Che venitiani starano a veder il successo di Pavia, et si 'l re Cristianissimo la prenderà, sarano francesi, se non la prenderà, sarano imperiali. Che 'l Re avia 104 animo punir poi l'uno et l'altro. Questo sumario è: ma in la lettera è più parole. La qual il proveditor Pexaro ge l'hanno mandata a monstrar hessendo in chiesia, et però non l'ha potuta transcriver ad litteram. Item, scrive, el nostro Capitanio zeneral duca de Urbin è pur in Crema ancora un poco infermo, incordato dal cavalcar in pressa lì a Crema et con pioza, tamen tien ozi sarà lì a Brexa.

Item, scrive haver lettere, che 10 milia lanzchenech sono ad ordine per venir in soccorso di la liga: Et Venere, a di 11, il di di San Martin, 5060 dieno esser in Trento, et il resto ad Igna; passerano da Riva di Trento a Salò, et poi per il brexano, iusta il solito. La fama è siano 16 milia, ma non sono più di 10 milia. Da le parte di sopra, per lettere hora aute di Valcamonica, si ha che pur era qualche picolo sentor de svizari fin alora da circa 200 congregati, che expedivano el capitanio Tegen per andar verso Leco o verso Como. La qual lettera essi rectori l'hanno mandata al Provedador zeneral, però che loro non scriveno più nove publice, ma lassano il cargo di scriver al Proveditor prefatto le nove a la Signoria.

Dil ditto Podestà, date a dì 9, hore 22. Come scrisse la matina abondante quanto havia di novo. Li resta a dir, che per via di Piasenza di 7 si ha la confirmatione di la nova di questa nocte dil prender di la rochetta di Pavia et occider di spagnoli. Dio voglia che tandem non vengi la perdida di Pavia, et che noi siamo in qualche affanno, benche per tante vie vien verificato il bon animo dil re Cristianissimo verso la Signoria nostra.

A di 11, fo san Martin. La note piovete asai. La matina per tempo vene do man di lettere di le poste, di Crema, Bergamo et Brexa. In conclusion, di una bataglia data a dì 8 a Pavia da 4 bande per francesi, et quelli dentro haversi portà virilmente con occision di molti, maxime de italiani; et altre particularità, come dirò di soto.

Et hessendo stà ordinà per la Signoria Gran Consejo ozi, zonte le lettere avanti si sonasse, mandono a dir che non sonasseno Gran Consejo, per far ozi Pregadi, et cusì fu fatto. Et fo mandato uno secretario a dir a li oratori cesareo che stà a San Severo in ca' Zorzi, et quel di Milan che sta a santa

104\*

Justina in ca' Pasqualigo, queste bone nove aute, unde subito:

Veneno in Collegio li prefati oralori cesareo et di Milan.

Da Crema, fo lettere di 9, hore 22. Come, per aviso di monsignor Morone da Lodi se ha, che francesi heri deteno la bataglia ordinaria da 4 bande, quali furouo rebattuti senza fructo alcuno. Et manda la copia di la ditta lettera. Poi scrive: in questa hora 22 è venuto uno nostro cavallaro da Lodi, qual dice haver visto menare in Lodi molti presoni francesi et milanesi, che erano in Melzo, dicendo che monsignor marchese di Pescara con 2000 fanti e buon numero di cavalli era passato Ada e ito a Melzo, dove era il conte Hironimo Triulzio con 60 homeni d'arme et cavalli lizieri 300, et che li havean tutti svalisati et presi, et ferito il conte Hironimo. Item, scrive, come era stato li in Crema el sceretario dil Venier orator nostro apresso el signor duca de Milan ch'è a Sonzino, et ha parlato al signor Capitanio generale, et affirma la venuta de li lanzchnech.

Da Lodi, di 9. Questa notte ad hore 5 el signor marchese de Pescara ussite de Lodi con cento homini d'arme, cavalli lizieri 200 et fanti 2000, et andoe ad Melzo dove erano lì il conte Hironimo et Joanne Fermo Triulzio con le sue compagnie d' homini d'arme numero 70, alcuni cavalli lizieri et una bandiera di fanti. Et intrato in dieta terra, ha facto presoni essi Conte et Hironimo ferito sopra la testa, et de li homeni d'arme ne sono presi 40, et il resto con li cavalli legieri et fanti sono stà morti et svalisati senza danno alcuno de li nostri, quali questa scra sono ritornati in Lodi.

Di Sonzino, di 9, di . . . . Hozi sono nove de quì, che heri a hore 17 il re Christianissimo fece dar la battaglia a Pavia da 4 bande, qual durò fino a le 24, stando il Re armato con una maza in mano, dando ardire a suo soldati. Tandem quelli di la terra restorno superiori, morti gran numero di quelli di fora, e taliani per la magior parte. Questo adviso se ha per doe over tre vie. Lo illustrissimo signor Duca et tutti questi signori, videlicet Borbone et Vicerè, stano de bona voglia, perchè de li depende la summa di la guerra. Dominica fu morto sotto Pavia ad una bataria fata per francesi monsignor de Longavilla, giovane ardito et in gran favore dil Re et rico. El marchese de Pescara et il marchese del Guasto questa nocte sono ussiti de Lodi, et sono stati a far l'impresa di Melzo, dove ge era una bandiera de fanti et 50 lanze, l'hanno presa 105 con molti cavalli, inter caetera hanno preso il conte

Joan Fermo et il conte Joan Hironimo ambi Triulceschi. Il reverendo signor Datario doveva andar hoggi a parlamento con el Re, partito de quì già doi o tre giorni. Si aspecta 7000 fanti d'Alemagna et 13 milia da Zenoa e danaro in quantità.

Di Bergamo, di sier Tomà Moro capitanic, vidi letere di 9. Come il conte Hugo di Pepoli, che si atrova a Cassano governator, ha scritto a essi rectori per soc lettere, come havia auto ordine dal re Cristianissimo de non lassar far danno, nè molestia a li loci di la Santità dil Papa et di la Illustrissima Signoria di Venezia, e di ciò ne ha fatto far crida, qual mandano la copia. Scrive esser nova a hore 18, che le gente francese, erano sotto Pavia, erano ritrate, et che in Milano si facea preparamento di scale; ma che però non sono più gente di quelle che si atrovavano li a Milan a la guardia dil castello.

Da Sonzin, di sier Mareo Antonio Venier el dotor, orator nostro, date a di 9, hore 13. Manda una lettera scritta da Lodi per il magnifico domino Hironimo Moron, scritta quel zorno, drizata al signor Duca, la qual dice cusì: Questa notte è venuta una spia molto fidata; dice che essi inimici detero assalto a Pavia in quattro loci, zoe a canto el castello, verso porta Nova, alla porta de Santa Justina, a l'Arsenà, et dalla parte de Ticino, et che duroe il combattere da zerca hore 17 fin a le 24. Et che li nostri si difesero virilmente et rebaterono li inimici da tutti quattro li loci, et lui li vide ritornare a li alogiamenti et ne vide riportare molti morti et feriti, e che la compagnia de italiani inimici, quali si diceva che havevano fatto molto animosamente, haveva patito più de le altre.

Dil ditto Orator, di 9, hore 1 di notte. Da poi la nova de hoggi, lo illustrissimo signor Vicerè me ha mandato a dire per uno suo gentilomo haver nova, come el signor marchese da Pescara, heri sera a hore 5 ussite di Lodi con 100 homini d'arıne, 200 cavalli lizieri et 2000 spagnoli pedoni, et andete al loco de Melz, dove atrovò 400 cavalli de francesi et 200 pedoni et alla sproveduta li assaltorno, et loro gagliardamente si volevano diffender; ma per esser le mure del loco basse, spagnoli le scavalcorno et senza altre scale, et de sorte che li ha tutti svalisati et molti fati presoni, et el conte Hironimo Triulcio, che era uno de li capi, è rimasto presone del signor marchese del Guasto, et el conte Zuan Fermo Triulcio ancora lui è rimasto presone dil signor marchexe di Pescara: che è stato un bel bottino. Et tutto questo successo scrive averli mandato a dir al signor Duca el signor Vicerè, facen- 105° doli etiam intender haver hauto certa nova che confirma quella de hoggi de Pavia, ma che el Re è deliberato al tutto darli un altro assalto. Et spera che senza dubio se defenderano quelli sono dentro mantenendola gagliardemente, come hanno etiam fatto.

Da poi disnar fo Pregadi, et poi letto le lettere:

Fo terminato per la Signoria elezer de praesenti tre Proveditori sora i Banchi, iusta la parte presa nel Mazor Consejo, do de li qual intrano immediate in luogo di sier Luca Trun, intrò savio dil Conseio, et sier Gasparo Malipiero intrò Censor, et il terzo che haverà più balote di altri sia in loco di sier Vetor Michiel che compie, et siano electi, con pena, dil corpo di Pregadi. E tolto il scurtinio, fo ballotati numero 12, zoè questi:

# Electi 3 Proveditori sora i Banchi.

Sier Piero Malipiero fo al luogo di Procurator, qu. sier Michiel.

Sier Polo Nani fo al luogo di Procurator. qu. sier Jacomo.

Sier Andrea Badoer el cavalier, fo Cao dil Consejo di X.

† Sier Marco Loredan fo podestà a Brexa, qu. sier Domenego.

Sier Antonio Venier fo Consier, qu. sier Marin procurator.

† Sier Alvise Gradenigo fo Cao dil Consejo di X, qu. sier Domenego cavalier.

Sier Zacaria Foscolo fo provedador al sal, qu. sier Marco.

Sier Francesco da Leze fo podestà e capitano a Ruigo, qu. sier Alvise.

† Sier Francesco Valier fo Cao dil Consejo di X, qu. sier Hironimo.

Sier Lorenzo Miani fo al luogo di Procurator, qu. sier Jacomo.

Sier Tomà Contarini fo savio a terra ferma, qu. sier Michiel.

Sier Antonio Bembo fo Sao dil Consejo di X, qu. sier Hironimo.

Fu posto per il Screnissimo, Consieri, Cai di XL e Savii dil Consejo e terra ferma, atento sia solicità li XX et XV Savii sopra la reformation di la terra a expedir le tanse, et atento molti tansati voleno esser realditi con mandati de Consieri, pertanto sia preso che tutti li mandati fatti pei prefati Consieri

et per il Collegio siano taiadi et anulladi, sichè tutto ritorni in pristinum, ut in parte.

Et sier Zuan Contarini, qu. sier Alvise, qu. sier Bertuzi procurator, vien in Pregadi per danari, contradise, perchè lui havia ottenuto uno mandato di esser realdido. Et li rispose il Serenissimo, et fece azonzer a la parte, che de coetero non si possi più far tal mandati se non per balotation dil Collegio, e poi per parte posta in questo Consejo per li Consieri Cai di XL e Savii e presa per li do terzi dil Conseio congregado da numero 150 in suso. Andò la parte. Ave: 154, 24, 6.

E nota. Sier Zuan Francesco Loredan qu. sier Marco Antonio et i fioli di sier Zuan Alvise Venier hebeno mandati e fo realditi, e non altri.

Copia di una lettera data in Udene a dì 6 106 Novembrio 1524, scritta per uno, drizata a sier Piero Trivixan fo sier Polo. Narra l'intrada del Patriarca de lì.

Questa magnifica comunità, subito inteso el giorno determinato dil partir del reverendissimo Patriarca di Venetia, destinò 8 ambassatori, zoè 4 de li primi doctori et 4 de li primarii citadini, quali tutti vestiti di seta et veluto honoratissimamente et cum catene, acompagnati da cayalli 40, vel circa, andorno ad aspectarlo a Portogruar, et ivi el Venere da sera honorevolmente lo racolsero et gli fecero le belle parolc. El giorno medemo del Venere, el clarissimo Luocotenente domino Andrea Fuscolo, mandò el magnifico missier Nicolò suo figlio con comitiva de cavalli 25 vel zirca, tra i quali era anch'io, a quella volta, et el Sabato poi pranzo lo incontrassimo in campagna apresso Cordovato. Et fattogli la debita reverentia, venissemo tutti ad allogiare a Codroipo, ove la Domenica mattina in chiesa da poi la messa, cum audientia di 300 persone, cum benignissima et gratissima atentione, io Joanne Pe . . . . feci la mia oratione, et dal prefato reverendissimo, hebbi una risposta tanto facunda et cum tanta gratia, che s'io fusse tutto lingua non lo potrei narrare in mille anni. De poi fatta collatione se aviassemo a la cità de Udene, cum tanta pioggia, che parendo non se poter honorare tal intrata condegnamente, fu deliberato che per quella notte el reverendissimo allogiasse ad una villa contigua a la città miglia do, et expectasse che 'l tempo se tranquillasse. El Luni matina, col divino adiutorio serenatose el tempo, sua signoria reverendissima se aviò verso la città con seguito de forsi 300 cavalli

107

in habito di cardinal col capello verde, et el clarissimo Locotenente con altratanti all'incontro, et con fanti 800 de questi gioveni di la terra benissimo armati et dispositissimi di la persona, quali sopragionti a sua signoria, fecero un bellissimo battaglione in campagna con scaricare infiniti schioppi gridando: «Marco, Foscolo, Grimani», et cum circulo de li cavalli lizieri dil signor cavalier di la Volpe, che era cosa bellissima da veder. Et tandem gionto el clarissimo Locotenente, et facte le debite acoglienze, se aviorono a la cità, et avanti che intrassero, ivi era tutta la chieresia immediate fuora de la 106\* porta, ove per li excellentissimi cantori di Venetia fu cantata una bellissima laude. Et da poi entrati, posto el reverendissimo sotto el baldachino seu umbrella cum scaricare infinite boche de artigliaria et avanti et da poi intorno la città, se indrizò la processione verso la piaza, con tanto concorso de populo, che appena se poteva haver exito da passare, cum clamori, clangori, iubili et plausi senza fine. Gionti a la piaza, el castello scrocò più de 50 pezi de foco, che fu cosa molto bella et honorevele, oltra li fochi et facelle che furono fatte in Mercato novo. Et così fu acompagnata sua reverendissima signoria col signor Locotenente sempre dal lato, de fuor però del baldachino, cum 50 alabardieri a la staffa, et cum tutta la fameia avanti alla sua livrea, che erano oltra diece, che era cosa bellissima, insino al palazzo di sua reverendissima signoria, ove rimase el Clarissimo a disnare. El giorno seguente, che fu el Marti, a di primo se cantò la messa in Mercato novo cum tutte quelle solennità che se convengono ad uno Summo Pontefice, ove se trovorono persone 30 milia, o poco manco, et furono offerti zerca ducati 300, quali subito monsignor reverendissimo donò alla fabbrica della chiesia maggiore. Finita la messa, fu pubblicata la indulgentia plenaria in lingua italiana, tedesca, e schiavona, e fossemo tutti invidati a casa del reverendissimo a disnare, ove furono infinitissime persone et soniptuosissimo pasto, et poi successive se ha onorato sua signoria come meritano le rare parte et altissime sue condition; et gli sono state recitate cinque altre oratione in diversi tempi, a quale tutte ha fatto risposta de tanta facundia e tanto stringate, che tutti si stupite. Di la gratia, de li modi, di la doctrina, et divini gesti di questo dignissimo presule non scrivo; dil qual si po' expectar et sperar ogni grandezza, etc.

> Noto. Fu ad acompagnar sua signoria tre Procuratori, sier Marco da Molin, sier Francesco di Prioli, et sier Marco Grimani, et altri parenti soi

zentilomeni et donne et dil Molin e Grimani procuratori et altri, et suo fratello domino Zuan Grimani episcopo di Ceneda, i quali dapoi andono a Osopo dal magnifico missier Hironimo Savorgnau, dal quale honoratissimamente fono tractati et fattoli una caza bellissima.

### Copia di lettere di Crema. lecte ozi in Pregadi.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitano, di 8, hore 20. Come hozi ha hauto aviso, che alli sei del presente, francesi feceno 4 battarie a Pavia, et fra le altre ne fu fatto una al ponte di Ticino et preso el ponte et battuto la rochetta dil ponte, e conduto da quel canto li canoni sopra il ponte, fo battuto la rochetta dil ponte et porta di Pavia et fu presa ditta rocheta per forza, amazando tutti li spagnoli che vi erano. Vero è che a la ditta presa fu ferito el ducha di Lungavilla zovenetto, et se dice morirà per esser ferito di uno arcobuxo a la volta de li testicoli, qual è gran principe di Franza, richissimo, et di etade de anni 16 et non più. Et da li altri canti che sono tre, sono stà fatte gran battarie.

Dil ditto, di 8, hore 4 di notte. Come per le sue di hozi scrisse quanto acadeva. Da poi ha hauto nova di Lodi, come alli 6 francesi detero uno asalto a Pavia verso l'arsenal, et che furono rebattuti con occision de più de 100 persone. Et che voleano in ditte battarie con molti canoni, et haveano stabilito darli hozi lo assalto zeneral, unde interveneano da 600 homini d'arme smontati a piè. Et che quelli de la terra stavano cum buon animo. Et dice che certo monsignor di Longavila è stato morto, et uno grande homo di Bertagna et monsignor di Etegnino picardo et monsignor di Songerano, et il primo homo di Berna, che era Capitanio zeneral de svizeri se crede sia Merfode (?) Ispadi. Scrive haver da Milano, che francesi ricercavano 150 milia ducati da milanesi, et hanno preso alcuni mercadanti, et li altri se se sono fugite, et fano incolte de arme astate, selviopi et archibusi de milanesi, de sorte che 'l populo sta disperato et si absenta di la cità. In Cassano son gionti 600 fanti, et a Melzo 400 cavalli francesi. Et che li francesi che sono a Santo Agnolo hozi sono corsi verso Lodi, et hanno preso alcuni sacomani de quelli da Lodi, nel qual loco si atende a far bastioni 107° et repari et fano preparatione de far uno altro ponte sopra Adda, apresso quello che hanno fatto pur li a Lodi.

Dil ditto, di 9, hore 20. Manda la copia di una lettera che da Lodi li ha scritto il signor Hironimo Moron, qual dice cussì:

Molto magnifico signor honorando.

Heri, da po' scritte le mie, quali diedi al cavallaro di vostra signoria, vene una spia da Pavia, qual riportoe, come avanti heri, havendo inimici fatto battaria a Pavia, temptorno furtivamente uno assato legiero, et hessendo repulsi cum iactura de molti de li sui, non procedettero più avanti, molti ne furono morti. Questa notte è poi venuta un'altra spia fidatissima e vera, quale scio non mentirebbe, et dice che heri inimici, da poi fatta grossa battaria in fino alle 17 hore incominciorno lo assalto da quatro bande, zoè verso il castello, verso porta Nova, porta Santo Augustino, et ultra Ticino, et combattendo con grande vehementia durorno ditti assalti in fino alle 24 hore, e inimici con grandissima loro iactura furono rebattuti. Disse il messo haver visto lui portar adrieto molti corpi morti et molti feriti. Et quelli de dentro si portono valentissimamente. Ho voluto cum il debito mio dar aviso a vostra signoria, a la qual mi ricomando.

Lauda, die 9 Novembris 1524.

De Vostra Signoria observantissimo Hironimo Morone.

A tergo: Al molto magnifico signor Joan Moro rector di Crema, mio honorandissimo.

Dil ditto Podestà et capitanio di Crema, di 9, hore 23. Come da poi era ritornato uno suo nontio da Lodi cum lettere dil magnifico Morone, il quale nuncio dice, che'l se partite a hore 20, et nel suo partir have veduto che le gente che erano andate cum lo illustrissimo signor marchese da Pescara, menavano molti pregioni de la gente francese con la insegna del conte Hironimo Triulzio et cariazi, dicendo che hanno preso fino li cuogi. Questa è la copia di la lettera dil ditto Morone:

Molto magnifico signor honorandissimo.

Ancora che questa matina, per un'altra mia abbia scritto a vostra signoria de li successi di heri a Pavia, nondimeno essendo qua il suo cavallaro non mi ha parso lassarlo venir senza mie lettere in conformità. Quale adunque sapia, ho avuto per una 108 spia fidatissima venuta dal campo francese, come heri, da poi fatta la battaria a Pavia da 4 canti alle

17 hore gli dettero quattro assalti, zoè presso porta Justina, presso quella dell' arsenà, presso el castello, verso porta Nova, e dal canto de Ticino, quale duroe fino apresso alle 24 hore. Ditta spia referisse che francesi forono rebattuti da tutte 4 le bande, defendendosi li nostri dentro gaiardamente; et dice che vide molti morti et molti feriti, maxime de italiani inimici che si erano deportati più virilmente che li altri, quali furono portati da li sui adriedo. Di quello intenderò, più ultra ne darò aviso a vostra signoria, a la quale mi offero et aricomando.

Laude, dic 9 Novembris 1524.

Da poi scritta la lettera, et restato anche el cavallaro, è venuta la confirmatione de la rebattuta de francesi a Pavia, et se referisse esser stato anco maggiore et de più danno a francesi che non lo ho scritto prima, et che sono morti ne lo assalto molti gentilhomeni di quelli dil Re et gran numero de gente, benchè non sapia ancor la particularitade; ma come lo intenderò, ne darò aviso a Vostra Signoria. Il marchese da Pescara questa notte è andato a Melzo con 100 homini d'arme et 100 cavalli lizieri, et 2000 fanti spagnoli. Dentro li erano il conte Hironimo Triulzio et 60 homini d'arme et arzieri, zerca 300 cavalli; in effetto tutti sono stati presi, che niuno è possuto scampare da li nostri. Esso Conte è preso et ferito su la testa; già li nostri tornano in Lodi. A vostra signoria iterum mi aricomando.

Date ut supra.

Idem obsequentissimus
Moronus.

Fu posto, per i Consieri, Cai di XL, Savii dil 109¹) Consejo e terra ferma, confirmation di augumenti dati per sier Piero da Pexaro procurator, provedador zeneral in campo et altri in questa proxima guerra a capi di stratioti, *videlicet* Alexio Bua ducati 4, sichè habbi 14, Zorzi Grimano ducati 2, sichè habbi 6, Zuan Valienti ducati 3, sichè habbi 10, Dimitri Federici, havia di stipendio ducati 10, habbi di provvision ducati 6, Andrea Chelmi figliolo di Piero è a Sibinico per sier Hironimo da Canal provedador zeneral in Dalmatia fo cresudo ducati 2, sichè habbi 5, Mexa Gerbesi cavalier è a Trau ducati 4, sichè habbi 14. Tutti a page 8 a l'anno a la camera di Vicenza, et andando in Levante a page 4, a la camera di Candia. 164, 12, 6.

(1) La carta 108 \* è bianca.

Da poi cazadi li papalisti e seradi in chiesiola, fo letto le lettere di Roma di 7. Item, fo chiamà il Consejo di X eon la Zonta di Roma, dove steteno un poeo, et poi eon grandissima credenza fo letto

A dì 12. La mattina, tutta la notte piovete et etiam la matina et il zorno con grandissimo fango, et non vene in Collegio sier Domenego Trivixan el cavalier, procurator, savio dil Consejo, qual in questi zorni li era morta la moglie fo da cha' Mareello.

Di Brexa, fo lettere di sier Piero da cha' da Pexaro procurator, provedador zeneral, di 10, hore una di notte. Manda una relation habuta da uno suo explorator stato in Alemagna, qual è questa: Lorenzo di Trino, mandato per il elarissimo Provedador zeneral nelle parte di sopra nella Alemania, ritornato in questa hora 24, referisse esser gionto a Bolzan Marti, fo a di 8 di l'instante, et haver veduto tutta quella terra piena di gente dil contado de Tirol, eon bandiere e tamburi, et si dieeva esser summa di fanti 10 milia per venir in sucorso dil ducha de Milano. Et fra li altri capitanei che eondueeano dicte gente, diee haver inteso esser uno Daniel Grasso de Augusta, et uno nominato Isuei da Maran, ove se dicea che'l giorno de s. Martin li dovevano far la monstra et dar danari, et ehe a Trento era stà faeta una crida, che a dicti fanti se daria carantani 24 per uno, fino ai . . . . . per 109 \* subvention, dove poi li dariano la paga. È stà etiam proelamata ne li altri loei, et ehe ha inteso dir, che per andar per la più eurta verso Pavia, veniriano per Valeamoniea. Tamen dice esso referente, elle ritornando heri sera a einque hore di notte, l'ineontrò il conte Alexandro da Chiavena sopra il lago di Garda, qual diceva andava eon danari per far eaminar li dieti fanti, et s'informava del modo di farli venir per la via dil lago passando a Torbole, havendo lui intention de eondurli per quella via.

Di sier Antonio Surian dotor et cavalier, podestà di Brexa, vidi lettere di 10, hore 24. Come de li si dice ehe, etiam Marti, francesi esser stati ad uno altro arsalto a Pavia, tamen sono ritornati tutti in male, tamen eon verità non sanno altro. Pavia si tien, e iudiea eosì farà per lo advenir, et quando la liga sia de una bona intelligentia, francesi faranno poco frutto. Secondo il iuditio suo, il venir di lanzineeli è eosa manifestissimă, i qual gionti, se franccsi non haverano altra intelligentia et magior forzo, si potrano forsi pentir de troppo progresso faeto in Italia; ma per giornata meglio si chiariremo.

Fu terminato far hozi Pregadi, et aspectar lettere di Pavia, zoè di suecessi, per seriver a Roma, benchè si desidera haver lettere di Roma per intender quello dirà il Papa a le lettere li haveva scripto il reverendissimo Datario episcopo di Verona, qual è stato in coloquii col Vieerè zerca interponersi eol re Cristianissimo, aeciò non vadi più avanti. Etiam fo ordinato far Consejo di X eon la Zonta ordinaria, per tratar materia di danari.

In questa matina, in Quarantia Civil (sic), fo assolti li do visentini, videlicet il primo nominato Marco dal Gorgo: 15 non sineere, 13 di procieder, et 15 di no, e fu preso di no, et dil quarto nominato Vieenzo Dal Sal, fo 21 di no, sichè do è stà condanà e do asolti e il quinto nominato Alvise Dal Sal morite in preson, presentato, per queste feride fo date a Iseppo Loseo vicentin, etc.

Da poi disnar, adunea fo Pregadi. Et il Doxe, venuto suso, intrò con li Consieri in Collegio, e li Savii e il Consejo di X eon la Zonta ordinaria, et li Cai di XL sentono a la banca a lezer lettere. Et sul tardi, vene una posta, eon lettere di Crema, Bergamo, Brexa, Sonzin et Verona, qual leete nel Consejo di X fo mandate a lezer al Pregadi, e tutta via il Consejo di X stete dentro senza far nulla.

Di Bergamo, di rectori, di 10, hore 5. Come 110 a hore 23 li era-gionto uno di soi exploratori, mandati a Pavia, ehe ne riporta, eome esso gionse eon uno fante di monsignor di la Pelisa Domenega da sera in campo, qual ge disse ehe si era deliberato di dar lo arsalto a Pavia il giorno seguente, videlicet lo Luni a hore 20, et tamen non fo dato, perchè quel giorno fo gran caligo. Il Marti a di 8 mai cessò, ove poi a hore zerca 19 in 20, francesi, con homini d'arme 400 a piedi . et fanti a bandiere numero 10 fra italiani et francesi, spaligiati sempre da svizari, si penseno a le mura, dove era stà fatto la longa bataria et ruiná molto le mure feceno lo arsalto con molta furia. Nondimeno quelli dentro gagliardamente se difesero, demodoeliè ivi, ehe li erano eapi monsignor da la Palisa, monsignor d'Altavilla, missier Antonio Maria Belzoioso et altri eapi, fo morto ditto monsignor di Altavilla, ferito Antonio Maria di Belzoioso a morte et molti altri homini da eonto, ita ehe li fo forza a retirarse. Tamen, ehe da uno altro canto ove pur era stà fatto battaria, dice che una altra parte de francesi li detero uno arsalto, et ivi etiam ne fo morti assai più che allo pri-

mo, et tamen se retrasseno anche loro. Dice che poi Mercore a di 9 se partite di campo et vete che comenzorno a tirare do colpi e poi lassorno star; la causa non sà. Venendo poi verso Milan, dice che intese alcuni spagnoli erano stati a le man con cavalli zerca 400 di francesi a Melzo, et che spagnoli li haveano morti et presi pro maiori parte.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 10, hore 22. Manda uno reporto et una lettera, il qual reporto è questo: Biagio Daise, mandato per il podestà di Crema a la volta di Cassan, referisse che l' ha inteso che quelle gente francese che sono in Cassano heri matina comenzorno buttar un ponte sopra Adda et poi restorno di compirlo, ma passò pur di quà di Adda zerca 30 cavalli, quali a la volta de Rivolta Secca feceno botini de animali. Da poi passorno alcuni fanti a Pontirolo, et hanno bottinato animali et robe. Et che in Cassano è il conte Hugo di Pepoli, il capitanio Rossi di fantarie 300, cavalli zerca 100.

Rosseto cavallaro, parti da Lodi heri, hore 24, dice haver visto menar li cavalli in Lodi lizieri, a hore 24, che non passano cavalli 200, et portar in Lodi il conte Hironimo Triulzi su una calla (?) ferito in una man et nella testa et sopra de uno ochio de una pica. Et haver inteso dal trombeta dil prefato Conte, che in Melzo gli erano 20 arzieri et 40 homini de arme, li altri erano iti al monte di Brianza et in Milano, et haver veduto che spagnoli han condutto gran numero de animali et robe tolte a quelli di Melzo. Item, che si dice in Lodi che nell'assalto dato a Pavia francesì hanno perso gente assai, ct homeni da conto. Item, scrive esso Podestà, che in quel zorno il signor Vicerè era venuto di Sonzino li in Crema a visitation di lo illustre Capitanio zeneral nostro; el qual Capitanio è ancor in Crema alquanto indisposto. Il qual Vicerè è andato di longo a Lodi.

Per lettere dil conte Zuan Francesco da la Somaglia, scritte a la sua consorte ch' è lì in Crema, date a dì 9, in San Colombano.

Signora consorte carissima.

Heri il Re nostro signor presentete uno arsalto a Pavia, per veder come quelli dentro se portavano. Ha facto una grande battaria, spianata la fossa. Vero è che lì è la alteza di due o tre braza di terra, che tengo che li nostri non han potuto intrare dentro. Spianarano lo reparo et se li entrarà poi piano. In questa dimonstratione di assalto, è morto una insegna del signor Federico da piedi, una a cavallo de

francesi, et ferito un poco il signor Marco Antonio da Cusano in uno brazo, e morti zerca 25 fanti di nostri. Vi lo ho voluto advisare, perchè scio che li inimici dirano il contrario di questo.

El vostro consorte.

Di Crema, dil ditto Podestà et Capitanio, di 10, hore 3. Per uno venuto dil campo francese si ha, che Luni 7 fecero la battaria grande, et poi subito dettero lo assalto alla banda di Santa Sofia, et furono le fantarie francese quale entrorno su le mura et forno rebattute, de modo che si retirorno. Nel qual assalto fu morto il ducha di Longavilla da una spingarda alla volta de li testicoli, et pochissime fantarie. A dì 8, il Marti, tutto il giorno dettero lo assalto da due bande, battendola tuttavia alla banda di Santa Sofia; erano le fantarie italiane et spagnole, dove fu morto il banderaro del signor Federico di Bozzolo, et poca altra gente, ma assai feriti et la 111 maggior parte del zenochio in su, tra i quali fu el signor Marco Antonio Cusano; et che furno rebattuti da la banda de Santa Justina. Lo assalto fu pur de italiani, ne si aricorda il capo, quali entrorno nel bastion, ma con fochi artificiadi furon rebatuti con occision di zerca 200 persone et molti feriti; che tutto quel di fino sera fecero la bataria et che francesi hanno butato doi ponti sopra Ticino, uno di sopra, l'altro di sotto Pavia, et hanno tolto le aque del Ticino et voltata nel Gravalon, et tengono fino a mezo il ponte di Pavia et le due torre che sono sopra Ticino et sotto Pavia et che diceano in campo che toleano le acque del Ticino per dar lo assalto generale a Pavia da quella banda. Che 'l Re ha deliberato del tutto haverla o per amore o per forza o per assedio, perchè dentro non li sono victualie per li cavalli et non vi hanno modo de vivere. Che el Re è allogiato su le ripe de Ticino ad uno loco detto San Lanfranco, poco lontano da Pavia. Et dice haver inteso in campo da alcuni vivandieri di l'astesano, che in Aste erano fanti 10 milia et lanze 300, che veniano al campo. Et che li spagnoli, erano in Alexandria, erano ussiti per desasio dil viver et andavano per le ville vivando. Item, scrive esso Podesta e Capitanio, come il reverendissimo Datario era fin quell'hora ancora li in Crema et da mattina partiva per andar in campo a parlar al re Christianissimo, et il signor Vicerè era andato a Lodi ad alegrarsi col marchese di Pescara di la victoria l'ha hauta, etc.

Di Sonzino, dil Venier orator, di 10. Re-

plica la nova venuta al signor ducha de Milan di Pavia, et quelli dentro mantenersi virilmente. Item, il Vicerè partito per Lodi per alegrarsi col marchese di Pescara, et passerà per Crema per essere in colloquio col Zeneral nostro che è li alquanto referdito. Item, il Ducha richiede la Signoria di polvere et do canoni, etc.

Di Brexa, dil provedador zeneral Pexaro, di 11, hore 16. Di quelle occorentie et zerca le fantarie, tamen ancora le fantarie del Capitanio zeneral dovea far in Romagna, non è zonti.

Et lecte le ditte lettere in Pregadi, con una altra relation manda il provedador Pexaro di uno suo stato in campo a Pavia, et che 'l Re era in persona a la battaglia data, et più che atendevano a secar el Ticino ct che uno era venuto a dirli che il zorno sequente sarà compito l'opera; con altre particularità, ut in litteris.

Et vene zoso Pregadi a hore una di notte, e poi subito il Consejo di X, senza però far alcuna cossa. Et ozi vene in Pregadi et ussì di caxa sier Domenego Trivixan el cavalier procurator, savio dil Consejo, per esser al consulto quid agendum.

111 \* A dì 13 Domenega. La matina non fo altre lettere, si non di rectori di Verona, di 12, hore 16. Et scrive sier Polo Nani podestà, zerea li lanzinech che vengono et esser zonti vicino a Trento da numero 5000, ut in litteris. Item, scrive: che eri nè questa mattina è stà sentito bombardar. Non sa la causa: potria esser per li tempi cativi, overo volesseno prima secar el Ticino e de li poi darli la battaglia zeneral, overo praticasseno qualche accordo.

> Vene sul tardi in Collegio l'orator di Franza, dicendo che le zanze ditte di esser stà rebatuto il Christianissimo di Pavia non è tante cose, ma che è stà sicome si fa in le guerre, che havendo voluto parte di le zente dar qualche asalto, non l'hanno potuto haver, ma il Re è terminato di haverla. Et che Zenoa et Como, oltra prima Alexandria di la Paia, erano venute a l'obedientia dil re Christianissimo.

Noto. Eri fo lecto in Pregadi uno aviso hauto per la via di . . . . , come per lettere di Zenoa di . . . . . scrive esser l'armada di Franza molto più potente, et la cesarea ch'è li non esser bastante contra di quella; et che sono da 700 fanti a guardia di la piaza, e il signor Sigismondo dal Ficsco ne haveva fatto fanti 300 più presto per guardia di la sua caxa, che per defension di la terra; et altre particularità.

Da poi disnar fo Gran Conseglio, et fo fato 9 voxe.

Fu posto, per li Consieri e Cai di XL, la parte presa in Pregadi a di 8 di l'instante di far Capitanio al Golfo in luogo di sier Alvise da Canal, qual ha servito ben e fidelmente etc., et è stato il suo tempo, è bon compiacerlo possi venir a repatriar, per tanto sia electo nel Mazor Consejo capitanio al Golfo per scurtinio et 4 man d'eletion, con li modi et condition fo electo il ditto Canal, et sia tenuto partir et armar quando parerà al Consejo di Pregadi. Fo presa: 1200, 58, 6. Et fo stridà di farlo il primo Mazor Conseglio.

Fu posto, per li ditti, che li 10 Sopracomiti electi per questo Consejo, atento ne sia de altri fati per il Consejo di X che armerano avanti di loro, però sia preso che in questo interim che metteranno banco, li ditti 10 Sopracomiti possino csser electi dentro e di fuora, hessendoli reservà di andar poi Soracomiti a le volte li tocherano, ut in parte, et fo cazadi li so' parenti che fo quasi la mità dil Consejo, et balotata fu presa. Ave . . . tamen fo parte che chi diceva 10 parole era persa, videlicet è ben facto che potesseno esser eleti, ma andando in rezimento non se li dia riservar il loco di Soracomito, ma far in loco suo, acciò li Soracomiti siano qui e non fuora.

Fu fato in questo Consejo podestà e capitanio in 112 Caodistria sier Andrea Malipiero fo proveditor a le biave qu. sier Matio da Santo Apostolo, e fo suo piezo sier Camillo Avogaro di sier Matio dottor et cavalier brexan, qual non è zorni 4 che l' è tornà di Brexa, e questo Consejo l'è stà in election e li ha tocà la prima voxe ; sichè toca bene, ed è zovene di anni 25, et subito provato, andò 2 Consegii uno drio l'altro in eletion. È di statura grande, va vestio a la soldata con capa negra et bareta di scarlato grande, tamen non fa l'arte dil soldo, ma più presto atende a studiar.

Fo etiam fato Quaranta Civil vechio, in luogo di sier Anzolo Marzello che è intrato Zudexe di petizion; il qual sier Anzolo fo in elezion e tolse Quaranta in loco suo sier Antonio Marzello suo fiol, qual però havìa titolo di Cao di XL, et rimase; sichè il fiol successe al padre.

Vene al compir del Conseio lettere di le poste di Crema et di Brexa ; il sumario è questo quì sotto.

Da Crema, dil Moro podestà et capitanio, di 11, hore 22. Manda uno reporto di uno suo venuto dil campo francese: Zorzi da Crema mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo

francese, qual è sotto Pavia, dice, de lì esser partito Mercore matina a terza, fo a dì 9, et che Marti da hore 21 fino 22 francesi dettero lo assalto a Pavia da due bande a uno tratto, da la banda de Borgo San Piero, quale fu de italiani, et dall'altra banda verso Borgo Ratto, quale fu de francopini et italiani; ma quelli che dettero lo asalto verso Borgo San Piero, quali erano cum il signor Federico da Bozzolo in ordinanza cum le gente d'arme a piedi, vigorosamente introrno dentro la battaria et dentro il primo bastion, dove poi trovorono uno gran fosso pien di aqua et poi uno altro bastion, dove non poteno passare; il che fu refferito a la Maestà dil Re, il quale non volse si procedesse più oltra, dicendo che tolto che fusse l'acqua del Tesino, si batteria poi da quella banda; quale faceva facile. Et che per tuor ditta acqua li lavorava forsi 2000 guastadori. Et che nel ditto assalto, quelli de la terra se portorono vigorosamente adoperando due trombe di foco artificiado, quale fece danno a francesi, et dice che poteno morir de francesi da zerca 40, ma 112\* feriti assai; et che nel voltar fu morto dui homini d'arme et ferito uno capitanio di bandiera dil signor Federico. Altri homini da capo nel ditto assalto non ha inteso esser morti fino al suo partir, ma ben ferito uno altro capitanio del ditto signor Federico. Et dice che nello assalto de francopini non si diportorono cussi ben come fecero li italiani, ma del loro fatto non sa altramente dirne particularità. Dice che la Dominica avanti, da quelli de Pavia fu morto uno signor de Longavilla de uno archibuxo verso li testicoli, quale era molto existimato nel campo, et dolse molto la morte sua a tutti et maxime a la Maestà del Re, che grandemente l'amava. Et che esso referente ha visto passar de là da Tecino <mark>de</mark> l'artellaria grossa per batter da quella banda de Pavia, tolto che sia l'aqua. Et dice haver inteso nel campo da alcuni homini da ben sui amici, che l'è venuto una spia fuori de Pavia che dice dentro esserli grano et vino assai, ma hanno pochissima farina et che non hanno modo da masenar per esserli rotti li molini. Che quelli del campo hanno inteso che nel campo cesareo gli vien pressidio de lanzinech, et hanno fatto venir per obviarli buon numero de sguizari, de li quali Luni, over Marti ne gionse in Milano bandiere 4. Et che quelli di Pavia sono molto stretti, sì dil viver come del strame.

Dil ditto Podestà et capitanio di Crema, di 11, hore 5 di notte. Manda uno altro reporto, et per uno suo nuntio venuto hozi di Lodi, li è stà refferito che 'l conte Zuan Francesco da la Suma-

glia, qual era a San Columban, è levato de li cum le gente che l'haveva: alcuni dicono esser andato a Milano et alcuni al campo. Et etiam li ha ditto haver inteso che le gente che erano spinte ne li loci vicini a Milano, se sono retirati in Milano. Lo illustrissimo signor Vicerè ancor si atrova in Lodi, et liozi è stato a veder con lo illustrissimo marchese di Pescara le fortificatione fatte, et cum ogni diligentia di continuo lavorano. In Milano li francesi 113 fanno disfare li bastioni et ripari; et li è rinovato il morbo in alcune caxe. Questo è il riporto :

Maximilian dal Casaleto, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, refferisse de lì esser partito heri a vespero fo a di 10, et che Marti a di 8 zerca vespero, hessendo le zente francese in ordinanza cum le gente d'arme a piedi per dar lo assalto alla terra da due bande, da una verso Borgo Ratto, dove era la persona del re Christianissimo, et esso referente vi si trovò et li erano le zente italiane, dove che a hore zerca 20 tre bandiere di fanti, li capi de le quale erano domino Marco Antonio da Cussano et domino Messenin da Mantoa, quali se apresentorono al bastione et lo montorno, defendandolo però quelli di la terra, sopra il quale era uno lancinech che cum una spada da duo mano gagliardamente si adoperava, et in uno colpo troncò due de le ditte bandiere. Et allora de comandamento del Re se retirono, dicendo che in ditto assalto fu ferito il conte Marco Antonio da Cusano in uno brazo da uno schiopo, et furno morti da circa 30 compagni et molti feriti, et etiam morti alcuni homini d'arme et feriti de artellaria. Et da l'altra banda fu lo assalto de monsignor da la Palisa cum francopini, svizari et alcuni italiani, quali montati su la bataria, ve intrò dentro una bandiera rossa cum alcuni fanti de li quali non è ritornato alcun fora, et a li altri che erano sopra ditta battaria fu dato certo foco, per quelli de la terra, de modo che se retirorno. Et da questa banda ne morite da zerca 20, ultra quelli che non sono tornati fuora, et feriti molti, tra li quali ne sono de homini da ben, quali erano ne lo allogiamento dil prefato signor da la Palisa. Et dice che al suo partir poco mancava ad esser tratta l'aqua del Tesin del gebbo suo; et che se diceva che in Pavia gli era poca vituaria, sì per 113° li homini, come per li cavalli. Et che il Re era disposto di haverla. Et che eri avanti il suo partir dil campo sentite far cride che alcuno non andasse a danno de li subditi de la Chiesia et de la illustrissima Signoria de Venetia, sotto pena de la vita. Et

altro dice non saper. Dimandato, dice che dalla banda del Re puol esser fatto cerca 20 piedi de battaria oltra molti busi grandi, et dall'altra banda non gli è fatta tanta bataria, ma ben de li busi assai grandi.

## 114 (Stampa)

El se fa intender a tutti chi lezerà la presente scrittura, come la Illustrissima Signoria ha concesso a Lodovico de Oratio che faci un loto over ventura de ducati 22000 a lire 6, soldi 4 per ducato, che sarà de boletini numero undese milia, a ducati do per bolletin, nel modo come de sotto se dechiarirà, videlicet:

La Nodaria dell'officio di Signor de notte, che al presente vacano, con tutti salarii et utilità, che li suo precessori havevano. Il qual officio se metteno al loto per ducati 5000 in un bolletin.

Item, la Cogitaria del ditto officio di Signor de notte, che etiam al presente vaca, con tutti suoi salarii et utilità come haveano quelli che per avanti haveano ditto officio, per ducati 3000 in uno bolletin. Con questa condizion che quelli a cui tocarà per sorte ditti officii li possi exercitar in persona o far far ad altri, over vender in vita sua. Et morendo avanti el havesse galduto anni 15, se intenda che li suoi heredi el possi galder fino al suplemento de ditti anni 15.

Item, banche do de becharia de Rialto, segnade numero .... numero ...., per ducati 800 l' una in do boletini, zioè una per bolletin; le qual banche si affittano sempre per obbligation di becari ogni anno ducati 25 per una. Le qual banche a cui le tocarà siano sue in perpetuo, et de suoi heriedi, possando vender et alienar come cosa sua libera, che summa in tutto per ducati 9600. El resto serà de contadi fino alla summa de ducati 22 milia, divisi come qui sotto appar:

| Bollettino numero 1 dell'officio della<br>Nodaria di Signor de notte per . ducati              | 5000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bolletino numero 1 della Cogitaria di                                                          | 0000 |
| Signor de notte per »                                                                          | 3000 |
| Bollettino numero 1 de una banca de becaria numero per . »  Bolletino numero 1 de una banca de | 800  |
| bccaria numero per »                                                                           | 800  |
| Bollettini numero 1 de contadi de »                                                            | 1000 |
| Bollettini numero 1 de contadi de . »                                                          | 500  |
| Bollettini numero 1 de contadi de . »                                                          | 400  |

Bollettini numero 1 de contadi de

| • 1                                     |       |      |
|-----------------------------------------|-------|------|
| Bollettini numero 1 de contadi de . du  | ıcati | 200  |
| Bollettini numero 10 de contadi de du-  |       |      |
| cati 100 l' uno                         | "     | 1000 |
| Bollettini numero 10 de contadi de      |       |      |
| ducati 50 l' uno                        | •     | 500  |
| Bollettini numero 10 de contadi de      |       |      |
| ducati 40 l' uno                        | ))    | 400  |
| Bollettino numero 10 de contadi de      |       |      |
| ducati 30 l' uno                        | D     | 300  |
| Bollettino numero 10 de contadi de      |       |      |
| ducati 20 l'uno                         | ))    | 200  |
| Bollettini numero 10 de contadi de      |       |      |
|                                         | ))    | 150  |
| ducati 15 l' uno                        | "     | 100  |
| Bollettini numero 50 de contadi de      |       |      |
| ducati 10 l'uno                         | "     | 500  |
| Bollettini numero 50 de contadi de      |       |      |
| ducati 9 l'uno                          | D     | 450  |
| Bollettini numero 60 de contadi de      |       |      |
| ducati 8 l'uno                          | ))    | 480  |
| Bollettini numero 80 de contadi de      |       |      |
| ducati 7 l' uno                         | ))    | 560  |
|                                         | ,,    | 000  |
| Bollettini numero 400 de contadi de     |       | 0400 |
| ducati 6 l' uno                         | >     | 2400 |
| Bollettini numero 604 de contadi de     |       |      |
| ducati 5 l'uno                          | "     | 3020 |
| Bollettini numero 1 de contadi al       |       |      |
| primo che vegnirà fuora                 | ))    | 20   |
| Bollettini numero 1 de contadi all' ul- |       |      |
| timo che ussirà fuora                   | n     | 20   |
| timo che ussira luora ,                 | ,,    | ~~   |
|                                         |       |      |

Summa ducati 22000

Summa bollettini numero 1315 beneficiadi.

Dechiarando che, serado e scosso serà ditto loto, se chiamerà li presidenti, come è il solito, a satisfacion de cadauno.

Item, se dechiara che 'l sopraditto ministrador del loto possa tegnirse da li beneficiadi le do per cento, come è consueto, et li bagatini tre secondo il consueto per ducato.

A dì 14. La mattina, fo lettere di Roma, di 1151) l' Orator nostro, di 9, 10 et 11. Di coloquii si tratta al presente, fatti col Pontefice; le qual fono lecte con grande credenza.

È da saper. Che fo ditto ozi una nova, qual vene per via di cesarei, come el principe, zoè archiduca di Austria, qual è a Vienna, fradello de lo Imperador, veniva in italia a stafeta, et li lanzinech sariano presto, etc. *Tamen* di l' Orator nostro è

300

<sup>(1)</sup> La carta 114 \* è bianca

apresso il ditto Arziduca, nulla se intendeva di tal cossa, ma si tien sia zanza levata.

Non voglio restar da scriver questo, che per lettere di Roma se intese in Banchi si metteva 20 per 100, che fino a di 15 Novembrio saria Pavia dil Christianissimo re et . . . . , et per Roma si dicea il Papa et la Signoria sono con Franza.

Vene l'orator dil Signor turco a tuor licentia, vestito, et il Principe li usò bone parole, dicendo se li daria le lettere drizate al Gran Signor in risposta di le soe, et che l'Orator nostro che è stato a Soa Excellentia, va a Cataro per veder; et cussì se li darà li 500 ducati d'oro venitiani et partirà. Era acompagnato con li Cai di XL et Savii ai ordini; el qual sier Piero Zen sopranominato partirà a di . . . .

Da poi disnar, fo deliberato far Consejo di X semplice per spazar presonieri, et li Savii starano a consultar di scriver a Roma hozi, et doman sarà Pregadi. Et cussì fu fato Consejo di X, e piovete assai.

Di le poste a hore 21 vene lettere, il sumario è questo:

Di Bergamo, di sier Tomà Moro capitanio vidi lettere, di 12, hore 16. Come avisoe per le altre, fo a di 10, lo arsalto fato a di 8, a hore zerca 20, per francesi a Pavia da doe parte; hora mò advisa esser gionto do altri loro messi, quali partino Zuoba a di 10 dil campo preditto. Riportano lo instesso assalto dato da doe parte, et affirma la morte di monsignor Longavilla con altri homini da bene, et dicono che francesi non hanno fatto altro motivo contra Pavia da li arsalti dati fino al suo partir; ma l'hanno ben stretta da tre parte, zoè fato boni rombi in le mure di la terra, perchè da do parte, l'una dove si atrova el Re li sono pezi 15 de artellaria, fra le quale 10 sono che traze balote di 50, in 60, le altre sono minore. Da una altra parte è monsignor di la Pelisa verso Tesino con altratanti pezi che similiter ha satto boni rombi al ponte che pre-115 \* seno, zoè suso fino a mezo sono 4 bandiere de italiani con boche quattro che anche loro hanno fatto buso, tamen quelli de dentro poco stimano, perchè loro hanno fatto dentro li soi repari gaiardi e non restano de ussir fuora di la terra a la scaramuza. Dicono che si parlava nel campo come voleano tuorli l'aqua ad ogni modo, et che 'l Re sperava di haverla. Dicono etiam certo esser stà fatto cride da parte dil Re, che non si fazi danno in li lochi dil Papa et di la Signoria nostra, come el scrisse per le altre. Item, che la nova di Melzo è stata, che fo preso chi dice 300 cavalli et chi manco di francesi per spagnoli.

I Diarii di M. SANUTO. - Tom. XXXVII.

Di Sonzino, dil Venier orator nostro, di 12. Come el signor Vicerè in quella sera era zonto lì ritornato da Lodi, dove era andato per veder li presoni et bottini fece il marchexe Pescara. Scrive, diman sarà con soa signoria per intender quello harà visto di le fortification sate a Lodi. Ozi è zonto qui da Roma el signor abbate di Nagiare, qual è ritornato in diligentia a questo signor Vicerè; non si sa quello riporta. Se ha ditto alcune bandiere di francesi esser alquanto retrate da Pavia, non però troppo, e questo è stà per la incomodità pativano: tamen nulla li è con certezza. Dil partir dil signor duca di Milan et lui Orator de li, non si parla. Item, manda alcuni avisi auti da . . . Pavia si tiene gaiardamente, et ogni ora siamo più certificati che francesi in li assalti di Martedì a di 8 perseno più di 3000 fanti, con gran terrore di tutto quello campo, nel qual si va vociferando che di novo tenteranno di batterta et darli assalto, et pare attendeno de molto ad ponere Ticino in Gravalone; la qual cosa per la stagione di tempi pluviosi sarà difficile a fare et gli va tempo assà. Da quello di in qua che feno lo assalto, molte gente di arme sono partite, et dil campo et de altri loci dove erano, et andati verso Milano. Fin hora non si sa ad che fine.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 12, hore 6 di notte. Come hozi lo illustrissimo Vicerè, che era a Lodi, è ritornato a Soncino, et per uno suo nontio ritornato da Lodi li è stà refferito, che li francesi, che sono a Santo Agnolo, hanno corso su le porte de Lodi hozi et hanno 116 preso alcuni sacomani; et haver parlato con uno, che eri parti dil campo francese, che li ha ditto che attendono a lavorar per cavar il Ticino del gebo suo, et alcuni pezi de artellarie erano stà conduti per bater Pavia alla cortina verso Ticino. Et in Lodi pur se lavorano alle fortificationi, et preparano alcuni tavoladi per buttar il ponte, per non haver barche a sufficientia. Il magnifico gubernator di Lodi li scrive, che Zuoba passata da sera gionse del campo il Gran bastardo, quale heri matina con lanze 200 andete alla volta de Melzo, et heri matina a bona hora ussite de Milano due bande de guasconi quali se existima vadino alla volta di Melzo o de Cassan, et a Milano tuttavia arrivavano de campo gente d'arme et cavalli leggieri assai, quali se vanno allogiando in zerca a Milano in quelle cassine: et francesi in Milano non cessano in spianare li bastioni et repari.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 13, hore 18. Di quelle occorentie, et aspetavano 116\*

quel zorno de lì il Capitanio zeneral nostro, che era in Crema.

Di sier Antonio Surian podestà di Brexa, vidi lettere pur di ditta hora. Scrive cussì; di Mantoa si ha per letere dil conte Zorzi fiol dil conte Cesaro . . . . . , come per ordine del Pontefice, el Marchese ha mandato tutte le gente alli allogiamenti in piasentina et parmesana, ben però che stiano pronte lì, et che depengiano la croce rossa, nè levino la bianca, nè altra insegna de li capi di le gente; per questa invernata possano andar a casa. Item, che 'l Marchese ha mandato domino Baldissera de Castion suo orator in Hispania, et ha dimandato al re Christianissimo passo per dicto suo orator et lo ha habuto. Per via di Parma si ha, che stando quelli populi in qualche dubio, il Papa li ha facto intender che non dubitino che sono amici con il re Cristianissimo, et che 'l Papa è amico di Sua . . . . . . .

Gionse in questa terra questa sera hozi uno vien di Pavia, il quale è . . . . et par sia ussito fuora a dì . . . . de Pavia. Dice come Pavia era per defendersi valorosamente, et erano dentro da 5000 fanti fra lanzinech et spagnoli, e altri usadi, poi de quelli di la terra era stà fatto cerneda da 300 homeni da fatti, che portavano arme sotto domino .... Becaria pavese. Item, che haveano fatto repari et contrafossi dentro, che quando ben francesi avesseno preso le mure, non però haveano preso la terra per esser ancora da far assai, et maxime da la banda de Tesino haveano fato un gran contrafosso. Item, che erano disposti a mantenir la terra tutti vigorosamente, et haveano vituarie assai.

In questo zorno, a l'Auditorio in Terra nuova domino Vetor Fausto, leze in greco, fè il suo principio di studio. Vi fu l'orator di Franza domino Ambrosio da Fiorenza, et l'orator di Ferrara domino Jacomo Tebaldeo, cavalieri, dotori e altri patricii. Io non puti andar, ancora che fosse invidato, per aver occupatione. El qual Fausto fece una bella oratione et lezerà Hesiodo et Pindaro.

A dì 15. La matina vene in Collegio il Legato 117 del Papa con brievi auti di Roma, zerca renoncie fatte per il vescovo di Treviso domino Bernardo di Rossi di alcuni beneficii l'havea a certi suoi nepoti, pregando la Signoria voglii darli li posessi, et il Serenissimo li disse se li daria.

Vene l'orator cesareo dicendo che Pavia se mantenirà, et non è da dubitar che la si perdi, et che li lanzinech saranno prestissimi, però bisogna le nostre zente siano ad hordine per poter ussir in campagna. Item, monstroe una lettera li scrive il signor

principe di Castiglia arziduca de Austria, da Vienna, di . . . . , come havendo hauto lettere dil signor Vicerè, e inteso li movimenti de francesi, che'l dovesse mandar fanti in soccorso de l'impresa et cussì lui haveva scrito a Yspruch et a li altri che facesseno, et li fanti saranno presti, et lui se partiria de li et vegneria a Yspurch et verso Trento etc., con altre parole, come in la ditta lettera appar, la copia di la qual sarà qui sotto posta.

Di Brexa, di sier Picro da ca' da Pexaro procurator. proveditor zeneral, di 14, hore 14. Dil ritorno dil Capitanio zeneral da Crema, et coloquii auti insieme di quanto si ha a far; la qual lettera fo drizata a li Cai di X.

Da poi disnar, fo Pregadi per scriver a l'Orator nostro a Roma. Et il Doxe non fu per esserli venuta certa scorentia di corpo, et però ha voluto hozi star in quiete.

Et letto le lettere, cazadi li papalisti, fu posto per li Savii dil Consejo excepto sier Alvise Mozenigo el cavalier, e li Savii a terra ferma, una lettera a l'Orator nostro in corte, in risposta di soe di ..., in la materia si trata col Papa.

Et di Roma è letere. Come, tenendosi Pavia, il Papa vol andar intertenuto col re Christianissimo; ma vol ben far pace e acordo col re Christianissimo e protestar a li cesarei, si levino di l'impresa di Milan, e desidera saper l'opinion nostra etc.

Et fu posto, come ho ditto, voler far acordo c l re Cristianissimo e tenendose Pavia e concluderse, ut in litteris.

Et a l'incontro, sier Alvise Mocenigo el cavalier savio dil Consejo et li Savii a terra ferma non vol far acordo ancora si ben si perda Pavia, ma scriva. Et parlò il ditto Mozenigo, poi sier Polo Capello el cavalier savio dil Consejo con colera, poi sier Ferigo Renier fo savio a terra ferma, contra l'una e l'altra opinion. Andò le parte, et a la seconda ballotazion fo preso di no, e il Collegio restò confuso.

Fu posto, per li Savii dil Consejo e di terra fer- 117\* ma, una parte, che li oratori, proveditori et rectori, cussi come referiscono debano poner in scriptis la sua relatione, qual sia posta in Canzellaria, ut in parte. Fu presa. La copia sarà qui sotto posta.

Et è da saper, che del 1425 a di ultimo Mazo fu preso una simel parte, appar in libro 55 di Pregadi; che se Io era in Pregadi, la feva trovar e lezer e dimostrar non acadeva se non execution.

Et vene zoso Pregadi a hore una di notte.

Fu posto in questo Pregadi, per li Consieri, absente sier Marco Dandolo dotor e cavalier, e sier

Piero Lando, una gratia a Zuan Antonio Taiente, citadin di Venetia, qual zà anni 32 insegna a scriver a li zoveni di Canzellaria, di poter far stampar per anni 10, nè altri che lui possi far stampar, sotto pena di ducato uno per opera, le infrascripte opere composte per lui. Una nuova invention di metter in stampa ogni qualità di lettere. Item, uno libro maistrale insegna a lezer e scriver. Item, luminario di aritmetica, insegna a far raxon di mercadantia. Ave 133, 7, 3. Fu presa.

118 Advisi di le cose dil campo de inimici, et de Milano, per lettere di Lodi, di 12 Novembrio, aute per lettere di Sonzin, dil Venier orator nostro, date a dì 13 ditto, a hore 4 di notte.

Che una spia, partita de Milano a li 11, refferisse che molti homini d'arme et due bandiere de fanti aventurieri francesi sono andati dal campo a Melzo, passando per Milano.

Che a porta Ticinese e non all' intorno del castello allogiano li 2000 svizari, et li hanno seco dui pezi de artellaria.

Che stanno permanente in Milano alcune compagnie di gente d'arme.

Che di notte si lavora all'intorno del castello a far bastioni e trinzee, et di giorno li medemi guastadori perseverano in ruinare li bastioni a li re-

Che molta victualia si manda da Milano al campo. Che dal campo de inimici sono venute due spie et uno trombeta de li nostri, concordano tutti che francesi stanno intenti a divertire Ticino in Gravalone et ad fare alcune trinzee et ad obsidiare Pavia, con dir che dentro non gli è victualia et che per fame la vogliono pigliare.

Che molte gente d'arme sono partite et alongate dal campo per andare ad allogiare nelle ville circumstante. Che hanno carestia di polvere et ballote, ma dicono expectarne assai.

Che comunamente sono fora de speranza de pigliare Pavia, et affirmano tra loro esser morti più de 300 homini d'arme et più de 4000 fanti.

Riporto de fanti 3 ussiti di Pavia Mercore di notte venendo il Giovedì, fo a dì 9 de Novembre, mandati fora dal signor Antonio da Leva al signor Vicerè et signor duca de Milano.

Che Pavia stà bene reparata al contorno con una tagliata de dentro, con li fianchi che batteno dove è il bisogno.

Che li fanti alemani, spagnoli et italiani et quelli de la cità apti a portare arme se deportano bene, facendo le guarde cum summa vigilantia, et stando di et nocte presso li repari.

Che hanno abondatia di formento, vino, carne et ogni altra cosa a sufficientia, salvo che de strami per li cavalli.

Che de dentro stanno senza timore alcuno, ancora che 'l re di Franza havesse altre tanto exercito di quello ha.

Che francesi incominzorno batere Pavia Domenica, che fu alli 6, et continuò tutto quello dì et il dì seguente, ma non troppo gagliardamente; ma che 'l Martedi, da due hore avanti giorno sino alle 118° 18 baterno gagliardemente da due canti, zoè verso Borgo Ratto et verso porta Santa Justina. Poi ad dicta hora incominzorno ad dare lo assalto prima da porta Santa Justina, dove forno rebatuti da li nostri con morte de molti de loro, e in quello medemo istante detero lo assalto verso Borgo Ratto molto gagliardo, et li nostri lassorno venire sino presso il muro tre bandiere di fanti, poi con l'artellaria grossa, fochi artificiali, archibusi et schioppi gli dettero dentro et de quelli pochi ne scamporno, et tutti li altri che volseno seguire forno morti o feriti da schioppi, come di sopra, tanto che francesi con gran furia e disordine se retirorno allontanandosi da le mura, come se volesseno partire in tutto.

Che de li nostri non sono morti 6 et altratanti feriti.

Che francesi da quello di in quà mai hanno baptuto, nè temptato cosa alcuna.

Che li nostri, la Domenica et Lunedi ne amazorno molti et molti ne ferirno.

Che a l'assalto venero molte gente d'arme in bianco, de quali ne furno morti, ma poi vedendo reculare li fanti, non osorono venire avanti.

Che li nostri de dentro hanno deliberato prima morire tutti che perdere quella città.

#### 119 Die 15 Novembris 1524. In Rogatis.

Ser Dominicus Trivisanus eques, procurator,

Ser Leonardus Mocenigo procurator,

Ser Paulus Capello eques, procurator,

Ser Lucas Trono,

Ser Aloysius Mocenigo eques,

Ser Andreas Trivixano eques,

Ser Nicolaus Bernardo,

Ser Hieronimus de ca' da Pexaro, Sapientes Consilii.

Ser Marcus Antonius Contareno,

Ser Zacarias Bembo,

Ser Dominicus Venerio,

Ser Joannes Franciscus Baduario, Sapientes terrae firmae.

Fra le altre laudabile forme et institutione circa il governo del Stato nostro, è stà sempre da li sapientissimi maiori nostri observata questa inviolabilmente per principale, che tutti li ministri sui venuti de qui a la presentia dil Serenissimo Principe nostro, et etiam alcuni a questo Senato, referiscono del rezimento over offitio et magistrato suo el seguito da poi el suo partir di questa cità fino al ritorno loro, aziò se intendesse el deportamento suo ad exempio de altri esser laudati de le bone operation sue, come etiam, perchè de quelli loci de dove venisseno, per le relation loro fusseno ad plenum informati quelli che pro tempore saranno al governo del Stato nostro, et fusseno poi excitati da sui aricordi ad proveder se abisognasse ad ditti loci di quanto li fusse necessario. Ma perchè simile relatione, el più de le fiate de summa importantia, per le continue importantissime occupatione del Stato nostro, nè possono cussì remanir ferme ne la mente di chi le odeno, ne cussi presto, iusta li aricordi de ditti relatori esser messe in execution molte cose utele et necessarie, che cum il tempo et multitudine de le occupatione se deperdeno, però:

L'anderà parte, che de coetero tutti li rectori si da terra come da mar, Provedadori, Sindici, ambassadori et altri che fusseno soliti far relatione, siano tenuti in termine di zorni 15, da poi che le haverano fatte in voce, poner in scriptura de sua man le ditte loro relatione ne le cose substantial tantum, et li arecordi et conseglii che li paresse

far; le quale monstrate prima lì ad li Savii dil Conseglio et terra ferma che saranno in septimana, sii poi registrata in uno libro tenuto secreto ne la Canzellaria nostra, dechiarando che debbano esser tenuti dui libri a simile servitio deputati, in uno de li quali se habbi ad notar la relation de tutti rectori et Sindici, ne l'altro veramente quelli de li Baili, Provedadori et ambassadori, adciò se ne habbi perpetua memoria di quelle, et insieme se possano sempre instruir cum il lezer ditte relazion quelli che pro tempore saranno al governo dil Stato nostro. Et questa deliberation se habbi ad observar sempre inviolabilmente, sotto pena di ducatl 200 d'oro da esser scossi da li contrafacienti immediate per li Avogadori nostri di comun et Patroni di l'arsenal senza altro conseglio, nè possano alcun de li sopranominati esser provadi ad alcun officio nè altro magistrato se'l non haverà presentato bolletin del nostro Canzellier grando de 119: haver exeguito; nè se li possano far gratia, don, nè remission alcuna, sotto le pene contenute ne le parte de i furanti; et sia sempre posta questa deliberation in le commission de tutti quelli che sono soliti far relatione: la qual habbi etiam ad esser pubblicata nel primo Mazor Conseglio ad notitia de tutti.

> De parte 133 De non 28 Non sincere 11

Havendo l'Altissimo Idio disposto che la Sere- 1211) nissima Maestà del Christianissimo re di Francia, et con bona pace et unione de tutti potentati de Italia et molti altri re et principi christiani sia venuto in Italia con potentissimo exercito alla recuperatione del ducato de Milano et regni de Sicilia et Napoli a Sua Maestà pertinenti, per le presenti fassi noto a tutti principi, populi et baroni de detti regni, come la prefata Maestà remette, condona et abolisce qualunque offesa di qualsivoglia sorte, grave et di lesa Maestà, commessa dal tempo della felice memoria del Christianissimo re Luigi suo predecessore sin a l'hora presente che le sue felicissime armate per terra o per mare comenciaranno ad entrar in essi regni, quali promette relevare dalle soverchie gravezze et oppressioni in che molti anni sono stati, et in tutto redurli et conservarli alli pagamenti soliti et dolci trattamenti del tempo di Re della casa di

<sup>(1)</sup> La carta 120, 120 \* è bianca.

Francia detti de Angiò; et per maggior stabilimento de dette cose et più comodità di populi, ha determinato la Maestà Sua constituire Re uno di soi figlioli in ditti regni, qual si habbi a regere et governare con la benignità et secondo li ordini di prefati antiqui Re della casa di Francia; per il che benignamente exhorta ciascuno, sì per evitare l'incomodi della guerra, come per acquistare el beneficio che li è promesso a diportarse de sorte verso la Maestà Sua et far quelle demonstration che a boni et fedeli subditi et vassalli verso al suo vero Re et legitimo signore se convengono.

1221) A dì 16. La matina vene il Doxe in Collegio, et vene l'orator di Ferrara il qual have audientia con li Cai di X, et par esso Ducha, poi che il re di Franza prospera et vene in Italia, esso Ducha suspese darli il possesso di Rezo; sichè l'acordo fato non seguite, perchè il ducha di Ferrara è con Franza, et par che el cardinal Salviati, venuto Legato a Parma et Piasenza, volendo venir a Rezo, il Ducha non ha voluto el vegni. Or quello volesse el ditto orator, fo secreto.

Di Bergamo, di rectori, fo lettere di 13, venute eri sera. Come in quella hora 24 era gionto uno loro cavallaro, con alcuni advisi che li scrive il castellano di Trezo, ch'è avisato come le gente francese, che sono sotto Pavia, Venere passato, che fo 11 di questo, ferono far una spianata de Pavia fino a uno loco nominato la Mota, che è lontano da Pavia per mia 10, et da Milano 12, strata però da vegnir verso Milan et andar verso Bià. Ditto castellano certifica, come la nocte proxima preterita arivò in Monza una banda di gente d'arme francese, et che gli è ditto che non sono manco de homini de arme 300 et alcuni fanti, a Cassano etiam fanti 200. Heri poi gionseno a Rubian, loco dil signor Hironimo Moron, cavalli de francesi zerca 350 et similiter li dice che l' ha auto, come sono zonte alcune bandiere de sguizari a Milano, quali alozano in borgo di Porta Romana; et che esso cavalaro, cavalcando, ha udito da vespero indrio trazer assai botte dil castello de Milan. Riporta etiam, che a Trezo ha parlato con alcune done et homini che fuzivano da Monza, quali ridicono di le gente d'arme venute in questa notte et che assai fugivano. Scriveno loro rectori haver altri messi fuora, et dil riporto suo adviserano.

Da Soncino, di sier Marco Antonio Venier

el dotor, orator, di 13, hore 4 di notte. Con alcuni avisi, quali tutti sarano notadi quì avanti ad litteram. Item, scrive coloquii hauti col Vicerè e col ducha de Milan, zerca darli aiuto la Signoria in questa impresa, etc.

Di Brexa, di sier Piero da cha' da Pexaro procurator, provedador zeneral, di 14, hore 24. Coloquii hauti col Capitanio zeneral, et altre occorentie.

In questa mattina vene in Collegio il reverendo domino Zuan Grimani fo di sier Hironimo, fo dil Serenissimo, episcopo di Ceneda, di anni . . . . . . fradello dil reverendo domino Marin patriarea di Aquileia, insieme con sier Marco Grimani procurator suo fradello et parlò zerca zerte colte voleno il suo vescoado pagi, qual mai ha pagato, etc.

Di sier Carlo Contarini orator apresso il 122° principe di Castiglia arziducha di Austria, date a Vienna, a dì 6. Come quel serenissimo Principe li ha fatto intender quella mattina, haver deliberato cavalcar ad Yspruch et forsi a Trento per favorir la impresa, ct sua intentione è di venire in Italia, ma non sà quello succederà, et ha in la sua corte da zerca 600 cavalli et non più, et vol far cinque over sei milia fanti, et cussi Marti a di 8 si leverano de li per Ispruch. Avisa questo esserli stà gran danno, perochè havendo Sua Excellentia a li giorni passati deliberato di star questa invernata lì in Vienna, lui Orator si havìa fornito di biave, legne, feno et vino per tutto lo inverno, et hora convien partirsi et butar via le robe volendole vender, perchè non si trova danari.

Questa movesta di l'Arziduca di propinquarsi a Italia fece pensar a tutto il Collegio, et quelli teniva da francesi et voleva l'acordo con il Papa et loro, diceva che questa venuta era per farsi ducha de Milan; altri che volevano star con l'Imperator et aiutar il ducha de Milan diceano questa venuta esser per voler star preparato in caxo che nui se dimostressemo con Franza et si facesse qualche intelligentia e si rompesse la liga con l'Imperator et duca de Milan, potesse romperne guerra perchè confinemo da più parte con lui, zoè con la casa d'Austria, e li popoli medemi ne potria far danno assai, ancora che esso Archiduca non habbi danari da far guerra, però che 'l non ha se non 600 cavalli.

Et stando il Collegio in disputazion, sopravene uno corier di Roma, qual have ducati 26 zonzendo a hora si potesse ordinar Pregadi, e zonzendo poi disnar havesse solum ducati 20; sichè è zonto la matina.

Di Roma, di l' Orator nostro, di 13, hore 7. Come il Papa diceva non volersi acordar con il re Christianissimo si non poi perso Pavia; ma ben poi persa, e voleva l'opinion di la Signoria nostra.

Da poi disnar, fo Pregadi di grandissima im-123 portantia per scriver a Roma; et poi leto le lettere, intrò Consejo di X con la Zonta ordinaria et fu preso di suspender tutti i danari di le camere di terra ferma fino a di 15 Dezembrio proximo, e tutti li danari siano mandati a Brexa per poter dar il quartiron a le zente d'arme. Item, preseno che le zoie dil Coza, era a la Zeca, in termine de zorni 8 li debbano haver scosse da la Signoria nostra, aliter le siano vendute a danno suo.

Da poi usiti, et con la grandissima credenza, et tolti in nota quelli non erano stati li zorni passati, introno in la materia di scriver a Roma. Et fo gran disputazion perochè il Collegio era diviso, et steteno fino hore 4 1/2 et spazono lettere a Roma con grandissima credenza.

Di Mantoa, dil Marchexe al suo orator, fo lettere, date . . . . . , a dì 14. Come ha hauto aviso, per uno zentilomo di monsignor di la Palisa quale va a Roma et è passato per Borgo san Donin et ha parlato con uno, qual li ha ditto di le cose di Pavia, et come si attendeva a tuor l'aqua di Tesino et metterla nel Gravalon, et fevano palificade con peze inzerado, et ne havea tolta tanta che era solo uno brazo e do piè di aqua; et che il Re al tutto è disposto di averla.

Fu posto, per li Savii dil Consejo excepto sier Alvixe Mocenigo el cavalier, e Savii a terra ferma excepto sicr Zacaria Bembo et sier Hieronimo da Pexaro savio dil Consejo, come laudava l'opinion dil Pontefice. Et il Mozenigo et Bembo, volendo che si diga che non si perdendo Pavia non si concludese, ma perdendosi, che l'Orator scriva et poi si risponderà.

Et sier Hironimo da cha' da Pexaro sopraditto cavalier, vol che persa Pavia se dicesse il tutto al Papa di ducati 250 milia venuti a Zenoa, 8000 lanzinech et 5000 ispani che si aspectava.

Parlò primo sier Alvise Mozenigo sopradito; li rispose sier Luca Trun savio dil Consejo. Poi parlò sier Hironimo da Pexaro, poi sier Zacaria Bembo, poi sier Andrea Trivixan el cavalier savio dil Consejo, qual disse, per riverentia de Dio bisognava procieder cautamente. Et poi parloe sier Donado Malipiero savio ai ordeni, et a hore 5 di notte fo 

tion di uno mandato da essi rectori a le parte superior per veder la venuta di lanzinech, quale referise come Domenica proxima, fo a di 13, da poi disnar, se parti da Igna, et che Luni doveva far la mostra; ma che la mostra de tutti li fanti non si faceva a Igna per esser loco picolo, ma in li loci dove erano alogiate le fantarie, a Igna tre bandiere di fanti 500 l'una, el nome del capo Zuan Casadona, Stefano dalla Barba, el terzo non se ricorda, con li qual capi dicto relator cenò Sabado a dì 12; i quali se desperavano che quelli capitani, ancor non havcvan facte le sue bandiere, et che la nocte spazorno a Trento per tuor ormesin per farle. A Tramino, loco più vicino a Igna, erano 6 bandiere pur di 500 l'una; uno di qual capitani si dimanda capitanio Damen, de li altri non si aricorda. Qual 6 bandiere doveano anche loro far la monstra Luni. A Cortel erano do bandiere, pur di fanti 500 l'una. Anche loro doveano far la mostra Luni a di 14; a Cortina do bandiere, a Canter una, a Salorno tre bandiere, uno de li quali capitani ha nome Daniel Grasso. Che i ne expectavano altre 4 che non erano gionte; che li capitani haveano ben i danari, et il capitanio de tutti lanzchenech è Gaspar Longo da Olmo, qual stanzia in Augusta. Quali lanzchenech, per quello ha potuto intender da Ioro capi proprii, non sarano più di 7000 salvo se quelle altre bandiere quattro, non giongesseno, et potria anche esser ne giongesseno delli altri che compisseno le 12 bandiere, che sariano 8500. Voleno li sui danari in Igna. Il capitanio li volea dar in Trento, per avanzar quelli do giorni che li danari erano in Trento portati dal conte di Chiavena, portati de Italia. Et con esso Contc era uno spagnoletto cum barba negra, et non li ha possuto saper il nome; et che hozi, che è Marti, tutti se doveano inviar alla volta de Trento. Et interrogato del viazo e camin doveano far per venir in Italia, referisse, li era stà portà strade 4 per il suo maistro di alozamenti, qual ha nome Simon quartermastro, et è quello che altre volte ha condutto lanzchinech in queste parte: una è la via della Val de Non, l'altra de Stenech et la roca de Ampho, la terza per el lago, et la quarta per la Crovara. A quella de Val de Non dicti lanzinech non si contentano, perchè è molto aspera e difficile via ed è la 124 neve assai; i capitani voriano ben questa per esser più curta via. Quella del lago non la voleno sentir per alcun conto, dicendo altre volte da fortuna esser stà do zorni sul lago, ct convenir tornar indrio. Le altre due, che erano quelle della Crovara et de la roca de Ampho, sono quelle che voriano far. Et

che 'l ditto Simon li haveva refferito il tutto, perchè esso relator se li haveva oferto andar con lui per esser suo cognoscente, per esser stà altre volte qui in Verona spendador de Castelalto; et che questo ordine de queste strade l'ha lassato al conte de Chiavena, chc dovesse far. Refferisse etiam, esser bellissima zente et ben disposta, et tutti venir con grandissimo core, et che a Trento li darà meza paga, et el resto subito gionti con l'altra fantaria in Italia. Refferisse etiam, chc 'l se diceva che questo Capitanio general die compagnar questi lanzinech fin in campo, et che poi gionto lì, cl capitanio che è in Pavia sarà capitanio di tutti i lanzinechi, ct che questo è venuto per comandamento dell' Imperator et è persona rica et provisionato dell'Imperator. Et che 'l ducha de Milan, Vicerè et monsignor di Barbon volevano metter et havevano facto rechieder el signor Zorzi Franzberch, et Castelalto farlo capitano del castel de Milan, et poi havendo messo uno altro, et al capitano Zorzi haverli promesso gran provision et non haverge atteso, niun de loro dui ha voluto venir, et per tal conto le fantarie hanno tardato parechi giorni, perchè volevano i dicti dui capi. Che el . . . . . de Bolzan haveva suspetto sopra uno fusse mandato per francesi et gli mandò drio fin a Trento, e che monsignor di Trento lo fece cercar ma non lo trovò, e lui relator lo scontrò de là da Trento miglia 10.

Da Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 14, hore 5 di notte. Manda la sottoscritta deposition havuta quella hora:

Piero da Navara, mandato per il podestà di Crema, parti dal campo francese Sabato passato, fo a di 12, a mezzo giorno. Dice che Zobia da sera, fo a di 10, zonse il Datario per nome dil Papa, et subito andò al re Christianissimo ct stetc più de horc nna a parlamento. Non si potè intender cosa alcuna che ragionasseno. Et che quelli del campo lavoravano 124° con gran sollecitudine per voltar il Ticino nel Gravalon, et attendevano a far la palificata per voltarlo; et che alcuna volta quelli dentro Pavia et quelli del campo se tiravano artellarie, non che facesseno bataric. Che uno homo de condition per nome dil Re è ito in terra de grisoni; ma non se dice a che finc. Che nel campo predicto se diceva pubblicamente esser morto lo Imperatore; et haver inteso che francesi dieno far uno ponte sopra Adda a la Macastorna, fra Lodi e Cremona. Che 'l re Christianissimo vole mandar gente nel lodesano; et che si dice che nel campo de francesi non è troppo polvere. Item, dice che, venendo de campo et passato da Cassano

heri sera, ha inteso che la mattina alcuni cavalli francesi, che sono in Cassano, corseno alla volta de Trevi et feceno botini; et che se dicea che in Cassano doveano gionger fin al numero di 2000 fanti. Che in campo de francesi se dicea che la compagnia dil Villachiara è stà svalisata da francesi, ma non sà dir dove; che in Milano ogni hora gionge gente francese, ct che i signori sono in Lodi dubitano che el re Christianissimo mandi gente a stringer quella terra, ct ha udito butar et ruinar li borgi, et che li guastatori et soldati, etiam fanti, con solicitudine lavorano alli repari di bastioni, et la nocte precedente ha ruinato la mità de un gran bastion che haveano facto.

A dì 17. La mattina vene in Collegio sier Mar- 125 co Antonio Contarini di sier Carlo, venuto podestà di Vicenza, vestito di veludo eremexin alto e basso, fodrà di dossi, in loco del qual Domenega andoc sicr Filippo Baxadona. El qual referì di quella cità, et per esser el primo che 'l convien dar la sua relation in nota, iusta la parte, non mi extenderò a scriver qui, ma di soto ne farò qualche nota. Il Doxc lo laudò, iusta il solito.

Di Verona, fo lettere di sier Polo Nani podestà, et sier Marco Gabriel capitanio, di 16, hore . . . . Zerca quelli lanzinech che zonseno, sicome di sotto scriverò il sumario della ditta lettera. Unum est che i vieneno, chi dicc sono 5000, chi 8 milia, et a di 15 a Igna li davano danari e vien di longo.

Da Brexa, dil Proveditor zeneral Pexaro, di 16. Scrive di quelle occorentie de lì, et manda una deposition:

A di 15 Novembrio, Filippo da Cremona, mandato per il clarissimo domino Piero da Pexaro dignissimo provedador zeneral, al campo francese. Examinato in Crema, dice de li esser partito Sabato da mezo giorno, fo a di 12, et haver veduto da la banda de Tesino in boca de Po facto uno ponte per andar a la porta de Ticino, dove hanno piantato 8 basalischi et dui falconeti et hanno facto la battaria da zerca 15 passa; ma quelli di la terra gli hanno facto repari gagliardi, de modo che cum dificolta grande gli poterano intrar. Da la banda de sopra Pavia di quà da Tosino, dove è la Maestà del Re, hanno piantato 8 passavolanti et doi falconeti, et hanno facto battaria de forsi passa 20; ma quelli de dentro medesimamente hanno facto li repari boni. Da la banda de Santa Justina, hanno piantato sie canoni et dui falconeti, et hanno facto battaria de zerca 12 passa, dove par quelli della terra hanno

facto li repari grandi. Et oltra la dieta artellaria, a la guarda li pono əsser 30 milia fanti pagati et 10000 venturieri, et cussì per iuditio suo li par esser. Et che dicono esserli lanze 2500 et arzieri 8000; de questi non puol far iuditio per non haverli podesto veder. Et dice che francesi hanno voltato il Tesino nel Gravalon, et questo haver visto. Et dice che fanno in campo uno cavalier verso il castello, per meter le artellarie ct bater uno bastion che hanno facto quelli di Pavia per guardia dil castello. Item, dice che se diceva in campo, che li era gionto gran summa de danari, et che il Re voleva far tre 125 \* exerciti, uno per andar a Cremona, l'altro per la impresa de Pavia, et il terzo per mandarlo a la impresa dil reame de Napoli, dovè se dice esser andato el signor Renzo cum armata. Item, dice haver sentito ragionar da qualche homo de ragione lì in campo, quali murmuravano che il Re se doveva intender cum il Signor turco, quale se moveria contra lo Imperatore et altri signori; et haver inteso che a Milano francesi fevano ruinar bastioni et repari.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta ordinaria, et vene una posta di campo, zoè queste lettere:

Di Crema, dil Moro podestà et capitanio, di 15. Manda uno reporto:

Battista da Monferà, partì heri dal campo francese, dice che mancava forsi 8 passa a serar Ticino per voltarlo nel Gravalon; de che se dicea, tolto Ticino del gebbo, voleano far tre battarie a Pavia, una dalla banda de Ticino, l'altra de Borgo Ratto, la terza da l'arsenà, et poi darli l'arsalto da tutte tre bande ad un tratto. Che la septimana passata è giunto in campo monsignor de Durazzo con lanze 100, et ne dia gionger de le altre, et etiam 6000 guasconi et 6000 sguizari, et che se dicea che la settimana passata francesi sul monte de Brianza hanno svalisato el Vilachiara et mortoli zercha 30 homini d'arme. Che 'l ducha di Savoia havea scrito al Re che certissimo l'Imperator era morto; et che in Pavia non hanno strame per cavalli et poche vituarie per li homini, per esserli stà rotti li molini, et in campo de francesi ·li è victualia et abundantia del viver. Et li si dicea, che'l Re volea mandar parte di l' exercito verso Lodi, et che 'l signor Renzo andava a la volta del reame; ma che 'l Re li ha mandato driedo per farlo ritornar a la volta di Zenoa. Che in Milano era posto 3000 svizari per guardia di la terra.

Copia di lettere de uno homo di condition dil campo francese, scripte ad uno homo de condition che stà in Crema.

De le nove de qua havemo, el nostro re Christianissimo è con uno grossissimo exercito contra Pavia, cum tutta la nobiltà di Franza in la summa de 2500 homeni d'arme, 8000 svizari et 10 in 12 milia lanzchinech, 8000 fra venturieri et francoma- 126 ni et 6000 italiani fra qui in campo et atorno il castello de Milano, et cavalli lizieri sono più 1000, de artelaria da campo più de pezi 60, da cerca 20 cannoni, et questa artelaria ne sono più de 25 pezi tolti a li inimici. De personagi lì è il re di Navara, ducha d'Albania, el Cardinale et dui suo frateli del ducha di Lorena, l'Armiraio, el Gran maestro, il marascial da la Palisa, Memoransi marascial, marascial de Fois, La Tramoglia, Obigni, et molti altri grandi et San Pol. In Franza è restato Lutrech in Geena cum grossissima gente, in Picardia Vandomo, tutti li altri sono apresso il Re. Quì è etiam el ducha de Lanson. Longavila, che fu morto; havemo più de 4000 schiopetieri et è cosi bello exercito come quando il Re vene a Maregliano. Quì è il slgnor Teodoro idest Triulzi, il signor Federico idest Bozolo, et tutti questi capitani italiani, excepto il signor Renzo idest da Zere, che con 10 milia homini è in armata. Dicesi che 'l Re lo fa smontar a Zenoa et venir in quà ancor lui. Si aspetta a Milano 8000 svizari vien di Franza, 6000 grisoni; credo venga ancor gente d'arme. Gente assai sarà quà, et credo si farà dui campi, uno andarà da basso, et l' altro sarà con il Re quà. Pavia l'han batuta a dui canti, verso l'arsenà et verso Borgoratto. L'asalto datoli Martedì a dì 8 fu molto gaiardo; ma trovorono dentro la mura lo contrafosso et repari grandissimi a l'incontro de la terra, salvo verso Ticino, quale hora si suga et lo getano nel Gravalon, et a quella banda volleno battere, che non è reparata. Il ponte hanno preso et serato attraverso, circumdà la terra che un gatto non pò ussir. Poca victualia dentro, li molini furno sfondrati cum l'artelaria, et tolto la aqua van per la terra già 15 dì; li cavalli moreno dalla fame. Tengo che presto, o per assedio o per assalto la harano. Il Re è deliberato di haverla cum tutto il resto del Stato, e delli altri apresso. Arona è resa d'acordo; si dice anche Como. Lo signor Hironimo Castion ha desfatto el Villachiara con la compagnia sua. Sabato a di 10 vene il Data- 126° rio; già pratiche sono in piedi di accordo, non scio

come la passeranno. Il Re hora si sente gaiardo et forte su le arme, credo vorà guerregiar, ha danari. Milano stà cussì, se li butta giù li repari, al castello se li fa bastioni per serarlo. Tira a le volte a li guastadori che lavorano. Monsignor de la Tramoia et il signor Theodoro sono al governo de Milano con una quantità de svizari. Qui ogniuno sta di bon animo.

Data a di 14 Novembrio.

Dil ditto Podestà et capitanio di Crema, pur di 15. Manda uno altro reporto:

Nicoló da Bressa partito heri al tardo dal campo francese, dice che il sostegno che han facto li francesi per voltar Ticino nel Gravalon è roto, de modo che nulla hanno facto. Dicono volerlo refare, ma da alcuno non si crede; et dice haver da persone di credito che francesi non voleno dar più assalto, ma tenerla in assedio ; che gli hanno facto tagliata atorno il castello con far alcuni cavalieri in campo da meter artelarie sopra per batter nella terra et farli danno, et tuttavia tirano artellaria, ma lentamente. Che hanno mandato in Milan zerca 400 lanze et la schiopetaria che hanno tirato de li per dar lo assalto a Pavia. Che expectano 4000 grisoni et 6000 vasconi et il signor Renzo con 8000 fanti che l'ha su l'armata, che dicono voler far dui exerciti, uno per lassar a l'assedio di Pavia, l'altro per venir a Lodi. Che eri fu dato principio a butar un ponte sopra Po alla Stella'. Che se diceva che l'Imperator era morto.

Di Brexa, dil provedador zeneral Pexaro, di 16, hore 17; fo lettere di quelle occorentie etc.

In questo Consejo di X con la Zonta fu posto la gratia di sier Zuan Zane e figli, qu. sier Andrea da Santa Maria Mater Domini, quali richiedeno, atento li danni li ha fatto francesi che preseno una loro nave veniva di Fiandra, patron sier Beneto suo fiol, qual è ancora in le so' man prexon in .... et hanno di danno da ducati ..... però voleno poter far uno loto di peze 1000 di carisee metendole ducati 12 l'una, che costano 10 ducati, acciò possi riscuoder suo fradello et ristorarsi di so' danni in parte, ut in suplicatione. Et posta la parte, non fo presa di tre ballote. Etiam fo poste altre gratie, qual non fo prese.

A dì 18. La mattina, veneno in Collegio li 

oratori cesareo et di Milan, parlando di la impre-

Da poi disnar fo Pregadi per la materia de frati di Corizuola per le possession etc., et atento don Egnatio fiorentino presidente di la religion è in questa terra, et voria accordar la cosa con dar danari a la Signoria e reaver le terre, fu parlato in Collegio di elezer per Pregadi praticatori con lui.

Et leto le lettere, fu posto per li Consieri, Cai di XL et Savii de suspender li debiti l'ha con la Signoria per do anni a l'officio di le Cazude, a sier Zuan Alberto Contarini, qu. sier Luca. Et su presa. Ave: 149, 7, 0.

Ancora fu preso suspender li debiti, ut supra, a sier Tomà Contarini qu. sier Lunardo in nome suo e di sier Marco Antonio Contarini so' fradelo, e di sier Tomà Contarini qu. sier Hironimo e dona Franceschina Contarini relitta sier Lunardo, et sier Lunardo Contarini qu. sier Tomà a le Cazude per do anni. 152, 13, 6.

Da poi el Serenissimo se levó, nè fu cazado li papalisti, et disse come per avanti era venuto in Collegio don Egnatio presidente di l'hordine di frati di San Beneto di Monte Cassino, con brievi dil Papa di credenza, el qual propose alcune cose, et tra le altre questa di la differentia ha questo Stado con li frati di Corizuola, dicendo haver autorità etc., et volea componer et aquietar, unde per il Consejo di X con la Zonta fo electi do a praticar con lui, etc., i quali fono sier Marin Zorzi el dotor e sier Piero da cha' da Pexaro procurator. Et questi parlono insieme. El qual don Egnatio andò fuora per cosse di la religion, hora in questi zorni è tornato, e stato in Collegio ha ditto voler conzar queste differentie « et perchè vui savè che semo in liga col Papa, però è bon finir questa materia, et per esser vui i signori, il Collegio ha parso di metter parte e far che vui intendè il tutto, etc. »

Da poi fu posto per li Consicri, Cai di XL e Savii, elezer *de praesenti* per scurtinio do praticadori con ditto don Egnatio presidente zerca tal materia, possendo esser electi de ogni toco et officio et officio continuo, i quali debbano referir poi a questo Consejo et poner quelle parte che li parerano, etc. Fu presa. Ave tutto il Consejo, e tolto il scurtinio, qual fu questo:

Scurtinio di do praticadori, iusta la parte.

Sier Jacomo Soranzo procurator.

Sier Alvise Gradenigo, fo Cao dil Consejo di X, au. sier Domenego cavalier.

† Sier Alvise di Prioli procurator, fo savio dil Conseio.

Sier Gasparo Malipiero, fo Cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel.

Sier Francesco Donado el cavatier, fo capitanio a Padoa, qu. sier Alvise.

† Sier Daniel Renier, fo savio dil Consejo, qu. sier Constantin.

Sier Francesco Valier, fo Cao dil Consejo di X, qu. . sier Hironimo.

127° Sier Lorenzo Loredan procurator, fo savio dil Consejo, qu. Sereniss.mo.

Sier Nicolò Tiepolo el dotor, fo podestà e capitanio a Ruigo, qu. sier Francesco.

Sier Andrea Mozenigo el dotor, è di Pregadi, di sier Lunardo procurator, fo dil Serenissimo.

Sier Francesco Bragadin, fo savio dil Consejo, qu. sier Alvise procurator.

Sier Sebastian Zustinian el cavalier, fo eonsier, qu. sier Marin.

 Sier
 . . . . . . . . .

 Sier
 . . . . . . . .

 Sier
 . . . . . . . . .

Da le poste vene lettere, qual fo lecte, con questi avisi.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 16, hore 6. Qual manda relation di soi nontii venuti. Primo uno dice che 'l sostegno fatto per francesi nel Ticino per condurlo nel Gravalon, è roto, et ha perso la fatica. Che 'l se dicea che 'l Cristianissimo lasseria alla impresa de Pavia 12 milia fanti et parte di le gente d'arme, et con il resto andaria a Cremona et Lodi. Che 'l signor Renzo era gionto in Lodi, ma le gente non ancora. Che monsignor di la Motta et . . . . erano alli 15 passati per piacentina con un tesorier dil Re, quali vanno al signor Janin de Medici con ducati 18 milia; el qual se intende esser li con 3000 fanti et gente d'arme. Che in Milano sono lanze 400, svizari 2000, venturieri 2000, italiani 3500. Che erano giunti al Re scudi 200 milia et se expectava de li altri. Che 'l si expeetava altri 4000 grisoni et 4000 svizari; et altri avisi, come in ditte lettere appar, aute dal conte Paris Scotto, et di sotto scriverò il tutto difusamente.

Di Brexa, dil provedador zeneral Pexaro, di 17, hore 18. Come era venuto li a far residentia per nome del signor duca de Milan uno cavalier hierosolimitano nominato el cavalier Bilia, apresso il Capitanio zeneral. *Item*, che haveano richiesto li cesarei do cannoni, et cussì se li dava iusta l'ordine datoli per la Signoria nostra; i quali daranno all'incontro tanto rame per poter farne butar do altri. Et esso Proveditor havea ditto sempre che li mandasseno a tuor, se li daria.

Noto. In ditte lettere di Crema, par questi francesi passati portava al signor Zanin di Medici scudi 18 milia, et è acordato, per quello si dice, col re Cristianissimo con lanze..., lizieri..., et fanti...

Di Verona, di rectori, fo lettere di 17, hore . . . . Di avisi auti zerca li lanzinech vieneno, et dil zonzer a Trento di capitani, et voleno venir per la via di la Chiusa, et hanno mandato a dimandar passo a essi rectori di Verona.

Fu posto per li Consieri, Cai di XL, e Savii la 128 sottoscripta, zoè:

Sono molti de li nobili nostri stati a l'officio di XX Savii sora le tanse, et *etiam* de quelli sono al presente in ditto officio, che non sono tansati, et hessendo ormai redute a fine le ditte tanse, è ben conveniente, eosì astringendo le presente occorentie, venir a la ultimatione dil tutto di le preditte tanse per saper meglio governarsi ne li bisogni nostri;

L'anderà parte, che per auctorità di questo Consejo sia preso et firmiter statuito, ehe per non poner più tempo di mezo a ditta ultimatione, siano electi de praesenti dil corpo di questo Conseglio altri 20 nobili, i quali non habbino altro carico che di tansar si quelli che sono usciti de li XX Savii, come quelli sono al presente che non sono stati tansati. Li quali XX Savii si debano ridur a far lo effecto soprascritto dove parerà al Collegio nostro, et tansar li soprascritti, servando li modi, iuramenti et ogni altra cosa che fanno li presenti XX Savii, et possino esser electi de ogni loco et officio, exempti quelli de li XX et XV Savii sopra ditti; nè sia acceptada la excusation loro per modo alcuno, etiam che i fusseno in alcun offitio con pena, excepti però quelli dil Colegio nostro, et compir la tansa de li soprascritti non tansati che sono 42. l'officio loro sia et se intendi immediate finito. Fu presa, 170, 13, 1. Et fu contra la prima parte, etc.

Et fo tolto il scurtinio, et ballotati numero 52, et li rimasti è questi :

Rimaxi di XX Savii a tansar li altri tansadori, iuxta la parte.

\* Sier Tomà Contarini fo savio a terra ferma, qu. sier Michiel.

128\*

Sier Alvise Barbaro fo capitanio a Bergamo, qu. sier Zacaria cavalier, proeurator.

Sier Piero da Canal è di Pregadi, qu. sier Nicolò el dotor.

Sier Marin da Molin fo podestà e capitanio a Treviso, qu. sier Jacomo.

Sier Andrea Donado fo podestà e capitanio a T-eviso, qu. sier Antonio el cavalier.

- Sier Polo Valaresso è di la Zonta, qu. sier Gabriel.

Sier Lorenzo Bragadin fo capitanio a Brexa, qu. sier Francesco.

Sier Alvixe Soranzo fo proveditor a le biave, qu. sier Jaeomo.

- Sier Francesco Valier fo Cao dil Consejo di X, qu. sier Hironimo.

Sier Ferigo Renier fo podestà e eapitanio a Crema, qu. sier Alvise.

Sier Andrea Barbarigo è di Pregadi, qu. sier Francesco.

Sier Constantin Zorzi è di Pregadi, qu. sier Andrea.

 Sier Marco Antonio Trivixan è di Pregadi, di sier Domenego eavalier procurator, va eontestabile in Cipro.

Sier Alvise Bernardo è di Pregadi, qu. sier Piero.

Sier Zuan Francesco Morexini fo eonsier, qu. sier Piero.

Sier Zaearia Foscolo fo provedador al sal, qu. sier Marco.

Sier Hironimo Zane fo podestà et capitavio in Caodistria, qu. sier Bernardo.

Sier Alvise Bon fo provedador al sal, qu. sier Ottavian.

Sier Zuan di Prioli fo Cao dil Conselio di X, qu. sier Piero procurator.

non Sier Lorenzo Falier fo provedador a le biave, qu. sier Tomà, si caza col . . . .

# Cinque di respecto.

Sier Pangrati Justinian fo provedador al sal, qu. sier Bernardo.

Sier Francesco da Leze fo podestà e capitanio a Raigo, qu. sier Alvise.

Sier Nieolò Tiepolo el dotor, fo podestà e capitanio a Ruigo, qu. sier Francesco.

Sier Zacaria Loredan fo capitanio a Famagosta, qu. sier Luca.

Sier Sebastian Fosearini el dotor, fo al luogo di procurator, qu. sier Piero, leze in philosophia.

Fu posto, per i Consieri, Cai di XL e Savii dil Consejo e terra ferma, che hessendo venuto de qui Zorzi Surian, per nome di Zuan Torta condutor dil dazio dil vin a spina dil Zante de 1523, qual per la peste stata de li è restà debitor ducati 186, dimanda di gratia etc., ut in suplicatione, qual fo lecta, pertanto sia preso che li sia dà per restoro dueati 100, quali siano retrati del ditto debito, et ducati 86 pagi in anni 8, zoè ogni anno la rata, ut in parte. Presa, 148, 8, 14.

Fu posto, per i Savii di terra ferma, che Jacomo Pasqualigo sia remesso in la eompagnia di Piero de Longena, dove era prima et a la mostra fu easso perchè non era lì, overo con qualche altro condutier, eon volontà di esso condutier, e cussì sia scripto al Capitanio di Verona et Colateral zeneral nostro, ut in parte. Ave 136, 15, 3. Presa.

Noto. In questa notte pasada fu preso in caxa di certa femena uno bandito per il Consejo di X, videlieet sier Hironimo Paradiso qu. sier Andrea, qual ha taia lire 1000 e dia star uno anno in la preson Forte, et cussi fu posto.

A dì 19. La matina non fo lettere di campo, 129 zoè di le poste.

Da Sibinico, di sier Bernardin da cha' Taiapiera conte et capitanio. Scrive. Come alcuni di Clissa erano venuti su quel territorio per prender certi turchi di quelli è in Scardona et mandati doveano passar per quel territorio, et certa cosa seguida, ut in litteris.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta ordinaria, et tutto il zorno piovete grandissimamente adeo la Zonta non se reduse al numero e vene zoso a hore 24 il Consejo. Nel qual Consejo di X semplice fu preso, atento fusse preso za' alcuni mexi di far uno lector ehe leza una letion al zorno in humanità per i zoveni di la Canzellaria, al presente fu preso che, havendosi offerto di lezer il reverendo domino pre' Battista Egnazio prior de l'Hospedaletto di San Mareo, qual leze pubblice la mattina pur a quelli di la Canzellaria, et ha di salario dueati 150 a l'anno, al presente vol etiam lezer da poi disnar, con darli ducati 50 di più di salario sichè habbi ducati 200, a li ditti di la Canzelleria et altri; eon questo sia scritto in eorte a l'Orator nostro, habbi dal Pontefice una expectativa di uno canonicà primo vacante o altro beneficio per ducati . . . . . d'intrada, qual hauto non vol più salario di la Signoria, e tamen se ubliga lezer per 12 anni eontinui. Et questa parte ave tutto il Consejo. Fu presa.

Et venuti zoso tutti, vene lettere di le poste, come dirò di poi.

A dì 20. Domenega. Tutta la notte fo pioza et vento grandissimo, adeo la mattina cra si cattivo tempo, che quasi alcun non si reduse in Collegio, solum do Consieri sier Zuan Miani et sier Lunardo Emo, i Cai di XL, un Savio dil Consejo solo sier Domenego Trivixan cavalier, procurator, che stà in piaza, et do Savii a terra ferma sier Zacaria Bembo. e sier Zuan Francesco Badoer, et sonato terza stete assà a sonar Consejo. Pur a la fin questi do Consieri col Doxe feno sonar Gran Consejo, tamen le leze vuol siano 4 Consieri a chiamar Gran Consejo, ma questa volta non si vardò a leze e fo mandà a dir a li altri Consieri venisseno; sichè fono cinque a Consejo. Non vene sier Piero Lando et il Miani andò in eletion, e fe' tuor suo nepote sier Jacomo Miani, qu. sier Polo Antonio, Cataver, e rimase.

Di Crema, fo lettere di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 16, hore 5 di notte. Con alcuni avisi hauti dal conte Alberto Scoto, ut in eis, il sumario di qual scriverò di sotto. E di l'aspettar si fa in campo di Franza di 4000 grisoni et 4000 svizari e il resto di le lanze di la compagnia di monsignor di Durazo. Item, che 'l signor Renzo voleva venir in campo dal Re e Soa Maestà non vol, e lo fa ritornar su l'armada per andar in reame. Item, l'acordo di Zanin de Medici con il Re con 50 lanze, 200 cavalli lizieri et 2000 fanti; e altre particularità.

Di Brexa, di sier Piero da cha' da Pexaro procurator, provedador zeneral, di 18, hore.....
Come ha hauto aviso, li lanzinech vien in campo dil Vicerè zoè in aiuto dil Stado de Milan, parte esser zonti, zoè quello ha portà la nova per prepararli vituarie, ct verano per la via di Ampho, unde sier Bernardin Zane capitanio di Ampho over Provedador havia scritto non vi esser li monizion. Unde lui Proveditor li ha mandato barili 4 di polvere ct 10 ballote per far demostrazion etc.

Noto. Fo aviso da Milan, come era stà sentito in la terra crida: « Ducha, Ducha, Imperio Imperio, etc. ». Et che francesi erano lì, zoè monsignor di la Trimoia e il signor Thodaro Triulzi a quel governo, havia posto nna taia di ducati 30 milia e li voleva.

Da poi disnar fo Gran Consejo et con gran pioza si andò, et fo fato scurtinio, ne fono più di 120 in tutto (?) et in Gran Consejo zerca 1200 *licet* fu cativo tempo e pioza.

Fu posto, per li Consieri, la parte presa a di 18

in Pregadi, di dar licentia a sier Zuan Moro qu. sier Antonio capitanio di Zara, qual fo electo Provedador in armada, di poter venir in questa terra per mettersi in hordine, restando in loco suo a far l'oficio dil capitaneato sier Bertuzi Zivran conte fin zonzi sier Zacaria Valaresso electo in loco suo, qual si dia partir . . . , ut in parte. Fu presa. Ave . . . .

Acadete che, avanti intrasse dentro il scurtinio e compito de intrar le eletion dentro, sier Marin Moroxini censor si levò con furia con il suo fante drio, e andò lui medemo al banco quinto e fe' venir sier Luca Falier qu. sier Marco da Santa Croce a la Signoria, dicendo era el ditto stà in piedi, et però voleva farlo cader a la leze. El ditto sier Luca si scusò non era vero, nè mai cra mosso dil loco suo, e con effecto non è di farse tuor per esser debitor, e manco di andar procurando. Or sier Gasparo Malipicro altro censor sentava da la banda di là, vene etiam lui a la Signoria per aiutar il compagno, dicendo esser creto; ma la Signoria e il Serenissimo volse vcder la leze, che Censori non hanno questa auctorità di esser creti, ma dieno far le soe sententie etc. Unde non fu altro e il Falier tornò a sentar al suo banco, e li Censori con poco honor tornorono a sentar; ma ben il Canzelier Grando amonì tutti sentasscno ai lochi suoi, altramente sarà mandate le leze contra di loro a execution.

Fu fato Capitanio al Golfo sier Hironimo da Canal di sier Bernardin, qual ha procurato con quelli di Pregadi tacitamente. Vene per scurtinio et do man di eletion, e altre voxe tutte passò. Et acciò il tutto si vedi a eterna memoria, quì avanti sarà notado il scurtinio, et in Gran Consejo li electi al dito capitaneato, ma non se intese le ballote.

### Scurtinio di Capitanio al Golfo.

Sier Bertuzi Contarini fo soracomito, qu. sier Andrea, qu. sier Pandolfo.

Sier Nicolò Querini fo soracomito, qu. sier Carlo. Sier Vicenzo Salamon è soracomito, qu. sier Vido.

Sier Antonio Badoer di sier Jacomo, qu. sier Sebastian el cavalier, fo patron a Baruto.

Sier Francesco Bragadin fo soracomito, qu. sier Vetor.

Sier Alvise Loredan fo soracomito, qu. sier Luca, qu. sier Jacomo procurator.

Sier Bortolamio Falier fo soracomito, qu. sier Luia.

130

Sier Zuan Antonio da cha' Taiapiera fo capitanio di le galle di Alexandria, qu. sicr Bernardin.

Sier Marin Michiel qu. sier Alvixe, qu. sier Mafio.

Sier Alvixe Michiel fo soracomito, di sier Vetor.

Sier Nicolò Donado fo soracomito, di sier Andrea, qu. sier Antonio cavalier.

Sier Francesco Dandolo è soracomito, qu. sier Zuane.

† Sier Hironimo da Canal fo patron a l'arsenal, di sier Bernardin.

Sier Etor Loredan, qu. sier Nicolò, qu. sier Alvixe procurator.

Sier Filippo Corner fo castellan dil Scoio di Brandizo, qu. sier Hironimo.

Sicr Nicolò Zorzi fo soracomito, qu. sier Antonio el cavalier.

Sier Zusto Guoro fo di Pregadi, qu. sicr Pandolfo.

Sier Bernardo Contarini fo soracomito, qu. sier Teodosio.

Sier Antonio da cha' da Pexaro fo soracomito, qu. sier Francesco.

## In Gran Consejo.

† Sier Bernardin (?) da Canal fo patron a l'arsenal, di sier Bernardin.

Sier Francesco Bragadin fo soracomito, qu. sier Vetor.

Sier Hironimo da Canal, dopio.

Sier Bertuzi Contarini fo soracomito, qu. sier Andrea, qu. sier Pandolfo.

Sier Hironimo da Canal, triplo.

Et al venir fuora di scurtinio zonse lettere di le poste.

Di Soncin, di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator nostro, di 17, hore 24. Come, per advisi ha il signor Ducha, di Lodi, di heri, che in campo di francesi non si atende ad altro che ad fare dui cavalieri, uno di sotto apresso l'arsenà l'altro di sopra verso porta Calziara. Et già il torrente del Ticino è divertito nel Gravalone; ma l'aqua rimane tanto alta, che è invadibile per il gurgito del Po. Et essi francesi attendono ad far tagliar la muraglia de la citade verso porta Santa Justina, e dicono che sono deliberati tentare la fortuna de uno altro assalto da tre bande et far morire la mità de lo exercito, più presto che non pigliar Pavia. A Milano non c'è altro di novo se non il continuare il fugir de milanesi per non andare a li confini, et il

ruinar de li bastioni; cosa comandata ma non obedita, et che franciosanti stanno in gran terrore. *Item*, manda una lettera ha hauto esso signor Ducha, zerca i lanzinech, qual dice cussì:

Copia di lettere dil eonte Alexandro Balbiano al signor ducha de Milano, qual fu mandato ad incontrare li lanzinech, date in Igna a dì 14 Novembrio.

Scrissi ad vostra illustrissima signoria da Tren- 130° to, come andava ad Igna per intender quello fosse de questi fanti et dove si atrovasse Spagna, idest magiordomo dil signor Vicerè. Con la gratia del omnipotente Idio, Spagna et io siamo giontati quà, et simile li signori comessarii dil serenissimo Infante et maggior parte di le gente, qual tuttavia vieneno, et oggi se siamo consultati con loro capitani dil camino, et del fare de le monstre. Habiamo concluso passare per la Croara et andare al dreto de Peschiera, et più oltra secondo che lo illustrissimo signor Vicerè ordinarà. Simile, abiamo ordinato di comenzare domane le monstre e di pagarli, et l'altro giorno comenzare a farli caminare. Dubito non poterò in 4 giorni havere compito di fare le monstre, perchè la gente se divide per la valle, perchè questa terra non è capace a tanta gente. Tuttavolta mi sforzerò di fare al piú presto poterò, non mancando di quella sollicitudine che al mondo è possibile di fare. Et di questo siane certa et sicura vostra illustrissima signoria, a la quale mi ricomando, etc.

Di Bergamo, di rectori, di 17. Come tutte le gente d'arme et da piè francesi, che erano in Monza et Cassano, sono levate et aviate alla volta de Lodi, a che fin non se intende, et solum li erano rimasti cavalli lizieri 100, sicome di sotto scriverò tal aviso più difusamente.

Da Brexa, dil provedador Pexaro, di 18, hore 6 di notte. Come era venuto a lui in quella sera el ducha de Traieto nominato don Carlo di Aragona, quale orator del signor Vicerè, indrizato a la Signoria nostra per le poste, zoè prestissimo, et dovea partir a hore 9 insieme con il cavalier Bilia, per nome dil ducha de Milan.

Di Crema, dil signor Alberto Scotto, di 17, ai prefato Provedador zeneral. Ha aviso di so' fiol, è col Roy. Come il Re manda il ducha de Albania con 500 homeni d'arme et 6000 fanti alla volta dil reame di Napoli, et il ponte è fatto a la Stellà, per passare, et cussì partirà, et che fino hora non è

comandato chi li vada de le italiane compagnie salvo quella era dil Fregoso et hora del Pepolo. Et lo acordo dil Papa esser concluso, et che per aiutar il Re a quella impresa di Napoli el ge dà 4000 fanti et 400 lanze. Et che il conte Guido Rangone è acordato con il Re; et il signor Renzo esser intrato in Savona con l'armata et passerà di longo et anderà alla volta de Napoli; et che francesi sotto Pavia attendono a tagliar la muraglia.

Di rectori, di Bergamo, di 17, hore 24. Come in quella hora era zonto de li uno loro nontio. Riporta le gente d'arme francese, quale erano in Monza et in Cassano, sono levate et vanno alla volta de lodesana. Se iudica vadino per tuor la via che le gente cesaree non vadino a soccorso a Pavia. Et si ha ditto, che era gionto el signor Renzo con 4000 corsi e con quelli voleva il Re far dar lo assalto a Pavia dandoli scudi 10 per homo; ma prima voleva si sugasse il Tesino e butar l'aqua nel Gravalon. Tamen tal aviso dil signor Renzo non l'havendo per via autentica, non scriveno a la Signoria, ma ben in soe particolar.

De li ditti, de 18, hore 18, vidi una di sier Tomà Moro capitanio. Come, per una loro spia, qual fo mandata fino Sabado a di 12 via et ritornata, dice, che Marti a di 15 di l'instante si parti dil campo di francesi sotto Pavia, et è venuto di longo con il mal tempo che è stato, con fatica. Et il campo de francesi è alozato sotto Pavia, qual batteva lentamente, et che in campo si dice che il Re la torrà ad ogni patto; ma che quelli di Pavia non si voleno render a patto alcuno; et che li hanno toIto assai ben di la aqua del Tesin, facendola andar in el Gravalon di sopra de Pavia. Dice ancora che lui ha inteso che 'l Re con la sua guardia et li cavalli lizieri era ritirato a Gamballò oltra Tesino, per causa che quelli sono in Alexandria li haveano intercepti alcuni muli de danari venivano in campo; et che alcuni dicea che Soa Maestà voler mandar campo ad Alexandria, et che si aspectava il signor Renzo con 10 milia persone alla volta preditta de Alexandria per haverla. Item, dice da Milano, che Mercore a di 16, hore 16, hessendo lì, udi far una crida a son di trombete da parte di monsignor di la Tramolia governador per il re Christianissimo in Miiano, che tutti quelli che erano stati capi a tempo del signor Ducha per le contrade di Milano, tutti si dovesseno apresentar ad esso monsignor che li voleva mandar in Franza. Item, che quelli sono in castello, usiscono ogni zorno fuora in scaramuza con quelli è a la guarda dil ditto castello per il re Christianissimo. Et come eri ussino dil castello alcuni et feceno fugir la ditta guardia honorevolmente. Molte altre cose dice, sicome nel riporto appar, ma non di molta existimatione. Item, si ha ditto che'l signor Zanin di Medici si aspectava in campo di Franza, e per non haverla per cosa certa, non la scriveno a la Signoria.

Noto. Si ave prima aviso, come erano stà mandà fuora di Milan per sospetto da numero 50 a Turino, et volendo mandarne uno, quello fuzite via in zipon et vene a Trezo. El qual aviso fo leto l'ultimo Pregadi.

Di Crema, dil Podestà et capitanio sier 131° Zuan Moro, di 17, hore 4 di notte. Come hozi è ritornato uno suo explorator dil campo francese, qual già molti giorni mandoe, ma per esser stà retenuto et impregionato a Milano ha tardato il ritorno suo, et manda il suo riporto. Da Lodi li è ritornato uno altro suo nuntio; ma non riporta cosa alcuna, salvo che attendono continuamente a fortificar quella città. E benchè per le ultime scrivesse che quelli signori de li havevano dato danari a queli fanti, nondimeno ha inteso da poi che li hanno fatto solum la mostra, et che ancor non ha dato danari.

Bortolomio da Pomposi di Crema, mandato per il magnifico Podestà et capitanio di Crema al campo francese, dove dice esser stato alcuni giorni et de li esser partito'a li 14, et haversi atrovato al tempo che francesi, dettero lo assalto a Pavia, che fu da due bande, ma haver veduto salvo da la banda de italiani dove era il re Christianissimo da san Lanfranco. Nel qual assalto due bandiere se apresentoro su la bataria, et la prima che vi sali fu una bandiera dil Re che era d'oro con la croce bianca, et fu morto il banderaro cum zerca 100 fanti; et visto questo se retirorono con molti feriti, et quelli de la terra se difesero valentemente, dicendo che al ditto assalto vi era la Maestà del Re con un baston in man de driedo, con molti homini d'arme a piè, quale visto la bandiera per terra, se turbò et andete nel suo alozamento. Da poi fecero conseglio, nel quale deliberò de minare da la banda del castello, et cominzorno a minar, et dicevano voler far un altra più bassa bataria per far più facile el montare. Et stato fino al suo partir in campo per veder se davano altro assalto, come dicevano de dare, non hanno facto deliberation di darlo, anzi se diceva, che come erano gionti li grisoni et svizeri che aspetavano et il signor Zanino cum la sua gente, volevano lassar all'assedio di Pavia una grossa guarda et cum il resto dil campo il Re voleva venir di quà di Adda. Et se diceva che il signor Renzo, di co-

mandamento dil Re, cra venuto fino a Mortara, ma che Sua Maestà li havea mandato a dire, che 'l ritornasse al suo viaggio verso il reame. Et esso rafferma haver parlato con alcuni che era con il signor Renzo che erano venuti nel campo, che li hanno detto che 'l non ha in tutto oltra 4000 fanti; ma ben che l'ha danari da far gentc. Et dice esso refferente, che francesi lavoravano per trar el Ticino nel Gravalon; ma per suo iuditio non faranno cosa buona, per esser il fondo del Ticino molto più basso del Gravalon. Dicendo che francesi hanno buon numero de arteliaria, si grossa come menuda; et ha inteso che in Pavia non hanno strami, grano assai, 132 ma poco vino, et manco puono masenar per esser stà rotti li molini. Et dice che, atrovandosi dal signor Paulo Camillo Triulzio locotenente dil signor Teodoro, li sentite dir che l'era stà a parlar al Re per far dar danari a la banda del signor Theodoro, et che Sua Maestà li rispose che 'l non sapeva de danari, de modo che molti homini d'arme, che erano li, sc vedeano molto malcontenti, dicendo che l'era 14 mexi che non haveano toccato danari, et che se havesseno tanti fanti come havea il signor Federico, fariano una banda et anderiano a la ventura, et che li recresceva che haveano fatto così bela mostra in Avignone. Dice esso referente, che in campo li sono manco fantarie di quello è la voce, et da li italiani in fuora, sono mal in ordine et cattiva fantaria. Dice ancora esso refferente, che essendo dal ditto signor Paulo Camillo, li vene un fra' Zuan Battista, quale se diceva che la Maestà dil Re l'havea mandato a la Illustrissima Signoria per aconzar le cosc sue; al quale quelli soldati et capi li dimandava che nova el portava, et li rispose: « Buona; le cose sono aconciate cum venitiani ». Et quelli soldati dicevano non potemo starc salvo bene, essendo d'acordo con venitiani. Con el qual frate esso referente vene a Milano et prese comertio per suo servitio. Et a Milano, hessendo a manzar con domino Gasparo Sorman, esso frate rasonando che l'era stato a Venctia, li disse che 'l havea per assetate le cose dil Re con venitiani per mezo de l'opera sua. Et perchè esso referente era stato nell'andar al campo retenuto et impregionato a Milano, et lassato poi si reteneno il cavallo, stete a Milano per haverlo, dove che di nocte se cridava per Milano: « Imperio, Imperio, Ducha Ducha ». Et di poi il signor Teodoro comenzò mandar via de li gentilhomeni, et monsignor di la Tramoglia, che è in Mllano cum il signor Teodoro, dimandò a molti gentilhomeni ducati 30 milia per pagar grisoni, svi-

zari et la gente del signor Zaneto; et che Marti di nocte, fo a di 15, havendo quelli dil castello de Milano facto uno grosso foco, le gente francese che crano a quella guardia tutta la nocte steteno in arme con gran dubitatione.

Copia di una lettera dil conte Bortolomio de 132\* Villachiara, data in Como, a dì 11 Novembrio 1524, drizata a li retori di Brexa.

Illustri signori mei observandissimi.

Non havendo scritto insino ad hora a vostre signorie, me haverano per excusato, che invero il troppo da fare ch' io ho trovato qua in parte è stato causa, ma molto più il viagio disconcio. Pur hora non resterò de avisarli quanto de quà se ha, benchè forsi quelle per altra più certa via l' habbiano inteso, come è ragionievole. Li soldati nostri de Lodi hanno pigliato meglio de 400 cavalli, che erano in Melzio de francesi. Li repari de Milano se guastano, et vengono spianati tuttavia per loro francesi; la causa che lo faciano non se intende chiaramente. Hanno combattuto a Pavia et francesi s' hanno hauto grandissimo danno, talmente che se intende se deveno levare. Ho mandato a vedere et intendere come va chiaramente: vostre Signorie ne sarano avisate. Una nova dono a vostre signorie, ch' è la meglio e più gagliarda ch' io conosca per nui, che alcuni homini et grandi, sendo foraussiti, so certo, cercano via di potere asestare le cose sue per non andar più in Franza; et se hanno lassato uscire de bocca che 'l re Christianissimo fo' sonato. Perciò son per meglio chiarirme anche di qualche cosa maggiore, et io farò il debito. Quanto a queste cose de qui che a me sono date in guardia, spero in Dio operare talmente che se conoscerà il paese di vostre signorie produrre anche esso de li homini, che sano che cosa è guerra. Altro non scrivo; il presente che de lì viene, a bocca farà chiare vostre signoric di ciò vorà sapere, et a sue bonc gratic humilmente me ricomando.

Da Como, al 11 Novembrio 1524.

De vostre signorie fidelissimo servitore Bortolomio Villacriara conte

In prima, che monsignor da la Palisa è ferito in uno brazo con uno schiopo, overo de uno arcobuso, et questo è stato a Pavia. Ancora non si-

trova Marco Antonio da Cuxano, nè morto, nè vivo, e questo è stato a Pavia. Ancora è stato preso el conte Hironimo da Treulzo et el conte Joan Fermo da Treulzo, et questo è stato a Melzo, et la compagnia de li soprascritti sono stati presi et malmenati. Et che certo è, che li repari de Milano se disfano. Scrivendo, illustri signori mei, ho auta questa polizza da Milano, et così la mando ad vostre signorie per cosa certa, che la viene de loco bonissimo.

> De vostre signorie servitore fidelissimo BORTOLAMIO VILLACHIARA conte

133 A dì 21. Per il tempo pessimo stato questa notte, et etiam vento grandissimo, la mattina non fo alcuna lettera di le poste, nè questa mattina, nè tutto il zorno.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria con li Savii per aldir la materia dil vescovo Grimani di Ceneda, zerca il pagar di le colte, etc. . . . .

Di Roma vene uno corier, qual è stato do zorni a Chioza per il tempo cattivo, non potendo passar il porto per la fortuna, et portò lettere di l' Orator nostro, di 16, et 17, qual fo lecte in Collegio.

Et per lettere particular, intesi. Come el signor Alberto da Carpi et monsignor San Marzeo oratori dil re Christianissimo erano stati dal Papa, rechiedendolo di darli il passo a lanze 600 et fanti 10 milia che 'l Re vol mandar per terra a tuor il reame, et che il Papa li havia risposto, che li daria risposta un' altra volta. Item, par che zonzesse li a Roma uno corier veniva di campo dil Re sotto Pavia con lettere dil reverendo Datario, le qual le havea in la manica del zipon e le altre lettere in la scarsella, unde fo asaltato li in Roma da alcuni incogniti credendo haver le lettere del Datario e datoli etiam ferida: per il che il Papa era in grande collora et fece dar taia a chi accusava quelli erano stati, et si tien siano stati li cesarei, etc.

Item, l'Orator scrive per le publiche .

133 \* A dì 22. La matina vene l'orator di Franza molto aliegro, vestito di veludo negro di martori. Et prima parloe per certo milanese che li Savii a tansar lo voleano tansar, dicendo è mercadante che va e vien, e non dia esser tansato. Poi ave audientia con li Cai di X.

Vene il Taverna orator dil ducha de Milan, et etiam ave audientia con li Cai di X.

Da Sonzin, di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator nostro, di 18, hore 1 di notte. Manda alcuni avisi auti, qual son questi :

Avisi di Lodi, di 17 Novembre. Come oggi è venuto uno soldato de Pavia, partito heri dal campo de inimici, quale parla de veduta, et dice: che la chiusa fatta, per inimici in Tesino per divertire l'aqua in el Gravalone è rotta et disfatta in tuto; et che francesi abandonano quella impresa et dicono voler dare uno gagliardo assalto a Pavia, et che fanno una tagliata avanti el castello nel barco per prohibire che non intrano, nè reescano messi alcuni. Et dicono li nostri patire moito de victualie et strami li in Pavia. Che in Milano, zoè in la cittadella de porta Ticinese allogiano li svizeri, et che le compagnie de la Tremoglia ed Admiraglio allogiano in diversi loci de porta Ticinese et porta Comascha. Et che all'intorno del castello gli stà Marco Antonio Cusano con li fanti italiani, quali dicono poter esser 1500, o circa, et sono canaglia. Et ogni volta che quelli del castello escono, loro fugono, et che eri essi del castello vedendo venire a Milano molta victualia che si portava con cavali, usciteno et fugati inimici, presero et condussero in castello tutte epse victualie de chi erano. Se dice che 'l prefato Marco Antonio da Cusano è ferito di schiopo in uno brazo; che francesi vedendo li milanesi confinati non obedire ma fugire, li pigliano pregioni, adciò se assecurano che obedirano in andare a le confine et servarle, et che vanno per le caxe pigliandoli; et però molti se ne fugeno, maxime quelli che sono stati capetanei o banderali del populo.

Da Crema, dil Podestà et capitanio, di 18, hore 5 di notte. Manda la copia di una lettera dil conte Zuan Francesco da la Sumagia a la signora sua consorte, la qual sarà qui avanti posta. Scrive esso Podestà, haver hauto da Cremona che lo illustrissimo signor ducha de Milano de li ha fatto 134 retenir molti citadini per trazer un taglion de ducati 18 milia, et hanno adimandato uno altro generale a la terra, et etiam traze dil clero certa summa de danari. Il magnifico Morone hozi è gionto qui a Crema, et li ha mandato a dir che l'ha auto di Pavia, che queli stanno di buon animo, ma patiscono alquanto di strame, et che francesi attendono

a fortificarsi, facendo cavalieri per poter batter ne la terra; et si iudica li darano uno altro assalto; et etiam li ha fato intender che lo illustrissimo signor ducha de Milano ha capitolato cum il signor Zanino di Medici et li ha mandato danari per pagar le gente sue, et che el dia andar in Alexandria: nè altro ha di novo per hora.

Parte di una lettera dil conte Zuan Francesco da la Somaglia alla contessa sua moglie, data in Santo Colombano, a dì 17 Novembrio 1524.

Vi aviso, come il signor Zanino di Medici vene al servicio de presente del nostro Re, con soldo de 2000 fanti et 200 cavalli lizieri; et questo, possete pensare, non è fatto senza consentimento del Papa. ll Re nostro manda il ducha di Albania con 500 homini d'arme et 6000 fanti a la volta del reame de Napoli; et il ponte è fatto a la Stellà per passare; così per la gratia de Dio se partirà. De le italiane compagnie fino ad hora non è stato comandato che li vada, excepto quela era del Fregoso, et hora del Pepoli. Vero è, se dice lo accordo del Papa esser concluso et che lui, per aiutare il Re a questa impresa de Napoli, li dà 400 homini d'arme, 6000 fanti. Io per me il credo che li nostri non se partiriano per andar là senza il stabilimento del Papa. È acordato il conte Guido Rangone. In corte io ho Hironimo mio secretario mandà dal Re. A la sua ritornata saperò ogni cosa, et la firma de li capitoli et le divisione de Stati, et poi per le prime vi aviserò il tutto, et se le cose nostre succedeno come penso, non scio come questi signori spagnoli se salverano. Il signor Renzo è gionto a Savona con l'armata del Re; passerà di longo et anderà a la volta di Napoli.

Di Brexa, di 19, hore 20, dil provedador zeneral Pexaro. Manda una relation havuta da un suo explorator nominato Marco da Verona, stato in campo de francesi, qual parti a di . . . . Et referisse come Domenega a di 13 la Maestà dil Re parlò con alcuni ussiti di Pavia quali volevano rendersi a patti; ma il Re non li ha voluti e li vol a sua descrition; et dice che in Pavia era carestia e ussivano 134° fuora di la terra 40 lanzichenech al tratto et venivano in campo del Re, e questo per desasio dil viver. Item, che se diceva erano zonti 10 milia sguizari in campo; e altre particularità. Item, dice haver visto passar zente vanno di là dil Po a l'impresa

con il ducha di Albania per il ponte di la Stellà; le qual zente vano in reame.

Item, scrive aver auto aviso di Ampho da quel Proveditor, come li lanzinech erano zonti lì apresso et davano fama di 12 milia, et li laveva quelli capitani mandato a dir li preparasseno victuarie: richiedendo esso Provedador quello habbi a far et se li mandi qualche fanti. Et cussì li manderà di conseio dil Capitanio zeneral 50 schiopetieri, e scrittoli provedi di victuarie per i loro danari, etc.

Da poi disnar, fo Consejo di X semplice, et spazono do i quali assaltono p. . . . . Zonca serivan al dazio dil vin per causa di certi contrabandi in Rialto per amazarlo. Uno fo bandito di terre e lochi per esser absente, l'altro condanà in prexon a compir uno anno et poi 4 anni di Venezia, qual fu . . . . mazà. Et veneno zoso a hore 24 in zerca.

A dì 23. La mattina, hessendo venute in questa note do man di poste con lettere di più bande, dirò il sumario,

Et se intese esser zonti in questa terra li do si aspectava: quel domino Carlo Ragona per il Vicerè et il cavalier Bilia per il ducha de Milano, et fono insieme con li oratori stanno quì.

Vene il Legato del Papa in Colegio per cose particular di beneficii, che per non esser cose da conto non ne farò nota.

Veneno in Colegio domino Carlo di Ragon per nome del Vicerè et il cavalier Bilia per nome dil ducha Francesco Sforza di Milan, et apresentono una scrittura, la copia sarà qui avanti scritta.

Di Bergamo, di sier Tomà Moro capitanio, vidi lettere, di 20, hore 17. Come, per do loro messi gionti in quella matina, l'uno vien dil campo francese ch' è sotto Pavia, et l'altro dil milanese; quel vien di campo dice che Mercore a di 16 a hore 22 parti, et che le gente francese erano ai soliti lochi, et publice se diceva che erano per butar uno ponte sopra Po per far passar lanze 400, per mandar quelle in reame. Lo altro messo che vien dil milanese, qual è l'ultimo gionto, dice che le gente francese, quale erano per le forteze come è a Cassan et altri loci, haveano hauto comandamento de cavalcar in campo, sì quelle da piedi, come quelle da cavallo. La causa è perchè se diceva che heri il Re voleva far dar uno altro asalto a Pavia; il che si tien non sarà fato per le grandissime pioggie regnano, che par il mondo vengi da alto a basso', e sono per questo le aque molto grosse. Scrive haver mandato doi a la volta de grisoni, perchè pur risona che ivi sono reduti alcuni capitani

I Diarii di M. SANUTO. - Tom XXXVII.

per far fanti, et *maxime* il capitanio Tegen. Di quanto riporterano aviserà, perchè uno che vien di quela parte ha ditto che fa gran neve: pur quelli grisoni uon resterano di venir per tocar danari.

135 \* Di Crema, di 19, hore 4 di nocte. Come hozi li è gionto dil campo francese uno suo explorator, et manda el riporto, et per altra via ha inteso esser gionto nel campo francese polvere et ballote, et che francesi voleno attendere alle mine et trincee per dar uno altro assalto a Pavia. Da Lodi altro ron ha, salvo che hanno compito el tavolado per buttar un ponte verso Rivolta; nè altro ha di novo. Questo è il riporto:

Hironimo da Axola mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito heri mattina a terza, et che francesi sono restati de minare et far li cavalieri che aveano principiato, et de battere cum le artillarie, si per la piogia continua come per mancamento di polvere et munitione, ct che la Maestà dil Re è allogiata alla Certosa, a la guarda del quale è la banda del signor Federico da Bozolo; et che questi giorni hanno maudato a dimandar a quelli di Pavia che se rendesseno, quali li hanno risposto non voler rendersi; ma che heri avanti il suo partire fu ditto che erano a parlamento con quelli dil campo, et dicevasi che 'l Re la volea haver per assedio: diccudo etiam che l'opera che haveano facto per voltar el Tecino nel Gravalon è rotta, de modo che nulla hanno facto. Et Zuoba da mattina, a di 17, esso referente vide partire dil campo bandiere 15 di gente nova, quale andavano a passar Po a la Stella (Stradella) dove era facto un ponte, et se diceva che andavano a congiongersi con le gente dil siguor Zanino de Medici per andar nel reame di Napoli, dove se diceva che anco li andava il signor Renzo cum l'armata. Et heri matina se parti del campo el capitanio Fedrigeto con fanti 1000, qual si diceva andar anche loro a trovar il signor Zanino per andar a ditta impresa, per la quale il Pontefice li dava lanze 400 et fanti 6000, perchè cosi era d'acordo con il Re. Et se diceva che aspectavano de Franza novo soccorso di gente. *Item*, dice che, venendo lui in qua, ha visto venir lanze 50 dil signor Teodoro a Santo Agnolo, et che le gente d'arme se vanno slargando dal campo, et dicevasi in campo che altri 1000 fanti, francopini et venturieri doveano andar a trovar il signor Zanino.

Di Brexa, dil proveditor Pexaro, di 21, 136 hore.... Come francesi intorno Pavia atendeano a far cavalieri et trinzee, et haveano fatto portar scale assà il in campo fate a Milan. Item, dil passar Po certo sul ponte fatto a la Stella 100 lanze e 1000 fanti, et il ponte si rompete et bisognava refarlo, et si dice vano a la impresa dil reame. Item, che Zanin di Medici, qual è conzo con il Re, veniva a Milan a la guarda dil castelo, e questo con li 2000 fanti et cavali lizieri che l'ha. E le zente erano in Milan doveano andar in campo.

Vene in Collegio li quattro oratori, cesareo et Milan et li do venuti da novo, zoè Carlo di Ragona per nome dil Vicerè et il cavalier Bilia per il Duca, i qual do portarono lettere di eredenza. Et sentati tutti quattro apresso il Principe, l'orator cesareo disse alcune parole rechiedendo le nostre zente, iusta li capitoli, perchè zonti li lanzinech, voleno al tutto ussir in campagna. Et aziò se conseglii et rispondi ben col Senato, apresentorono una scriptura, pregando fosse lecta et ben considerata; a la qual se li desse risposta acciò si sapiano governar. Il Principe li usò grate parole dicendo si vederia, et li Savii la consulteria, e col Senato se li risponderia; la qual scrittura lori oratori la feno lezer, et per esser savia e ben considerata, la qual sarà notada quì avanti. I qual oratori venero molto tardi in Collegio; sichè il Collegio stette suso tardissimo et fin poi nona.

Et partiti li ditti oratori, era molto tardi, fo terminato far ozi Pregadi, licet prima era stà ordinà Consejo di X simplice per partir zerca ducati 200 et più tra li secretari che mancano a partir, di secretari morti, videlicet Gasparo di la Vedoa et altri. Item, far uno vicecapitanio di le barche dil Consejo di X. Etiam per Pregadi expedir una parte di Sibinico, acciò sier Piero Zen, qual va in ditto loco e a Cataro con l'orator dil Signor turco, possi haver questo ordine.

Et è da saper. Per il Consejo di X con la Zonta per avanti fu preso darli aleuni presenti da portar a quel sanzaco confina con Cataro, acciò stagi contento di confini etc.; et dia partir a di 26 di questo.

Da poi disnar fo adunca Pregadi, et ordinà pri- 136°

ma Consejo di X semplice, qual si redusse in Pregadi domente si lezeva le lettere per far uno vicecapitanio di le barche dil Consejo di X, in luogo di Lorenzo Mosca è andato contestabile a Vicenza con sier Filippo Basadona podestà di Vicenza, con licentia di Cai fin al suo ritorno. Tamen nulla fu fatto, perchè vene lettere di le poste, et fo lecte, et ussite il Consejo di X fuora per aldir le lettere.

Di Sonzin, dil Venier orator, di 20, hore 23. Come per le altre advisoe il venir dil signor marchese di Pescara et signor Hironimo Morone li, li quali tutto heri, fino a hora molto tarda di notte, steteno in consulto con el signor ducha de Milano, ducha di Barbone et signor Vicerè et altri signori capetanei per consultar al caso loro, et maxime essendo proximi li socorsi de lanzchenech. Et essendo in consulto, li vene adviso dal reverendissimo monsignor Datario, come el re Christianissimo havea expedito uno suo homo al Pontefice per dimandarli el passo per le sue terre amichevolmente per mandar di là di Po 600 lanze et 4000 fanti, de li qual seria capo il ducha de Albania, tamen senza altro aspettar risposta li ha inviati a quella volta. Et in questa medema hora gionse un'altra staffeta dal gubernator di Cremona, che advisava questo illustrissimo signor Ducha, che per uno venuto da Piasenza li era stà referito haver visto passar per Piasenza buon numero de fantarie, da forsi 4000, et da 500 lanze. Dove se vadano queste gente, over a che effecto, non si sano immaginare; ma dubitano che non voglino monstrar de far uno effecto et poi farne uno altro, et con questo mezo voler tirar el Papa dal canto suo, over pigliar la volta de Cremona. Al che dubitando questi signori, questa preterita notte li hanno mandato una bona compagnia de fanti a Cremona, talmente che resterà quella terra assai ben assecurata. Li vene etiam heri a questo illustrissimo signor Vicerè uno homo per nome dil reverendissimo cardinal Salviati legato di Piasenza, dicendoli che 'l Christianissimo re li havea mandato a dimandar passo et non sapea che fare. El signor Vicerè li disse: « Sete venuto per dimandarmi gente a prohibirli il passo? perchè io son quì prontissimo per defender el Stato de la Chiesia, non con minor affectione et promptitudine di animo di quanto fazo et farò lo Stato de Milano ». Ditto nontio li rispose, non haver altra commission che quanto li havea exposto. Et in quello poi vene la soprascritta 137 nova dil gubernator di Cremona, che erano passati per Piasenza. Scrive si starà atenti, et vederassi quello vorano far queste gente. Unum est, che 'l Re fa

molto grande bravarie di voler far assai cose in guesta impresa a beneficio suo. Consultorono poi, quando sarà venuto il soccorso quelo habino a fare per non star più a perder il tempo in far consulti tutto el giorno, et maxime per far deslozar il Christianissimo de la impresa de Pavia, per confortar quelli sono obsesi in Pavia, perchè quando si stà tanto assediati, vedendo mancar li soccorsi, è forzo pigliar qualche partito. Tamen Pavia stà in ragionevol speranza di tenirse, per le bone gente et bon numero son dentro. Item, scrive esser advisi, per uno partido a li 13 di questo di Genoa, come el signor Renzo, partito con l'armata da Marsiglia era gionto a Villafranca, dove è dismontato con 5000 fanti, e con lui se li atrova etiam lo arzivescovo di Salerno Fregoso. Se dice piglierà la volta di Saona, dove si fermerà fin el vedi el fin di la impresa de quì, aspettando altra commissione dal Christianissimo re. Li sono etiam aviso da Milano, come ditto re Christianissimo havea mandato in Milano el signor (Monsignorino) visconte, el qual per nome di Sua Maestà dimanda ducati 25 milia ad imprestedo, et Sua Maestà se obbliga restituirli per tutto Zenaro proximo, dicendo che li bisogna tal danari al presente per condur certo altro numero de svizari, et non si atrovar così el modo al presente. Li è stà risposto per quelli de Milano, esser cosa impossibile che possino trovar questo tal imprestedo, per molte ragione per loro allegate. Item, scrive una nova haver inteso lì a Sonzin da uno gentilhomo di corte, qual li ha ditto che 'l signor Zanin de Medici con le sue gente è andato a servir el re Christianissimo; tamen non ha di questo altra particularità da altri, perchè si mormorava.

Noto. Questa lettera di Sonzin zonse in questa

Dil ditto orator Venier, pur di Sonzin, venute questa sera, date a di 21, a hore 20. Come la nova scrisse heri dil signor Zanino è verificata, perchè ha facto lo effecto et con tutte le soe gente se n' è andato al servitio dil re Christianissimo; et manda alcuni advisi. Scrive, quelli signori tieneno per fermo li lanzchinech per tutta questa septimana presente debbano comparer in queste parte, et però hanno consultato de unire tutte le so' 137\* forze et far lo exercito, gionti che sarano li lanzchinech. El signor marchese de Pescara e 'l signor Hironimo Morone è ancora quì, et ha inteso ditto Marchexe si parte e va in Lodi e il Morone a Cremona per proveder a le cose necessarie di lo exercito che si ha a far.

Advisi per lettere di Piasenza, di 19 Novembrio: che a la Stratella sono passati il Po circa 150 lanze et 1000 fanti de francesi; il resto non è possuto passar per el gran crescer de le aque, qual havea guasto el ponte sopra Po. Che dicte gente de arme dicono volere andare nel regno de Napoli. Che in Piasenza sono facte publice cride, sotto pena de la forca, che niun subdito de la Chiexia vada ad portare victualie in campo. Che 'l signor Gianino Medici con le sue gente era andato verso Piasenza.

Advisi per lettere di Lodi, di 19 ditto. Che francesi hanno facto condurre molte scale de Milano ad Pavia, et dicono omnino voler dare uno altro assalto. Che 'l Re domanda a milanesi 25 milia scudi per mandare ad levare svizari per sua defensione, et fa detenire molti de li comandati ad andar a le confine.

Da Crema, dil Podestà et capitanio, di 20, hore 5 di notte. Come hozi li è tornà uno explorator dil campo francese, et manda il riporto. Da Lodi non ha cosa alcuna, salvo che per lettere di quel governador de li è certificato che il signor Zanino de Medici è acordato certo con lo ilustrissimo signor ducha de Milano, benchè per li exploratori vien dito il contrario, come appar per il presente riporto. Le aque son a queste hande tanto grosse, che non si può andar in alcun loco; et spaza questa posta per la via de Ponteoglio, perchè per la via de Sonzin non è possibile passare. Questo è il riporto:

Bortolomio de Magon da Crema, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito Venere, da circa hore 22, et la sera avanti lui haver visto partir dil campo alcune bandiere di fanti, quali se diceva andar a la volta del reame a trovar el signor Renzo, et che li andava anche bon numero di lanze. Se diceva etiam, che uno certo capitanio era andato a trovar il signor Zanino de Medici, quale era acordato con il re Christianissimo, et se diceva etiam che il Papa cra d'acordo con Sua Maestà et speravano che venitiani scriano anco loro d'acordo. Dice 138 esso referente, Mercore haver parlato cum uno che era stato pregione in Pavia, quale li ha ditto che quelli dentro davano la paglia de le lettiere ai cavali per non haver altri strami; ma che hanno abondantia de pane, el vino alquanto caro, et hanno carnazi assai. Et dice che in campo lavorano a far trincec, mine et alcuni cavalieri; et quelli dentro tiravano fuori qualche botta de artelaria, ma rare volte, perchè il ditto, che era ussito di Pavia fuori, diceva che

dentro haveano poca munitione, et quelli dil campo non li tiravano. Dicevasi in campo, che li dovea venir grisoni et sguizari 8000; et dice che Mercore a di 16, la Maestà dil Re cavalcò a veder il sustegno che si lavorava per voltar Tecino nel Gravalon; per il qual sustegno Tecino era calato circa un piede. Et dice che nel campo hanno abundantia del vivere.

Fo chiamà Consejo di X con la Zonta dentro, et fu preso di aprir al Consejo di Pregadi una lettera di l'Orator nostro in corte, drizata al Consejo di X, la qual fo letta con gran credenza.

Scriptura data in Collegio per l'orator ce- 139 sareo et li altri oratori, intervenendo l'orator dil ducha de Milan.

Ancora che da questo illustrissimo Dominio, per suo naturale et immutabile antiquo instituto, ne le cose dove se expecta observantia di fede et complemento di promesse si soglino fare tanti et tali effecti, che non molta, anzi nulla necessità resti di solicitar le Signorie Vostre ad quello che per il dovere vedano esser tenute, et non si contentino solo non mancare, ma per più obligarsi lo amico faciano alcune volte de avantaggio, come amplamente fecero nella passata guerra con grandissima satisfactione de la Cesarea Macstà, come gli ha posto in non mediocre conto et obligo. Et benchè per questo respecto et per quello che per loro prudentie cognoscano convenirsi al bisogno de la presente impresa che la salute comune concerne, nasca ogni securtà di consequir da Vostre Signorie tutto quello che deveno per observantia di promisse et fede, et tanto più quanto che, havendo io già ricercato la coniunction di loro exercito con quello di la Cesarea Maestà, mi sono state resposte parole piene di ogni speranza di effecti debiti et convenienti, nondimeno, siando al presente venuto il magnifico don Carlo d' Aragona in nome di lo lilustrissimo signor Vicerè a ricercar ditte coniunctione, per esser io di memoria imbecille et labile, ho electo poner in scriptura tutto quello che cerca, cioè me occorre ragionare con le Signorie Vostre, sì per servitio de la Cesarea Maestà come per la observantia che ho ad questa Illustrissima Repubblica, a piena satisfactione di mio debito et officio.

Si ricerca adunque in nome de la Cesarea Maestà et de lo illustrissimo signor Vicerè capitanio general di Sua Maestà, che per observantia della confederaiione che tra Sua Maestà et questa Illustrissima Republica intercede, detta Illustrissima Repubblica dia ordine al suo illustrissimo General capitanio et magnifico Proveditore, che subito gionti li alemanni che si expectano in Italia coniungino sue gente da piedi et da cavalo et la debita banda de artelaria et suoi munitioni con lo exercito cesareo per procedere unitamente al servitio de la impresa et defension de lo illustrissimo signor ducha de Milano et suo Stato, come gli è obbligo comune. Non pensino le Signorie Vostre che questa coniunctione se domandi ad altro effecto, che per coniunger non solo le forze, ma etiam li consigli de l'una et l'altra parte, et per prociedere maturissimamente a securare et salvar la impresa et governar le cose con il prudentissimo parer et consiglio de li prefati illustrissimo signor Capitanio generale et magnifico Proveditore, come in la passata guerra fu sempre proceduto et governato.

Questa Signoria, havendo promisso et solemnemente iurato a la Cesarea Maestà, al serenissimo signor Infante et allo illustrissimo signor ducha de Milano, si conviene a persone come le Signorie Vostre, de la fede observantissime solo per el fundamento de la observantia de la fede et promesse, remosso ogni altro respecto, liberamente consentire, deliberare et concedere. Ma ad ciò che ancor più volentieri et alacremente descendino a questa coniunctione, ho decreto vera et fidelmente, come intra vera amicitia si conviene el stato de le cose narrargli, ad ciò che le cognoscino quanto securamente decta coniunctione far possano; et in quanta speranza di sicura et presta victoria con epsa si erigino et ponghino.

Signori! per quanto lo illustrissimo signor Vicerè è certificato, sì per exploratori come anco per

certe et strecte inteligentie che ha nel campo francese, li francesi non hanno più di 6000 alemani, 6000 svizeri, 6000 italiani et circa 8000 fantopini venturieri con circa 2000 lanze, computando in in questo numero li fanti che sono in Milano; et attendendo a la verità, et non a le vani voci, più di queste non sono in effecto le forze francese.

Lo illustrissimo signor Vicerè et illustrissimo signor ducha de Milano, non computando le gente che sono in Alexandria, Pavia et Como, hanno in essere 6000 spagnoli, che sono in Lodi, et tra Cremona, Soncino, Caravaggio et altri loci de la Gera. dada circa 4000 fanti italiani, et haverano li 10 milia alemani che deveno venire; hanno ancora 1500 lanze et 300 cavai borgognoni che serveno et fanno le factioni come homini d'arme, et più de 1700 cavalli lezeri. Queste sono le forze de l'una et l'altra parte, le quale se saranno ben computate, si troverà le forze cesaree, unite con quelle di questa illustrissima Repubblica, non poco di numero superiori a le forze francese, se già alcuni, o per loro naturale timidità o per altri respecti, non si vogliano di le forze francese più di quelle ne è in effecto imaginare. Di quanto poi li cesarei avanzino li francesi di valorosità et gagliardeza non fa bisogno explicare, havendolo per li passati effecti assai largamente demonstrato. Siando adunque le forze cesaree de la qualità che sono, possono le S. V. liberamente et con ogni securtà de animo deliberare di far questa coniunctione, la quale, ancor che dicte forze tali non fussero, deveno ad ogni modo fare per observantia di fede, poichè da Sua Maiestà viceversa si observa et expone non solo quello è obligata, ma molto più ad servitio de la impresa.

Se le S. V. non fusseno più che prudenti et ben cognitrici del proceder de francesi, gli recorderei, con quella observantia che devo, che non fusse da dar orechie a le vane voci et grandissime bravate che decti francesi vanno per la loro cità spargendo; ma perchè scio che è ben cognosciuta da quelle la loro vanità, solo gli dico, che gli debbe molto piacere cognoscer che gli francesi se vadino adiutando con voci et parole, poichè li cesarei procurano de adiutarsi con effecti. Da li quali cesarei, procedendosi sempre con la consueta et da voi ben cognosciuta realità, non si metteno in conto di lor forze le provisioni di genti che di Hispania si expectano, nė anco li subsidii che dal serenissimo signor Infan- 140 te si possono expectare, perchè a dir il vero ne li presenti bisogni non si fa fundamento di adiuto lontano; ma gli basta che si cognoschi da V. S.

interamente quello è apuncto de le forze cesaree che presentemente si possano vedere et servirsene.

Sciano le S. V. che negli passati tempi, quando gli ho decto che non mancheriano denari per substentar la impresa, che ne hanno visto più de efecti che non me gli sono alargato di parole; al presente li affermo, che da la Cesarea Maestà et da lo illustrissimo signor Vicerè si son facte et si fanno tal provisioni di denari, che non mancheranno in modo alcuno; et così lo tenghino per certissimo.

Sopra di che mi piaceria ben che da le V. S. fusse considerato, che la Cesarea Maestà non solo fa quello è obligata in questa impresa in defension de lo illustrissimo signor ducha de Milano et suo Stato, como ho già decto; ma non guarda ancora per la quiete et libertà de Italia, et per conservar a ciascuno li stati suoi, exponer tanta parte di suo patrimonio quanto la fa, potendo quando volesse, con speranza incomparabile di suo maggior dacio (?) suprasedere. Dal che, havendo la confidentia che ha la amicitia di questa illustrissima Repubblica, non in suprasederà mai fin che cognosca con effecto che reciprocamente ogni confidentia de essa illustrissima Repubblica sia come può et deve esser, solo in la sincera, integra et inviolabile amicitia et federe che ha con Sua Maestà, tenendosi per indubitato che, stante questa mutua et. sincera confidentia come si conviene intra vera amicitia, sia sempre opportunamente provisto a la salute de subditi et stati et dignità comune.

Tengo Signori per certo, che considerato le S. V. tutto questo et quel più che occorrerà a loro prudentie, delibererano subito di far dicta coniunctione dandone presta et votiva resposta, ad ciò che il magnifico don Carlo prefato se ne possia da lo illustrissimo signor Vicerè ritornare; la qual cosa facendo, non solo compliranno lo obbligo che per la liga et confederatione hanno con la Cesarea Maestà, serenissimo signor Infante et illustrissimo signor ducha de Milano; ma se obligheranno etiam novamente la prefata Cesarea Maestà et serenissimo signor Infante ad far sempre per beneficio di questa illustrissima Republica et suoi Stati et subditi, non tanto quello che sono obligati, ma exponere etiam li proprii Stati et Regni per quella; et infine faranno tutto per la quiete et libertà de Italia, come deveno per esser di epsa membro honorevele et principalissimo.

A dì 24. La matina, vene per tempo letere di 1411) le poste, zoè queste :

Da Sonsin, di l'orator Venier, di 22, hore 17, manda li sottoscritti avisi, quali dicono cussì: Advisi di le cosse de Milano et de campo francese, per letere da Lodi de di 21 Novembrio a hore 24. Che in Milano se aspectavano 8000 fanti guasconi; che se diceva francesi voleva mandar 6000 lanze e una grossa banda de fanți verso el regno de Napoli et farli passar Po de praesenti: che Sabato matina a di 19 fo fato una crida a nome dil Re, che li citadini in termene breve havesseno pagati scudi 36 milia per dar la paga al signor Zanin de Medici; che tutti li ponti sopra Lambro dopo a Milano sono stà rotti da francesi; che in Santo Angelo se aspectava el signor Fedrigo cum la compagnia sua; et quelli de Marignano haveano sbarate tutte le vie et stanno con gran timore.

Item, per una spia partita da Piasenza a di soprascripto, dice che francesi haveano fatto far uno ponte sopra Po a la Stella per passar le gente, quale dicevano voler andar nel regno, et che se rompè, et iterum riconzato si ruppe, di sorte che non poterono passare, nè per la crescentia dil fiume è possibile formare el dicto ponte. Ancora refferisse el ditto messo passato per Santo Anzolo, che già erano gionti più de 200 fanti di quelli dil signor Federico, et che se diceva quella sera aspectavano lì la persona dil signor Fedrico da Bozolo.

Da Crema, di 21, hore 22. Manda alcuni reporti, nè da Lodi ha altro salvo che de li se parte de quella gente spagnola sì da piedi, come da cavallo, et vanno a la volta di Cremona. Item, manda lettere dil conte Zuan Francesco di la Somaglia.

Sandrino Vaylado mandato per il magnifico Podestà di Crema sotto Pavia al campo francese, dice de li esser partito Sabado matina a dì 19 passato, et che pur lavoravano per voltare Ticino nel Gravalon, et Pavia era beu guardata per quelli de fori; che dentro non vi era presidio alcuno et se diceva che il re Christiauissimo la voleva haver per assedio et non per bataglia; et che dentro hanno carestia de strami et non hanno modo de masenar per esser stà rotti li molini, dicendo che più non tiravano de artelarie nè una parte nè l'altra; et in campo se diceva che aspectavano el signor Zanino de Medici qual veniva al servitio de la Maestà del Re, et che se dovea partir dal campo il ducha de Albania con lanze 500 et fanti 6000 per andar a la impresa del 141°

reame di Napoli, dove etiam se diceva che andava il signor Renzo con buon numero de fanti; et che dovea gionger a Milano al servicio dil Re tra svizeri et grisoni da 8 in 10 milia; dicendo che 'l se diceva in campo che la Santità dil Papa era acordato con el Christianissimo re; et che esso referente Marti ha sentito far cride in campo che alcuno non vada a danni de li subditi di la Chiexia et de illustrissima Signoria di Venetia; et aspectavano in campo il conte Guido Rangon che dovea venir al servicio dil Re in compagnia dil signor Zanino; et in campo gli è abundantia dil viver.

Maximiliano da Casteleto, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito heri a mezo zorno, et che quelli dil campo non facevano altro che certe trincee verso la banda de Tecino, et che de artellarie rarissime volte tirano; et Venere a di 18 quelli de Pavia saltorono fuori et pigliorono da zerca 10 sacomani et dui arcieri, et ritornati dentro subito appicorono li dui arcieri, sopra le mura. Et rasonando il signor Paulo Camillo Triulzio Venere disnando dove era esso referente, per esser suo molto familiare, dise che 'l re Christianissimo voleva Pavia al tutto per assedio, et che dentro non haveano strami per li cavalli ne carnazi per manzar; et dicevano che il signor Zanin di Medici era stato in campo et il Christianissimo re li havea dato l'ordine de san Michiel, et era partito per andar a l'impresa dil reame cum il signor Renzo, quale era di là da Po con bandiere 19 de fanti italiani et aspectava le soprascritte gente che de man in man partivano del campo per andar a ditta impresa dil reame. Et decevasi, che 'l Pontefice era d'acordo cum il Re; et in campo facevano allegreza; dicendo che in casa del ditto signor Paulo Camillo dicevano che anco venitiani erano d'acordo cum il Re, il quale li dava le porti da mare che sono nel reame; et dicevase che milanesi davano al Re bona quantità de danari per far ditta impresa; et che aspectavano certo numero de grisoni. Dice etiam esso referente, che heri et hozi ha veduto partirse de Lodi bon numero de gente spagnole, sì da piedi come da cavallo, che andavano verso Cremona.

142 La descriptione de le gente che vanno a l'impresa del reame, havuta per dicto refferente dal canzelier del signor Paulo Camillo Trivultio.

Capitanio de l'impresa il ducha de Albania, con lanze 400 francese cernite.

Il signor Janino de Medici con lanze 100 et fanti 4000.

Il conte Guido Rangon con lanze 100.

Il signor Renzo di Ceri con lanze 100.

Il signor Lionello da Carpi con lanze 50.

Domino Zuan di Saxadello con lanze 50. Altri signori Orsini con lanze 200.

Sumano in tutto al numero de lanze 1000, quale vanno adesso a l'impresa dil reame et passano Po a la Stella dove è fato il ponte, et il signor Renzo ha seco fanti 10 milia; li signori Orsini ne menano fanti 15 milia, et il signor ducha de Ferrara li da l'artellaria.

Lettera scritta a la signora contessa de la Somaglia per uno suo secretario.

Illustrissima signora contessa et patrona observantissima.

Magior gratia al mondo non mi potria venire, come haver ogni giorno messi habbiano a venire da V. S. per posserli con mee lettere demostrarli la continua servitù ho verso di Lei, et avisarla di qualche novella havemo de quà. Quella saperà adunque, si come heri io veni de campo unde il signor consorte mi havea mandato, per far provisione alla compagnia dil signor conte Hironimo et conte Gioan Fermo, et è stato ordinato per il Re che la compagnia vada in guarnisone in le terre dil marchese di Vegevene. De novella, il Papa ha fato apontamento con il Re nostro signor, et si fa maridazo di la fiola dil magnifico Lorenzino al fiolo secondo dil Re ducha di Orlians, et il Papa mette in compagnia fanti 6000 et homini d'arme 600. Il Re ha expedito il ducha de Albania con lanze 500 et fanti 6000, de le quale ne sono già levate et inviate la magior parte per andar in reame. Il signor Zanino è acordato cum il Re, et viene al servicio suo al presente con fanti 2000 et cavali legieri 200 ; il conte Guido Rangon viene similmente cum il Re. Sum certo V. S. per la venuta de li lanzinech ancora dubiterà che non andamo a sparviero. Quella non dubiti più, che non è possibile più perdemo questa impresa. Havemo quà il nostro Re et tanti danari che non sapemo che fare. In questa septimana haveremo 4000 grisoni et 4000 svizari fra in Milano et in campo. Sino a questa hora non ho possuto scriver se non questa 142° et un' altra; de la prima non ho habuto nova alcuna del recapito; prego ben V. S. me ne voglia dar

aviso, et alla bona gratia sua humilmente mi aricocomando.

In Santo Columbano, die 19 Novembris 1524. Di V. Illustrissima S.

> Humil servo N. M.

Capitolo di una lettera dil conte Zuan Francesco da la Somaglia a la contessa sua moglie, da San Colombano, alli 19 de Novembrio 1524.

Il ducha de Albania è partito in questa hora con li homini d'arme, fantarie et cavalli lizieri, et credo che Dio el condurà de poi che ha l'aiuto del Papa con lui. Credo de italiani li andarà ancora la compagnia del Bozolo, oltra quella del Pepolo.

Di Brexa, di sier Piero da cha' da Pexaro procurator, proveditor zeneral, di 22, hore 4 di notte. Come dimane si aspectava de li el signor Vicerè con cavalli 400; se li farà da cena a spese publice; vederassi quello el dirà; alozarà in caxa dil conte Cesare da Martinengo.

Di Ampho, di sier Bernardin Zane proveditor vidi lettere, di 20. Come erano zonti li 50 schiopetieri mandati lì in rocha per il proveditor Pexaro per dimostrar quella forteza non esser senza pressidio; li lanzinech erano vicini; dieno passar fin doman et l'altro, et li darà il passo havendo cussì ordine dil Proveditor.

Da poi disnar, fo audientia publica di la Signoria fin hore 24.

A dì 25, Venere, fo Santa Catarina. Bellissimo tempo, ma giazà. Vene do corieri di Roma, con lettere molto desiderate di l'Orator nostro, di 21 et 22, le qual poi fo lecte cazadi li papalisti. Et acciò se intendi il tutto, questi sotto scritti di Collegio si cazano per le cose di Roma.

Sier Lazaro Mocenigo el consier, qu. sier Zuane, per uno bastardo.

Sier Lorenzo Orio el Cao di XL, qu. sier Hironimo per uno . . . .

Sicr Hironimo Justinian procurator savio dil Consejo, per uno fiol.

Sier Jacomo Corner savio a terraferma, per uno fiolo natural cpiscopo.

Sier Polo Trivixan Cao di X, qu. sier Andrea, per il fratello abate.

Sier Sebastian Justinian el cavalier Cao di X, per uno nepole.

Et il sumario di ditte lettere, sapendo, scriverò

Se intese, per la nave di sier Andrea di Prioli el 143 dotor e figlio venuta di Cypro, patron Andrea Negro, partì de l'isola a di primo Novembrio, qual portò letere di Damasco di . . . . Octubrio in più mercadanti, come a di 9 Octubrio venendo a di 10, di note a hore . . . . . se impiò fuogo nel . . . di Embrain overo di Benetenes dove è magazeni di mercadantie di varie persone, et come vidi una letera havia fatto danno ducati 200 milia et a franchi, zoè nostri, ducatì 24 milia, tra li qual a sier Nicolò da cha' da Pexaro di sier Hironimo di panni et altro per ducati 7 milia, e lui si havia brusà tutte le palme di le man volendo recuperar, sì che stava in leto, et . . . . de Vicho popular havia auto gran danno, et che sier Andrea Contarini di sier Lunardo qu. sier Marco li era cazudo una piera su la testa dil focho, stava malissimo, et era uliado, tamen poi varite; si che è stà un grandissimo danno a . tutti. Item, se intese che a di 12 Octubrio le galie nostre, capitanio sier Nicolò Trivixan, erano zonte lì.

Di le poste, vene letere per tuto di le cose di Lombardia.

Di Bergamo, di sier Tomà Moro capitanio vidi lettere, di 22. Come era gionto uno di soi, qual vien di le parte dil milanese. Dice che a Milano era stà dato termine per tutto il giorno di doman ad haver trovato scudi 35 milia, et che le gente di Franza erano allogiate a descrition per la terra. Item, di Pavia dice, haver inteso come il campo francese era a lo assedio iusta il solito, parte di là da Tesino et parte di quà, et che 'l Tesino era tanto inondato che se erano anegati da fanti 100 et alcuni vastatori, quali lavoravano alla palificata per serar ditta acqua; tamen che in Pavia si erano molto ben fortificati. Item, scrive star in aspectation de hora in hora, che li altri loro noncii che sono in via giungino, et subito gionti, quello riporterano adviserà etc.

Da Sonzin, dil Venier orator, di 23, hore 22. Come, hessendo questa matina con lo illustrissimo signor Ducha, li sopragionse lettere di Pavia di 14 et 15, quale scrive el signor Antonio Da Leva, et dubitando che soa excellentia non havesse aute 143° alcune sue precedente, li dà conto de li preteriti assalti et bataglie date a Pavia per il Re, et che in Pavia stanno di bono animo; et dicc queste formal pa-

role: che triomphano quanto non li fosseno mai francesi a la obsidione. Dà etiam adviso aver ritrovato dentro uno arziero favorito de monsignor Leschu, el qual dava aviso a francesi et la note intrava et ussiva per le batarie, el qual l'hanno pigliato, et havendo confessato l'anno squartato; et che stanno vigilanti al far de le guardie, e havendo atrovato uno todesco a la guardia che dormiva l'hanno fatto apichar; questo è in substantia. De li 4000 fanti et 600 lanze che vanno a passar Po, ancor che le acque li diano impedimento al passare, nondimeno si sforzan et continuano passare; el camino voglino pigliare, non se ne ha certeza. Scrive, questi signori per il suo potere hanno fornito Alexandria per ogni bon rispetto.

Dimane el signor Vicerè et il ducha de Bari... vanno a Brexa con 100 cavalli. Crede per esser con il signor ducha di Urbino capitanio zeneral nostro in consulto.

Copia di la letera dil signor Antonio da Leva scritta in Pavia a dì 14 Novembrio 1524, scritta al signor ducha de Milan.

Illustrissimo Signore.

Da oggi a Marti passato fu la battaglia che dette el re di Franza. Ho scrito a V. S. do volte più amplamente, e con questa scriverò hora de le cose de la bataglia quanto à V. S. (importa sapere) perchè credo haverà abuto alcuna de quelle, e la ultima fu el Venere de notte passato; et per questa adviso a V. S. tutto quello è successo do poi.

Sabato da matina, a di 12, fu pigliato uno regacio ch' era servitore de lo Loyxe, napolitano che se domandava Federico, el quale era stato in Pavia sei giorni et fu mandato per uno capitanio napolitano che se dice Masidel favorito di monsignore de lo Scudo, che se dice Annibal, che confessò lui che qua li stava uno cavallo legiero de la compagnia de Miranda che se chiamava Francesco Ramires, el qual pigliamolo adesso, et confessò come da poi de la bataglia havea intrato et poi salito per le batarie doi volte, et dava adviso a monsignore di lo Scudo tutto quello che si fava; e in veritade credo che era meglio per noi perchè non si poteva dir cossa se non con suo danno di loro; ma se tradimento era grande, adesso li dono il pago: che l'ho fatto fare in quarti.

144 Hogi Dominica non ho auto cossa alcuna, nè Lunidi, se non che triomfamo et mangiamo come se non li fusse alcun francese al mondo; che a noi

non ne dano impazio alcuno. E questa gente sta maravegliata del signor Vicerè e de V. S. perchè non ne advisate di quello vui facete.

Tutta volta non lasseremo di dare conto a V.S., ancora che habbia dato per doi volte adviso de le bataglie che ne ha date il re di Franza, e fu il Martidi passato a di 8 batendo con 5 pezi grossi de artegliaria per la porta de Santo Augustino, sette a la becaria et doe a le defese. A hora de vespero comenzarono la bataglia li taliani et francesi et gente de arme, e durò la bataglia una hora, e a questa si trovò il signor conte de Osorio et il signore Garce Manrique che hanno facto come cavalieri, de sorte che francesi hanno habuto la testa rotta. Et a questa bataglia li era monsignore de la Paliza et Federico da Bozolo. Fato questo, me foreno a dare l' altra bataglia a la banda de Santo Salvatore dove stava il Re, e trovamo il signor Antonio de l'Escu et il conte de Lodron che stavano aspectando, et erano doi batarie una apresso a l'altra, e combatereno tutti dui in uno bastione che stava apresso a quella bataglia, e durò due hore perchè con una gente combatè una hora, vene una altra da fresco e se tenemo per due bataglie; todeschi nè sguizari non si trovorono a la bataglia. Do poi che ne hanno dato la bataglia, non hanno tirato doi volte perchè non hanno monizione alcuna, e le batarie che è a la banda de Santo Salvatore dove stava il Re batevano con dui pezi grossi et in queste li era dui canoni dobli. Guarda il nostro signor Dio.

De Pavia, Lunidi, la note a 14 de Novembre.

Questa note non lia potuto salire. Hogi ch'è Marti, non ho altra cosa che avisare a V. S. se non come se fortificano in el suo campo questi francesi, per paura che non insissemo fora a romperli la testa et quà dentro faremo bona guarda, perchè quello tedesco che se trovò dormendo in la terra, io li levai la roba, e poi se impica oggi ch'è Marti a 15 de Novembre.

Da Brexa, vidi lettere dil Surian podestà 144° di 22, hore 20, qual manda uno aviso hauto da . . . . . . . . . . . . . per letere di 19 Novembrio. Come li si tien per certo Nostro Signor esser acordato con il re Christianissimo; che 'l vice Legato a la Trebia havia facto comandar tutte le nave vi sono per far un ponte dove hanno a passar lanze 500 et fanti 8000 francesi. Che 'l signor Janino di Medici in piacentin è fato capitanio dil Re di lanze 100 et fanti 3000; che 'l conte Guido Rangon ha

lanze 100, quali se dieno unir insieme tutti a la expulsione de spagnoli dil regno di Napoli; che el Nostro Signor darà lanze 600 et fanti 10 milia al Christianissimo per la ditta impresa; che el signor Renzo ha a far lanze 500 sotto la casa Ursina a quale personagio a lui piacerà; che 'l signor Renzo ha da far fanti apresso li sui 10 milia, et dove l'anderà sarà con autorità de la instessa persona dil Re.

Dil ditto, di 23, hore . . . . , manda la copia di una lettera dil conte Paris Scoto, data a Buare a dì 21 Novembrio, drizata al proveditor zeneral Pexaro è lì in Brexa, zoè il sumario, qual è questo. Che'l Pontefice è d'acordo con il re di Franza, poi score et non dice la capitulatione; et che il re Christianissimo dà una sua fiola al fiol che fu magnifico Lorenzino che vien ad esser nepote dil ducha de Albania per rispetto di la madre; che fanno el ditto re de Napoli, al quale efeto li va il ducha ditto di Albania; che'l par che nostro Signor li dia lanze 400, fanti 6000, cavalli lizieri 500; che in piasentina ge và il signor Zanino, ha scco lanze 100, lizieri 200, fanti 1500; che 'l ducha di Albania havia comandato victualie per lanze 500, lizieri 1500, fanti di ordinanza 6000, venturieri 2000; che l'havea voluto passar Po a la  $\mathrm{St}(ate)$ lla et che per il cremento di le aque era rotto il ponte; che non havendo il dicto potuto con presteza far refar il ponte, havea terminato passar con nave, et già eri haveano dato principio a passar su le dicte nave; che farano la via di Pontremolo verso la montagna per unirse per quella via con il signor Renzo, el qual s'aviava a la volta de Ligorno. Da Pavia nulla, salvo che si dice non potersi tenir molti giorni per carestie de victualie. Item, scrive el ditto Podestà, esser zonto lì a Brexa domino Ricardo Pazeo orator anglico, stato fin hora a Mantoa et suo amicissimo, el qual è alozato in palazo con

Dil proveditor Pexaro zeneral, da Brexa, 145 di 23, hore 3. Come manda la letera dil soprascrito conte Paris Scoto. Item, una relation di le cose di Pavia per uno parti a di 21 hore 18, come erano ussiti di la terra 4 per venir a parlar al Re per volcrsi dar a pati, et che lui havia visto quelli di la terra sopra le mure et non esserli trato da francesi, et cussi francesi andar fin sora le fosse de la terra, et da quelli di la terra non esser salutati con artellaric; ch' è signal di levar di ofexe et pratichar di rendersi etc. ut in litteris. Item scrive, haver

aviso di sier Bernardin Zane capitanio di Ampho di quel zorno, che li lanzincch haveano dato principio a passar et venivano sul brexan a Novi, et un' altra parte di lanzinech erano in Val di Sabia. Item, scrive come il Vicerè, che dovea venir lì quel zorno per esser a parlamento col signor ducha di Urbin, non era venuto, et questo perchè Oio era molto cressuto et per le aque grande non havia potuto venir etc. Serive aver mandato a proveder di alozamenti per transito a li ditti lanzinech et provederli di vituarie per loro danari.

Di Crema, dil Podestà et capitanio, di 22, hore 4 di notte. Manda una relation di uno explorator ritornato dil campo francese, et per uno suo nuntio da Lodi venuto li è refferito che non attendeno a fortificar Lodi con quella diligentia che erano soliti di fare, et che si ragionava per quelli di la terra, che le gente erano in Lodi haveano qualche suspicione che francesi butasseno un ponte a Cassano per passar su la Geradada; et par che ditte gente stanno molto suspese; et ha veduto partir de Lodi cercha 100 cavalli lizieri, quali si dice andavan a la volta di Cremona. Ben è andato hozi in Lodi il marchexe de Pescara, quale è stato a Soncino. Questa è la relation :

Antonio del Soldan da Crema, mandato per el magnifico podestà di Crema al campo francese soto Pavia, dice de lì esser partito eri matina, et che le gente d'arme et fanti che erano partiti per andar cum il ducha di Albania per far la impresa dil reame, passavano Po cum li porti; et chi dice che el signor Zanino se univa con ditte gente, et chi dice che andava nel campo del Re, et attendevano a far le trincee et mine cum diligentia, nè quelli di la terra nè quelli dil campo tiravano de la artellaria, et dicevasi in campo per tutto che la Sautità dil Papa era acordato cum il Re; ma non se dicea a 145° che modo; et che in campo se diceva che a Milano era stà fatto cride che ogniuno levasse le croce bianche, nè voleano che più di tre si possino unire, nè parlare di la guerra, et che cadauno davanti il suo dovesse spianare li bastioni et repari; et che in campo si facea poche facende rispecto a le pioze et aque grandissime.

Vene in Colegio l'orator dil ducha di Ferara domino Jacobo Thebaldo residente in questa terra, et disse aver dil suo signor Ducha lettere zerca il passar queste zente francese per andar come si dice a la impresa dil reame, et comunichò li sumarii. El

Principe ringratiò il suo signor di avisi, dicendo questo instesso si havia auto per altri avisi, e si stava a veder.

Veneno li 4 oratori cesarei et di Milan nominati di sopra, et disse che desideravano la risposta zerca al dar le nostre zente come erano ubligati per li capitoli, perchè li lanzinech saranno prestissimi da più di 10 milia, et che bisogna risolversi di ussir in campagna e non star su la spesa: et che haveano letere di Trento di 21, esser passà 5 bandiere di lanzinech et passavano il resto, e sono in summa 12 milia, ma con effecto sarano 10 milia et una bandiera sono numero 500 etc. Poi parlono di le occorentie di la guerra, dicendo che si prevalerano contra francesi, nè stimano questo mandar di zente verso il reame.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consulendum.

A dì 26. La matina per tempo, fo letere di le 146 poste di ogni banda.

Di Bergamo, di 23, hore 20. Come in quella hora era gionto uno suo messo dil campo, è sotto Pavia, qual Sabato da matina proximo preterito a dì 19 agionse lì, et è stato fino Luni a dì 21 a mezo giorno, che poi partite. Riporta come lui zonse primo a lo alozamento dil Re, qual aloza a San Salvator lontano da le mure di Pavia per una ballestrata, et che in esso loco ha visto Soa Maestà qual conosce bene, et che ivi sono li fanti lanzenech, et non molto lonzi da Sua Maesta alogia il signor Fedrico da Bozolo con li fanti italiani, et che da l'altro canto verso Lodi sono li svizari; dal terzo canto sopra il ponte dil Tesino sono fanti francopini, venturieri et altri fanti numero zerca 6000, con lanze 400 con monsignor de Memoransi, et ivi sono do pezi de artelaria, videlicet sacri. Item, dice che dove si era fatta la bataria, che tutta l'artelaria grossa era retirata in drio per una balestrata et che più non trazeva, ma che qualche colpo si trazeva con sacri et falconeti, e che non temeno e che gli stavano a lo assedio. Item, dice che ha inteso, da alcuni sui compagni iurati, come la Maestà dil Re havea do volte mandà uno suo trombetta sotto le mure per venir a parlamento, et che quelli di la terra mai li hanno voluto dar risposta alcuna. Item, dice che per quanto ha potuto intender, tutta la speranza di Franza si è, come publice si dice, che aspectano che il signor Renzo agionga nel reame, a la qual volta per quanto si parla è andato con buon numero de fanti et cavali, et che sperano per tal suo andamento che li spagnoli si leverano ab-

bandonando la impresa di quà per atrovarsi a la desension dil reame, ch' è la caxa loro. Et che per questo, Zuoba prossimo passato a dì 17 si levò di campo de francesi bandiere 20 fra lanzinech et italiani per andar a congiongersi con el signor Zanino di Medici, che è stà fatto capitanio, con urbinati qual son andati ad occupar ditto ducato. Item, dice che uno inzegnero se ha composto con la Maestà dil Re di levar dil tutto l'aqua dil Tesino et farlo tuor la via dil Gravalon, et che già havea facto gran reparo de legnami, et poi hanno posto certa tella con li soi contrapesi che scendevano al fondi per serar il corso; tamen che Zuoba preterita passata a di 17 sopravene una gran 146° piogia, qual durò per tre giorni, de modo che l'aqua fece un cresser grando et tutto andava per sopra le rive, et sbarò zoso li soi ponsieri et edificii et l'aqua va al corso suo solito. Item, dice che in campo ha udito dir che calando lanzinech in favor di Pavia, che il Re farà venir in so' socorso svizari 6000. Item, dice che in campo è molto abondante di victualie, et che de ogni canto ne vengano. Item, dice, da Milano, che eri a hore 3 di giorno gionse li et vete che in la terra era zente assai, svizari et fanti italiani, et che dui capetanii erano che fevano zente.

Da Sonzin, di l'orator Venier, di 24. Come, inteso il passar di le zente Po, quelli signori atendeno a mandar fanti in Cremona per asegurar quella terra.

Di Crema, di 23, hore . . . . ll sumario dirò di soto.

Di Brexa, dil Surian podestà vidi lettere, di 23, hore 13 e mezza. Come quelle 10 bandiere di lanzinech fin eri al tardo gionseno a Navi, ch'è mia.... lontan di Brexa e alozati là et in quelli contorni, quali poleno esser al numero ..... et fanno danni assai sul teritorio, et quod peius est dicono voler aspectar li il resto di lanzinech che dieno venir, et praesertim il conte Alexandro di Chiavena che li conduce. La qual cossa si fusse, è dar grandissimo danno a quel territorio brexan, si per li danni fano come etiam per qualche conveniente rispetto. Item, scrive il ducha di Barbon si dice venirà li hozi secreto, et si aspecta el signor Vicerè. Item, questi cesarei pensa di rechieder le nostre gente si congiongano con le soe etc. Item, il Pazeo orator anglico è pur li, alozà con lui in palazo. Item, scrive la sua dona aver parturito quella notte a hore . . . . uno fiol maschio, et vol farlo batizar al signor ducha di Urbin capitanio zeneral nostro et a l'orator predito

anglico et non altri, et che il conte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dil proveditor zeneral Pexaro, di 23, hore . . . . Come quel zorno il Capitanio zeneral c lui Proveditor con il capitanio Foscari di la terra et altri assà eavalli erano cavalchati eontra il signor Vicerè che dovea venir, et li haveano preparata la cena; tamen non è venuto, che a loro ha parso molto di novo, perchè certissimo havìa scripto che'l vegneria. Item, scrive di questi lanzinech etc.

#### Riporto del Pazeo orator anglico. 147

El reverendo orator Pazeo alogiato qui in casa già dui dì, questa matina parti a l'alba et eavalchò ad Logrado dove ha disuato con il ducha di Barbon, et hora hora dicto orator ritornato quì in casa mia mi dice:

Che 'l ducha di Barbon è ritornato a Soncino; dice che 'l Vicerè haverli ditto non venirà qui in Bressa në hoggi në domane, non.... ancho altro di detta venuta sua. La causa per la quale esso Ducha ha voluto aboccarsi con il prefato Pazco, è stata questa, perchè havendo lui inteso che esso Pazeo è per ritornare quam primum in Inghilterra al Re suo, ha voluto esser seco, prima per far intender al ditto serenissimo Rc anglese in che stato se atrovano le cose cesaree qui, el quale stato è questo:

Che in termene de 5 o 7 giorni li signori eesarei sono per uscire in campagna eon le gente sue, quale sono li 10 milia lanzehinech elie hora sono gionti. Item, fanti 6500 hyspani che sono ritornati seco dalla impresa di Provenza, et cerca 5000 italiani; lanze 1200 che hanno tra Geradada, Lodi et Cremona et legieri zerea 1500.

Che la ferma sua speranza è, che presto presto le zente de la Illustrissima Signoria nostra ancora essc ensano in campagna et vengano ad congiongersi con le suc.

Che ad tale effecto hanno mandato a Venctia et de dì in di expectano la votiva risposta da la Illustrissima Signoria, et etiam la sperano perchè di continuo la Serenissima Signoria li ha dato parole et promesse ferme che la non è per mancar dal debito.

Che faccadolo la prelibata Serenissima Signoria o non, tamen essi cesarei sono per venir in campagna, et saranno al numero predicto 20 in 22 milia fanti, lauze 1200, leggicri 1500; che i drizarano il

campo a la volta di Pavia per liberarla de la obsidione come sperano, ct per non mancar exponer tutti ad unum la vita per la deffension del duca de Milan et de l'honor di Cesare. Che etiam mandarano qualche gente a la volta de Marignano per far paura et moner in moto Milano.

Che li 4000 lanzchenech che la Cesarea Maestà ha seco già do anni continui, li quali per avanti Borbon richiese ct ita Cesare mandava per la impresa di Provenza, esso Borbon ha ordinato smontino in Linguadocha per insultar ad quelli confini et dannificar quanto più potrano.

Che non mancarano etiam di temptar con ogni modo far romper da qualche altra banda al re Cristianissimo, non explicando però, imo mostrando non constarli ancor da quale.

Che andando o non francesi alla impresa de Napoli, el Vicerè non è per levarsi nè per lassar questa impresa ad foggia alcuna, perchè obtenendosi quì la liberation dil stato de Milano, quelli de la impresa de Napoli, o facta o non, convenirano mal stare, et a 147\* l'incontro perdendosi questa defesa, quella anche conveneria per dependentia far el simile.

Che circa li avisi dil Pontefice et che sia unito con Franza la fama è generale, ma che loro cesarei non la credeno.

Che è vero il duca di Albania esser passato Po con le gente et con Janino de Mediei facto francese; ma che tengono non sia stato con voluntà del Pontefice.

Che circa li capitoli di tal composition che se divulgano, come è quello del matrimonio tra la figlia dil Re et il figlio dil magnifico Lorenzino, tutto è divulgato dal Datario, che così desiderava; ma non perchè cusì sia stà concluso.

Che il reverendissimo Salviati, al passar che feceno Po dicte gente francese, scrisse al duca de Milano et signori cesarei letere excusatorie con certificarli che tal passaggio non procedeva da mal animo dil Papa, et che se ne chiareria presto, et però che non havesseno ad pigliar la cosa ad male: onde loro capitani tengono che 'l Papa sia ancor neutralc.

Che subito spazorono lo abbate de Nazara iterum a Roma aziò l'habbi ad intender et riportar subito la resoluta mente del Papa sopra ziò, et ben intender se la Bcatitudine sua è francese o non.

Che ditto Pazeo è per andar in Ispruch a ritrovar lo sercnissimo Ferdinando, quale lui dice sperar de tenir certo farà larga demonstration, con dare effectual aiuto di bon numero di gente alle parte della Cesarea Maestà.

Che non li mancharà danari perchè da amici sarà servito per far ogni sforzo di gente possibile, cignando ma non exponendo che dal Re suo anglico sarà servito de danari, si credere dignum est.

Che dicto Pazeo li ha affirmato, che zonto che lui sarà in Anglia, dove cavalcherà per le poste, non cessarà operar apresso il Re suo che si movi potente più presto el potrà: che più tardo esser non potrà de questa aperta, facendo passar le gente sopra la Franza et etiam esso Re in persona propria, adiungendo ad questo sachi de grande bravarie.

Che 'l prefato duca di Barbon ha pregato esso Pazeo vogli far intender al suo Re serenissimo tutti questi discorsi et questo stato delle cose de Milano, con pregar Sua Maestà vogli ben considerar di quanta importantia saria etiam a lei de le cose sue quando francesi prosperasseno de qui et si insignoriseno de la ducea de Milano et dil regno di Napoli et per consequens de tutta Italia, perochè saria così 148 per dependentia. Et quanto importi alla Anglia che 'l suo inimico re di Franza si fazi tanto potente, et propterea che Sua Maestà non voglia tollerar un tanto suo male, anzi vogli provederli per tempo con quello aiuto che Sua Maestà saperà, et ben potrà, con moltre altre simel propostc.

Se altro questa sera in cena si harà, ne darò notitia a Vostra Sercnità.

Di Roma fo letere di l'Orator nostro, di 22. 148 Come il Papa havia nova il re Christianissimo haver inviato verso il regno di Napoli, zoè fe' tuor ditta impresa al duca di Albania con lanze 500 et fanti 4000, averà da la soa la fazion Ursina et Zanin di Medici con fanti 2000. El Papa non vol ditte zente passi et vadino nel regno per dover tuor ditto regno da l'Imperador, perchè l'aveva el diretto dominio di quello, et voleva dir al duca di Sessa orator cesareo, che volcva Soa Santità che la Cesarea Maestà cedesse il Stato di Milan al re Christianissimo, ct era contento far cardinal il duca Francesco Sforza con darli intrada per ducati 20 milia a l'anno in Franza, et zà di questo Soa Santità havea parlato al ditto duca di Sessa aziò si aquietasse le cose et non si andasse più oltra.

Da Crema, dil Podestà et capitanio, di 23. 149 Come in quella sera è ritornato uno suo explorator dil campo francese, et manda il riporto. Serive come ozi è stato lì a Crema el magnifico signor Hironinio Morone, el qual li ha fatto intender che lo Illustrissimo signor Vicerè die andar diman o l'altro a Brexa a trovar il signor duca di Urbin capitanio ze-

neral nostro e il Proveditor zeneral, affirmandoli che il signor Zanino di Medici era acordato con il re Christianissimo; et che era stà mandato a lo illustrissimo arciduca di Austria che volesse mandar da 6000 lanzinech alla volta dil reame per la via di Trieste, quali sariano molto presti. Da Lodi ha, per uno suo nontio ritornato, che attendevano lentamente a far li repari et bastioni et facevano uno altro pontc. Questo è il riporto:

Zuan Jacomo da Mozanega mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese sotto Pavia: dice de li esser partito eri matina, et che sono partiti dil campo questi giorni lanze 500 et fanti 6 in 8000 quali hanno passato Po et diceasi a far la impresa dil reame, capitanio di le qual gente è il duca di Albania, qualc partite dil campo Luni passato a di 21 con nome de Viceré, et se dieno unire eum il signor Zanino de Medici et gente sue. Et diccsi in campo che la Santità dil Papa è acordato con il Christianissimo re ; nel qual acordo Sua Santità li dà Parma, Piasenza, Modena et Rezo, et allo incontro Sua Macstà li dà altre terre nel reame ; et questo haver ditto a esso referente monsignor di la Cleta, qual va governator a Piasenza, ragionando cum esso referente per mandarlo a Piasenza. Et dicesi che il signor Renzo con l'armata dovea metter in terra le gente a Civitavecchia per andar a la impresa dil reame. Di le cose del campo, dice che francesi non cessano di far mine et trincee et hanno fatto far gran numero di scale et cabioni per dar uno altro assalto a Pavia, et sc dicea secrciamente nel campo che il Re havea qualche intelligentia con li lanzinech sono in Pavia. Dicc etiam che Dominica di note a di 20 in Pavia deteno tre volte alarme, et questo perchè gli spagnoli volevano mandar fuori il populo et questo non voleva ussir.

Da poi disnar fo Pregadi per scriver a Roma, et 149\* veneno pochi papalisti, per non esser seradi in chiesiola. Solum vene tre, i qual fono seradi iuxta il solito.

Fu posto per i Consieri, Cai di XL e Savii, una gratia di sicr Vincenzo, Antonio e Nicolò Venier di sier Zuan Alvise, che li sia concesso poter esser realditi di novo da li XX Savii sora la reformation di la terra per le raxon ditte in la soa suplica, ai quali fo concesso poter esser alditi di novo, et per la parte presa fo annullà, ut in parte. Fu presa: 143, 29, 4.

Fu posto, per sier Donà Malipiero, sier Bortolomio da Canal, sier Vetor Soranzo savii ai ordeni, che Andrea Stagno mercante in Aleppo, cum sit che dil 1500 li fo fatto un garbuio da quel signor di

150 \*

Aleppo a Zuane Stagno so compagno di saraffi 300, però sia comessa la causa a li XX Savii in Rialto, intervenendo li Proveditori sora il cotimo di Damasco con li avochati. 142, 9, 13.

Fu posto, per i Savii dil Consejo e terraferma, che atento sier Ferigo da Molin podestà et capitanio di Ruigo habbi posto bon ordine a uno fontego di formento in quella città, qual si chiama fontego di la Pietà, nel qual è da stara 1800, che certi ordini fati per loro a beneficio di quelle siano observadi per autorità di questo Consejo e confirmadi, ut in parte. Et prima fo lecto la suplication di quelli di Ruigo venuti a posta qui per questo effecto; et fu presa. 155, 2, 18.

Fu intrato in la materia di scriver a Roma, et posto per li Savii dil Consejo excetto sier Hironimo da cha' da Pcxaro, et Savii a terra ferma excetto sier Zacaria Bembo, come l'orator debbi laudar il Papa di la opinion sua et trovi questa via di unir li Principi et si potria far questo acordo. Item, una altra lettera a parte, che fazandosi acordo, debbi atender che la Signoria nostra sia nominata in quello, et semo contenti di far l'acordo Papa, Franza e nui, e li daremo le galie iuxta li capitoli; ma non volemo esser ubligati contra il Turco, per esser in pace con ditto Signor turco.

Et il Pexaro et Bembo voleno non scriver altro et indusiar fin Luni. Parlò sier Zacaria Bembo; li rispose sier Luca Trun savio dil Consejo. Poi parlò sier Hironimo da cha da Pexaro. Andò le parte . . .

A dì 27, Domenega. La matina vene in Colle-1) gio il reverendo domino . . . . . vescovo di Cataro con alcuni oratori et citadini di Cataro, da zerca numero. . . . et il vescovo sentato apresso il Principe, fece una oratione vulgar lacrimando che fe' comover tutti dil Collegio, dolendosi di le estrusion, iniustitie, manzarie et mali portamenti ha fatto et fa sier Moisè Venier retor e provedador di Cataro, per il che più di . . . di quelli nostri fidelissimi è partiti et andati ad habitar in li lochi di turchi; suplicando con lacrime di gratia per beneficio di quella città et di quelli poveri si voy proveder. Et haveano in scriptura quello opponevano al prefato retor. Il Principe li usò grate parole, et commesse a li Savii che lo aldisseno da poi Consejo.

Veneno li quatro oratori cesarei et di Milan soprascritti solicitando la risposta si volemo darli le

nostre zente, perchè li lanzinech erano zonti in brexana bandiere 17 et non è da perder tempo. Il Serenissimo volendo dar longo le disse che il Vicerè doveva venire a Brexa et aspectavemo quello el diceva, però non si havia fatto altro consulto; et poi bisognava ben avertir a ussir, et esser bastanti contra tanto exercito quanto è questo dil re Christianissimo. Loro disseno che il Vicerè non vegneria più a Brexa, pregando se li desse risposta. Et l'orator cesareo usò qualche alta parola. Il Serenissimo disse, li Savii consulteria.

Di Bergamo, di 24. Come in quella hora .. era gionto uno di soi messi el qual vien dil campo di sotto Pavia, qual si parti Marti da sera a di 22. Riporta pur qualche cosa di lo exercito preditto, ancor che sia conforme con la instessa relatione che mandono eri. Dice adunque dicto messo, che in effecto lo exercito christianissimo è sotto Pavia non molto distante a le mure, et che 'l stà in triangolo, videlicet il re Christianissimo è in mezo, monsignor de la Palissa a la parte dil Barco, et monsignor Memoransì a la parte dil ponte, et che alle defese de Pavia trazeno qualche volta ma lentamente. Item, dice che è vero che se ritraseno le artellarie grosse da la banda perchè gli manchò la monition; tamen che Sabato prosimo passato a di 19 ne gionse in campo alcuni cari, et che si dice il Re omnino voler Pavia per forza. Item, dice che per tre giorni avanti il suo partir di campo si levò fuora di lo exercito tre o quatro bandiere di lanzinech, e il signor Alfonso de la Igna de Napoli con fanti italiani 1000 che andavano a la volta di Bologna per far la massa e an- 151 dar in reame; tamen che fra la fantaria italiana se diceva che più presto andavano per congiongersi con il signor Zanino, per andar a ponerlo in stato de Urbino a lui conferito per la Maestà del Re. Item, che si parla in lo campo che doveano venir in favor di Franza 15 milia svizari. Item, che ogni giorno si parte dil campo di francesi fanti italiani; et questo è quanto si pol aver dil dito campo per hora. Stanno essi rectori in aspectation di altri messi, sì di ditto campo come di le terre de grisoni confinanti con svizari, et quello che li ditti riporteranno aviserano etc.

Di Crema, di 24, hore 5 di note. Manda un reporto di uno suo explorator zonto, et una letera dil conte Zuan Francesco di la Somaia. Avisa come per uno venuto ozi di Lodi lia, come quel zorno era ussito di Lodi da mille fanti spagnoli, 150 homeni d'arme et alcuni cavalli lizieri per andar a soccorer la Somagia dove era dentro alcuni dil duca di Mi-

<sup>(1)</sup> La carta 150 \* è bianca.

lan, per esser quella obsessa da francesi. Item, dice che in Lodi atendeano a fortificarsi più che mai et a far il ponte etc.

Antonio da Camisan mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice, de li esser partito Marti passato a mezo zorno, et che Venere passorno de là da Po da 6 in 7000 lanzinech da la banda negra et lanze 500. El capitanio di ditte gente è il duca di Albania; le qual gente chi diceva se doveano unire con le gente dil signor Zanino de Medici et andar a la volta dil reame, et chi diceva che 'l signor Zanino cum le gente sue doveva venir in campo. Et che a ditta imoresa dil reame li die andar etiam il signor Renzo cum le gente el si atrova. Et sentite dir ad alcuni gentilomeni francesi a lo allogiamento de monsignor de la Palissa, che il Papa e venitiani erano d'acordo con la maestà dil re Christianissimo et stavano di buona voglia. Le gente veramente dil campo dice che erano alli allogiamenti soliti atorno Pavia, et che più non tiravano de artellarie nè una parte nè l'altra; et alcuni dicevano che 'l Re non volca dar più assalto a Pavia; et alcuni dicevano de si, et che dentro haveano carestia de strame, et che de altre vituarie pur se la passavano.

151 \* Copia di letere dil conte Francesco da la Somaglia, scritte a la Contessa sua consorte.

Signora consorte carissima,

Io non vi saperia scrivere miglior novelle di quello ho scritto di la liga tra la Santità dil nostro signor et il Re nostro, et matrimonio facto ne el picolo fiolo: cosi de la expeditione facta in el reame de Napoli per nui. Vero è che le nostre gente stevano a passare per le acque cresude, che sino ad ora non hanno facto molto danno tanto in questo quanto a Pavia. Niente de mancho non può esser che in breve non se habbia quanto nui volemo per non haver quelli de dentro da vivere, et li homeni che la deffendeno esser lanzinechi senza danari; hanno de dentro qualche formenti, ma non puono masinare ; però starete di buona voglia. De giorno in giorno si aspecta nel nostro campo 4000 grisoni et altratanti svizari quali sono levadi da casa. Del signor Renzo non ho fermezza alcuna ove el sia, perchè è sul mare; se dice descenderà a Civitavechia con lo aiuto del Papa. Et così a voi me ricomando. Credo che Genova sia d'acordo; pur non lo afermo per

A San Colombano, a di 22 Novembre 1524.

El vostro consorte.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro,  $di \dots hore \dots$  Come li lanzinech bandiere 17 erano levate da Novi et tendevano in Geradada, havendo passà il fiume di Ojo al ponte di san Jacomo. Scrive la qualità loro, la più parte zoveni et molte femene con loro; et li capetanei sono etc. in tutto da numero . . . .

Di sier Antonio Surian dotor et cavalier, podestà, vidi lettere di .... Qual manda alcuni advisi dil genero dil conte Zuan Galeazo da Gambara hozi ritornato di Pavia, quali dicono cussi:

Luni a di 21 agionse a Castel Santo Zuane et a la Stradella la compagnia de monsignor Longavilla lanze 50, e un'altra de 50 fanti, et fanti 1000, dicendo che aspectavano pasasse el duca di Albania con lanze 400 et fanti non sa il numero. Il vice Legato di Piasenza con il Legato hanno fato retirar tute le gente dil marchese de Mantoa dentro de Piasenza per vodar li alogiamenti acciò non fesseno custion insieme, et ferno preparar per la montagna verso Pontremolo victualie, digando voler far quella via il Legato. Che il reverendissimo cardinal Salviati ha ditto a missier Alberico Baratiero barba dil zenero 152 dil conte Zuan Galeazo, qual riporta queste nove, come il Papa è neutrale; pur per i andamenti se vedeno andar a torno, se existima sia francese. Il signor Janino passò Mercore a di 23 per Piasenza; qual va in campo de Franza. Il Re li ha dato lanze 100, 200 cavali lizieri, il governo di 3000 fanti a tempo di guerra, et cavalier di l'ordine di san Michiel. Del conte Guido Rangon se dice ancora lui condurse, et gran pratiche vanno inanti et indrieto; pur ancora non è cosa alcuna. Se dice ancora come el Re ha mandato dal marchese di Mantoa a farli offerte grande; ma non si sa resolutione alcuna.

Da poi disnar fo Gran Consejo. Fo leto per Zuan Batista Ramusio la parte presa in Pregadi a notitia de tutti, che li Oratori, Proveditori, Syndici, Rectori etc. poichè averano resferito in Collegio o in Pregadi, dagano quella in nota da esser registrada sopra un libro a questo deputado.

Fu posto per li Consieri, dar licentia a sier . . . . podestà di Ruigno di poter venir in questa terra per zorni 15. Presa.

Fu fato Luogotenente in la Patria di Friul sier Agustin da Mulla fo proveditor in armada, qu. sier Polo, da sier Tomà Contarini fo savio a terra ferma, sier Antonio Condolmer fo savio a terra ferma, e sier Marco Arimondo fo di la Zonta, qual si tolse lui solo. Et altre voxe, e tutte passono.

Da poi Consejo, il Serenissimo con la Signoria se

152 \*

reduse in Colegio con li Savii per aldir li capitoli che quelli di Cataro danno contra sier Moisè Venier retor de lì, et par voglino per il Consejo di X con la Zonta cometer il synichà del prefato sier Moisè a sier Piero Zen, qual va a Cataro con l'orator dil Signor turco per causa di confini, e darli gran autorità.

È da saper. Sier Agustin da Mulla rimasto ozi locotenente in la Patria, per esser Proveditor sora l'armar, fo mandato per il Conscjo di X con la Zonta a Trevixo a scuoder danari di . . . . deputati a l'armar, et par fazi bon oficio et scuode et scoderà assa' danari ; al qual è stà dato ogni libertà etc.

Di le poste vene tardi letere, videlicet Brexa, Crema, Sonzin et Bergamo, qual fo lecte. Il sumario scriverò.

In questo zorno fo preso per li officiali sier Hironimo Paradiso qu. sier Andrea, bandito per il Consejo di X, et fu posto a compir uno anno in

A dì 28. La matina, reduto il Colegio, fo leto le infrascripte letere.

Di Bergamo, di 25, vidi letere di sier Tomà Moro capitanio, hore . . . . Come in quella hora era gionto lì uno loro messo, qual dice in substantia che lo excrcito francese è ai lochi soliti et il Christianissimo re spera haver Pavia ogni modo per assedio, perchè intende che dentro non li è molta vitualia, et tamen non la bate licet li trazi qualche colpo. Vero è che lui refferente dicc che Soa Maestà volse Luni proximo preterito fo a dì 21 far dar lo assalto a Pavia per fanti italiani, perchè il signor Federico da Bozolo gli disse che se mancano italiani mancharà a Sua Maestà il cor dil suo exercito ; de modo che hanno riferdito il dar di lo assalto e si stà cussi. Ne riporta etiam che la crescentia de l'acqua del Tesino ha passato telle, rupe zoso ogni desegno con anegar di la gente. Item, che il duca di Albania cra per tuor il camino verso il reame con le zente passono Po. Scrive aspetar li altri messi che sono fuora, et zonti aviscrano.

Dil Sonzin, dil Venier orator, di 25. Come è letere di Genoa de 19 de l'instante, et manda la copia di la lettera; et che hora a hauto il Duca lettere di Lodi de hozi che avisano francesi se ingrossavano alla volta di Santo Anzolo et Santo Columban e loci circumvicini, però quelli di Lodi mandano miglior presidio in Pizegaton per conservar quel loco et il lodesan. Li francesi che passarono Po, par vadino soprasedendo el passar suo. Si iudica lo fanno si per le aque grosse come per la venuta di questi lanz-

chenech. El re Christianissimo fa gran bravate al solito. Si ha per letterc di Roma di . . . che 'l Pontefice havia negato il passo per andar nel reame le gente dil Re al nontio di Sua Maestà, qualc era andato lì a Roma a questo effecto; et il Papa li lıa ririsposto che chi è duca di Milan non pol esser re di Napoli. De Pavia altro non se intende.

Avisi di Genoa, di 19 Novembrio. In Riviera di ponente sono ingrossati i nimici fino in 2500 homini et procedono inanti, et pensando habbino intelligentia de forsi unirse cum alcune bandiere de inimici quali sono in Aste. Perchè Savona ne importa grandissimamente, si è deliberato spingerli hoggi mille fanti lì oltra 500 altri che gli ne habbiamo messi, quali mandaremo con le galere per ditta città. L'armata de inimici tuttavia è in Villafranca; ne habbia- 153 mo avisi de 15. La gente de Marmagio Tufoltra (\*) l'abandona per non esser pagata; però sopra ciò non si ha da far fondamento, perchè in Villafranca e Niza in doi giorni ne hanno quanta vogliono. Erano andati alcuni vascelli verso Marseglia, fra li quali 4 galere; vi erano alcune nave mal conditionate quale facevano aqua assai. In Marseglia è rimasto el signor Renzo col resto di soa gente, et non se ne partiria. L'Amiraglio qual stà in Villafranca, intendiamo abbi scritto al prior de San Gil che non li par debia procedere inanti con l'armata, perchè è certificato che in Perpignano fasse exercito de la Maestà Cesarea; la qual letera siamo advisati habbi l'Armiraglio mandata al Re per consultar quello s' ha da far. Al detto tempo, in Villafranca et circumstantie, per quello indiamo, non gli era altra gente di guerra excetto doe bandiere sopra l'armata.

Di Crema, dil Moro podestà et capitanio, di 25, hore 6. Manda un reporto di uno suo explorator et una letera dil conte Zuan Francesco de la Somaia drezata a la sua consorte; et lì è ritornato uno altro suo da Lodi, qual però non li ha riportato cossa di momento, solum che hanno compito uno altro ponte et che atendeno a fortificare quella cità.

Lodovico di Asula mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito eri matina a terza; dove se dicea che 'l signor Zanino de Medici dovea venir con le gente sue; et la Santità del Papa era d'acordo con il re Christianissimo; et che in Piasenza erano gionte da circha 700 cavalli dil Papa, ma non intese sotto qual capitanio; et se dicea che 'l Re havia ordinato di fare di le altre fantarie italiane, et che aspetavano grisoni et svizari, ma non intese il numero, dicendo che 'l Re non volea dar più assalto a Pavia, ma

che 'l la voleva per assedio, et che dui lanzincch di quelli di Pavia erano ussiti affirmando al Re che dentro non li erano victuarie per più de giorni 10; et in campo non lavoravano più a far nè trincee nè mine.

Letera dil conte Zuan Francesco da la Somaglia a la signora sua Consorte, data in San Colombano alli 24 di Novembrio.

Al presente non ho altro da novo; mai se mo-153° veremo da Pavia sino non sia nostra. Il signor Zanino è stato dal Re, a nome dil Papa visitato et di novo facto sicuro, a nome di Sua Santità, di quanto ha promesso di fare. Lo apontamento suo è 50 homeni d'arme senza arcieri, 200 cavalli legieri, 2000 fanti pagati a tempo di guerra, e su questa presente guerra se 'l ne haverà de più se li pagarà el sopra più, 3000 scudi de pensione a l'anno, 2000 scudi de intrada; ma questo el prefato signor Zanino non l'ha aceptato per capitoli, ma ha remesso a la voluntade dil Re. El resto è facto per capitoli signati. Pavia sta pur così; havemo preso una spia partiva de Milano, quale andava al Vicerè et duca di Bari, come nel castello de Milano li forestieri fanti se erano sublevati per non haver nè calze, nè scarpe, nè danari, et andava a dimandar provisione et a iustificarse. Quel castellano il dubio havea di perder la forteza, atento ch'è la mala fortuna et hanno mal da vivere.

Post scripta. Li nostri 4000 svizari et 4000 grisoni debeno arivare in campo ad hora per hora.

Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, 154 di 26, hore . . . . Come il Vicerè non vien più li, come etiam scrisse eri. Item, à auto letere di Sonzin di l'orator Venier nostro, de di 26, hore 15, ch'è quel zorno, come domino Bernardin da la Barba nontio pontificio è lì apresso il signor duca di Milan, heri sera li disse che in quella hora l'havea auto uno messo dal Legato existente in Parma, che è il reverendissimo cardinal Salviati, qual li fa intender che l'ha ordine dil Pontefice di non lassar passar le gente dil re Christianissimo che si dice voler andar in reame: et che prima dissuadi con bone parole, et non lo potendo far, usi le arme; et li ha mandato bon ordine di far fanti et etiam meter bon numero di cavalli in Parma, facendo intrar da 600 cavalli in Piasenza di Soa Santità, quali sono a Castel San Zuane. Item, che 'l ditto domino Bernardin ha letere dal Datario è in campo dil re Christianissimo

soto Pavia, qual li scrive haver fato intender talmente dil Pontefice al Re, quale stete assai sopra di sè et si strense ne le spalle; et che 'l sperava che al voler di Sua Santità il Re non resisteria etc.

Di sier Carlo Contarini orator apresso 154° l'archiduca de Austria et principe de Chastiglia, date a Felpurch a dì 17 Novembrio. Scrive il partir a di . . . di Viena et it suo viazo insieme con il signor Principe e la sua corte; et come per ogni terra dove l'andava vedeva di aver danari, da chi 15, da chi 20, da chi 30 milia fiorini di rens, et voleva far 10 milia fanti oltra quelli ha mandato per avanti, et venir in persona in Italia et esser al primo di di l'anno, ch'è primo Zener, in Italia. Scrive, in camino ave lettere dil Vicerè come il re Christianissimo havia dato una gran battaglia a Pavia, et quelli dentro si haveano portà virilmente. Item, scrive come il Principe predito cavalcha per suo piacer a caze de zervi, et paisando vien a la volta de Yspruch; et altre particularità, come quì di soto scriverò più copioso.

Sumario di una letera dil ditto Orator, data ut supra a Felimpurch, a di 17 Novembrio.

Come Marti a di 8 di l' instante se parti il signor Principe da Vienna et etiam lui Orator, nè si fermono salvo a Linc dove si stete zorni do, et lì il serenissimo Principe fece una dieta et ha trovato fiorini 15 milia et fanti 500, pagati per 4 mexi. Sua Serenità ha deliberato venir in Italia a queste imprese; haverà seco fanti 10 milia et cavalli 1000 et qualche somma di danari, et vol al tutto esser per la Epifania in Italia; sichè lui Orator si convenirà trovar una altra volta in guerre, et spera presto potrà esser occasione che la Signoria li darà licentia di tornar a caxa. Scrive, ancora manca 9 giornate a gionger a Yspruch dove quello Principe ha destinato di andar.

Sumario di lettere di Raphael di Gratiani, è 155 col signor duca di Urbin, date in Brexa a dì 26 Novembre 1524, scrite a sier Tomà Tiepolo.

Io dico, che si conviene a la Maestà Christianissima quel ditto che contra Hannibale se diceva, che vinse et non seppe usar la vittoria. Sua Maestà ha possuto guadagnar tutto el Stado de Milano, dove non era gente da poterli contrastare, et è voluta andare ad expugnar Pavia, terra fortificata et monita di gente da guerra, et cussì li conferisce quel tempo che si vede con poco profitto, et ha dato et dà tempo al suo inimico di fortificare di le altre terre, di condur socorso, di procurare el dinaro et finalmente di repigliar animo et vigore el quale era già extincto in lui, dimodochè se la guerra haverà un fine insperato, overo procederà in longo, non averà causa di dolersi di la fortuna. Adesso Sua Maestà non attende se non a trincce, a strade coperte et con le zappe procurare di ruinare le mura, et tutta via cerca di ruinare una porta di San Salvatore, la quale seria di qualche importantia, perchè, ruinata che fusse, potria lì fare un cavaliero et danigiar assai la terra, la quale li resta lì molto bassa, di modo che quelli dentro malamente potria stare a difensare; et cussì potria consequire el suo intento, ma serà via un poco lunghetta. Quelli dentro non tirano di fora con nisuna sorte di artigliaria: si existima o che faciano per reservare le monitioni per uno magior bisogno, overo che di tal monition ne habbino gran carestia. Sua Maestà ha inviato el duca de Albania, el signor Renzo et molti altri signori con 15 milia fanti, 800 homini d'arme et altratanti cavalli lizieri a la via di Piascnza, et si existima che andaranno a la volta del reame di Napoli. Et dicesi che li sia ancora con loro el signor Zanino de Medici et el conte Guido Rangoni; che quando cussi fosse, per haver costoro dependentia dal Papa, facilmente si potria cognoscer dove inclinasse el Papa; et ritrovando el reame senza guardia, potriano facilmente consequirlo.

El signor Duca hogi, cum tutti noi altri, siamo stati a vedere passare dui miglia de longi de qui 13 bandiere de lanzechenech, che veramente è una bella gente, li quali vanno ad unirsi con spagnoli; dicono che ne vengono ancora de li altri, et che è in ordine l'archiduca d'Austria con una grossa banda per venire a questa impresa. Dubito non sia el soccorso de Pisa.

Se dice che in Milano è rinovata la peste, et che esso Milano è gubernato da monsignor de la Tramoia et el capitanio de iustitia chiamato Sadio.

Alexandria, Como, Pavia, Lodi et Cremona si tiene per el duca de Milano. Arona essendo guardata 155° da un missier Anchise Visconte, senza che 'l Re la ricercasse esso li l'ha data sperando la gratia dil Re; ma Sua Maestà li ha fatto quella ciera che si suole fare a quelli che hanno carestia di fede. Altro non mi occorre al presente.

letere di Mantoa dil signor Marchexe di . . . . . con avisi auti che 'l duca di Albania et quelle zente passono Po con fama di andar in reame tornavano indriedo, perchè par il Papa non voy darli il passo etc.

Veneno li 4 oratori cesarei comunichando letere aute di l'Archiduca soprascrito al signor Vicerè, come el vien in Italia con fanti 10 milia et sarà per la Epifania; rechiedendo la Signoria li risponda zerca il dar di la zente che semo ubligati. Item, rechiese se li desse, ancora che questo Nadal dieno aver iusta li capitoli, ducati 50 milia; almeno se li dagi al presente 20 milia in tanto bisogno per poter pagar le fantarie che vien di Alemagna, dicendo che sariano vincitori di l'impresa; con altre parole. Il Serenissimo li disse che, zerca il dar le zente non era tempo di parlar, perchè non erano in ordine di ussir in campagna; et quanto a li danari, che etiam loro ne dieno dar le ville etc. Essi oratori disseno che non si vardasse a questo in tanto bisogno etc.

Di Roma, vene uno corier zerca a terza con letere di l'Orator nostro, di 25.

Da poi disnar fo Consejo di X con tutto do le 256° Zonte, et loto con quella di Roma le lettere di Roma: et poi con la ordinaria posto la gratia di Zane di Santa Maria Mater Domini, che voleno far un loto di carizee 1000 a ducati 12 la peza da poi mexi 8, atento li soi bisogni per il danno patito di la loro nave presa da francesi, et sier Beneto suo fradello ch'era Patron esser preson in Franza. E non fu preso, et manchò do ballote aver il numero che bisognava.

Item, fu posto una gratia di l'Honoradi tellaruol debitor di le Raxon Nuove dil dazio di la mercantia, di pagar etc. di tanti imprestidi, ut in suplicatione, et non fu presa.

Vene a horc una di note uno cavalaro con letere di le poste.

Di Sonzino, dil Venier orator, di 26 hore 21. Come questa matina ha inteso dal nontio dil Pontefice ch'è lì, domino Bernardin da la Barba, qual è apresso il signor Vicerè, che il reverendissimo cardinal Salviati legato di Parma e di Piasenza havia fatto intender per uno suo messo a questi signori illustrissimi la resolution data per il nostro Signor al nontio dil re Christianissimo, videlicet, che sua reverendissima signoria aveva avuto ordine da Sua Santità di far intender amorevolmente al Christianissimo che voglia revocar l' or-

dine de mandar quelle gente nel reame, perchè a pato alcuno li vol dar il transito; et quando per questa admonitione non voglia desister, che li debba obstar armata manu. Et li ha mandato il modo, con far fanti et far intrar in Parma 150 lanze, in Piasenza 600 cavalli qualli sono in Castel San Zuane; et ultra ziò dice che 'l ditto messo ha ditto a lo Illustrissimo signor duca de Milano, el reverendissimo Legato soprascritto aver ordine dal Summo Pontefice, che in caso che 'l Christianissimo se rinforzasse tal mente che non li potesse resister, debbia ricercar el signor Vicerè de subsidio, perchè tien certo Sua Beatitudine che non li mancherà al bisogno, etiam lo illustrissimo signor duca de Milano. Tiene aviso che 'l reverendo Datario, qual è in campo dil re Christianissimo, ha fatto intender il prefato ordine al re Christianissimo, qual molto se ne ha risentito, con dire che sempre ha desiderato esser bon fiolo di la Sede Apostolica et maxime di Sua Santità ; et haveva deliberato de novo mandar Sua Maestà uno altro messo a Sua Santità, et che forsi Sua Beatitudine se muteria de sententia. Tiene etiam aviso, che la persona del duca de Albania non era ancora partita di presso il Cristianissimo re, zoè passato Po; ma è ancora in 157 campo. Item, scrive che le gente che sono passate Po sono lanze 250, fanti 5000, cavali lizieri 250. Et dil campo ch'è soto Pavia altro non se intende. Scrive, che ditte zente che passono Po par se siano fermate a la Trebbia nè più oltra procedano; la qual cossa, a questi signori illustrissimi è stata di gran satisfatione la resistentia fatta per il Pontefice a ditte gente dil re Christianissimo.

Da Crema, dil Podestà et capitanio, di 26, hore 4 di note. Manda un reporto et una lettera di Zenoa. Scrive in quella sera haver auto letere da Lodi dil magnifico Morone, che lo avisa haver da Genoa che l'armata francese era sopita et le gente se ne andavano ; la causa dicevano esser perchè l'armiraglio teniva aviso che la Maestà Cesarea havea mandato exercito contra Perpignano, et si pensava con quelle gente sicome le se trovavano valersi alla defensione, et havea avisato tal cosa al Re rechiedendoli aiuto; ct che 'l Re havea fatto richieder el passo al Papa et non l'havea potuto haver, et per questo havea fatto intertenire le gente di là del Po; et che la Santità dil Papa pensa farli resistenza con lo aiuto del signor Vicere; et che 'l re Christianissimo era andato a la Certosa.

Zuan Piero da Crema mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pa-

via, dice de li esser partito eri sera a hore circa 23, dove se diceva che 'l Re voleva lassar Pavia con bona guardia in assedio et con lo resto di lo exercito venir a Lodi; et poi fatta l'impresa di Lodi andar a Cremona; et che il signor Zanino de Medici era stato in campo et andato alla Stradella con le gente sue, dove faceva ancor gente. Chi dice poi anderà nel reame et chi dice ritornerà in campo; et se diceva etiam che questa matina il signor Federico da Bozolo dovea venir a Santo Agnolo con la sua banda per stringer Lodi, et che in campo aspectavano buon numero de grisoni et svizari. Dice etiam che per quelli di Pavia et dil campo non è stato tirato per artellaria per due zorni che lui è sta in campo, et non lavorano a far trincea, nè mine, et che per tutto il campo se diceva che il Pontefice è acordato col re Christianissimo.

Copia de una lettera scrita da Zenoa dal secretario di la excellentia dil Duce alla signora contessa Borromea, sorella di sua excellentia, de dì 19 Novembrio 1524.

Da novo, inimici se ingrossano in Riviera, et sono da 2500, li quali par se spingano alla volta di Albenga. Però l'armata loro sta tuta via nel porto de Villafranca, nè ha fato movesta alcuna, anzi si ha adviso 157 \* che fossero partite 4 galere et sette altri vaselli alla volta de Marsiglia et che per manchamento de danari si è abandonata ogni giorno da gente marinara; et che dei principali loro vaselli gli ne sono alcuni malissimo conditionati facendo acqua assai; et più de verso Provenza sona che in Perpignano fosse intrato grosso exercito di la Cesarea Maestà.

Di Brexa, vidi letere dil Surian podestà, di 27 hore ..., qual manda questo aviso à auto il proveditor zeneral Pexaro, qual dice cussì: Se ha, per relatione di uno partite a li 25 da la Stradella, che le gente francese qual haveano passato Po, che possono esser da zerca 200 lanze, 2000 fanti et alcuni cavalli leggieri, non erano entrati sopra quello di la Chiesia salvo quelle del signor Zanino, che sono alogiati in Castel San Zuane. Item, il resto di ditte gente destinate cum il duca di Albania erano di qua da Po et haveano ordine di non passare; che se dicea torneriano tutti al campo perchè il Pontefice non volea consentirli il passo; che se dicea che 'l duca di Ferrara cra accordato con l'Imperatore.

In questo zorno fo cavà Cao di XL a la banca in

luogo di sier Piero Gradenigo, è intrado a la camera de Imprestidi, sier Franceseo Renier el XL, qu. sier Jacomo, ma non introe sino una ora.

A dì 29. La matina non fo alcuna lettera leta 158 da conto.

Veneno in Colegio alcuni oratori di Mestre, quali exposeno ehe il mestrin era sotto aqua, e questo per eausa di la fossa Gradeniga fata per quelli sora le aque, qual non essendo compita, fa queste inondation, pregando fosse fatta provision perchè tutti è in aqua; et erano li Proveditori presenti sier Alvise Barbaro, sier Andrea da Mulla et sier Ferigo Morexini qu. sier Ziprian. E qui fo parlato assai et maxime sier Luca Trun savio dil Consejo, qual è stà etiam lui sora le aque, dicendo questa cava non reusirà et è spesa butà via ; e fo mandato per sier Gasparo Malipiero e sier Marin Morexini eensori, qual è stà sora le aque, et per loro opinion fo fatta la dita eava che va a Mestre, et fo parlà assai et rimesso aldirli doman poi Consejo.

Da poi disnar fo Consejo di X con la Zonta ordinaria, et primo feno li Capi di X per Dezembrio, sier Francesco Foscari el vechio, sier Polo Donado e sier Donà Marzello. Il Foscari et Marzello fono cai di X questo Octubrio passato.

Etiam feno capitanio di le barche dil Consejo di X, in loco di . . . . . è andato a Vicenza col podestà Basadonna, e rimase Andrea Vechia qual è stato una altra volta, et questo fino el torni.

Et con la Zonta feno commission a sier Piero Zen va a Cataro, formi processo contra sier Moisè Venier retor de lì, con altre clausule, dandoli gran autorità sopra questo. Partirà doman insieme eon l'orator dil Signor turco.

Item, fu posto la gratia di Zane di poter far il lotho, che eri si perse. Et non fu presa, manchò do ballote, et erano solo 10 di quelli di la Zonta; che se i fosseno stati, saria stà presa.

Da le poste vene letere sul tardi, et questo è il sumario.

Da Sonzin, di l'orator Venier, di 27, hore 20. Come ha aviso da Pavia che francesi la bateva. no, volendoli dar uno assalto.

Da Crema, di 27, hore 5 di notte. Come manda doi reporti, uno de uno suo explorator, l'altro di uno venuto et capitato lì in Crema. Da Lodi si ha, eome dal campo francese fino a Marignan gli è fatto le spianate, et dicesi che parte di lo exercito francese dia venir a la volta de Marignan.

Maximiliano da Casaleto mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pa-

via dice, de lì esser partito heri a mezodi et haver visto in eampo ritornato il signor ducha de Albania, et dicevase che le sue gente, ehe questi giorni passorono de là de Po, erano ritornate sopra Po pur di là, et medesimamente haver veduto in eampo il signor Zanin quale partite in posta, ma non ha inteso dove el sia andato, et haver ben veduto le sue zente 158° nel borgo de San Lazaro sotto Pavia; et dicevase che queste gente non erano andate de longo a l'impresa del reame perchè il Re havea deliberato dar questa setimana un altro assalto a Pavia, et già haveano condutto buon numero di scale et haveano facto una mina da la banda verso Milano ehe mirava sotto la terra per più di 10 braza, per la qual mina se diceva al signor Paolo Camilo Trivulcio che fariano cascare più di 20 braza de mure, et hanno ordinato di far l'assalto cum le scale dove sono i muri bassi et batervi, et darli la bataria in una altra banda et subito driedo lo assalto et dar il foco a la mina ad un medemo tracto. Et ha inteso che quelli de Pavia Venere a di . . . . a bona hora mandorono fuori al Re doi trombeti a offerirli la terra et lassasse partir le gente con le bandiere spiegate, artelarie et havere suo : et il Re non ha voluto, anzi li ha ditto ehe non vengano più fuori che li farà morire, se non li vien con ordine de darli la terra a sua descritione. Et dicevasi che aspectavano a di per di 8000 fra grisoni et svizeri, dicendo haver inteso tutte le preditte cose in caxa del signor Paulo Camilo preditto per esser molto suo famigliare, ditte al suo conspecto, dal quale etiam sentiva dir che per li marescalchi dil campo essendoli andato a dimandar domino Emilio Cavriana se 'l volea ehe 'l venisse su quello de venitiani per far danno a le gente etc., li rispose de non : che su quello de venitiani erano sicuri, perchè quelli di la Maestà dil Re erano anco loro sicuri, e che per niente non se li facesse danno. Il qual domino Emilio li disse: « Mi par pur che i sono nostri inimici ». Ello rispose: « Sete in erore ». Et dice esso refferente, haver veduto passar di là de Po a la Stella doe bandiere Venere passato fo a di . . . . di l'instante.

Zuane da Pavia schiopetiero, in questa sera a di 27 capitato in questa terra di Crema, dice esser stato in Pavia fino a Marti passato a dì 22, de la quale ussite in eompagnia de aleuni schiopetieri a seharamuzar con francesi; ne la qual scaramuza fu preso. Dice ehe in Pavia non li era strame per i cavalli, ma per gli homeni gli è rasonevole abundantia dil vivere, et per quanto aspecta a le victuarie di le persone, gli è da vivere per assai giorni;

159 et dice esser de lì da cerca 6000 lanzinech, 300 homini d'arme et cavalli legieri 500 per suo iuditio; et dice che da poi che francesi gli detero lo assalto, hanno preso grandissimo animo de deffendersi, demodochè in conto alcuno non si vogliono rendere, et medesimamente è ben disposto il popolo, de modo che come se dimanda a l'arme correno a la deffensione vigorosamente; et che lavoravano continuamente a far polvere et altre monitione; sì che di quelle si prevaleno bene. Et dice che dove è stà dato l'arsalto et fatto la bataria, dentro hanno facto bastioni et repari forti et di dentro el fosso, et poi ancora altri bastioni che diffendeno el fosso, sì che da quella banda la terra è più forte cha prima ; et dice che li lanzinech non se parteno da le loro vardie a la muraglia manzando, bevendo, et dormendo li, et che non hanno tochato danari salvo che una volta da poi sono dentro, nè per questo se lamentano, anzi stanno con grandissimo animo, nè mormorano di non haver danari; dicendo che ultra li lanzinech, gli è il signor Matio da Becharia con mille fanti italiani quali paga di sua borsa; et dice che il re Christianissimo ha mandato a offerir a li lanzinech 4 paghe et che li diano una porta, quali hanno recusato dicendo voler servar fede. Et dicc che quando francesi pigliorono la torreta de Tesino fu morto monsignor de Longavila con molti gentilhomini francesi, et dicc che in campo dove lui è stato pregione, francesi dicono che fra la presura de ditta torreta et lo assalto che detero a Pavia, il campo è di peggio di buon numero di gente; et dice non saper dire altro che le cose del campo, perchè da poi che 'l fu preso poco stette de li che 'l fu condutto a Melignano, dove per cambio de alcuni che havevano preso quelli di Lodi fu liberato.

Da Brexa, dil Proveditor zeneral Pexaro, di 27, hore . . . . . . Manda uno reporto di suo explorator, qual è questo:

Marco da Verona mandato per il Proveditor zeneral in campo di francesi, partito di sotto Pavia questa matina a di 27 a l'alba, dice che Venere Janin di Medici gionse in campo con cavali 8, fo a di . . . . . et che ozi se li dovca far la mostra sul piacentino; et che eri et questa notte hanno tirato da la banda de Ticino molte artelarie ne le mure 159° de la terra dove hanno scarpelato et ruinato zerca 300 pie de muraglia, nè si parlava de darli assalto, ma speravano di haverla per assedio presto per non haver da viver. Che si aspectava a la guarda de Milano fra sguizari et lanzinech de la banda negra numero 4000. In Milano lavorano al spianar li bastioni et repari ; che in campo è abondantia del viver; et che il Rc non se partiria se prima non harà Pavia a tutte le vie dil mondo. Che 'l ducha di Albania si atrova in Piasenza; che 'l Papa ha dato al Re Parma, Piacenza, Modena e Rezo per assecurar la strada Romea. Che 'l signor Renzo è smontato nel reame a Civita vechia. Che lui relator è stà preso da Ludovico Steno capitanio di fanti dil signor ducha di Milan che era in la Somaglia, et lo ha tenuto fin Zobia c toltoli 8 marzeli.

Et nota. Son nove buse e false.

Item, manda una lettera da Sonzin, di l'orator Venier, di 27, hore 2 di notte, con li avisi noterò qui sotto, in le letere dil prefato Orator pur di 27.

Di sier Antonio Surian dotor, cavalier, podestà di Brexa, vidi lettere, di . . . . . Manda alcuni avisi hauti per via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dil dito Podestà, di 27, hore 4 di note. Come hanno auto letere di Sonzin di l'orator Venier, di hozi, hore 20, che scrive esser stà sentito uno grande tirar de artellaria verso Pavia, et che francesi havia deliberato di novo dar uno grande arsalto a Pavia; sì che presto si vedrà la resolution dil tutto. El Capitanio zencral che dovea andar doman a Isco et lui con lui, soprasederà, aspetando la risposta dil Vicerè, utrum l'habbi a venir quì.

A dì 30, Mercore. Fo sahto Andrea. Fo chia- 160 mà in Colegio il vescovo di Cataro, qual è gotoso e vien aiutato a caminar, et queli .... venuti, ch'è 5 oratori nobeli et uno popular venuti tamen senza altra lettera dil rector, perochè vieneno a dolersi de lui, videlicet sier Moisè Venier, et li altri sono citadini et populari catarini ai quali il Principe li usò grate parole, come era stà commesso a sier Piero Zen vien lì a Cataro, sì che stesseno di bona voglia et potevano tutti tornar a caxa. Item, quanto a far aprir le porte serade, si scrive che subito le fazino aprir atento la fedeltà di loro catarini. Item, zerca il vender di vini, fo fato quanto rechiescno; si che ringrationo molto, et il suo Rector electo sier Francesco da cha' Taiapiera, anderà al suo tempo.

È da saper. Li fioli dil rector voleano esser alditi, ma il Principe mai volseno aldirli, nè che intrasseno in Collegio. Et è electi in Dalmatia synichi sier Lunardo Venier di sier Moise et sier Hironimo Contarini qu. sier Tadio. Tamen non vien mandati: benchè il Venier non si potria impazar a Cataro.

Fo lecto, per li Censori, una parte voleno meter

in Pregadi et poi in Gran Consejo, che li nominati dil Consejo di XL Zivil e di Pregadi ordinarii vadano zoso come fanno li electi di la Zonta; et quelli tolti dil Consejo di X siano serati in Quarantia perchè poi possano tornar a balotar il resto di le voxe.

Di le poste vene lettere, et questo è il sumario: Da Sonzin, di l'orator Venier, di 27, hore 2 di nocte. Come, da poi expedite le letere di hore 20, di hozi, è stato a corte et è venuto letere da Pavia dil signor Antonio da Leva, de 25, di l'instante, per le qual advisa che stanno di bono et perfeto animo, et che non li mancha pane, vino et formazo, et ragionevol comodità di masenare, et conclude che 'l Christianissimo re non è per haver Pavia per forza nè per assedio, e mancho per acordo ; la qual nova a questi signori è stata molto gratissima, et voleno far qualche operatione a beneficio di quella povera cità obsediata, maxime essendo zonti li lanzinech; al che molto atendeno. El nontio dil Summo Pontifice, ch'è qui, domino Bernardin da la Barba, ha letere di 25 del reverendo Datario date sotto Pavia in campo del re Christianissimo. Scrive che quella Maestà sta in fermo animo deliberato di ottenere Pavia, et che per quello si dice, di breve aspectano el socorso de grisoni overo valesani, et che pur batte Pavia ma non ordinatamente; 160° et el giorno di santa Catarina, havendo queli de Pavia dentro inteso el socorso venuto di questi lanzizinech, feceno alegramente campanò, di sorte che il re Christianissimo l'hebbe molto a male et disse che non passeria 10 giorni che li faria pentire. Ne sono etiam letere del vice Legato da Piasenza, per le qual advisa haver aviso dal locotenente dil signor marchese di Mantoa, che tutte le gente sì a piedi come a cavallo che erano passate Po, sono repassate Po et rotto el ponte et andati a lo exercito sotto de Pavia.

> Di Crema, di 28, hore 4. Manda uno riporto, et da Lodi ha che le zente francese venivano a Marignano, zoè quelle che zà erano passate. Po è tornate di quà.

Zorzi da Crema mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito heri matina al levar del sole, et che in campo dovea ritornar el ducha di Albania con le gente sue che passorono de là da Po; et il signor Zanino era stato in campo Zuoba et Venere matina partite in posta per andar a tuor le gente sue qual se diceva veniva da la volta de Aste; et il signor Zuan di Saxadello et uno altro capitanio nominato domino Paulo da la Selva cum gente, et dicevasi che gionte queste gente in campo, il Re volea lassar a l'assedio di Pavia 15 milia fanti et 500 lanze et con il resto di lo exercito andar a trovar le gente cesaree. Ha inteso etiam, che aspectano 6000 svizari e 4000 grisoni, et dice che heri matina avanti il suo partir lui senti dir al segretario dil signor Paulo Camillo Triultio, che avanti che se levasseno era stà deliberato de dar uno altro assalto a Pavia a l'improviso, et che poi esso referente, partito del campo, da zercha 6 miglia luntano sentite tirar una gran schiopetaria verso Pavia, quale duroe zercha meza hora bona, et tiravano etiam qualche botta de artelaria grossa, et per questo iudica che a l'hora doveano dar qualche assalto. Item, dice haver visto che hanno fatto le spianade dal campo a Milano, et li ponti sopra le aque, et il medesimo ha inteso che hanno fato a Malignano; et pur se dicea che la 161 Santità del Papa era acordato con il re Christianissimo; et dice haver veduto la Maestà del Re andar a solazo con forsi 20 persone con una balestrina in mano trazendo a li oxelli di buona voglia, et solazando mo cum questo mo cum quello. Dicendo etiam esso referente che quelli de Pavia non tiravano de artellarie, et che revera se tirasseno ruinarebbeno bona parte dil campo; ma se diceva che non haveano munitione.

Di Bergamo, di sier Tomà Moro capitanio, vidi letere, di 27. Come si dice il Papa è in acordo col re di Franza, et che 'l ducha di Ferara si afaticava a far provision al fato suo. Le cose di Pavia stanno cussi al solito. Scrive aspetar i so' messi, quali tien siano in via per ritornar. Eri ave nova, che li lanzinech vien in socorso di cesarei, bandiere 10, principiavano a gionger a Caravazo et Vaylà, dove li sono stà preparati li alozamenti. Scrive haver auto letere di Brexa dil Proveditor zeneral Pexaro, come voleva mandar su quel territorio bergamasco 100 cavalli lizieri, quali sono domino Giacomo de Vigoaro et domino Hannibal da Lenzo, et fanti 250 per guarda di quello.

 $Da Brexa, di 28, hore \dots \dots$ 

Da Constantinopoli, di sier Piero Braga- 161° din baylo nostro, date in Pera, a dì 19 Octubrio, venute per via di Ragusi. Come scrive esser parti de li el magnifico Imbraim bassà per la Alexandria, el Cayro, Damasco et tutta la Soria per regolare quelle cose: che tutte quelle intrade erano manzate da poi la morte di Cayrbech governador dil Cayro, con tutta quella autorità come la persona

dil Signor, acompagnato di qui fino in galia a di 30 dil passato da li bassà et tutti altri signori et sanzachi, et homeni di autorità et lui de mezo, uno gran numero di ianizari solo a cavallo come va el Signor quando el cavalcha; tutto el popolo a li loci in la terra sopra le mure, de fora in barche come si fa al tempo dil Bucintoro in Venetia: drìo la galia cum tante artelarie dal seraggio et altri loci et tanti instrumenti, che non saria possibile narar, nè la gran quantità dil populo. Il Signor li ha dato in sua compagnia per honorarlo 30 chiausci da la Porta et molti altri homeni di auctorità, ianizari 500, assai veste d'oro e di seda per donar de li, et uno caro grando cargo de aspri, tirado da 4 buffali, 50 milia ducati d'oro, benchè va nel paese che 'l ne troverà quanto el vorà; ha in sua compagnia galle sotil 12, 7 palandarie come galle grosse, 2 nave et 4 fuste che sono velle 25. Ha commission dal Signor di expedirse in mexi 6; non pol viver el Signor senza de lui. La matina a bona hora montò in fusta et lo andò a trovar esso Signor forsi 50 mia lontan, che l'era sorto et stete lì fin che fece vela. Scrive lui Baylo tolse combiato da lui, qual li fece le più dolze et humane parole et abrazamenti e tochar de man basandoli la spala et tocharsi testa con testa; che ne erano presenti molti sanzachi et homini da conto, che tutti se maravegliò de tal demonstratione, cum recomandarli li consoli sì de Alexandria come de la Soria, et li frati di Hierusalem. Et scrive haver 162 expedito el comandamento del Signor che 'l fa in favor di dicti frati, qual l'orator nostro ch'è stato si fatichò tanto per averlo, ma poi la sua partita era andato in oblivion, ma ha fato serà il tutto ritornato in pristinum in Hierusalem per li frati. El Signor parti di quì a dì 13 di l'instante per Andernopoli cum el magnifico Aias bassà et parte di la Porta cum la matre et le sultane; starà fino al ritorno dil magnifico bassà Embraim. Ha lassato quì a Costantinopoli il magnifico Mustaffa bassà, dui deferderi e li chadileschieri, si che è rimasto el ditto bassà; et per esser mal conditionato di gote, passa quatro di di Porta. Scrive il Signor voria un bel rubin e altre zoie belle comprar; et scrive, se la Signoria vol, il balasso ditto ficieto si potrà vender ben. Scrive s'è hauto aviso el primogenito dil signor Sophi esser intrato in Tauris et il fratel minor che tolse la sedia per suo nome immedia te havergela consegnata, et lui esser stà mandato in Corasan al governo di quella provintia et l'altro in Bagade et esser signor pacifico. Item, serive, de lì a Constantinopoli tutto passa bene etc.

Da poi disnar, fo Gran Consejo et fato 3 Consieri di quà da canal; di san Polo, sier Marco Minio fo savio dil Cousejo qu. sier Bortolomio qual è venuto ducha di Candia; di Ossoduro sier Andrea Trivixan el cavalier, savio dil Consejo, qu. sier Tomà procurator; di Santa Croce sier Andrea Baxadona fo consier qu. sier Filippo: tutti tre veneno per scurtinio. Fo fato altre 6 voxe et tutte passoe.

Fo leto una suplichation di sier Hironimo Diedo qu. sier Arsenio, qual dice, hessendo conte a Grado andò a recuperar con alcuni Monfalcon che era in man de todeschi, et si intrô per una balestriera etc. Dimanda di gratia 10 ballestrarie. Et sier Lunardo Emo era locotenente in la Patria di Friul rispose cussì esser con verità; el qual è consier a la banca. E voleano meter di darli balestrarie . . . . , et fo legitimà la banca perchè mancava sier Piero Lando consier et sier Francesco Renier cavà Cao di XL, et sier Francesco Morexini avogador come vice cao sentò, ma perchè l'hora era tarda, fo fato venir di renga e non fu mandà la parte; e si compì el Consejo a hore 24.

Da Sonzin, fo lettere dil Venier, orator 162° nostro, di 28, hore 24. Come erano lettere di Lodi dil magnifico Morone di eri; avisa solum che se diceva il Re voler far tre parte dil suo exercito: una lassar a la obsidion di Pavia l'altra meter a Marignano. la terza in Milano.

Di Brexa, di 29, hore . . . , dil proveditor zeneral Pexaro. Scrive quelle occorrentie, ma non cossa da far nota.

Et poi Consejo la Signoria si reduse in Colegio per aldir il signor Malatesta Baion condutier nostro, qual in questi zorni tornoe di Zara dove andò per fortifichar quella terra et castelli, et fo in Collegio, et rimesso ozi aldirlo; el qual sentato apresso il Principe narò et con modeli e desegni disse l'opinion sua et quello bisognava. Questo ha di conduta homini d'arme . . . .

Di Brexa, di 29, hore 18, fono questi avisi auti questa note. Che il reverendissimo Cardinal Legato di Lombardia, havea scritto da Parma al signor Zanino de Medici dovesse ussir fuori del piacentino con le sue gente, et non dar più graveza a li territorii et Stato de la santa Chiesa. Che el ditto reverendissimo Legato havea mandato a dir a la comunità di Piasenza non si dolesse de alogiar li cavalli mantuani, perchè in breve ne faria levare da 500 per mandarli ne la Marca. Che uno nominato il Placentino havea facto 500 fanti cum dar voce farli per guarda dil Legato; et che

il conte Guido Rangone ne volea far 4000. Che li francesi, qual haveano passato Po, si haveano firmati de là da Po nel pavese; che al eampo del Re sotto Pavia, erano arivati assai barili di polvere. Che francesi atendeano a minare eum grande diligentia et haveano préparato gran quantità di seale et assai tavole segate per mezo, et diceasi che li volevano dare uno novo assalto; che aspectavano svizari et grisoni nel campo suo.

Noto. Eri nel Consejo di X semplice fu preso di retenir un zentilhomo nostro nominato sier Vido da Mosto fo di sier Andrea incolpado di stronzar monede, et alcuni altri; et cussì la notte fu preso et conduto in camera. Tochò il Colegio a sier Marin Zorzi dotor, consier.

Noto. In le lettere dil Baylo nostro di Con-163 stantinopoli de di 19 Octubrio, oltra quelo ho scrito di sopra, è di più, che con Imbraim bassà li va el magnifico Mahumeth eelebi scander deferder, ch' è il secondo grado di quì drio li bassà. El qual Imbraim dessenderà in Alexandria, poi andarà al Cayro: va con autorità come la persona dil Signor. Et havende sorto la galla poco luntan, esso Baylo li mandò li dragomanni con presenti di cere, zuchari e confetti, marzapani e biscotelli fatti con zucaro e aqua ruosa. Soa magnificentia disse: « Voio dil presente dil Baylo che mia madre e mia moier ne participi » et consignoe a ditti dragomanni panni 20 de zucari fini di 3 eotte, et 20 scatole grande di eonfetto con ordine le dagino a soa moier. Scrive, zonse qui Ferat olim bassà cugnato dil Signor, venuto di Belgrado; ha basato la man al Signor et è alogiato fora di la terra.

## 164¹) Dil mexe di Dezembrio 1524.

A di primo. Introno Consieri sier Francesco Bragadin et sier Francesco Donado el cavalier; Cai di XL sier Zuan Venier fo di sier Lion, sier Imperial Minio qu. sier Castelan et sier Andrea Michiel di sier Lunardo; Cai dil Consejo di X sier Francesco Foscari el vechio, sier Polo Donado et sier Donado Marzello.

Da Sonzin, di sier Mareo Antonio Venier el dotor, orator apresso il ducha de Milano, di 29, hore . . . . . Come era aviso da Lodi, che li francesi crano venuti ad alozar a Marignan. Scrive coloquii auti col signor Vicerè et il signor Ducha, ut in litteris.

Da Brexa, di sier Piero da cha' da Pexaro procurator, proveditor zeneral, date a di 29, hore . . . . . Scrive, il signor Ducha si partirà damatina insieme col magnifico Podestà per andar su lago de Iseo; et starà solum un zorno fuora; et altre particularità.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 29. hore 5. Come quel zorno non li era ritornato alcun suo explorator dil eampo, et da Lodi non ha cossa alcuna, per quanto li ha referito uno suo nuntio et scritoli il magnifico Morone. Manda do eopie di letere, una dil eonte Zuan Francesco di la Somaglia, et l'altra dil suo secretario, scritte alla signora sua consorte; ma per esser quelle quasi di un medemo tenor manda solum la copia di quella dil secretario per esser più copiosa, la qual è questa quì sotto scritta.

Parte di una lettera dil secretario dil signor conte Zuan Francesco da la Somaglia a la signora Contessa, data in San Colombano, a li 27 Novembrio 1524.

Adunque V. S. saperà che la venuta di lanzinech ha posto il nostro Re in disperatione, non di perdere, ma de vendicarsi et diffendersi contra li sui inimici; et heri steti al campo di Sua Maestà mandato dal signor vostro consorte, et con Sua Maestà hebbi longo ragionamento, e fra le altre cose che furno ditte per Sua Maestà, mi dimandò se se posseva intendere e eoniecturare quello volesseno fare li inimici sui poi serano gionti li lanzinech. Li risposi, eome li spagnoli erano in Lodi si preparavano di voler andar ad unirsi eum lancinech verso Rivolta per passar Ada o a Cassan o a Trezo per andar a Milano, perchè essi inimici credeno fermo, o de recuperar Milan, over volendo Sua Maestà deffenderlo, serà sforzato abandonar Pavia. Mi rispose che il desegno de inimici era buono; ma non sapevano poi quello lui poteva fare, et havea deliberato di far; et in effeeto mi disse che più 164° presto deliberava de morire et perder il reame di Franza che lassar l'impresa de Pavia. Et aziò V. S. sapia il modo se tenirà in non abandonar Pavia et dessender Milano, sarà in questa sorte. In Milano a questa ora gli sono 2000 svizeri 2000 italiani et 1000 franchi arcieri ehe sono fanti 5000. Hoggi il ducha de Albania, quale andava a la volta del reame, quale è ritornato eum tutta la gente menava eum lui, allogierà a l'intorno de Milano con lanze 500 ct fanti 5000. Il signor Zanino heri

fece il pagamento di la sua gente a Castel San Zuane, et hoggi passerà il Po con fanti 2500 et cavalli 200. Martedì missier Paulo da la Selva venirà in Milano cum fanti 3000, et tutte queste gente saranno a la defensione de Milano, che seranno fanti 15 milia et homini d'arme 1200 senza mover persona de quelli sono a lo assedio de Pavia. Et il Re ha ditto voler che quelli serano ordinati a la defensione de Milano, se mettino a la campagna et non a la cità. Non vedo remedio che Pavia questa setimana non sia nostra. Neanche più havemo a dubitar che 'l Papa non sia per il Re, et el Datario, da poi venute in li giorni passati sempre è stato con il Re; et heri vene, essendo io al campo, uno altro suo gentilhomo in posta con 6 cavalli. Et aziò più V. S. intenda le descensione sono fra il Papa et spagnoli, da novo essendo gionto la posta in Roma cum il pacheto dil Papa, cinque spagnoli la assaltorono et gli detero de le ferite et tolsero la borzeta, per il che il Papa ha fato grandissima dimostratione contra li spagnoli sono in Roma, et ogni giorno ne fa. Il signor Renzo sarà in campo cum 6000 fanti, In questa septimana, venirano 4000 svizari et 4000 grisoni, quali saranno al campo fra sei giorni. Questo tutto è vero come lo evangelio, et se V. S. non trova la verità, mai più non mi creda. In breve scriverò miglior novelle, pregando Dio la conservi.

165 Di Roma, di sier Marco Foscari orator nostro, di 28. Scrive colloquii auti col Pontefice zerca li tratamenti si fanno, et de li exerciti di francesi et cesarei, dicendo ut in litteris che li pareria de concluder l'acordo con Franza.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria con li Savii in la materia di le aque, zerca il caro di Mergera, perochè sier Luca Trun savio dil Consejo vol ritornar il caro perchè tutto il mestrin è soto aqua, et maxime Mestre. Era li Savii sora le aque et sier Marin Morexini fo sora le aque, et steteno in gran contrasto; a la fin, sier Luca Trun disse voleva venir al Pregadi etc., et far serar la Gradeniga, e le aque torni per i loro alvei, et far ruinar i molini di Mestre etc. Parlò etiam sier Gasparo Malipiero fo sora le aque, et sier Hironimo Justinian procurator savio dil Consejo.

A dì 2. La matina, veneno in Collegio l'orator cesareo et l'orator dil ducha di Milan con li do oratori novi venuti, videlicet dil Vicerè et dil ducha di Milan, solicitando la risposta a dar le zente si è ubligati, con altre parole, et questa indusia di ri-

sponder è nociva a la comune impresa. El Principe li disse come si ha letere di Sonzin di l'Orator nostro dil zonzer li uno nontio dil Pontifice; però è bon saper quello riporta: poi etiam di Roma si aspecta letere, qual zonte se potrà intender la voluntà dil Pontifice; et loro replicando fo tolto tempo fin zonzeva li 7000 lanzinech mandati a far, hora ch' è zonti solicitano la risposta.

Da Sonzin, dil Venier orator nostro, di 30 165\* Novembrio, Come era zonto de li domino Paulo Viturio per nome dil Pontifice per tratar trieve, et è stà a parlamento a Piasenza con el Datario. Si dice grisoni e valesani dieno venir in favor dil re Christianissimo. Quelo riporterà ditto nontio pontificio vederà de inquerir, et aviserà.

Di Bergamo, di rectori, di 29, vidi lettere di sier Tomà Moro capitanio. Come in quella hora . . . . era zonto uno suo, stato in campo di francesi da Zuoba passata fino a Domenega fo 27, a hore 20, che poi si partite. Dice che ditto campo è sotto Pavia a lo assedio, et il Re si atrova alogiato a San Lanfranco lontano da le mure di Pavia per doe balestrate e mancho con la corte sua; è con Sua Maestà lo armiragio, et avanti più propinqui a le mura sono i lanzinech. Item, monsignor di Lanson si atrova antiguarda sopra il Ticino ove si faceva lo edificio per cavar l'aqua et ponerla in lo Gravalon, qual si ruppe per modo che la discorre per il proprio vaso oltra il ponte de Ticino. In el borgo si atrova monsignor Memoransì et il marchexe de Saluzo con li svizari et una parte de italiani, et hanno in so' potere la mità dil ponte. Item verso il zardino, sotto le guardie che si fanno al castelo aziò alguno non ensa fuora, et il signor Federico da Bozolo si atrova con le gente italiane a la parte di sotto Pavia a uno monastero chiamato santo Anzolo, che cussì pensa si chiami ditta chiesia; et ivi se fanno doe mine et una apresso el castello. Tamen el dice che poche botte si traze de artelaria, nè di fuora nè di dentro. Item, che'l ditto noncio dice che in campo ha inteso che l'andata dil ducha di Albania verso il reame con gente d'arme e fanti resona, et dicese in campo che li hanno ad andar gente dil Papa. Dice che Venere prosimo passato, fo a di 25, lui vete intrar in lo alozamento dil Re el signor Zanino di Medici, et che poi intese che l'era partito, et como la persona soa con zente doveano andar a Monza, et in campo dovea venir il conte Guido Rangon et Zuan di Saxadelo, et che oltra si aspectava el signor Renzo. Item, a Milano, lui dice haver visto che erano stà spianà li bastioni

et repari erano a li borgi, et che se ne fevano in la 166 terra de li repari. De Pavia dice che si dicea haveano ancora pan per un mexe, cazo et vino, ma che di altre victualie non ne era; non di meno la sta salda.

Di Brexa, dil provedador zeneral Pexaro, di 30, hore . . . . Dil partir dil Capitanio zeneral per Ise insieme col Podestà etc., et altre occorentie di danari bisogna per pagar le zente.

Da poi disnar fo Pregadi, et lecto assaissime lettere, qual leze Hironimo Alberti et poi Zuan Baptista Ramusio; tra le qual letere fo leto una letera qual è questa:

Di l'archiducha di Austria Ferdinando principe et infante di Chastiglia, data a . . . . a dì 17 Novembrio. Scrive a la Signoria, come, havendo inteso il re di Franza esser venuto in Italia, et a l'assedio di Pavia, ha deliberato venir in Italia per aiutar l'impresa a questa Epiphania con 10 milia fanti ; per tanto prega la Signoria voy servirlo di ducati 50 milia, si li 25 milia per l'anno passato come 25 milia per questo Nadal, acciò possi far li fanti etc. dicendo, si ben non è stà compito di restituir le vile iusta li capitoli, che si farà etc. Et si sarà alcuna difficultà, quel reverendissìmo Legato cardinal Campezo, ch' è lì in Alemagna con lui, potrà difinir e iudichar etc., con altre parole, dicendo in la letera, pregemo la Vostra Dilecteza etc. La copia di la qual letera latina sarà forsi quì sotto.

Fo ctiam leto una letera di sier Antonio Surian dotor e cavalier, podestà di Brexa, di . . . Novembrio. Di coloquii auti con l'orator anglese domino Richardo Pazeo, erà lì a Brexa alozato da lui. La copia sarà quì avanti posta.

Da Constantinopoli, dil Baylo nostro, fo leto la lettera ho scripto per avanti: e di più, che l' aveva fato un presente al magnifico Imbraim bassà va in Alexandria, di confeti, zuchari e biscotelli fati con zucharo et aqua ruosa; e quando andò a tuor combiato, li disse che 'l ge voleva dir molte cose, ma che el suo cuor era tanto ingropato per la sua partita che 'l non le poteva dir. E a questo il Pregadi molto se la rise.

Da poi cazadi li papalisti, fo leto le *lettere di* Roma, di 28. Et il Serenissimo si levò et expose quanto haveano ditto li oratori cesarei et di Milan in Collegio.

166 \* Fu posto, per i Consieri, pur cazà li papalisti, dar il possesso al reverendo domino Piero Lippomano episcopo di Bergamo, di l'abatia di San Gervaso e Protaso di l'ordine Vallis Umbrosae in

brexana, vachada per la morte dil reverendissimo cardinal Cornelio, al qual il Papa l'ha data, come apar per brieve et bolle. Fu presa: 118, 1, 7.

Di Hongaria, vene lettere, di Vicenzo Guidoto secretario, di 10 Novembrio, da Buda, qual non fo lete in Pregadi.

Et a hore 2 e più fo licentià il Pregadi per aspetar zonzeseno le lettere di Roma, perochè, il corier ha portà queste ultime, scontrò in l'ussir di Roma il corrier con le nostre; sichè non pol star che doman non zonzino.

Restò Consejo di X con la Zonta ordinaria per danari, et preseno di scriver per tutte le camere di terraferma, che tutti li danari dieno mandar questo mexe in questa terra, sia di che sorte si voglia, li mandino a Brexa al Proveditor zeneral, et avisi la quantità et sorte, perchè de qua si darà altratanti a li officii deputadi. Et questo fu fato aziò siano presti lì, per esser il tempo di la paga a dì . . . . . di questo.

A dì 3. La note seguite, a hore 8 di note, che se 167 impiò fuogo in la caxa di sier Marin Dandolo qu. sier Piero a San Luca, ch' è belissima e ben adornata, et se impiò per un mocholo di candela che el ditto butò in una cassa di segaure di tavole dove el spuava dentro per tenir neto, si che a ditta hora e più el fuocho arse, impiò la camera e brusò tutta quella, et si 'l colmo non sfondrava si brusava tutta la caxa con danno grandissimo dil ditto sier Marin e ducati d'oro e monede forestiere assai. Et li ducati la matina in li ruinazi fo trovadi, ma le monede disfate, le veste soe robate, quadri brusati e tapezarie bellssime, perchè el stava adornatamente in caxa; e le robe sue si portava in chiesia di San Luca, tra le qual havia una belissima targa dorada fo di missier Andrea Dandolo doxe, qual lui la fece indorar di novo, che dal fumo vene negrissima. Conclusive, à auto danno da ducati 2000 e più; che Dio el restori. E Dio volse che era certo caligo et non era vento; che si 'l fosse stato, la caxa si havia brusato, e altre apresso; ma lassiamo andar questo, ch' è danno particular.

Di Hongaria, in Colegio fo lecto le lettere di Vicenzo Guidoto secretario, di 10 Novembrio. Come la Transilvania era venuta a l'obedientia dil Turcho, perche quel Vayvoda fatto per il Re, era stà cazado et messo uno altro, qual è acordà col Turcho; sì che quello regno stà mal, et discordie tra hongari et polani, et altre particularità; concludendo, quel regno è in malissimi termini. Il sumario più difuso noterò quì avanti.

Da Sonzin, di l' Orator nostro, di primo. Manda alcuni avisi auti di Lodi per lettere di 29, zoè che le gente francese che erano passade Po, sono ritornate et venute verso Marignano ne le vile propinque; che in campo de inimici si diceva publicamente che presto tutto el campo se leverà da Pavia, et che 'l Re in persona et il campo grosso starà in Marignano; et che tenirano grossa gente in Milano et Monza. Che Domenica passata a di 27, si era visto Ievare 5 bandiere di lanzinech dal campo, quali andavano in Milano, et alogiati in Milano presso Santa Maria Secreta. Item, scrive zerca quel domino Paolo Viturio noncio pontificio venuto lì, et era stato col signor Vicerè et il ducha di Milano, et

Da Brexa, fo lettere dil provedador zeneral Pexaro, di primo, hore . . . . Di quelle occorentie, nè altro di novo si have.

Vene in Colegio domino Zuan Jorio da Dresano dotor visentino, come nontio dil Papa, et vene senza esserli mandà alcuni contra; tamen è alozato a San Zorzi Mazor in la caxa di la Signoria, dove li fu preparato alozamento. El qual apresentò un brieve di credenza al Serenissimo, et sentato apresso a Soa Serenità, leto dicto brieve, disse

Vene il Legato dil Papa poi separatamente, per cose di beneficii et altre cose, non in materia di Stado.

Fo parlà zerca le aque di Mestre, et ordinà per Collegio a li Proveditori sora le aque debbano ruinar e tirar via le do ruode di molini di Mestre ch'è di la Signoria, acciò le aque vadino di longo secondo le opinion di sier Luca Trun savio dil Consejo. Et sier Alvise Barbaro proveditor sora le aque, disse: « Volendo si exequissa, fè un mandato per Collegio a ciò l'oficio nostro non sia imputato » et cussi fo balotà di farli un mandato, et balotà do volte, 11 di si et 11 di no, et niente fu preso; sichè non fu concluso nulla. Chi vol et chi non vol, unde fo ditto mandar tre di Collegio, uno Consier, uno Savio dil Consejo, un Savio a terraferma con li Proveditori sora le aque a veder ditte aque etc.

Di sier Antonio Surian dotor e cavalier, 168 podestà di Brexa, de primo Dezembrio, hore .... date a Brexa. Manda una letera auta di Valchamonica di Simon de Quadrio, date ad Ponte di Valtolina a li 29, et manda il capitolo. Et hessendo hozi andato a la residentia dil signor capitanio per haver il certo di quello si parlava di la venuta de grisoni insieme con svizari, ha inteso che era differentia tra loro capitani etc.

Il capitolo de la letera dice cussì. Ho per certo, che era differentia tra missier Redolpho Marmorea, Lodovico da Clarona helvetio, habitante però nel dominio, di signori nostri et alias homo d'arme dil qu. illustrissimo signor Zuan Jacomo Triultio, Thegheno de Salicibus de Bergalia, per la conduta di homini 4000; et per tal desceptatione hozi se fa una dieta a Coyra per ultimar quali di loro debbia essere el capo; quale finita, subito se leverano per andare in adiuto de francesi con elvetii numero in tutto 12 milia. Se dice andavano verso Como o Leco per assediarli, che non credo; ma più presto andar in qualche altro loco per divertire qualcheuno di qualche altra impresa. Il nostro magnifico Capitanio richiesto da li nostri signori, dimane aut Mercore a di 30 se partirà per andar a Coyra; la causa non se sà, nè si po' sapere. Tra missier Zentile et mi siamo rimasti in conclusione de mandar uno messo a posta a Chiavena distante di quà miglia 42; qual loco è il passo de questa gente.

Datae in Ponte Vallis Tulinae 29 Novembris 1524.

SIMON DE QUADRIO.

Copia di uno capitolo di lettere dil conte Chri- 168° stophoro Frangipani, scritte a sier Zuan Antonio Dandolo, date in Buda a dì 15 Novembrio 1524.

Quanto de la persona nostra, nui semo sani per la gratia de lo omnipotente Dio; ma *cum* grandi fastidii, perchè se intende per molte vie che el Signor turcho se mette in ordine *cum* grandissimi preparamenti contra la christianitade, e mai cessa a desfar quella povera Corvatia; et l'altro zorno fece una coraria sopra certa rocha de nostro signor padre ditta Scherad et Dubovaz, et hanno menato molte anime via, e'l resto hanno per focho cremato, quanto hanno poduto trovare. De novo altro non havemo in questo presente, *solum* che turchi, ins ie-

me con tartari in numero 40 milia depredono el reame de Polonia avanti dui mexi, et tornati in quadam campania deserta se affermono et là feceno de lor stechadi a modo loro. Incontro, lo Re serenissimo de Polonia con 30 milia soi se mosse in opposito, zoè de una altra parte del monte, temendo che un altra volta non vegnano a depredar suo regno, et cussi sono stati ambidui exerciti per tutto Octubrio; adesso se dice che sono venuti adosso de lo signor de Moldavia. De Alemania se dice ch' è tutta in rumore et discordia, taliter che poco bene se sente de Alemania. Nui havemo mandato uno nostro servitore in Alemania qual deve tornare in pochi zorni, et ne saperà el vero del tutto; qual venuto, volentiera participarò quello se intenderà a la magnificencia vostra.

1701) Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta; la qual Zonta ordinaria non era in ordine, solum 7. Et vedendo mancar il numero, fu terminato far do di la Zonta ordinaria in luogo di sier Francesco Bragadin è intrado Consier, e di sier Nicolò Bernardo si caza con sier Francesco Donado el cavalier, qual è intrà Consier. Et rimaseno sier Andrea Magno fo capitanio a Padoa, qu. sier Stefano, et sier Lunardo Emo fo podestà a Padoa qu. sier Zuan el cavalier; soto una balota sier Hironimo Barbarigo fo podestà a Bergamo qu. sier Andrea, fo dil Serenissimo; nè altro fu facto. Bisogna etiam far in loco di questi do soprascriti quali manchano de la Zonta di Roma, e si farà uno altro Conseio.

A dì 4, Domenega. La matina, fo cavà 30 nobeli a la balota, et remase sier Picro Trivixan di sier Vido Antonio, qual è bandito per Quarantia per homicidio, in perpetuo.

Di Roma, fo leto le lettere di l' Orator nostro, di ultimo Novembrio. Zerca coloquii hauti col Pontefice, al qual expose la deliberation dil Senato. Soa Santità disse aver auto lettere di Venetia che la Signoria cra intertenuta con li oratori cesarei dandoli speranza di darli le zente, et tamen a Soa Santità non era comunicato di questo alcuna cosa, et ne havea preso qualche molestia, e l' Orator scusò la Signoria nostra, non era vero. Tamen scrive, il Papa è in zelosia.

170° Di Crema, dil Podestà et capitanio, di 29, hore 4. Come alcun di soi messi non è ritornati; dubita per questi francesi partiti dil campo sotto Pavia. Et da Lodi ha aviso, et per letere dil magnifico Morone, francesi, sì da picdi come da cavallo

partirse dil campo di sotto Pavia per Marignano. *Item*, per uno venuto ozi di Lodi, à inteso il conte Hironimo Triultio, qual fu preso e ferito a Melze, li a Lodi era morto; et che Lodi si atendeva a fortifichar.

Dil ditto, di 30, hore 4. Come ha aviso per uno suo, qual era ussito di Lodi uno per nome dil signor Antonio da Leva, qual havia parlato a Raphael di Palazolo . . . . et li havia fato intender in Pavia non haveano più vituarie se non per 10 zorni, et che dovesse dir al signor Vicerè che dovesse con le zente venir in campagna verso Pavia, perchè lui con le zente l' ha in Pavia usseria fuora et sariano adosso francesi, promettendoli certa vitoria. Item, per via di Lodi ha, francesi esser venuti a una strada dove poleno andar a Milan et a Marignan; et che in Lodi si fortificavano secondo il consueto.

Di Brexa, dil provedador zeneral Pexaro, di 2, hore 5. Il Capitanio zeneral non era ancora tornato et si aspectava il zorno sequente. Scrive zerca danari et pagamenti.

Di sier Antonio Surian dotor, cavalier, podestà di Brexa, vidi lettere, date . . . . . . . a dì . . . . . . , qual è col Capitanio zeneral andato; et il sumario di queste sarà notado di sotto.

Da Ragusi, di Jacomo di Zulian. Come è 171 aviso di lì di Andernopoli, di 29 Octubrio. Come, essendo ritornà in Andernopoli il magnifico Ferat bassà, qual era stato a Belgrado, il Signor ordinò li fosse taià la testa, nè se intende la causa. El qual Ferat era suo cugnato, et havia una sua sorela per moglie, come etiam ha il magnifico Mustaffà bassà et un Memer, ch' è quello porta il stendardo dil Signor quando va in campo. Ne ha un altra, etc. Item, mandò lettere dil Baylo nostro di Constantinopoli.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Fu fato Capitanio in Candia sier Donado Marzello fo consier qu. sier Antonio, et lo tolse sicr Polo Donado cao di X suo colega; qual sier Donado Marzello etiam cra cao di X. Item, fo principià a far li XL Zivil ordinarii et li Censori. Poichè non è stà lassà meter parte, andono a la Signoria dicendo al Serenissimo che volcano li electi fosseno serati in Libreria, et li

cazadi vadino in Scurtinio; et cussi per Zuan Batista Ramusio secretario, qual feva l'officio dil Canzelier grando, che li vene certo fastidio et andò zoso di Consejo, lui fo quello disse questo ordine di andar li electi; el qual però fo laudà da tutti per remover le pregierie si feva li in Scurlinio, secondo quelli erano cazadi; sì che de coetero non si farà.

Fu posto per li Consieri una gratia di uno povero orbo nominato . . . . . . .

Et da poi Consejo, il Serenissimo con li Consieri, cazadi li papalisti, sc reduseno in Collegio con li Savii.

Da le poste, vene lettere a hore 2 di nocte. Questo è il sumario.

Da Sonzin, dil Venier orator, di 2, hore 22. Come era ritornato dil campo francese uno nontio dil signor ducha di Barbon, qual referiva che francesi non voleno dar altro assalto a Pavia, ma averla per assedio. Item, manda alcuni avisi à auti quelli signori da Lodi, qual è questi :

## Avisi de Milano et campo de' francesi, per letere da Lodi di 2 Decembrio.

Francesi fanno grandissime executione contra mercanti et altri nobel milanesi iudicati denarosi, per recattare denari: tamen non si possono reva-171° lere de molta summa, et se lo exercito ccsareo et veneto passerà presto Ada, non se potranno revalere de denari alcuni. Fanno fortificare intorno al corpo de la cità di Milano, et serrare le cosse come se volesseno tenere la città; et fanno spianare li repari intorno alli refossi. Fanno le splanate da Pavia ad Malegnano, da Pavia ad Milano, et da Malegnano ad Monza. Molte gente de francesi se parteno da Pavia, et vanno chi ad Malegnano, chi ad Milano, et altri verso Monza.

> Da Crema, dil Podestà et capitanio, di 2, hore 5. Manda uno riporto di uno suo explorator, qual mandoe già alcuni giorni, ma per esser stà retenuto da francesi ha tardato fino hozi il suo ritorno; et per uno suo venuto di Lodi, li è ditto che de lì se dicea che eri detero uno assalto a Pavia, nè se diceva el successo de ditto assalto.

> Bortolo da Crema, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito Mercore a di ultimo a ore 22. et aver tardato il suo ritorno fino ozi per esser stà retenuto da francesi, et che la Maestà dil

Christianissimo re et suo exercito sono dove erano li giorni passati, et se diceva che Luni a di 5, overo Marti futuro, voleano dar uno altro assalto a Pavia. Nientedimeno esso refferente non ha veduto nè inteso che se facia alcuna preparatione, salvo de gran numero de scalle, et che uno suo amico li in campo gli ha ditto che Marti passato si atrovò dove che 'l signor Federico da Bozolo adimandava al maistro che faceva la mina quando la sarà compita, et lui respose che la sarà compiuta fino dui o tre giorni, et che fino quell' ora l'era intrata ne la terra per zercha passa doi e mezo. Item, che Marti, a di 29, el signor Zanino ha fatto la mostra a 18 bandiere de le sue gente, et dicevasi che il Re li volea mandar al Malegnano, et apresso lanze 500; et si aspectava in campo il signor Renzo cum le sue gente, et simelmente aspectavano fra grisoni et svizari 8000; et questo haver inteso da uno gentilhomo francese nominato 172 missier Franceschino, suo intrinseco amico. Item, dice che hanno principiato far un' altra bataria alla banda del Texin apresso la prima bataria; et che Marti a di 29 alcuni fanti ussirno de Pavia a scaramuzar, et se iudicava fusseno usciti per veder dove si facea la mina per poter contraminar; et in campo se dicea che quelli di Pavia voleano mandar fuori le donne per deffecto dil vivere. Item, dice che eri, venendo per strata, sentite tirare molti colpi de artellaria verso Pavia.

Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro,  $di \ 3, hore \ \ldots \ \ldots \ \ldots$ . . . . . . . . . . . . . . . . A di 5. La mattina, per tempo, vene lettere di 172\* le poste, zoè di Brexa, dil proveditor zeneral 

Et essendo il Doxe in Collegio, li vene certo fastidio, overo doia di corpo, che 'l si levò et andò a caxa; et cussì il Collegio si levò per tempo, sichè poco fu fato.

Et li oratori cesareo et di Milan tutti quattro veneno per venir in Collegio, et zonti a la scala inteseno il Serenissimo esser levato, et il Collegio levarsi, si che non volscno venir suso. Venivano per solicitar la risposta zerca il conzouzer di le zente nostre con le sue.

Da poi disnar fo Pregadi. Vene il Serenissimo et leto le lettere.

Venero solo tre papalisti in Pregadi, quali veneno zoso per non star serati iusta il solito, intendendo volcano scriver a Roma.

Da Costantinopoli, fo leto lettere di sier Piero Bragadin baylo, di 29 Octubrio molto ridiculose che tutto il Pregadi se ne rise, et il Serenissimo, di tanto rider li veniva, si messe la manega al viso. Primo diceva che 'l non havia auto li formazi per presentar come el scrisse se li mandasse, et ringratia il Consejo di Pregadi, ma si duol dil Serenissimo e dil Collegio ; e ha scritto a so' fiol li mandi lui, et ha convenuto donar 8 peze li fo donade a lui per missier Lorenzo Loredan procurator, missier Alvise Barbaro e alcuni altri. Scrive che li era venuto uno cuxin (gonfiezza) di la jandusa in uno brazo; infiò el brazo, si fe' trar sangue, è venuto bianco tutto, sì che non si pol dir più rosso. Item, dice che a San Biasio da le munege imparò che 'l dar feva assai et. . . . . . . . . . . . . . . . .

173 Fo leto le lettere di Roma, si come ho scripto di sopra.

. . . . . . . . .

Fu posto, per li Savii dil Consejo e terraferma, che erano soli 3, ct sier Zacaria Bembo savio di terraferma nulla volse meter, di scriver a l'Orator nostro in corte, in risposta di sue di ultimo dil passato. Come esso Orator acerti Soa Beatitudine et viva securo che in niun tempo siamo, per adversa fortuna che ne possi venir, di alienarsi da Soa Santità. Ben è vero che li oratori cesarei e di Milano instano si unissa le nostre zente con le sue in campagna, tamen nui scoremo e semo stretti a la risposta. Tamen il Pontifice voy farne intender quello spera di l'acordo con il re Christianissimo, di far, perchè si andaria intertenuti con li cesarei, e si porìa far lo acordo e riservarne loco a intrar, acciò li cesarci non possino dir perchè poi nui semo per intrar. Et fu presa.

Fu posto, per li Savii dil Consejo, terraferma, et sier Donado Malipiero, sier Bortolo da Canal savii ai ordeni, et sier Polo Valaresso proveditor sora lo armar, che sia dà licentia di venir a disarmar a sier Alvise da Canal capitanio al Golfo con 3 Soracomiti vechii, videlicet sier Vicenzo Salamon, sier Piero

Vituri et sier Zorzi Guoro, et sia scritto al Proveditor di l'armada le mandino a disarmar le ditte 3 galie insieme col prefato Capitanio al Golfo. Et aziò le zurme non si perdano, zonte che le saranno qui, subito il Capitanio dil Golfo con do galie meti banco.

Et sier Vetor Soranzo savio ai ordeni, vol la parte con questo vengi ditto Capitanio al Golfo con do sole galie, di le più vechie, et zonte di qui, poi si deliberi di le altre. Et parlò dito sier Vetor Soranzo, e ringraciò il Consejo. Li rispose sier Donà Malipiero. Andò le parte: 0, 0, 52 dil Soranzo, 121 di Savii, e questa fu presa.

Fo leto una altra parte posta per li ditti; ma balottandosi la prima, fo leta la supplication di sier Zuan Francesco Loredan qu. sicr Marco Antonio, qual dimanda questo instesso; ma visto esser persa la prima parte, non volseno mandar questa seconda, la qual saria etiam stà persa.

Fu subito leto le letere, posta per li Consieri una taia a Feltre, videlicet come apar per lettere di sier Michiel Capelo podestà et capitanio a Feltre, di 27 Novembrio, di alcuni, ai quali ha basta l'animo di trar di prexon et liberar uno Menego Ferro ut in litteris, debbi proclamar chi acuserà i delinquenti habbi lire 500, et si un di compagni acuserà li altri sia absolto et habbi la taia, et poi inteso li delinquenti, habbi libertà di ponerli in bando di terre et lochi etc., con taia lire 500 vivi, et 300 morti, et confiscar i beni, ut in parte. 139, 1, 3.

Da Crema, di sier Zuan Moro podestà et 174 capitanio, di 3, hore 23. Come, per uno nontio ritornato ozi dil campo francese, ha inteso quanto apar per la sotoscritta deposition.

Sandrino cremasco, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito eri matina a bon hora, et che Zuoba, fo a dì primo, da poi disnar, verso sera, francesi detero l'assalto ad uno bastione che era facto sopra le muraglie de Pavia verso Ticino, nel qual era la guarda, et lo pigliorono, dove li morite poche persone ma feriti alquanti nel scharamuzar. Il quale bastione fino al suo partire francesi el tenivano; et haveano facto fare gran numero di scale, et dicevasi che 'l Re faceva preparare per dar uno assalto a Pavia. Et il signor Zanino havea adomandato la prima bataglia, et Sua Maestà ge l'havea concessa. *Item*, che lui ha visto tre mine che si fa-

ceva da la banda verso Piasenza, quale entrava ne la terra per gran spacio, et se diceva che se ne faceva doe altre verso el castello. Item, dice haver inteso, che doi spagnoli erano ussiti de Pavia, quali refferivano che dentro non haveano da viver et non potevano masinare. Et se diceva che a Milano era gionti 6000 svizari et 4000 grisoni et 2000 guasconi, et in campo aspectavano il signor Renzo con fanti 4000 et alcune lanze et munitione assai, et gionto, volea farlo passar di qua da Adda a Cassano sopra la Geradada. Et questa setimana in campo hanno facto la mostra a le gente d'arme et fantarie, et hanno comenzato dar danari a le fantarie Zuoba passata; et in campo sono arrivati gran numero de guastadori. Item, dice haver ditto domino Francesco da Piasenza da Crema, è con il signor Triultio, che ne li consulti che fa el Re, el prefatto signor Theodoro, monsignor Armiragio et monsignor de Lanson sono molto partiali di la illustrissima Signoria di Venetia, et il medesimo il ducha di Albania.

Da Sonzin, dil Venier orator, di 3, vidi letere particular. Come uno suo amico, qual è vice-Colaterale nostro di la banca generale, dal qual à auto una poliza di le fantarie et cavalli lizieri particulare; la qual lista sarà qui avanti scritta, videlicet di la

Signoria nostra.

174\*

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 3, hore . . . . . Manda uno reporto et sumario, qual è questo: Come in quela matina hanno aviso e gran bravarie de francesi, videlicet che aspectavano il signor Renzo con 7000 fanti et aspetavano etiam il marchese di Saluzo et il ducha di Savoja con gente assai. Item, che di hora in hora li grisoni et li sguizari giongeriano in campo loro, et che domino Zuan Saxatello era gionto al ponte de la Stella sopra Po con lanze 50 per venir al campo dil Re. Che Sua Maestà havea designato star a la obsidione di Pavia con parte dil suo exercito fin che l' habbia, et asecurar Milano con una altra parte, et il resto mandar sopra la Geradada con far il ponte a Casano; e che non restavano di far minar, e di far etiam di novo una bataria apresso il ponte di Tesino. Item, che Mercore passato a di ultimo alcuni ussiteno fuora di Pavia a la scaramuza, de li quali furono presi, 8 et examinati hanno dito che dentro stavano mal de vitualie, et che voleano mandar fuora le donne.

Lista de pagamenti fatti a le fantarie infra- 175 scripte col giorno de la prima paga: et quando corerà la seconda a giorni 36 per paga, e il gran numero di fanti, et li danari valeno.

|                                                                                                                      | lire                  | soldi    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| A di 23 Octubrio, Cristoforo Albanese,<br>fanti 200, la prima 29 Novembrio<br>A di 25 dito, Borgese dal Borgo, fanti | 4007                  | 12       |
| 200, la prima 1 Decembrio A dì 25 dito, Guarda dil clarissimo                                                        | 4007                  | 12       |
| Proveditor zeneral, fanti 13, la prima 1 Dicembrio                                                                   | 359                   | 12       |
| A di 31 dito, Guido da Cajo, schiope-<br>tieri 25, la prima 6 dito<br>A di 31 dito, Feracin da Bressa, fanti         | 489                   | 16       |
| 200, la prima 6 dito A dì 1 Novembrio, Maphio Cagnolo,                                                               | 3945                  | 12       |
| fanti 300, la prima 7 Dezembrio .<br>A di 1 dito, Sigismondo da Ferara,                                              | 5965                  | 16       |
| fanti 300, la prima 7 dito A dì 2 dito, Do. Alexandro Marzello,                                                      | 5965                  | 16       |
| fanti 200, la prima 8 dito A di 3 dito, Machon da Corezo, fanti                                                      | 39 <b>4</b> 5<br>5965 | 12<br>16 |
| 300, la prima 9 dito  A dì 3 dito, Jacomo de Val Trompia, fanti 100, la prima 9 dito                                 | 1987                  | 8        |
| A di 3 dito, domino Babon de Naldo, fanti 500, la prima 9 dito                                                       | 10006                 | 4        |
| A dì 4 dito, Mathio Ronchon, fanti<br>200, la prima 10 dito                                                          | 3945                  | 12       |
| A dì 4 dito, domino Antonio da Castelo, fanti 500, la prima 10 dito.                                                 | 10006                 | 4        |
| A di 4 dito, Hironimo Tadino, fanti<br>200, la prima 10 dito<br>A di 5 dito, Agustin Cluson, fanti 200,              | 3945                  | 12       |
| la prima 11 dito                                                                                                     | 3945                  | 12       |
| 200, la prima 11 dito A di 5 dito, Fabritio Tadino, fanti                                                            | 3945                  | 12       |
| 200, la prima 11 dito A di 6 dito, Zanino Albanese, fanti                                                            | 3945                  | 12       |
| 200, la prima 12 dito A dì 6 dito, Falcon da Salò, fanti 200,                                                        | 3945<br>3945          | 12<br>12 |
| la prima 12 dito                                                                                                     | 3945                  | 12       |
| A di 7 dito, Marco da Napoli, fanti<br>300, la prima 13 dito                                                         | 5934                  | 16       |

|     | 201                                     |         |       |                                                        |
|-----|-----------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------|
|     |                                         | lire    | sold  | strieria cavallo 50, 3 dito Lire 1240                  |
|     | A di 7 dito, Piateloto da Ferara, fanti |         |       | A dì 24 dito, Illustrissimo signor Al-                 |
|     | 200, la prima 13 dito                   | 3945    | 12    | vise di Gonzaga, balestrieri a ca-                     |
|     | A di 7 dito, Guido de Naldo, fanti      |         |       | vallo 150, 4 dito                                      |
|     | 300, la prima 13 dito                   | 5934    | 16    | A dì 26 dito, Hannibal de Lenzo, ba-                   |
|     | A di 8 dito, Renzo da Perosa, fanti     |         |       | lestrieri a cavallo 50, 6 dito » 1240                  |
|     | 200, la prima 14 dito                   | 3945    | 12    | designa ministra reprinte                              |
|     | A di 9 dito, Guardia de lo illustris-   |         |       | Balestrieri 490 Lirc 12152                             |
|     | simo signor capitanio ducha di          |         |       |                                                        |
|     | Urbin, fanti 50, la prima 15 dito       | 1364    |       | 1 Novembrio, bombardieri numero 12,                    |
|     | A di 9, Marcho Antonio da Faenza,       |         |       | 7 Decembrio Lire 420                                   |
|     | fanti 200, la prima 15 dito             | 3945    | 12    | 1 dito, Charatieri numero 31, 7 dito » 576             |
|     | A dì 9 dito, Gabriel da la Riva, fanti  |         |       |                                                        |
|     | 300, la prima 15 dito                   | 5934    | 16    | Item, a zorni 30 al mexe                               |
|     | A dì 10 dito, Antonio Feramolino,       |         |       |                                                        |
|     | archibusieri 100, la prima 16 dito      | 2517    | 12    | El elarissimo Proveditor ze-                           |
|     | A dì 12 dito, Alexandro da Colorno,     |         |       | neral ducati 140 al mexe                               |
|     | fanti 200, la prima 18 ditto            | 3945    | 12    | El magnifico Pagador » 40 »                            |
|     | A dì 12 dito, Pauleto di Fabri, fanti   |         |       | Doi Colaterali » 20 »                                  |
|     | 200, la prima 18 dito                   | 3945    | 12    |                                                        |
|     | A di 14 dito, conte Ruberto de san      |         |       | A dì 6, Marti, fo san Nicolò. El Serenissimo,          |
|     | Lorenzo, fanti 300, la prima 20         |         |       | iusta il solito, vene con trombe e pifari con il Col-  |
|     | dito                                    | 5934    | 16    | legio a messa in la sua capela nuova di San Nicolò,    |
|     | A dì 15 dito, Vicenzo Ubaldini, fanti   |         |       | dove Soa Serenità è retrata, c li fo cantà la messa    |
|     | 300, la prima 21 dito                   | 5934    | 16    | granda; e li preti stavano a cautar in chiexia in la   |
|     | A dì 16 ditto, conte Gentil da Ugu-     |         |       | capella di san Chimento propinqui a ditta chiesiola.   |
|     | bio, fanti 300, la prima 22 dito        | 6055    | 16    | Da Brexa, fo lettere dil Proveditor zene-              |
|     | A dì 17 dito, Gentil da Carbonara,      |         |       | ral Pexaro, di 4, hore Come in quella                  |
|     | fanti 300, la prima 23 dito             | 6024    | 16    | matina, essendo stà mandato a dir al signor capita-    |
|     | A di 18 dito, Zerpelon da Perosa,       |         |       | nio zeneral ducha di Urbin, come el signor ducha       |
|     | fanti 200, la prima 24 dito             | 3945    | 12    | di Barbon veniva li apresso con 12 cavalli per an-     |
|     | A dì 25 dito, conte Francesco de        |         |       | dar in Alemagna, soa excellentia insieme col Su-       |
|     | Monte Melino, fanti 200, la pri-        |         |       | rian podestà li andò contra, et il capitano sier Fran- |
|     | ma 1 Zencr                              | 3945    | 12    | cesco Foscari atese prepararli il disnar lì in Brexa,  |
|     |                                         |         |       | credendo volesse venir in la terra, e lui Proveditor   |
|     | Summa fanti 8088                        | 161380  | ) 4   | era occupato in pagar le fantarie e farli la monstra.  |
|     |                                         |         |       | El qual ducha de Barbon non volse venir in la cità;    |
|     |                                         | ,       |       | ma passò di fuora via per andar verso Verona e de      |
| 175 | · Cavalli lizicri, la prima et secon    | ida po  | iga a | lì a Trento, et in quella sera alozerà a È             |
|     | giorni 40 per paga, non compu           | tà la j | rovi- | con 12 cavalli. Item, serive avisi auti de grisoni,    |
|     | sion di capi.                           |         |       | che calano bon numero in favor dil re Christianissi-   |
|     |                                         |         |       | mo, ut in litteris.                                    |
|     | A dì 19 Novembrio, domino Zuan de       |         |       | Et di sicr Antonio Surian dotor et cava-               |
|     | Naldo, balestrieri a cavallo 80, 29     |         |       | lier, podestà di Brexa, di 4, hore vidi                |
|     | Dezembrio                               |         | 1984  | lettere. Come era cavalcato insieme col Capitanio      |
|     | A dì 22 dito, conte Alexandro Do-       |         |       | zeneral contra lo illustrissimo ducha di Barbon        |
|     | nato, balestrieri a cavallo 80, 2       |         |       | qual scontrono mia 3 lontano di Brexa, et fate le      |
|     | Zener                                   |         | 1984  |                                                        |
|     | A dì 22 dito, Farfarello di Ravena,     | ,       |       | do el passò per andar orator in Anglia; con il qual    |
|     | balestrieri a cavallo 80, 2 dito        |         | 1984  |                                                        |
|     | A dì 23 dito, Jacomo Vigoaro, bale-     |         |       | archiduca di Austria signor Infante per acelerar la    |
|     |                                         |         |       |                                                        |
|     |                                         |         |       |                                                        |

sua venuta in Italia, dice per aiutar l'impresa contra il re Christianissimo. Item, scrive che il Capitanio zeneral dubita non voy far esso Archiducha ducha di Milano. Et scrive altri coloquii auti, videlicet che domino Paulo Vitorio nontio pontificio era stato a Sonzin, et parlato col Vicerè et ducha de Milano da parte dil Pontifice qual voria esser mediator di acordo, et rechiedeva li fosse dà in man di Soa Santità Pavia, Lodi et Cremona, et faria lo exercito dil re Christianissimo anderia in Aste, et cussi lo cesareo andar in reame, et Soa Santità saria poi iudice di le differentie loro. La qual cossa el Vicerè non ha voluto far, et li disse che adesso la 176\* Cesarea Maestà ha uno potentissimo exercito al presente, qual desfazandolo saria fatica e spesa a refarlo. El qual domino Paulo con tal risposta era partito et va dal reverendissimo Datario et poi a Roma: col qual esso Vicerè manda uno messo dal ducha di Sessa acciò di questo parli al Papa etc. Item, scrive che dito ducha di Borbon havia richiesto . . . . cavalli, et li haveano fati trovar et poi non li ha voluti. Scrive hanno mandato do zentilomeni di Brexa ad acompagnarlo fuora dii territorio, videlicet domino Batista da Martinengo el cavalier e domino Jacomo Filippo Rosa.

Da poi disnar fu Gran Consejo, et andate dentro, le eletione, fu leto per Zuan Batista Ramusio secretario la suplication di sier Hironimo Diedo qu. sier Arseni, et posto per li Consieri et Cai di XL di darli 10 balestrarie atento li soi meriti su le galle di viazi, una a l'anno. Non fu presa, et fo balotà do volte. Ave: 950, 326, 7 — 1035, 410, 2.

Et in questo Consejo, fato Capitanio a Bergamo sier Nicolò Michiel el dotor fo Avogador di comun, et altre 8 voxe. Io fui in la seconda eletione; mi tochò Auditor vechio; tolsi sier Zuan Alvise Sanudo fo avocato grando qu. sier Piero mio cuxin, qual mi tolse di Pregadi, Censor et Proveditor a le biave.

Et nota. Fece l'oficio dil Canzelier grando Bortholamio Comin secretario dil Consejo di X, perchè il Canzelier grando è alquanto indisposto.

Da Pisa fo lettere, venute eri, di sier Andrea Navaier, va orator a l' Imperator, di 5 Novembrio. Come è ancora li molto intrigato il suo passar in Spagna, si per li tempi cativi e hiemali come per l'armada francese, qual come scrisse a dì 18 che non si ha aute, par havesse preso, di 7 nave spagnole carge di lane et merchadantie che venivano di Spagna, do nave, al presente si ha aver prese le altre 5 si che tutte 7 è prese et hanno fato un rico butino. Item, scrive come lì a Pisa è Vi-

tello Vitelli, qual feva fanti per fiorentini, et che de lì, di queste occorentie di Lombardia si dicea molte cosse. *Item*, esser venuto lì una caravella vien di Spagna, manca di zorni . . . di Vaiadolit. Uno è suso, dice che l' Imperator, inteso il venir dil re di Franza in Italia, havia fato retenir tutte le nave a quelle marine per meter fanti suso e mandarli in reame e Milan; e che 'l Re havia la quartana, zoè l'Imperator, e feva zente per romper a Perpignan.

Sumario di una lettera di Raphael di Gratia- 177 ni, è col signor duca di Urbin in Brexa, data a dì 4 Dezembre 1524, directiva a sier Thomà Tiepolo.

Cussì come li effeti di questa freda guerra sono rari, cussì etiam è necessario che li avisi di epsa siano medesimamente rari; nè si perdona a la pena ma si resta per non occorer cosa degna di aviso. Hora, essendose queste nove, li notificho che essendo per diverse vie a li di passati venuti circa 8000 lanzinech et unitosi con spagnoli, et essendo di questa loro venuta stata fatta alegreza assai in Pavia, et la Maestà Christianissima presentitola, subito ancor lei mandò a levare 10 milia svizari li quali di hora in hora si especta nel campo francese; et cussi tutti dui questi exerciti si vanno ingrossando. Tuttavia hozi si è dito per vie diverse che, havendo francesi con zappe tagliata sotto et pontellata per farla poi ruinare una porta di Pavia chiamata porta Palacese. et essendone quelli dentro accorti, se retirorno con un bastione dentro et con fianchi assai gagliardi, el quale francesi ieri dicono haverlo guadagnato, che saria di qualche momento.

La Santità dil Papa non cessa di tentare accordo tra questi dui Re, et el suo oratore è stato ad abocarsi con el Vicerè e dipoi se ne è andato da la Maestà dil Re a la Certosa. Idio li presti gratia a fare qualche bona conclusione.

Monsignor di Borbone è oggi in posta passato di quì, et essendoli andati incontra el signor Duca, Proveditore, Podestà et molti altri signori per fare che stesse quì a disnare, lui non volse et dissc andare in gran fretta con 4 o sei in posta per retrovarsi post dimane in Ispruch dove die esser l'Archiduca fratello de l' Imperatore con molti principi de Elemagna et da 8 in 10 milia lanzinech, per exortare el ditto et quelli signori con la zente tutta accelerare la venuta in Italia; di che seria de qualche importantia se cussì fosse.

Ma a dire ingenuamente quel che 'l mio dehole ingegno iudicha, che essendo esso monsignor di Borbone stato causa di ruinare el mondo, et vedendo forsì che le cose sono per andare in ruina, dubito che con questa factione non se sia levato di qua et di man di spagnoli; nondimeno a la giornata più chiaramente ne parlaremo.

1781) Fo scritto per Colegio a Roma con mandarli l'aviso che 'l duca di Borbon va contra l'Archiduca per farlo venir presto in Italia, et altri sumarii di francesi.

Di le poste vene letere di Brexa et Sonzin. Il sumario dirò di soto, e fo nel levar di Savii di Collegio.

A dì 7, fo santo Ambruoso. La matina etiam fo lettere di Brexa et Sonzin.

Vene domino Zuan Iorio da Dresano nontio dil Pontefice, et qui usò molte parole di la bona mente dil Pontefice verso questo Stado, et li havia commesso dovesse accertar questa Illustrissima Signoria che mai non mancheria; con altre parole. Il Serenissimo disse eramo certi di la soa bona mente; et cussi tolse licentia et anderà a Vicenza. Fo concluso in Colegio, habbi voluto dal Papa il Breve per farsi reputazion.

È da saper. In questa mattina, per esser santo Ambroxio dotor di la Chiexia, li offitii non sentano, licet le botege siano aperte. Et li milanesi hanno uno altar ai Fra' Menori dove è la loro Scuola, et hessendo el consucto farsi procession e soleva andar l'orator di chi era signor di Milan, parse a quelli di la banca di la Scuola de invidar l'orator dil re Christianissimo per aver al presente il dominio de Milan ancora che 'l Duca tengi il castello ; e cussi preseno ne la loro Scuola di far la festa, benchè quelli di la faction dil Duca diceva saria meglio non la far ; pur terminorono di farla. Et invitono il detto orator francese, ch' è domino Ambruoso da Fiorenza milanesc, che al tutto volcva aver il loco, e si ben non era stà invidato haria da 40 di la soa parte con arme sotto; che si altri havesseno voluto contrastar el ve-

nir saria sequito qualche inconveniente; ma la cossa passò quieta.

Da Sonzin, dil Venier orator, di 4, hore 23. 178° Scrive colloquii di quel Illustrissimo Duca zerca le presente occorentie con lui Orator, nè altro avisa, ut in litteris.

Dil ditto, di 5, hore 16. Come quel signor duca di Milan havia auto letere da Milano per le qual era avisato come in Milano erano multiplicate gente assai de francesi, et dimonstrano voler defendersi dentro de la città facendo repari a la fossa è contra il castello; et quelle gente che erano partite dil campo da Pavia et venute a la volta de andare a Marignano o a Milano, si sono driziate a Milano et in quelli loci che sono tra Pavia et Marignano e dove solevano star gente in guarnisone sono rimasti vacui, perchè tal gente sono andate a Milano, et per questo questi signori comprendeno che dentro la cità si ponerà gente grossa. Insuper, che Mercore a di ultimo dil passato et Zobia sequente el campo de francesi se misse in arme fingendo voler dar assalto, et tanto steteno in arme che deteno spatio a doi grosse bande de levarse tacitamente et andare a Milano, et l'artellaria quale si udiva tirar era quella di Pavia che trazeva contra francesi, et l'artellaria di francesi si ha esser retirata da Pavia, et che publicamente nel campo di francesi si dice che sono per retirarsi di breve, et che li forieri dil Re sono andati a fare li allogiamenti a Chiaravalle. Questo è quanto ha inteso esser di novo. Item, scrive che monsignor duca di Barbon heri partite de li da Sonzin, e andato con 5 soi zentilomeni et la sua guardia de cavalli in posta al Serenissimo Infante et ha lassato tutto el resto di la corte sua li a Sonzin.

Di Crema, dil Podestà et Capitanio, di 4, 179 hore 5. Come ozi è ritornati do soi exploratori, uno dil campo francese, l'altro da san Colombano, et manda li inclusi reporti; etiam una parte di lettere dil conte Zuan Francesco da la Somaia, scritte a la signora sua contessa consorte. L'è ditto etiam, per uno suo messo venuto da Milano, che francesi facevano bastioni de li per defender la terra, dicendo che francesi dicono che, ricorendo il bisogno, vogliono defender la terra et non li borgi; et che attendevano a scuoder uno taglione che haveano dato a quelli de Milano.

Mathio da Asola mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito eri a hore 22, et che attendeva cum li guastadori a cavare sotto le mure, dove quelli de Pavia dentro hanno fortificato, et uno bastione

del quale era ruinato buona parte de terren; et fornite ditte cavatione dicevano volerli dar lo assalto et il focho ad un tratto. De quelli dentro dice non haver inteso altro, et in campo se diceva che aspetavano gente assai de più lochi; et il signor Renzo. Et de li era partito il capitanio Meserin da Mantoa et Batista Forte con fanti zerca 500 et cavali legieri 200 quali erano andati ad Melegnano; et che in Milano gli è buon numero di gente. Ha dimandato se hanno dato assalto ad alcuno bastione di Pavia: risponde de no.

Lodovico di Asola mandato per il magnifico Podestà di Crema a San Colombano per intender nova de la gente francese, dice de li esser partito eri sera a hore 23, et haver inteso per via dil signor conte Zuan Francesco da la Somalia che la Maestà dil re Christianissimo ha designato lassare fanti 20 milia a lo assedio di Pavia, et cum il resto di lo exercito passar ne la Geradada; et che die gionger a Milano al servitio del Re fra svizari et grisoni fino al numero de 15 milia, et gionti che siano; se dieno levare de li cum el signor Theodoro, monsignor da la Trimolia et il signor Zanino et venir ad incontrare il Re che passarà nella Geradada.

Parte de una letera del signor conte Zuan Francesco da la Somaglia a la signora contessa sua consorte, data in San Columbano alli 3 di Decembrio.

De novello, Pavia, secundo intendo non puol star molto cussì per le victualie et anche per le provisione se li fa dal canto nostro, che in breve lo sentirete De socorso a noi gionto si è questo : lo signor Renzo con 5000 fanti, il signor Ioanino con 3000 grisoni che sono 4000, et Paulo da la Selva che sono doi li quali se uniranno insieme fra tre giorni, et cum il 179 ' signor duca de Albania quale ha cerca 3000 lanzinech. Et cussì li serà quelli da Milano, di sorte che haveremo 1200 lanze et 18 milia fanti oltra quelli sono alla obsidione de Pavia, li quali non se moverano, et lo campo credo anderà o a Lodi over passerà a Cassano, o farano altri effecti che non posso scrivere. Però stati de buona voglia, che vi prometo il Re vuol vincere et ha il modo de gente et de danari et de vivere; ha mandato a tuor 300 lanze guascone et tra le altre la compagnia del marescalco de Foys che saranno qua de breve; segno che dal canto de Spagna non gli è dubio. Et questo tenetelo per cosa certa.

Di Brexa, dil Surian podestà, di 5, hore 2 vidi letere, Come, per diversi advisi di exploratori di Crema partiti alli 3 dil campo, si ha che francesi non atendeno ad altro che ad far mine per darli il foco et lo assalto; che poca vituaria è dentro. Dil gionger li svizari et grisoni, e che dita gente sono a l'assedio di Pavia volcano levarsi et venir in la Geradada con fanti 18 milia et lanze 1200. Item, scrive aver lì a Brexa letere di Sonzin di l'orator Venier. Dil passar dil duca di Barbon da l'Archiduca per le gente che li ha a far, che saranno lanzinech 10 milia, non già per la ducea di Milano perchè questo orator milanese è qui apresso il Capitanio zeneral, nominato domino Scipion di la Tella, dice che non voleno ditto Archiduca vengi in persona in Italia ma ben che mandino zente etc. Et questo per dubito non se insignorisca di la ducea di Milan.

Di l'orator Venier, di 4, da Sonzin. Oltra quello ho scripto, scrive colloquii auti col Vicerè, che Paulo Vitorio nontio dil Papa li ha ditto per nome dil Papa si deponi le arme et vol far una pace zeneral di qua da monti, e il Re non molesterà il reame; e in caso volesse molestar, il Papa promete difenderlo. Milan sia dato in man dil Papa . . . . . . . per darlo al re Christianissimo. E li ha risposto, papa Leon e l'Imperador cazò Franza de Italia, messe il duca Francesco Sforza in stato. Li parea di novo tal parole, e volendo pace zeneral tenise altra strada perchè più Franza starà in Italia sempre sarà guerra, dicendoli non aver altra commission da Cesare si non mantenir lo exercito e il stato di Milan al duca Francesco Sforza, però per ora non li feva altra risposta. *Unde* esso Vicerè desiderava saper la meute di la Illustrissima Signoria per sapersi governar.

Da Roma vene un corier de Roma con letere 180 di l'Orator nostro, di 3 et 4 di l'instante, venuto molto presto. Scrive

Da poi disnar fo ordinato Pregadi per lezer letere, et chiamar Consejo di X con la Zonta in materia pecuniaria.

Et a hora divespero vene letere di le poste con questi advisi.

Di Bergamo, di sier Lorenzo Venier el dotor, podestà, e sier Tomà Moro capitanio, di 5. Come in quella hora li è gionto uno dil campo francese soto Pavia. Riporta che lo assedio de francesi sotto Pavia è a li soliti loci, et che sono retirate a driedo le artellarie e non trazeno, e quelli de dentro poche fiate tirano. Item, che una mina fu facta per

francesi apresso il monasterio dove alogia la Maestà dil Re, e rota per l'aqua del Tesino che hanno superate le rippe e sbarà zoso la terra de modo ehe li artificii si sono fracassati et anegati alcuni vastadori, et nondimeno ehe stanno pur eon speranza di haver la terra per assedio. Dice etiam ehe ha inteso eome in sei giorni una altra mina, ehe era fatta tra il monasterio di monage e la porta di la terra a quella parte fo contraminata per quelli dentro, de modo che con fochi remaseno brusati forsi 15 homeni de fazon de francesi. Diee haver visto il signor Zanino in campo ehe vene eon poca zente, et ehe se diceva era venuto a Cassan et andava vagando a Monza et altri loci per il milanese. Item, che in Milano pur resona ehe fanno repari a la terra, et che tengono a chadauna de le porte 500 fanti per guardia; et elle ha inteso ehe le caxe ehe sono apresso le mura per andar al castello, sono stà sbusato li muri per scorer di l'una a l'altra sino al castello.

180° Da Sonzin, di l'orator Venier vidi letere di 5, hore 22. Manda alcuni reporti di Yspruch e Lodi, qual è questi:

De Hispruch letere overo relation per uno venuto. Come li 4000 lanzinech qual conduce messer Georgio Fundsperger sarano qua a li 20 dil presente; li 3000 qual manda lo Serenissimo Infante sotto messer Marco di Emps, saranno qua al ditto tempo. Manda anco Sua Serenità eavalli 500 armati eon 6 pezi de artellaria, oltra li 12 pezi mandati per Spagna maioredomo dil signor Vieere.

Da Lodi, di 4. Come francesi non sono levati da Pavia segondo designavano; ma gran parte di lero sono venuti ad Milano et Marignano e non bateno più Pavia; et Venerdì li nostri saltorono fuora et presero una bandiera de inimici et inchiodorono alcuni pezi de artellaria; fo a di 2. Item, ehe non gli hanno dato assalto di novo secondo se diceva, ma stetero in arme Giovedì passato fo a di-primo, per dar spacio ad eerte gente che se partivano. Item, ehe molte eompagnie de francesi sono in Milano, et anche el signor Zanino eon la sua eompagnia, et stanno eon gran paura; et se li nostri passano presto Ada non se potranno prevaler de uno quatrino, perchè sino quì eon quante executione hanno saputo non si sono possuti revalere de gran suma. Item, che francesi fanno ora uno ponte sopra Ticino verso Vegevene, quale loco fanno fortificare insieme eon Novara et portarli molte vitualie. Item, ancora non gli sono gionti nè svizari, nè grisoni in aiuto, nè possano esser così presto ancora che vengino.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 6, hore 2. Zerca risposta di le letere seriteli per Collegio a intender l'opinion dil Capitanio zeneral zerca il congionzersi con li cesarei; et serive quello ha dito il Capitanio, ut in litteris.

Fu posto per i Consieri una taia a Vizenza eome apar per letere di sicr Filippo Basadona podestà, di 23 Novembrio, ehe prè Matio Marasehini è incolpado aver fatto cometer homicidio a Gasparo da Trento monaro in Villa de Marin. Chi aeuserà i delinquenti habbi lire 500, e si uno compagno aeeusi sia asolto e habbi la taia et poi li possi poner in bando etc. Taia vivi lire 500, morti 300 e confiscation. 124, 5, 5.

Fu posto per li ditti, atento fusse concesso per questo Consejo una gratia a sier Zuan Falier qu. sier Francesco di far uno hedificio di eavar eanalli, qual fo eoncesso per uno anno ehe 'l dovesse far, et non hessendo ancora eompito il detto edificio ma ben fato il modello qual è sora le aque, pertanto li sia prorogato il tempo ancora per uno altro anno a doverlo aver fato, ut in parte. 129, 8, 1.

Fu cazadi li papalisti fuora et letto le letere di 181 Roma, et erano 22 in Pregadi ehe fono seradi in chiesiola et steteno fin la fin. Et fo poi intrato in la materia, la qual però fo consultà e leta questa matina in Collegio presente li papalisti; hora sicr Zacaria Bembo savio a terra ferma andò a la Signoria dieendo era materia eonexa et però fe' eazar li papalisti.

Fu adoncha posto per i Savii dil Consejo e Savii di terra ferma una letera a sier Marco Antonio Venier el dotor, orator nostro apresso il duca di Milan in risposta di soe; prima ringratiar il Vicerè di la eomunication, et ehe il Pontefiee troverà via e forma di tranquilla pace per ben de Italia; nè altro se li risponde.

Et sier Gabriel Moro el eavalier andò in renga dicendo 4 soli di Collegio governa li altri, e voria veder il Colegio diviso de opinion, et per esser homo nassuto in eittà libera, dirà liberamente il sentimento suo, e per mal governo questo Stado è tra l'ancudine e il martello, e voria se rispondesse al Vicerè eome semo prouti alla defension dil stato di Milan.

Et li rispose sier Andrea Trivixan el eavalier, savio dil Consejo, laudando la via se tien et biasemando l'opinion dil Moro, e andò la lettera, et fu presa.

Noto. Sier Gabriel Moro preditto cargò il Doxe un poco, Soa Serenità disse parlasse su la parte e non cargar alcun di Collegio.

181 \*

Di Bergamo, fo avisi. Come è nova di grisoni, che 'l capitanio Tegme era in ordine con fanti etc.

Fu posto, per i Consieri, Cai di XL et Savii, atento il signor Malatesta Bajon condutier nostro è stato a Zara per veder di fortificar quella terra e castelli è tornato, però li sia donato ducati 200 per le spexe ha fato in ditta andata. 151, 21, 4.

Fu posto per li Consieri, Cai di XL e Savii dil Consejo e terraferma una parte, che sier Zuan Francesco Loredan qu. sier Marco Antonio sia realdito di XX Savii sora la reformation di la terra. Et prima fo lecto una sua suplication, diceva che fo mandato per lui immediate morto suo padre e non sape usar di le sue raxon, al presente rechiede poter usarle e chiarir il tutto; et fu preso in Colegio che si possi meter tal parte; andò e non fu presa. Ave

Et nota. Sier Zuan Contarini qu. sier Alvise, qu. sier Bertuzi procurator, qual vien in Pregadi per danari, fo prima a la Signoria per far metter la sua che pendeva e mancava do balote a prenderla: e a l'incontro sier Jacomo Corner savio a terra ferma, volse meter quella di suo cugnado prima, che non fu presa et vastò questa altra dil Contarini.

Et licentiato Pregadi a hore 2, restò Consejo di X con la Zonta per tuor certi danari ubligati per le presente occorentie etc.

A dì 8, fo la Conception di la Madona, e per tutta la terra si varda. Tamen il Doxe non vene in chiesia a messa.

Di le poste vene letere per tempo. Il sumario è qui sotto scrito.

Da Sonzin, dil Venier orator, di 6 a hore 23. Come, per lettere aute da Lodi di 5 si ha in questa forma: come era venuto la confirmation che li nostri, Venerdì passato a di 2 ussirno de Pavia et inchiodorno alcuni pezi di artellaria con occision de molti et ritornorono in Pavia senza alcun danno, con una bandiera de inimici guadagnata, et dapoi alcuni fanti italiani de francesi in bon numero introrno in uno bastione de Pavia, et con fochi artificiali forno schazati da quelli di Pavia et morti de molti de epsi, e lo resto ritornorono in lo exercito del Re.

Da Crema, dil Moro podestà et capitanio, di 5, hore 6. Manda copia di uno capitolo di lettere di uno mercadante genoese, qual sarà qui incluso. Item, ha auto questa sera letere dil magnifico Morone da Lodi, che li scrive che Zuoba a di primo, facendo francesi la mostra, et hessendo a quello intenti, saltorono fuora di Pavia buon numero di gente et li inchiodorono alcuni pezi de artellaria et per

forza preseno una bandiera di francesi qual portorono dentro con magior danno de francesi cha de
quelli di Pavia; et Venere a di 2 poi, grosso numero
di fanti italiani assaltorono uno bastione fatto fuori
de le mure di Pavia, et finalmente lo preseno, ma
poi quelli di Pavia li assalirono con fochi et altramente et in poco spatio li costrensero a recularsi et
uscite dil bastione, et se ne videro molti de li usciti
con la facia, panni et capelli abrusiati, tal che ne portano anchor il segno. *Item*, per uno suo messo venuto di Lodi, li ha dito che de lì non se dice altra nova.

Copia de una lettera de uno merchadante zenoese ad uno altro mercadante a Crema, data in Parma, alli 3 di Decembrio.

Da Genoa parti Marti di matina fo a di 29, dove si stava con qualche sospetto perchè l'armata de francesi andava costizando, et già havea preso tutta la Riviera di ponente, et quella matina si aspectava a Savona et si crede non si defenderà, et poi venirà a Genoa. Si stima bisognerà più gente essendo in 182 Genoa fanti 4000, non hessendo loro più de fanti 8000, secondo se dice, benchè se dica si leverano la parte: sapete che frutto fanno. In l'armata francese sono l'arcivescovo di Salerno e il signor Renzo, missier Nicolò Fregoso et diversi altri. Le galee 15 de Genoa il Lunidì a di 28 doveano andar verso Savona per provederli, che non credo. L'armata de mare de francesi era anco a Villafrancha et Niza; ma le fantarie per terra haveano già passato Finale.

Di Brexa vidi letere di 6, hore 5. Come francesi al solito intorno Pavia, et par che da pò batuta l'hanno etiam minata, di sorte, per quello si dice, da poterli dar focho et combaterla. Tamen si è inteso che 'l Re havia dito a li sui soldati : « Se a me non incresce la spesa di pagarvi, non incresca anco ad voi di aspectare, perchè voglio aver Pavia senza lassar morir alcuno di voi». Et che li era gionta certa quantita di danari di Franza et havea cominciato [ad pagare le fantarie; ha assecurato Milano; ha posto una banda di gente in Marignano et fornito Santo Agnolo et San Colombano, allogiamenti forti, et è siti che volendo li cesarei andar a socorso di Pavia, converano passar per mezzo de questi con evidentissimo pericolo. Si ha ancora, che una di queste sere quelli di Pavia volseno mandar fuori done, puti et altra gente inutile per mancamento di victuarie, et francesi advedutisi li cominciorno a tirare di l'artellaria a quella volta e non lassorono ussir fuori alcuno; et fu sentito cridare misericordia a quelle povere anime. Nè altro è di novo logi.

MDXXIV, DICEMBRE.

Dil Surian podestà vidi letere, di 6, hore 3. Come si ha per diversi avisi circa lo exercito sotto Pavia, et tamen tutti conformi, che più non tiravano ma atendevano solum a far trinzee et impire per darli arsalto, benchè altri advisi dicano che la cosa è reduta che 'l Re solum atende a volerla per assedio, havendosi già che dentro non vi sia victualie nè modo de mantenirsi più. Et in segno di questo, quelli di Pavia haveano determinato mandar fuori el popolo inutile per uno bastion ruinato, con dir come 182 ' le (donne) sarano fuori, francesi non le offenderanno con le artellarie; et messo la cosa ad execution, loro furono accorti et tirorono le artellarie, onde quel populazo incominziò a cridar misericordia nè è posibile più che le mandino fuori. Tal cosa hanno dato ad intender ad ognuno, che in Pavia vi sia il bisogno

Da Soncino si ha: Il duca di Traiecto dover andar in el regno de Napoli per far 6000 fanti, ma non si dà fede et si tien sia nova excogitata per servirsi di tal reputazion. Item, scrive

Di sier Carlo Contarini orator apresso l'archiduca di Austria fratello di l'Imperator, date a Yspruch, a dì 2 di l'instante. Come a dì 26 Soa Excellentia zonse li et lui orator iusieme, et havia expedito 6 zentilhomeni per far fauti per Italia. Item, mandava uno suo al Vicerè per intender il bisogno era.

Item, vidi lettere di sier Zuan Francesco Contarini fradello di l'Orator, di 2. Come nel viazo di Vienna fin li in Yspruch, eh'è stato di zorni 19, havia patito gran senestri et continuamente per 9 zorni sempre ha cavalcato per montagne et boschi, quasi ogni zorno per neve che haveano di soto e di sopra. Hor zonseno lì a Yspruch a dì 26 dil passato a hore 4 da poi mezo zorno, et questo per aver per strada questo serenissimo Principe fatto veder a l'Orator dove el fa cavar l'arzento, piombo et rame et fonderlo et parte uno di l'altro; ch'è bella eossa a veder. Scrive questa terra de Yspruch è picola ma bella et richa; et ha fato uno suo itinerario, qual lo manderà per uno altro corier,

Vene in Collegio l'orator di Franza, dicendo come è tempo di scoprirse in favor di la Christianissima Maestà, qual ama questo Stado e non atender a li cesarei che voriano far precipitar le zente di questa Signoria come faranno le sue; et che 'I Re

Christianissimo haverà Pavia, et li vien grisoni et svizari in gran numero; con altre parole di questa substantia; qual è savio e compone ben parole. El Serenissimo li disse

. . . . . . . . . . . . .

Veneno li oratori cesarei e dil duca de Milano, solicitando se li rispondi si volemo darli quello semo ubligati a la defension dil stado di Milan ete. Et l'orator cesareo usò parole molto alte. Il Principe li disse che sin hora si era stà in aspectation che 'l Pontifice havesse fato qualche bon acordo, et che era stà mandà uno secretario nostro fin a Brexa a intender l'opinion dil nostro Capitanio zeneral duca de Urbin, qual ha pratica di guerra; con altre parole dandoli longole.

È da saper. In questi zorni don Carlo di Ragona che vene qui per nome dil Vicerè, partì e tornò dal Vicerè; restò ben il cavalier Bilia orator et nontio dil signor duca di Milan.

Da poi disnar fo Collegio di Savii a consultar la risposta si ha a far a questi oratori che instano di averla.

Io andai a la Certosa con sier Alvise Gradenigo qu. sier Domenego el cavalier a vespero, et hessendo li in la capella di messer Orsato Justinian, dove i oficiano, vidi uno monacho nominato don Anzolo Moro, fo fiol di sier Alvise Moro qu. sier Gabriel natural, dicendosi vespero, andò in estasi come è solito far et stete eussi fin hore 2 poi vespero sempre in piedi. Il tochai per moverlo e lo scantinai, e stava saldo. È solito far cussi. *Tamen* va fuora dil monasterio et è procurator di la caxa; fa vita exemplar, manza poco e fa gran abstinentia.

A dì 9. La matina fo letere per tempo di le 183° poste.

Da Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 6, hore . . . . Manda uno reporto dil eonte Alexandro Donado, di coloquii auti con il signor Hironimo Morone, el qual fo secretissimo, e col tempo sarà posto qui sotto.

Christoforo da Mortara, mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese soto Pavia, dice de li esser partito heri matina a terza, et che Zobia a di primo francesi fecero una gran bataria a Pavia da la banda del Tecino fra il fiume et la porta di Santa Sophia; ma tal battaria li rellevava pocho a francesi, perchè dentro vi sono li repari et bastioni grandi et fossi. Quali francesi pigliorono uno bastion dove vi salirono molti homeni, et il Re vedendo questo, eredendosi intrar in Pavia, promesse al primo bandiraro che li portava la bandiera scudi 4000,

di modo che uno bandiraro li volse andare con la bandiera et molti homeni da ben driedo, et non si hanno più veduto nè bandiera nè homini. Et quelli de Pavia con fochi et arme rebaterono il resto; et se diceva che il Re non parlava più de darli assalto, ma la voleva haver per assedio. Et dicevasi che a Milano era gionto al servitio dil Christianissimo re fra grisoni et svizari al numero di 8000.

Item, manda uno reporto dil conte Alexandro Donado, qual è stato in Lodi et ha parlato con el signor Hironimo Morone, et in conclusion li ha dito che se Pavia si perderà sarà causa di venitiani che non li harano dato soccorso; et che non lo dando, sarà perso il duca di Milan, poi venetiani, perchè questi cesarei si acorderano con il re di Franza con intervento de l'Archiduca: facendo bravate grande, ut in ea.

Da Breza, dil proveditor zeneral Pexaro, di 7, hore 5. Di conferimenti abuti col Capitanio zeneral zerca questo conzonzersi di exerciti.

Dil Surian podestà, di 7, hore 5 vidi letere, qual avisa come li lanzinech venuti novamente sono a Charavazo, et ogni tre di loro hanno abuto uno doppion, unde hora i se atrovano senza danari, et fanno gran mali, sì che quelli dil loco di Charavazo sono ussiti fora fugati; et che ditti lanzinech minazano non li hessendo dà danari, che anderano in campo de francesi.

Fo in Collegio consultato la risposta si ha a far a l'orator cesareo et quelli di Milan zerca le zente richieste iusta la forma di capitoli, e benchè si desiderava aver letere di Roma prima in risposta di le nostre, tamen non si poteva più perlongar, perchè li diti deteno una altra scriptura, la copia di la qual sarà qui avanti posta; et fo consejà presenti li papalisti di Collegio.

Da poi disnar fo Pregadi, e presenti li papalisti, fo lecte tutte le lettere in questa materia, et maxime do di Brexa dil proveditor Pexaro, di 6 et 7. Di colloquii auti col Capitanio zeneral zerca questa coniunction di zente: qual dice che per raxon di guerra dirà a un modo et per governo di republica dirà a un' altro; et sopra questo fa longi discorsi; e di coloquii auti esso zeneral con don Carlo di Ragona stato quì per il Vicerè, qual torna a Soncino, ut in litteris.

Item, fo leto una letera di Sonzin, di l'orator Venier, di 6. Di colloqui col Vicerè zerca questa conjunction, e non si vardi al Papa che trati accordo perchè loro hanno altro modo di acordarsi con il re di Franza che per via dil Papa, con tratar

matrimonio di la sorella di l'Imperador, fo moier dil re di Portogallo nel re Christianissimo, con darli la ducea di Milan in dota, con questo il fiol nascerà di questa dona con esso Re sia duca di Milan et non li altri che ha il Re; et non havendo fioli maschi o femine, la ducea sia di essa sorella dil Re; con altre parole, che la Signoria si doveria risolver e non star più, ut in litteris.

Item, fu leto una letera dil duca di Milan scrive a la Signoria pregando voy aiutarlo e non li mancar, perchè havendo quello Stado el cognoserà averlo da la Signoria; con altre parole dolcissime, e non si atendi a francesi. La copia sarà quì avanti posta.

Fo leto la scriptura nuova data per l'orator cesareo in questa materia, la copia di la qual sarà quì avanti posta.

Et in questo *interim* che li Savii venisse fuora, fo mandato a tuor il scurtinio con boletini per esser con pena di do Provedadori sora le vendede, in luogo di sier Alvise di Prioli procurator, si ha excusado per esser praticador con li frati di san Zorzi Mazor, et di sier Alvise Gradenigo è intrato Proveditor sora i banchi. Et tutti andono quasi con boletini bianchi, *unde* quelli di la banca feno tuor quasi tutti, i qual fono questi.

## Electi do Provedadori sora le vendede

Sier Francesco Corner el cavalier, procurator. Sier Andrea Foscarini, fo consier, qu. sier Bernardo.

Sier Alvise Malipiero, fo Cao dil Consejo di X, qu. sier Stefano procurator.

Sier Marin Sanudo, fo savio a terra ferma, qu. sier Francesco.

Sier Andrea Gusoni procurator.

Sier Carlo Morexini procurator.

† Sier Andrea Mudazo, fo consier, qu. sier Nicolò.

Sier Valerio Valier, fo Cao dil Consejo di X, qu. 184\* sier Antonio.

† Sier Vicenzo Capello, fo consier, qu. sier Nicolò.

Sier Alvise Pasqualigo procurator.

Sier Jacomo Badoer, fo consier, qu. sier Sebastian el cavalier.

Sier Zuan Alvise Duodo, fo Cao dil Consejo di X, qu. sier Piero.

Sier Antonio da Mulla fo consier, qu. sier Polo.

Fu posto, per li Savii dil Consejo, excepto sier Alvise Mozenigo el cavalier e li Savii da terraferma, che al magnifico orator cesareo et a li oratori de Milan se risponda in questa forma: Come, havendo inteso la proposta loro di unir le nostre zente con le sue in eampagna, nui manderemo a intender la opinion dil duca di Urbin capitanio zeneral nostro, il qual manderà uno nontio instrutto dal Vicerè; con 

. . . . . . . . . Et sier Alvise Mocenigo el cavalier savio dil Consejo, vol la risposta, ma vol si dichi scriveremo al Capitanio zeneral e toremo il suo consejo et faremo cosa agrata a esso Vicerè.

Et andò el ditto Mocenigo in renga et parlò per la sua opinion; et a mezo di la renga tochò che si aspectava di Roma etc. Hor sier Francesco Foscari Cao di X, qual non senta con li compagni Cai, ma senta da basso e li vien comportà per esser vecchio et spesso va a orinar, andò a la Signoria dicendo se dia cazar li papalisti, et cussi la Signoria terminò fosseno cazadi, et sier Lazaro Mocenigo consier, sier Hironimo Justlnian procurator savio dil Consejo, sier Jacomo Corner savio a terra ferma, con zerca altri 16 papalisti, andono in chiesiola e li fono seradi et poi il Mozenigo compite la sua renga. Et li rispose sier Andrea Trivixan el cavalier savio dil Consejo, per esser in settimana; poi parlò sier Gabriel Moro el cavalier, è di la Zonta. Andò le parte : fu presa quella de Savii . . . . E fo comandà credenza. Tamen da matina li oratori la saperano.

Fu poi chiamà fuora li papalisti et leto una supplication di sier Marin Dandolo qu. sier Piero, qual per l'incendio sequito in la sua caxa con grandissimo suo danno ut in ea, dimanda sia realdito da li XX Savii che lo ha tansato, et era stà presa in Collegio. Et fu posto per li Consieri, Cai di XL e Savii, che al ditto sier Marin Dandolo sia concesso, atento l'incendio, poter esser realdito. Fu presa: 141, 33, 7. Et vene zoso Pregadi a hore 3 di notte.

185 Copia di letere di missier Mateo Beccaria pavese, scripte al reverendo preposito suo fratello in Soncino, date in Pavia a dì 3 Decembre 1524, hore 9 1/2 di nocte.

Reverendo fratello.

Dopo le passate mie inviate per el Navarollo, et poi auche per altri tre, non occorre cossa che più me godi scrivere che la depocagine et ignavia di questi bitiglioni (sic) qual stentano a repararsi cum sue trinchee et deffenderse da noi, imperochè ove non potemo adiungere cum le mane li arivamo cum schioppi et archibusi; et quanto loro con soi desse-

gni zercano volere noiarne, più assai provedemo noi dentro, imperochè le muraglie nostre sono tanto più fortificate dentro, che quello che alla partita vostra era il più forte hora è il manco, de modo che da canto nissuno non vi ossano anasare. E verso porta chiosa sive Paracese, ove iatavano el nostro bastione ne hanno fatto cascare così un pocheto, cum molto suo danno. Noi vedendo questo, prima fecemo un largo fosso et cavo nel mezo de ditto bastione, poi su la riva de ditto fosso fecemo riparo grande de botte et tine de aqua da le quale poi fecemo un grossissimo bastione et l'alciassimo mirabilmente, de manera che, come vi ho ditto, iatando loro dita parte exteriore et havendola minata, Domenica proxima passata, che fu alli 27 di Novembre, deteno el focho a la mina, qual fu una visica et coperchiò alcuni suoi guastatori et soldati, quali tra la terra et el focho li ucise, et poi tanto ne noque quanto una moscha, imo li nostri cum sassi et archibusi ne amazorno molti che presumeteno salir su quel pocho ruinato per guardar al bastione come stava dentro.

Alli 28 poi, che fu el Luni, ne feceno dare alarme, che un loro squadrone de novo volse pure cussi quietamente rivedere dentro del nostro bastione, quali li nostri cum molta prompteza repellete più che in pressa; imperò ci credevano spaventare cum un gran numero di gabiaci posti in terra per parere che volesseno far bataria; et così se ne spassano cum loro vane bravarie. Poi vedendo che da porta chiosa non li è reascito cossa alcuna, hannosi posti per voler far il medemo al bastione del torrono di missier Torello, ove noi stamo, et da la spiagia de Monte Oliveto cum tagliata doppia sono venuti fin li per mezo a l'incontro nostro, ove cum gran gabioni pieni de sabia fano quasi uno loro bastione; il 185° quale non havemo temuto nè tememo, perchè sapemo come stiamo fortificati et animati contra loro. Unde el di sequente el loro colonelo lancechenesco, gettata la beretta fora, vene a parlamento a li nostri per spazio forsi de una hora, cum dire che eramo assediati et che non haveamo vino perchè haveamo poste le bote a la battaria et bastioni; ma li nostri li risposeno secondo erano interrogati, et bene hebbeno cosi risposta sì in parole come in fatti . . . . . per mezo Ponte Vico. Il di ultimo dil passato sporseno forsi diece gabiaci al nostro bastione, ma voti, forsi mezo tratto di mano, il che vedendo noi et parendone de non suportarlo, passassemo cosi el di; ma la nocte, che fu el primo de Decembre, ad una hora de notte mandassimo fori forsi 25 fanti tra anzelhinech et pavesi per uno buso de la .....

qnali a man salva tolseno tutti li gabioni et li portavano a lo nostro bastione, ma li lanschenech li tagliorno tutti, excepto che uno che ne tirassimo sul nostro bastione; al che era presente el conte Lodrone. Poi intrati in una sua tagliata, la passarono senza incontro et andorno a la seconda, dove atrovata la sua sentinella quali dimandò a li nostri chi viva, alora uno nostro todescho subito come troppo ardito rispose Spagna. Allora ditta sentinella accortase de la fraude, cominciò a dare a l'arme, et li nostri se ne veneno quieti da poi amazati doi o tre de inimici senza nocumento alcuno, che fin a gran pezo pochi de loro comparseno, ne se acorseno dove fusseno ussiti li nostri. Ma si'l nostro todesco non era così presto a rispondere, o fosse stato più acorto, veramente andavamo forte avanti, et facevamo come fece Niso et Eurialo a li Rutili; ma quello che non s' è fatto una volta se farà a l'altra.

Heri mò che fu el secondo de Decembre, li nostri de porta Santa Augustina emuli et invidi anche loro, come queli che non mancano de cosa alcuna, feceno il simile, et fatto per el muro una bocca secreta, ussite una bandera de todeschi nostri et spagnoli; quali a la volta de franchotopini andati, cum tal animo li assaltrono che da 100 fino in 200 ne occiseno, et portorono dentro una loro bandera a liste con la croxe bianca, et anche alcuni corsaleti, et inchiodorno do o tre boche de artiglieria; il che fatto et ditto bon prò facia, se ne reintrorno ne la cità. Et così andamo passando il tempo.

Circa le victuarie, pane non manca, et già più de 110 molini vi sono et alla giornata se ne fa, et il pane va calando de precio. Dico io me fo dare pane de unze nove l'uno al soldo et è bianco et bello. Danari per dare a soldati, el signor Antonio insieme cum li altri li parse tore li argenti de le chiexie, et già si era incominciato maxime quelli del domo, già era fuso, poi meglio è parso a sua signoria provedere per altra via et tuorli dove sono, zioè da pistrinari, beccari et altri, et supplire senza quelli de le chiexie. Sua signoria usa in tutte le cose vigilantia, destreza, constantia, prudentia et ingegno mirabile.

Li inimici ne vanno chiudendo *cum* tagliate dopie; raro tirano. Noi munitione per l'artigliaria ne havemo assai. La sua tagliata se ne va drita a Ticino sotto el bastione de la Calcinara, qual noi tenimo. Il re intendemo esser levato *cum* 600 homini d'arme a la volta de Landriano et forsi Marignano; pur non potemo intender de certo. Hoggi matina a doi hore del di li inimici de Borgorato si sono uniti tutti

in 4 bataglioni a la campagna li da le Folle, et a questa hora, circa le 22, sono ancora. Molti ve ne sono venuti de quelli del borgo de Ticino; fanno gran consulti, a quello si vede da la torre nostra, pur se stanno a conzo in un pocho di neve fiocata questa notte, che se ne dilegua et il ciel *cum* alquanto de pioggia li fa capello.

Quanto che io ho scrito, prego a significarlo tutto a bocca o come meglio vi parerà a la excellentia dil signor Ducha, al signor Vicerè et al signor Marchese (nota, vol dir de Pescara). Ho ben scritto alcune altre; ma per el scriver vostro non comprendo che tutte le habbiate haute, dentro, quanto li è, e che se apreno tutte le caxe de mano in mano; ma li animi de li citadini fino a li putini sono tanto inanimati et infiati che è cosa miracolosa; però non lo scrivo più diffuso.

A questa hora 23, sono tornati a soi allogiamenti et hanno tirato alcuni colpi a la volta del torazo. Credo lo faciano per aver salito sora questa matina alcuni de li nostri del torazo, ma non fecero altro, che forono troppo presto scoperti. Invero i hanno fatto per esser hoggi la vigilia di Santa Barbara. Questa sera, a questa hora, ch'è meza notte, quà in castello ove siamo cum el signor Antonio (nota, vol dir de Leva), havemo che li inimici hanno posto circa 30 cavalli sotto doi pezi de artiglieria et vanno verso la Certosa etc.

Data in Pavia, a di 3 Decembrio 1524, hore 9  $^{1}/_{2}$  di nocte.

A dì 10. La matina per tempo, fo lettere di le 187 poste e di Roma.

Di Bergamo, di 7, hore 24. Come a hore 23 era gionto uno di soi nontii dil campo francese che è a lo assedio di Pavia, qual riporta che lo assedio è pur al solito. Tamen dice anche lui di doe mine che erano quodammodo ruinate che si erano stà fate a le parte de Tesino verso sera; ma azonze che si fanno 3 altre più driedo a quelle, una di le qual, dice esso refferente, ch' è molto profonda et iudicasi la vadi in la terra, perchè è stato dentro con uno suo compagno, per quanto el dice, et ha visto esso di Marti fo a di 6. Le altre doe si lavorano ogni note, ma che non sono ancor arivate a le mure di la cità. Item, dice che uno zorno di la setimana passata spagnoli ussiteno di Pavia a la volta dil castello, et

scorseno fino a lo alozamento de monsignor de la Palissa ch' è verso Santo Agnólo, e li tolseno cinque pezi de artellarie, tre de li quali inchiodorono et due conduseno fino apresso le mure, tamen una banda de svizari se gli penseno drio e forno a le mani, de modo che recuperono ditti pezi: nondimeno molti di epsi svizari rimasero feriti et mal tratatti. Item, riporta che in campo de francesi è una gran penuria di viver, et uno homo non manza manco pan et vino de tre marzelli al giorno. Item, dice che in campo di Franza non si parla che li sii per venir altra gente salvo che quella del signor Zanino di Medici, et che lui ha visto alcuni soi cariazi et bagagie a Binasco che tiravano a la volta di Belzoioso. Item, in Milano dice che sono gente assai, et che dentro le mure si fortificano.

De li dicti rectori, di 7, hore una di nocte. Come in quella hora prima di nocte lì era zonto 187 \* uno di soi messi, che si mandò a la volta de grisoni Domenega passata a di 4, parti da Spluza, et dice che sta vagando per queste terre fino el vedea lo exito di alcuni capitanii di ditti grisoni. Et dice che Sabato passato, a di 3 di l'instante, el vete oculis propris el capitanio Thegen, ch' è capitanio zeneral, con zerca altri & capetanei con fanti zerca 4000 de grisoni, belli homeni, quali erano stà coadunati in favor di Franza, et che lui li vide insieme partir; et tutti essi capetanei dice cognoscer per haver bona pratica in quelli loci et terre de grisoni, et li si diceva che voleano andar a conzonzersi con svizari, et si parlava 8000 et cui più, et che doveano andar a passar la montagna di San Bernardino, et poi in la villa di Rovere et tirarsi de longo a Belinzona; et che quelli non haveano auto se non uno scudo per homo, tamen gionti serano a Belinzona, dieno far la mostra et tochar danari, et poi andar in el campo. Questo dice lui che ha visto el tutto, et ha inteso che svizari si deno conzonzer in Belinzona con epsi. Item, scriveno, questa note passata spazano do soi a le parte de grisoni et più oltra fino in le terre de svizari; dai qual sperano haver la zerteza dil tutto.

Di Crema, di 7, hore 4 di notte. Manda do reporti di do soi exploratori, venuti, uno dil campo francese et l'altro da Milano. Item, manda copie de parte di doe letere di uno secretario dil conte Zuan Fermo Triultio, scritte a la signora Catarina Triultia.

Zorzi da Crema, mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese soto Pavia, dice de li esser partito Luni passato a di 5 a hore 22 in

23, dove se diceva per alcuni che, gionto il signor Renzo cum le sue gente che, si aspectava in campo, et il ducha di Albania con le gente che crano di là da Po la Maestà dil Re volea dar uno assalto generale a Pavia; et similmente li doveva andar da Milano el signor Zanino con le sue gente, qual già havea cominciato mandarli de li li sui cariazi si come esso refferente ha veduto; et alcuni dicevano, che il Re volea lassar a lo assedio de Pavia da 15 in 20 milia fanti, et cum il resto di lo exercito venir verso Ada, ma la opinione de la magior parte era che li daria uno assalto avanti se levasse alcune gente. Et in campo se teniva per certo che 'l signor marchese da Mantoa, per tutta la setimana futura sarla in campo cum le sue gente, et medesimamen- 188 te il conte Guido Rangon, perchè il Papa è d'acordo cum il Re; et questo se dice per certo in campo, dove attendeno a cavar due mine, una da la banda de Tecino et l'altra verso il borgo san Piero; et dice che, per le cavatione che hanno fatto, francesi hanno ruinato uno bastione de quelli de Pavia verso il borgo s. Piero. Et ritornando, esso refferente ha tenuto la via de Milano dove heri sera la veduto che li è cominciato arivare grisoni et svizari, et dicevasi che li veniva fino al numero de 10 milia, quali tutti erano descesi al piano ne li contorni de Milano. Item, dice, che partito dal campo lontano per cerca 5 miglia, poteva esser zerca hore 3 di note, sentite far una gran schiopetaria verso il campo; ma non sa altro successo.

Cristoforo da Milan, mandato per il magnifico podestà di Crema a Milano per intender de le nove de lì, dice di quel loco esser partito Luni passato a dì 5, et che in Milano gli sono fantaria assai, ma non stanno ferme perchè se mutano, hora vano al campo et hora ritornano. Gente da cavallo dice esser lì bon numero, et quelle vi sono simelmente li stano poco, perochè se vengono a Milano poco lì stanno che se ne vano via. Et che le gente francese che sono in Milano gli stanno con gran timore; e che la note fanno che tutte le case de Milano tengano le luce accese fuori di le fenestre, et tengono dentro da la porta de Milano quatro lanternoni per porta. Et dice che hanno fatto spianar li repari et bastioni de Milano, et dentro de la terra, da porta Renza fino a porta Nova, fanno lavorare a fortificatione, facendo repari et bastioni. Et dicevasi che lì doveva gionger buon numero de svizari et grisoni, ma fino al partir de esso refferente alcuno non era gionto. Et dice che le gente dil signor Zanino sono a Milano allogiati a la porta Romana.

188° Parte de una lettera di uno secretario dil conte Zuan Fermo Triultio, scritta a la signora Catherina Triultia, data in San Colombano, alli 4 Dezembre 1524.

> Lo signor Renzo starà dui o tre giorni al campo cum tutte le sue gente, et saranno da 5000. Paulo da la Selva gli arivò eri matina con 2000 fanti; lo signor Janino già 4 giorni fu con le sue gente, che sono più de 2500. Li grisoni dicono gli saranno fra dui giorni, che sono 4000. Viene ancora 4000 svizari; vero è che de questi sono più de la metà venuti per cambiare quelli sono al campo. Sarano a Milano 1200 lanze, et il manco 16 milia buoni fanti, et queste gente non si lasserano dormire, che in breve si sentirà che si moverano. lo intendo che si fa venir di Franza ancora 500 lanze, di quelle erano cum monsignor illustrissimo di Lutrech. Pavia stà pur cussì, ma alle fine darà del culo in terra, perchè il Re non è per abandonarla: venga ciò che si voglia, la vole. Intendo però che quelli di dentro stanno male di tutto, et che li mantiene uno poco la speranza di soccorso che credeno di havere. Li imperiali dicono tanto mal del Papa, che è una cosa grande. Il Papa farà il debito suo et lasserà dir chi vorà.

Parte di una altra lettera dil ditto secretario scritta a la ditta, data in San Colombano, alli 6 de Dezembrio.

Lo signor Renzo ha havuto expeditione di 5 milia fanti, et va al camino suo dil reame. Li grisoni arivorono eri sera a Milano. Monsignor de la Tramoglia scrive, che ha fino a questa ora lanze 800 et fanti 12 milia senza li grisoni; et che se li inimici non li veneno a contrariare, che lui passerà la riviera et andarà a trovar li inimici et li combaterà; et che è troppo per loro. Pavia stà pur cussì, et intendo molto patisse; nè altro etc.

189 Vene in Collegio l'orator di Ferara, et comunicoe alcuni avisi li ha mandato il suo signor, di le cose francese, qual si ha auto per avanti.

Vene l'orator cesareo et quel di Milan existenti di qui, et il cavalier Bilia, ai qual fo lecta la risposta dil Senato zerca a conzonzersi li exerciti a uno. Unde intesa, l'orator cesareo disse che stava bene per le cosse di la guerra remetersi a li capitanii che sono sul fatto, ma si dovea far questa deliberation più presto; si che restò assà contento et quieto.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta ordinaria in materia di danari, et sier Gabriel Trivixan qu. sier Nicolò qu. sier Tomà procurator, è in bando per homicidio, vol prestar ducati 1000 et esser assolto dil bando. Item, Anselmo zudio dal Bancho vol prestar ducati 300, et che Salamon suo fiol, fo condanato per poca cossa star 6 mexi in prexon et bandito tre anni di questa terra, et li sia fato gratia di ussir di prexon et star; et altri che per danari rechiedeno varie cosse. Ma la Zonta non fo in ordine al numero, e fo licentiata a hore 24.

Et restò Consejo di X semplice, intervenendo quel sier Vido da Mosto, è preso per stronzar monede, et altri complici.

A dì 11, Domenega. La matina, per tempo, veneno lettere di le poste.

Da Sonzin, dil Venier orator, di 9. Come in quella matina el signor Vicerè era partito per andar a Lodi a consultar con il signor marchese di Pescara, zerca li lanzinech venuti quello si habi a far; quali fanno molti danni etc. Et coloquii col signor Vicerè et esso Orator. Scrive aver acompagnato soa excellentia un pezo fuori etc., ut in litteris.

Di Crema, di 8, hore 4 di nocte. Manda doi reporti, et per lettere dil magnifico Morone da Lodi è avisato tenir aviso, che 'l signor Zanino era partito da Milano et veniva al campo francese con molte gente; et per quello se dicea, francesi tenivano animo di dar di proximo uno assalto a Pavia, et che molte fantarie che erano venute a Milano se partivano et andavano al campo. Scrive ozi ave concluso il mercato con uno citadino di sali sono in Calonega zerca moza 120 a ducati 25 il mozo, a moneda corrente di li, netto di ogni spexa, e lui dia pagar le spese di l'oficio, l'anno passato fo venduto a ducati 23 sporchi, e li danari dia dar uno terzo a Nadal, uno terzo a carlevar et uno terzo a Pasqua. E se se venderano darà li danari tutti.

Maximilian da Casaleto, mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito heri matina a hora una de 189° zorno, e che Venere passato quelli de Pavia ussiroro fuori a scaramuzar et preseno il capitanio Rostin capetanio de francopini con el suo banderaro, et zerca 40 compagni quali menorono dentro de Pavia, et inchiodorono dui pezi de artellaria; dicendo che in dita scaramuza li morite fra spagnoli et fran-

eesi da zerca 12 persone. Et dice che in campo aspetavano tre capetanii de gente d'arme che venivano de Franza, et ha inteso per buona via che il Re non vol più dar assalto a Pavia, et questo perchè hanno preso uno venuto fuori che andava a lo illustrissimo signor ducha de Milano a farli intender che non potevano tenirsi più di 10 giorni perchè morivano da fame, et il populo volendo viver conveniva manzar dil formento pestado, et li lanzinech che sono dentro haveano deliberato dar la terra al Re a sua discritione contra il voler dil conte Antonio da Leva, quale diceva voler più presto lassarsi squartar cha consentirli. Et in campo è gionto il signor Zuan de Saxadello eon la sua compagnia de cavalli lizieri, et se diceva che l'ordine dil Re era, che hauta Pavia per assedio, volea venir eon lo exercito in Geradada; et che a Milano gli era gionto 3000 svizari et zerca 4000 grisoni, et domino Paulo da la Selva cum 2000 fanti; et vi era etiam il signor Zanino cum le sue gente, et dicevasi in campo per certo, che 'l Papa era d'acordo cum il re Christianissimo: et in campo pagavano le fantarie, et che non lavoravano più a far mine nè altra cavatione. Francesco da la Corte, mandato per il magnifico

podestà di Crema al campo, francese, dice de li esser partito Luni passato a hore zerea 18, ct che ditto zorno ha visto partir del campo 4 bandiere de svizari quale se dicevano andar a eaxa ,nè intese altramente la causa; et che Venere passato quelli de Pavia saltorono fuori et scharamuzorno; ne la qual scharamuza amazorno uno banderaro de franeopini et presero uno capitanio de francesi, ma pre-190 sto se retirorono dentro, dicendo che in dieta scharamuza non li morite da 10 persone; et che in campo aspectavano il signor Zanino che cra Milano. Et esso refferente, facendo la via di ritorno per Milano, heri matina ha veduto partir de li il ditto signor Zanino con le sue gente, quale se diceva esser da fanti 2500, et chè in Milano gli era cominciato gionger buon numero de grisoni; et dicevasi in eampo che 'l Papa era d'acordo eon il re Christianissimo.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 9, hore . . . . De occurrentiis.

Di sier Antonio Surian podestà di Brexa, vidi lettere, di 9, hore . . . . Con la copia e sumario di una lettera dil conte Paris Scoto, data a Guardo a di 8, drizata al conte Alberto suo fiol in Crema; et lui la manda a Brexa al Proveditor zeneral, quat dice cussi:

Per mezo dil signor Paulo Camillo Triultio, asse come francesi hanno facto il ponte sopra Po a la

Stella, et qui publice in campo si dice voler mandar 12 milia fanti et cerca 500 lanze nel reame; et che voleano mandar etiam altre gente verso Lodi et in Geradada: eosì și preparavano far tali effecti.

Item, che il suo explorator venuto di Pavia, eertifica che francesi prescno tre spioni, quali impicorno per la gola: et che altri quatro capetani incogniti de todeschi ussirono de Pavia per andarsi eon Dio; chi dice venero per parlar con il Re, del che però fin qui non ho altra chiareza; el etiam che 'l Pontifice di certo è venuto dil tutto alla devution dil re Christianissimo. V. S. ne stia secura perchè l' ho da persona degna di fede.

Item, el signor Alberto Scoto, da Crema, di 9, hore 16, scrive cussi al prefato Proveditor zeneral in Brexa: Scrivendo la presente, mi è sopragionto uno quale viene dil eampo di Pavia, nè mi sa dir altro che quello ut supra. Monsignor de la Mota, che erà ito con il Datario a la volta di Roma, è ritornato al campo con gran diligentia; et che francesi fanno ogni di gran conseij utrum debano passar Ada o non; pur ancora non era eoneluso; pur quelli son a Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riporto ozi di uno de li compagni dil campo gallico venuto qui a Brexa. Partitosi Lunedì passato, a dì 5, dice: come nel suo partir se ne vene a la Stella per veder se si fa il ponte; et dice aver veduto metter insieme de li porti e nave per far 190°. uno ponte a la Stella sopra Po in bocea de Tieino, et haver parlato con uno suo nepote che ha il eargo de far ditto ponte rechiedendoli se 'l vol perfleerlo, et lui rispose haver commission con presteza expedirlo; et li ha ditto haver nave a sufficientia, et li ha risposo che sì. Item, che in campo si dà danari alla fantaria, et già son expediti li svizari, et di man in man si expedirano; et che la mità del campo ha da inviarsi a Marignano, il resto star a lo assedio de Pavia. Che al Re sono gionti mulli 19 eargi de danari di Franza secondo gli ha etiam dito un cavallaro che dice averli acompagnati di Franza in campo, parle monede, parte scudi. Che alli guastadori per eadaun ha dato uno aquilan, et essersi levati da la banda di Santa Sophia porta Pavese dove lavoravano le mine et altro, et esser venuti alla banda di Santa Justina, et gli lavoravano in cereo a uno bastion qual batte per fianco intorno alle mure da quella banda; et eosì haver parlato eon uno, ch'è alla porta

di Santa Sophia; fin a la bataria non n'è persone, nè guastadori. Che dalla porta di Santa Justina ussirono fuori quelli di Pavia, et hanno acquistata una bandiera et inchiodato tre pezi de artellaria, che fu Sabato a di 3. Etiam, Luni a di 5 ussirono, ma non poteno far cosa bona, pur ne restorno alquanti; che di Pavia fu messe . . . . . ma il Re commisse fusseno remesse. Item, dice, che ancor non era gionto in campo el signor Renzo, et il viver era abondantissimo.

Di Verona, fo lettere, di rectori. Come haveano aviso, che a dì 6 il duca di Barbon passò per Trento, et andava in posta a Yspurch da l'Archiduca, et esser zonti a Trento pezi 6 de artellaria et 3000 lanzoni che mandava ditto Archiduca; et altre particularità.

Da poi disnar fo Gran Consejo. Non fu fato cosa di conto; et Zuan Batista di Vielmi secretario fece l'oficio di vice Canzelier Grando, per esser il Canzelier Grando sferdito.

191 Sumario di lettere di Raphael di Gratiani, date in Brexa a dì 8 Decembrio 1524, drizate a sier Thomà Tiepolo, che fo di sier Francesco.

Vedo la ultima ruina di questa nostra povera ltalia, la quale è vexata da tre sorte di barbari, spagnoli, todeschi et francesi, et tutti a l'ultimo aquieteranno, intravenendoli la pernitione de Italia. Et Pavia adesso per experientia el prova. che se havesse comessi quelli mali che Hierusalem comise, non doveria patire più gravemente. Et ultra le cose che 'l mondo sa, di là di novo se intende, che quelli dentro, per conservare le vituarie per li homini di guerra, deliberorno a li di passati de caciar fora tutto el popolo, et cussì la note havendo fatto comandamento universalmente che 'l si dovesse tutto ritrovare in un deputato loco, et hessendo questo exequito, pensando la povera plebe che li dovesse nuntiare qualche cosa salutifera, li notificò la loro expulsione di le loro caxe et facultà; et che intendendo, di gridi, di pianti di singulti, fu mosso un trono? di modo che Ii inimici francesi se ne avidero. Le sfortunate gente dicevano che più presto le amazassero che mandarle in mano de li inimici, dove sperava tutte le crudeltà del mondo, et perdere le robe, honore et ultimamente le proprie vite. Nè questo li bastava, che quelli de dentro, con bastonate, ferite, impetuosamente spingendole et amazandole le chaziava di fora. Da l' altra banda francesi haveva drizata l'artellaria a la

via dove ussiva, et li saetava li poveri meschini. Cussi tra Sylla et Charibdi, homini, done, putti et putte volseno più presto perire per mano di quelli dentro che ussire di fora a discretione de inimici, Et cussi, con quella mala dispositione che si può pensare, restorno dentro. Martedi la Maestà Christianissima tentò una bataglia a Pavia a la via de uno bastione, et haveva promesso a la prima insegna che montava ducati 4000, la seconda tre, la terza dui, la guarta un migliaro; et cussi quelli dentro, tacendo nè mostrando segno alcuno di volersi opponere, lassorno montare su quella quantità de inimici che li parsero, et di poi dettero foco, a le polvere et arteficii che havevano di sopra, dimodochè nè insegna nè homeni che la portava non più se videro. Et volendosi francesi retirare, furno da una infinità de schioppi et archibusi saetati, talchè riceverno una iattura non mediocre, per il che la prefata Maestà totalmente si è deliberata non tentar 191\* altro che de haverla per assedio. Et Sua Maestà in persona va parlando con le fantarie, exhortandole ad haver pacientia, et che non li incresca a loro di star, che a lui non li incresce di pagarli. Cussì la cosa si va dilatando, et in questo mezo el iusto patisce; et se li imperiali fanno provisione di 4000 fanti, li francesi la fanno di 10 milia, et cussì li exerciti se augumentano, et similmente li odii, et le borse se vanno evacuando, et le facultà di Lombardia se ne vanno in fumo; et quel che è peggio, lo honore et le vite che non si può recuperare, si perdeno. Idio ne aiuti. Li è nova ancora che essendo a la guardia di Cassiano zirca 300 fanti et 100 cavalli di francesi, el marchese di Pescara, con zirca 1000 fanti spagnoli, Martedì proximo, a dì 6 di notte li andò ad assalirli et cussi con poca difficultà parte ne ha tagliato a pezi, et el resto svalizati, di modo che già due volte li ha desmisiati con le maze, una a Melza, l'altra qui a Cassano, et cussi el morto par che bata el vivo. Queste nove, se più vere et più grande io havesse da scrivervi, voluntieri el farei, ma occurrendo queste tale quale sono vive, le notifico.

A dì 12. La mattina, fo lettere, di Roma, di 192 9, molto desiderate. Scrive l'Orator nostro, come a di 8 zonse li il reverendo Datario stato in campo dil re Christianissimo insieme con quel Paulo Vitorio stato al Vicerè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Di Crema, di 9, hore 4 di nocte. Come non li è ritornato alcun di soi exploratori, che molto si

maraviglia. Manda parte di una lettera del conte Zuan Francesco di la Somaglia, scritta a la signora contessa sua consorte. Da Lodi ha lettere dil magnifico Morone, che dice francesi preparavano di dar uno grosso assalto a Pavia, et che sguizari che erano in campo andavano a caxa con licentia dil Re, et hanno mandato a levar il cambio loro; et che in Milano li sono restate poche zente per averle fatte andar al campo; et hanno confinato 600 milanesi a sono di tromba, et comandato che se ll apresentano tutte le arme inastate et boche di focho, et che tutti li soliti habitare a Milano se ne ritornino, sotto pena di rebellione; nè altro è di novo.

Copia di parte di una lettera dil signor Zuan Francesco da la Somaglia alla signora contessa sua consorte, data in San Colombano alli 5 di Decembrio.

Li grisoni nostri sono a Milano già doi giorni fa, et sono 4000, et 2000 valesani. Aspetamo ancora 4000 svizari, et vi prometto mia fè che in fine di questa septimana faremo 45 milia fanti a numero senza bosia, computando però quelli del signor Renzo, quali ha con lui, che sono zerca 7000; credo faremo de bello et presto, quale non posso scrivere. Da Pavia, havemo preso uno, quale portava la protesta al Vicerè, facta per Antonio Da Leva, come se in termene de sei giorni non è soccorso, sarà constrecto fare meglio potrà. Da poi è venuto differentia et mutinamento di dentro tra lui et li lanzinech, et n'è venuto 12 a . . . . . non so co-192° me fino ad hora la cosa sia passata. De dentro credo che el Re non li torrà mai ad alcuno apontamento, zoè Antonio da Leva, li spagnoli et li italiani; ne altro.

> Da Bergamo, di 9. Come hora li è agionto uno di nostri messi che vien dal campo ch'è sotto Pavia. Dice che 'l stà a li soliti loci, et dice haver visto in lo borgo verso Alexandria il re di Scozia, et che non si parla di dar assalto alcuno a Pavia, ma ben che se aspecta in campo el signor Zanino con soc gente, quale, per quanto il dice, l'ha inteso che erano in via. Nondimeno quelli de Pavia stano saldi, et per quanto se dice se reparano inolto con fosse dentro, et altre loro insidie per deffendersi. Poi partito dil campo, è venuto a Milano ove dice lui refferente haver visto, primo: che l'era gionto grisoni sotto il capitanio Teghen, et dicese esser da zercha 3000 et più. Item, dice che in Milano

hanno facto uno publico edito che tutti li milanesi portino le arme hanno in le loro caxe alla corte, sotto pena de rebellion; et che sollicitano con guastadori a lavorare alle mure de la terra, et che scodeno il taglion ultimo dato a milanesi. Item, scriveno aver nova che la notte passata il capitanio Corsin, ch' è a Cassan, corse a Busnago sotto Trezo, et ivi fece presoni de gente et animali et quelle conduseno via.

Di Brexa, di 10, hore . . . . Manda lettere da Crema dil conte Alberto Scoto, di 9, qual avisa esso proveditor zeneral Pexaro, che in campo è stà presa una spia uscita di Pavia con una protesta di domino Antonio Da Leva mandava al Vicerè, con protestarli, se in termine de 6 di non era soccorso, sarà constreto far il meglio che potrà. Che è venuto differentia tra el ditto Leva et i lanzinech, de li quali 12 sono ussiti et venuti al Re ad rendersi; che si tien il Re non debba mai tuor a pacti el ditto Leva et spagnoli ne italiani; che dui giorni fa son gionti a Milano 4000 grisoni et 2000 valesani, et che si expectano 4000 svizari.

Item, scrive esso proveditor Pexaro aver in quella matina lettere di sier Bernardin Zane proveditor di Ampho, che 7000 lanzinech sono in via, quali manda l'Archiduca, et se li fa provision di vituarie; benchè esso Pexaro tien saranno assai manco.

Vene in Collegio l'orator di Franza parlando 193 iusta il solito, et dimandò di gratia uno francese, overo . . . . qual fo bandito per la custion fata in chiexia et confinato in prexon, qual voria mandarlo a star a Padoa con uno suo fiol qual studia li a Padoa. Il Serenissimo li disse si vederia ; questo non si pol far se non per via di Consegii.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta ordinaria per trovar danari, et fo parlato di vendere certi casali di Cypro, autor sier Donado Marzello cao di X qual è stato luogotenente in Cypri; ma nulla fo concluso.

Fu preso la gratia di sier Gabriel Trivixan qu. sier Nicolò, qu. sier Tomà procurator, è in bando per homicidio; impresta ducati 1000 per anni do, et fo assolto dil ditto bando.

Fu preso una gratia di Salamon hebreo fiol di Anselmo dal Bancho bandito per 3 anni di Venetia, et compir 6 mexi in prexon per aver fatto beffe a l'Avogador hessendo in renga che menava suo fradello Jacob. Hor volea prestar ducati 300 et esser assolto; ma fu posto presti ducati 600 d'oro in oro a scontar su quello dieno dar i zudei dil . . . .

193\*

et fu presa, et el ditto Salamon sia cavà di preson e assolto dil bando.

Fu preso una gratia di Pelegrin, fo scudier dil doxc Barbarigo, a uno officio al Sal, poter renonciar a suo fiol, et presta ducati 150 per anni do, et dona ducati 50.

Fu posto una gratia a sier Zuan Trivixan qu. sier Vicenzo qu. sier Marchiò, qual rimase questo Setembrio Savio ai ordeni, e non si ha potuto provar fin hora, et vol prestar ducati 100 per anni . . . e intrar per questi tre mexi e zorni che manca a compir. Et fu presa, e voleano far in loco suo si non prestava questi danari; e fo stridà l'ultimo Pregadi.

Noto. Ozi vene nova le galle di Baruto esser a Liesna zonte di ritorno, et vene mercadanti in terra. Tamen fo una zanza, et non fu vero niente.

È da saper. In questo Consejo di X con la Zonta, che fu fato queste gratie per trovar danari, attento le non si poteva far perchè havcano grandissime stricture, tamen fu trovà questo muodo, et posto per tutti chi pol meter parte, che atento le presente occorrentie e bisogno dil danaro, non obstante alcuna stretura, si possi per do mexi solamente meter che parte et gratia parerà dove intervengi danari donadi overo imprestadi, non obstante alcuna parte in contrario; le qual per questi do mexi siano suspese. Et fo presa, e poi presa fo posto ditte gratie.

A dì 13, fo Santa Lucia. Vene letere di le poste; questo è il sumario.

Da Sonzin, dil Venier orator nostro, di 10, hore 22. Questa matina, lo illustrissimo signor Ducha li ha dito haver advisi da Milano, di 8, come era intrato in Milano Paulo da la Selva con 1000 fanti et che era gionto a Rho 2000 grisoni; i quali venivano a Milano ad allogiar a porta Ticinese, et il signor Zanino era partito da Milano con la sua compagnia per andar a Pavia; et dicesi esso signor Zanino haversi offerto lui cum la sua compagnia di pigliar una battaria, el signor Federico da Bozolo un'altra, e li francesi un'altra, facendo far tre battarie da tre diverse parte, dando tre assalti ad un tratto alla cità de Pavia. Advisa etiam quello scrive ditte nove da Milano, che li milanesi fino hora hanno tardato a pagare el taglione, tamen hanno cominciato a pagare, non potendo far di meno per esser astretti cum le executione, ita che possono haver scosso da 8000 ducati et circa 5000 de la subventione. Et hanno retenuti 25 merchadanti de li migliori de Milano volendo che loro pagano, dicendo che faranno che poi loro la rescoderanno da li debitori. Et che Martedì preterito a di 6 feceno una crida in Milano che nissuno porti arme se non è di la ordinanza dil Re; et sotto pena di rebellione, che tutti portino tutte le arme se atrovano hastate, schioppi et archibusi in corte et le consegnino al Chiandai.

Dil ditto Orator, di 11, hore 21. Come da novo non c'è cosa alcuna più di quello scrisse heri. Da poi scrita, ha parlato cum domino Bernardin da la Barba nontio dil Pontefice apresso il signor Ducha, qual li ha ditto haver aviso dal reverendissimo Legato di Parma, che in campo dil Christianissimo re erano messe ad ordine una grossa banda di gente d'arme et fantarie et divulgavano fusseno per andar alla impresa di Genoa; tamen ancora che el reverendissimo Legato habbia questo adviso, sua reverendissima signoria non lo certifica. Ha etiam letere esso domino Bernardino dal vice Legato di Piasenza che in campo di Franza li è pur qualche suspitione di peste, et che patiscono alquanto. Questi avisi tali quali sono li scrive a la Signoria. Item, 194 scrive esso Orator li a Sonzin, heri sera zonse uno orator di la comunità di Siena al signor Vicerè; ma non intende ancora ad quid per non esser el signor Vicerè lì.

Nota. In Collegio se intese per via . . . . . . come era smarito una posta di lettere che 'l signor ducha di Milan mandava a Lodi al signor Vicerè, qual è andato a Lodi; ne la qual erano letere di Roma dil ducha di Sessa; nè si trova il cavallaro nè il cavallo, che nulla di lui si ha.

Do Crema, dil Podestà e capitanio, di 10, hore 5 di nocte. Manda la relation di uno explorator, qual riporta poco di momento. Da Lodi non è ancor ritornato il suo nuntio, che molto si maraveglia. Hozi questi signori cesarei hanno compito di dar la paga a li lanzinech che sono nella Geradada, quali haveano hauto l'altra mità avanti si levasseno di caxa; et per alcuni che sono hozi venuti lì a Crema, li vien detto che non si voleno levar de li allogiamenti che sono, se prima non li dano danari.

Lanz da Moscazano, mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Zobia passata a hore 23, et non riportar cosa di momento, per non si far in ditto exercito motione alcuna, ma stanno pur al solito. Et pagavano svizari (alcuni) de li quali si partivano cum licentia per andar a caxa sua; et il Contazo (sic) da Parma era arivato in campo con zerca fanti 500

di Della gente, il forcio schiopetieri. Et alcuni dicevano che la Maestà dil Re Domenica, che è dimane, volea far dar uno arsalto generale a Pavia; et alcuni dicevan che 'l la volea per assedio, ma che non pareva a esso refferente che si facesse preparamento de dar arsalto. Quelli del campo tirano qualche volta de artellaria a quelli di Pavia, che li fanno danno eon li archibuxi. In eampo non se diceva che aspectasseno altra gente, salvo il cambio de li svizari che si partivano et carto numero di grisoni et svizari che già erano cominciati giongere a Milano, dove erano stati chiamati tutti li absenti che soleano habitare a Milano, che in termine di 8 giorni dovesseno ritornare 194° sotto pena di ribellione et confiscatione de li loro beni. Ancora alcuni dicevano in campo che 'l signor Renzo lì doveva venire, et alcuni diceva che l'era con l'armata.

Da Brexa, dil Pexaro proveditor zeneral, di 11, hore . . . . Come el Capitanio zeneral havia scripto al Vicerè che 'l saria insieme con soa excellentia quando el voleva per consultar de agendis, et altri coloquii abuti con esso Capitanio zeneral nostro. Item, scrive di lanzinech si aspectava ad Ampho, che era fama doveano venir, non si intende nulla.

Vene in Collegio l' orator yspano, overo cesareo solo, rechiedendo li 25000 ducati per mandarli a l' Archiduca aziò possi mandar zente in augumento di l' exercito; li qual danari doveano aver zà il Nadal passato, et questo Nadal ne dieno aver altri 25 milia; con altre parole. Al che il Serenissimo scusò molto questo Stado, semo su gran spexa e non è adempito li capitoli, nè fata la restitution di le ville, et voleno danari; con altre parole. Et lui orator disse: « Intendo ben questa cossa: non volè far cossa che vi dimando; so le pratiche va atorno; si pagaremo nui medesmi ». Inferendo tacite di le galle di Barbaria di ritorno.

Et partito esso orator di Collegio, fo deliberato spazar letere al capitanio di le galie di Barbaria sier Alexandro Contarini, con avisarli non tochino la Sicilia per bon rispecto, et

Vene don Egnatio fiorentino, pressidente di la religion di San Beneto, con alcuni altri frati principali, perchè volcano esser alditi dal Collegio, intervenendo sier Alvise di Prioli procurator e sier Daniel Renier electi per il Consiglio di Pregadi pratichadori con essi frati per le possession etc. Et ditti

frati voleno il Foresto, ch' è sul venitian mia 18, et voleno monstrar non è danno alcun a la Signoria nè a lagume. Hor fo rimesso ad aldirli Zuoba.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria e Savii, per aldir li oratori veronesi venuti, videlicet il marchese Zuan Filippo Malaspina et domino . . . . . . . . . . cavalier con li oratori padoani, intervenendo l'aqua dil Schiopo etc. Parlò l'orator veronese . . . . . . . . e li rispose sier Alvise Badoer avochato per padoani et nichil conclusum.

A dì 14. La matina, per tempo, fo lettere di le 195 poste, il sumario sarà di sotto.

Vene l'orator di Mantoa, et comunicoe alcuni avisi li quali si ha hauto per avanti. Il Principe lo ringracioe etc.

Vene l'orator di Ferara, et have audientia con li Cai di X.

Di Crema, di 11, hore 4 di nocte. Come in quella note passata uscirono da Lodi due compagnie di gente d'arme et 7 bandiere di fanti cum il signor marchese di Pescara et il signor marchese Dal Guasto et il signor Arcone, quali sono andati a la volta de Malegnano per prender quelle gente erano de lì, che se dice erano da 200 cavalli in zerca de stradioti; ma scoperti da le sentinelle queli erano in Malegnano se levorono et andorono alla volta de Milano. Ben è vero che hanno preso da zerca 200 cavalli et bagaglie, ma non da conto, et ritornati a Lodi, sachegiato ditto locho (di Malegnano) hanno condutto buon numero de animali. Item, manda uno reporto di uno suo explorator, et uno capitolo de una lettera dil conte Zuan Francesco da la Somaglia, qual è da esser tenuto secretissimo.

Bortolomio Pomposo da Crema, mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese soto Pavia, dice da li esser partito heri a di 10 a vespero, dove veniva et ogni hora giongeva le gente dil signor Zanino di Medici da Milano. Et Venere a di 9, quelli dil campo tirono molti colpi di artellarie alle defese de quelli de Pavia, et alcuni fanti montorono su uno bastione; ma per quelli di Pavia furno rebatuti con fochi, et ne morite zerca 6. Item, dice haver parlato con uno guastador che era ussito de Pavia et stato pregion de svizari, quale dice che in Pavia hanno formento assai, ma non hanno da masenare, et pestano il formento del quale fanno pane et manza de quello; ma stanno di buon animo et volunterosi di combatere. Et che dentro la magior parte de li cavalli sono morti, dicendo che Pavia se tenirà ancor per qualche giorno. Se dice in campo, che aspectano socorso dil Papa, et che li grisoni 195 \*

et svizari sono arivati a Milano e non se voleno levar de li se non li viene dato denari; et aspectano zerca 4000 guasconi; et che el signor Renzo andava a far l'impresa dil reame. Item, dice che in campo davano danari a fantarie, et se diceva che voleano dar danari generalmente a tutte le gente sì da cavallo come da piedi; et che la Maestà dil Re ha fato restringere le fantarie a la guardia sua. Item, dice che hoggi, venendo, ha sentito tirar molti colpi de artellaria a la volta de Pavia. Dicevasi etiam in campo che 'l Papa era d'acordo con il re Christianissimo, et che venitiani hanno termine fino a li 25 di questo mexe a intrar in ditto acordo.

Da Sonzin, dil Venier orator, di 12, hore 17. Come sono lettere di heri, da Lodi, che la note precedente il signor marchesc di Pescara era ussito di Lodi con bona banda de fanti spagnoli et cavalli, et andato a Malegnano dove erano 200 cavalli de francesi, et pervenendo nel loco, le sentinelle forno tanto preste a dare alarme che molti de loro hebbero tempo de montar a cavallo ct fugire; nondimeno ne hanno presi più de 60 cavalli, de quali molti sono boni, et svalisati molti altri; poi se ne sono ritornati in Lodi. Item, scrive ditto Orator, che l'ussir di le gente inutile di Pavia, che fo ditto per le altre, non è stà vero niente. Item, manda alcuni altri avisi.

Avisi de Milano di 10 venuti al signor ducha di Milano. In substantia, dicono come quella matina a li 10 a bona hora sono partiti da Milano tutti li lanzichenech li erano ct la magior parte di le gente d'arme, et sono andati fora di porta Ticinese, et dicevano che andavano al campo; et che una compagnia di gente d'arme a cavallo è andata fora de porta Comasina, et potevano esser lanze numero 50 in 60. Et tutti se sono levati senza dar al tamburo, nè far altro strepito; et che in Milano non è restato si non la guarda del castello et qualche cavalli, ma non niuna forma de compagnie. La Tremoglia et Chiandio sono a Milano; il resto de li grandi sono andati al campo, et pur heri vi andò quel suo novo gencral genoese. L'artegliaria sta ancora su la piaza di Santo Ambrosio. Dil scuoder danari non li manchano ognora. Meteno pur qualcuno in pregione, pur li homini stanno renitenti, nè sino quì ne sono acordato niuno di momento, salvo missier Bernardo da Piano in scudi 1000. A Monza gli è soldati 200 del Castiglione et Belzoioso con lanze 50 et fanti 150. Heri comenzorno a seder li senatori in Milano, et hanno fato più cride che ogniuno mandasse guastatori, et che si portasseno suso le arme et schioppi;

ma non compar nè l' una nè l'altra cosa. Il signor Vicerè si aspectano quì in Sonzino Mercore proximo a dì 14.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta or- 196° dinaria per trovar danari; tamen fin quì nulla fu fatto.

Fu preso una gratia di uno qual ha dà una scritura di voler dar una intrada a la Signoria di ducati 8000 a l'anno che non l'ha, et vol esser premiato. Però fu preso che, dandola, habbi lui et li soi in perpetuo ducati 200 de intrada di quello si recuperarà etc. Ma dubito sarà questa come fu quella de chi vende le farine in Fontego, che la Signoria dà soldi 5 per staro e li mercanti soldi uno e volcano vender quelli soldi uno; fo una zanza, nè ave effecto quello fu preso.

A dì 15. La matina per tempo, vene letere di l'Orator nostro in corte sier Marco Foscari, di 12, hore 13, venute in hore 46, le qual fono lete con li Cai di X, mandati tutti fuora et comandà secretissime. Alcuni disse è concluso l'acordo dil Papa con il re di Franza intervenendo la Signoria nostra; altri dice non è ancor fato. Quel sarà, potendo intender, ne farò nota.

E per lettere particular vidi, come in quella matina erano stà fate lì a Roma le exequic dil reverendissimo cardinal Grassis che morite, e con molta pioza. Item, se intese che l'acordo dil Papa era concluso col re Christianissimo, etiam la Signoria nostra; ma si teniva secreto, et che li oratori haveano sotto scritto a li capitoli, zoè quelli di Franza et il nostro Orator. Et

Di Sonzin, dil Venier orator, di 13, hore
.... Come, per relatione di spie dil signor Ducha, se intendea francesi voler dar assalto a Pavia.
Item, aspectano il signor Vicerè lì a Sonzino, et manda una letera dil doxe di Zenoa. La copia è questa qui soto in sumario.

Di Zenou, di 4 dil presente. Come in Riviera di ponente furono mandate 12 galere de quelle de la Cesarea Macstà et di Genoa, col favor de le qual la gente dil paese antici dil signor Ducha posero in volta 7 bandiere de inimici, con presa de una delle bandiere et occisione de molti, li quali già erano tra Finale et la Petra et haveano mandato a farsi aparechiar li alogiamenti a Sponorno et Va.... ne li qual lochi non solo (non) puoterno arivar, ma furno per le montagne caziati malamente. Per relatione de spie di esso signor, in campo de francesi fama era che volesseno dar assalto a Pavia, però che non si credea si dovesse dar. Inimici haveano mandato a Verzelli 200 cavalli lizieri per molte corarie che facean quelli de Alexandria, da li quali era molto impedito le vituarie a essi francesi; et che 'l signor Renzo, tutta via se ne stà in Provenza, et l'armata al solito in Villafranca.

Di Bergamo, di 12. Come hora si ha, per relation di uno loro messo qual partite Zuoba proxima preterita a di 8 e ora gionto, dice come lo assedio stà a l'usato sotto Pavia, et dice che Mcrcore passato 7 gionse in campo danari sopra 30 mulli, et dice che pro maiori parte sono scudi d'oro, et che di giorno in giorno si aspecta in dicto campo el signor Renzo con la soa zente, che sono fanti 5000, et gionto el sarà, el Re ha deliberato de tuor l'impresa del reame. Item, aferma ditto refferente, come sono fatte mine tre secrete in campo per intrar in Pavia, e una publica ala porta de Cubianati. Item, riporta che il Re novamente ha deliberato de mandar a far l'impresa del reame, et che va preparando le gente fino el gionga ditto signor Renzo con la sua fantaria. Item, essi rectori scriveno haver, che in Milano erano gionti ultimamente fanti grisoni, et continuasi la fortificatione atorno de Milano.

Di dicti rectori, di 12, hore 3 di nocte. Come, a hore 2 di nocte, lì è gionto uno altro di soi messi, qual in vero è solito portar cose vere, et l'hanno voluto inscontrar l'uno con l'altro de modo par se convengano. Hor questo ultimo dice che Venere a dì 9, uno capitanio di lanzinech de francesi nominato el conte Olpho intrò in Pavia per esser a parlamento con uno suo fratello qual è in Pavia con lanzinech: quello sii successo non ha potuto saper. Dice ancora che lui ha visto alcuni preparamenti si fanno per francesi, per far che le aque dil Tesino toglieno la via per il Gravalon. Item, che Venere pur a di 9, lui vide partir dil campo assai mulli che andavano a la volta di Parma, per levar monitione che si diceva li era stà mandà per il signor ducha di Ferrara. Item, haver inteso che in campo si fa preparamenti de fuogi artificiadi et altre cose per dar uno altro assalto a Pavia; et che esso refferente pensa che Mercore a

dì 14 o Zuoba si darà el ditto assalto, perchè nel suo ritorno di qui verso Milano ha incontrà assai gente d'arme che tiravano al campo per il comandamento era stà fatto. *Item*, confirma che la Maestà dil Re *noviter* ha deliberà di mandar a far la impresa dil reame.

Di Brexa, dil Pexaro proveditor zeneral, 197° di 13, hore . . . . Come il signor ducha di Urbin capitanio zeneral nostro havia mandà Piero da Longena condutier nostro a Sonzin dal signor Vicerè et illustrissimo ducha di Milan, iusta la deliberation del Senato per consultar di unir li exerciti, comettendoli dissuadi pro nunc a questa oppinione, et quello che delibererano di far avisi; qual riporto subito scriverà, aziò si possi deliberar quid agendum.

Da Brexa, di sier Antonio Surian dotor et 198 cavalier podestà, di 13, hore 3 di nocte, vidi lettere con li sotto scritti avisi e reporti. Come, per letere di Piasenza di 11, si havia che li soldati sono in Codogno hanno preso molti vivanderi de Guardamiglio cargi de victuarie; et come lanze 300 galice et molti fanti dieno passar Po alla Stella dove è facto il ponte: la causa se presume per assecurar la strata di le vituarie, overo per veder quello vol far alcuni spagnoli, fanti et cavalli che sono in Angaera.

Item, scrive esso Podestà, per uno explorator dil provedador Pexaro si ha inteso, che nel campo sotto Pavia le compagnie de fanti francesi haveano

1991)

tanto operato, che havendo persuaso el Re, che non volea, ad dar uno assalto ordinario a Pavia *maxime* essendo fenite le mine, et loro fanti italiani li prometeno la victoria. Item, che erano gionte in campo tre compagnie de fanti, et dice che 'l Re si laudava molto dil proceder di le gente de venitiani, che non lo molestavano nè si scopriano contra.

A dì 16. La matina, fo leterc di le poste di que-

sto qui sotto scritto tenor.

Da Sonzin, di l'orator Venier, di 13, hore 4. Come hozi è ritornato de lì da Cremona il reverendo prothonotario Carazolo orator di la Cesarea Maestà, qual sta assà bene et è venuto per esser in consulto con il signor Ducha; et il signor Vicerè non è ancora venuto; si dice sta a Charavazo a veder i soi lanzinech. Item, manda avisi di diversi lochi, per lettere et messi di lo illustrissimo signor ducha di Milan, qual è questi :

El signor Zanino debbe esser passato il Po con fanti 4000 et lanze 500. Non è fama dove voglino andar; chi dice in reamc, altri a Zenoa, et chi tien debbano andar a Modena per far compagnia a le monitione qual dà il signor ducha di Ferrara al re di Franza. L'armata de francesi, quale è di fanti 3000, è intrata in Saona abandonata da li nostri, et in essa armata è l'arzivescovo di Salerno et Andrea Doria. In campo di francesi si dice vogliono dar un altro assalto a Pavia, dove fanno dui cavalieri per batter dentro la cità. Francesi hanno gran carestia de victualie, maxime di feni et strami per li cavalli. Item, che molte gente di loro si sono partite, et benchè habbino fatta grande instantia a li svizari perchè i restino, tamen molti se ne vanno, et presto ne partirà un grosso numero. Item, tutte le zente di francesi, quale erano in Milano, sono partite et andate al campo, excepto la vardia dil castello; et el capo di le zente francese quale sono passate Po, debbe esser il ducha di Albania. Item, el signor duce di Zenoa et don Hugo di Monchada hanno mandato dui homini al signor Vicerè, facendoli intender haver 4000 fanti pagati in Zenoa, qual è bene disposita, et non dubitano di l'armata francese, nè mancho di tutto lo exercito francese se gli andassc lì.

Dil ditto, di 14. Come il signor Vicerè ancora non è venuto; pur si aspecta dimane. Et scrive esser aviso che 'l signor Zanin à passà Po con 2000 homini a piedi, 1000 lanzchenechi, 300 homini de arme et 200 cavalli lizieri ; vanno a Rezo per levar

le munitione li dà el signor ducha di Ferrara al Re Christianissimo. Ha conduto ancor con se gran numero di mulli per poter far questo effecto. Item, scrive, domino Bernardin Di la Barba noncio pontificio li ha ditto haver dal Vicelegato in Piasenza, che zerca 1000 fanti al porto di la Stella sono passati Po et 150 lanze, et che il resto, fino al numero che altra volta passorno, stà preparate. Questo aviso ultimo è in lettere dil ditto orator Venier a dì 13.

Da Crema, dil Podestà et capitanio, di 13, hore 6 di note. Manda do reporti di soi exploratori, et parte di una letera dil contc Zuan Francesco da la Somaia a la contessa sua consorte.

Bernardin de Pedemonte mandato per il ma- 199° gnifico podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice come parti dal dito campo heri matina fo a di 12 a hora di disnar, e che francesi da Venerc in quà ha facto due battarie a Pavia, una da la handa de la porta di San Apolinare, l'altra verso San Jacomo, quale crano da cerca passa 50 l'una, et haveano preparado gran numero di scalle et de fassine per darli l'assalto generale, quale dovea esser questa presente setimana da Mercore a di 14 o Venere a di 16; et che non expectavano altro che il signor Zanin, quale era con la sua gente sotto el bastion verso San Jacomo, facesse compir certe mine che 'l faceva far, perchè voleva darli el focho et l'assalto tutto ad un tempo: et che Domenica preterita a di 11, arivorno in campo 4000 grisoni che venivano da Milano. Item dice, Sabato passato a dì 10 haver visto cariazi dil signor ducha di Albania ad ordine delle sue gente d'arme per passar di là da Po, et li dovea passar fanti 12 milia per andar a la impresa dil reame, ma soprasteteno perchè la Maestà dil Re ha determinato prima veder il successo di tal assalto, el qual facto, si dice andarano; et che in campo publice si dice che 'l Papa è d'acordo con il Re. Item, dicc esso referente, che venendo in quà ha veduto che tutte le gente francese che erano nelli contorni di qua da Pavia si levano per andar in campo per causa di dicto asalto.

Francesco dal Maino da Genova, a di 13, in questa hora quinta di nocte capitato a l'hostaria fori di Crema, che va in posta al Vicerè per nome dil duca di Zenoa, parti Sabato a di 10 a mezodi, dice che l'armata francese il di avanti, fo a di 8, gionse a Saona, et la ebbe perchè il Duca havea dato ordine che 800 fanti che vi erano dentro, come venia ditta armata, si levasseno et se reducesseno in Genoa. A la qual terra di Saona non era nè victualie nè persone,

per esser stà abandonata. Et che dicta armata francese era 18 vele quadre et galee 10 mal conditionate; et che Venere di nocte fo a di 9 gionse la armada cesarea a Genoa, dove si preparava grossa armada de Zenoa per andar a trovar la francese. Item, dice che la città di Genoa è ben munita di farine, grani, vini, munition, artellarie et altre cose necessarie al viver. Dentro vi sono fanti 4000 et più ben pagati de bella gente, che non dubitano in caso che li inimici li andasseno per nocer. Che il signor Renzo al partir di esso refferente era in Albegna lontano da Genoa miglia 60 et da Saona 30 con zerca fanti 3000 al più, e che se dicea esser mal in ordine, et ogni giorno se ne parteno. Nè altro referisse di momento.

Capitolo di letere di una letera dil signor conte Zuan Francesco da la Somaia a la signora contessa sua consorte, data in San Colombano, a dì 12 ditto. Pavia, zoè quelli sono dentro, hanno facto domandare il conte Golpho a parlamento con loro. Questo conte Golpho è uno capitanio di 3000 lanzinech de li nostri. Quello faranno ve aviserò; credo, se 'l Re li vorà a pacti, de præsenti se renderanno. La posta ch' è stata presa e tutto, li spagnoli hanno facto fare, et è stata conduta a Lodi.

Et scrive esso Podestà et capitanio di Crema sier Zuan Moro, di 13. Come heri sera non scrisse per non haver cosa di momento; et per uno suo nontio venuto di Lodi, ha inteso che 'l signor Vicerè et signor marchese da Pescara sono andati a Caravazo per dar danari a li lanzinechi, et hogi è stato de qui il thesorier dil prefato signor Vicerè per haver ducati 1000 da uno mercadante zenoese li a Crema per letere di cambio venute di Zenoa, et li ha ditto diman anderà a Caravazo a dar danari a li lanzinech. Item, il magnifico Morone da Lodi li scrive tenir aviso che francesi hanno fatto il ponte alla Stella, et erano passati di là da Po zerca 300 cavalli ligieri et che fanno voce de dovcr passare etiam il duca de Albania con buon numero di gente: chi dice per far l'impresa di Genoa, chi quella de Napoli, et chi per asceurar le victuarie et munitione; et che fano grande aparechio per dar novo assalto a Pavia, et che quelli dentro sono molto animosi a deffendersi.

200° Da Brexa, di 14, hore 5 di nocte, vidi lettere dil Surian podestà eon li soprascriti avisi, c di più uno sumario di letere di . . . . secretario dueal, directive al signor duca di Urbin capitanio zeneral nostro, date a Guardamiglio

a dì 12 Dezembrio. Come duo di nostri videno a la volta dil ponte facto a la Stella tre insegne di fantarie che erano todosche. Questo fu la matina, et poi sulle 22 hore veteli ritornare pur nel campo con le bagagie. Che a Pavia, verso la porta di Santa Justina hanno tagliato il fondamento di la muraglia de spazio di più di braza 100, et il muro sustiensi con certi puntelli. Et da quella instessa banda fatoli uno gran cavalier per dar danno a la citade, et voleali tirar sopra dui pezi di artellaria. Che si dovea dar a Pavia uno ordinario assalto da la dicta banda, fatoli una subita ordinaria battaria, et per la dicta battaria se ruinaria tutta la dicta muraglia apontellata, et con el megio dil ditto cavalier far una intrata grossa, e apresso in cerco in cerco alla altra muraglia con le scale dargli lo assalto per tutto. Et questo si dovea darli hozi ; ma il tardar è facto per .... perchè Sabato passato a di 9 vene a ragionamento 4 capetanei di quelli di Pavia con la Maestà dil Re, e poi di quelli di la prelibata Maestà introe quatro capitanii in Pavia.

Che la mina facta a uno bastion apresso il castello, quelli di Pavia li han facto una contramina. Che 'l duca di Albania ha da passar il Po per il reame, con le gente così a cavallo come a piedi a li giorni passati dicte. Che in campo sono gionte da Milano molte scale con munition pur assai. *Item*, che uno bon servitor di vostra signoria, partite hora da Milano, qual dice haver veduto fantarie assai partirsi da Milano per el campo, et esser lì gionti 2000 fanti et expedirsene 4000 grisoni pagati. Che hanno posto uno taglione in Milano di 60 milia ducati, a pagar la mità per li mercadanti et l'altra metà per la plebe.

Di Verona, di sier Polo Nani podestà e sier Marco Gabriel capitanio, di 13, hore.., zonte heri. Come heri a Gusolengo, ch' è sopra l'Adexc sopra Octoradi, da Trento son stà condute pezi 12 di artellaria, videlicet canoni et meze colubrinc, con ballote, polvere, lanzoni che conduceno al signor Vicerè. Il capitanio conductor di dicte munitione è il signor Francesco da Lusan, et son acompagnate da fanti 450 la maior parte schiopetieri.

De Ysprueh, di sier Carlo Contarini ora- 201 tor apresso l'archiduca de Austria, di 10. Come a di 9 zonse li lo illustrissimo signor duca di Borbon vien de Italia. Disse è venuto per solicitar quel Principe a mandar li pressidii in Italia etc.

Di Pisa, di sier Andrea Navaier orator nostro va a l'Imperador, di 9 di l'instante. Come è lì, e non trova pasazo di passar; et è nova

201 \*

che Andrea Doria capitanio di l'armata francese havia preso 3 altre nave di spagnoli carge di lane, cuori e zucari sora Sardegna.

Vene in Collegio il Legato dil Papa episcopo di Feltre, per causa di eerto prete che sier Domenego Trivixan avogador havia fato retenir per certa mausionaria di sier Piero da Molin che lui havia impetrata etc., et fo rimesso aldirlo un' altra volta insieme eon ditto Avogador.

Vene l'orator cesareo, qual è venuto molto human et portò una letera di l'archiduca di Austria drizata al Principe nostro, per la qual prega la Signoria non voy manchar in aiutar l'impresa; et fo letera molto seeca.

Da poi disnar, fo Pregadi per expedir sier Bortolamio da Mosto, fo capitanio a Famagosta, intromesso per sier Filippo Trun olim Synicho in Levante; el qual sier Bortolamio sta a le scale procurando con quelli di Pregadi et solicitando con li Consieri di aver il Consejo per esser expedito, et fa venir in Pregadi li soi amici, sìchè fono in tutto numero 13. Et parlò sier Filippo Trun synicho in risposta di quello disse domino Francesco Fileto avocato dil Mosto; et eompito, parloe domino Piero di Oxonieha doctor avocato dil ditto Mosto; et compito, fo mandà la parte posta per il prefato Synicho di procieder. La prima volta fo 22 non sincere, 34 di la parte, 51 di no. Iterum ballotà: 15 non sincere, 42 di la parte, 56 di no, et non fu preso alcuna cosa. Una ballota che voltava era asolto: et questo è il secondo Consejo.

A dì 17. La matina fo letere di le poste. Il sumario è questo :

Di Crema, di 14, hore 4 di note. Manda uno reporto de uno suo explorator. Scrive aver lettere dil magnifico governador di Lodi, come questa notte passata il signor Federico da Bozolo è gionto a Santo Colombano eon 200 eavalli et altratanti fanti, et che quelli da Lodi tieneno aviso ehe il duca di Albania e il signor Zanino eon molte gente sì a piedi come a eavallo erano venuti in eastello Santo Joanne. Nè altro ha di novo, salvo scrive esso Podestà di Crema averli ditto il suo nuntio venuto da Lodi, ehe de li se mormorava che questa notte quelli signori eesarei dovevano far una grossa eavalehata verso San Colombano overo a Santo Agnolo.

Mathio da Asola mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito heri matina a terza, et che attendevano a eavar due mine, una verso il castello, et l'altra verso Ticino; et dice haverli dicto uno suo eompagno, che Domenica over Luni, salvo el vero, che ben non si ricorda, se partino dil campo 5 bandiere dil signor Zanino et 7 de svizeri cum alcune gente d'arme et andorono alla Straella ad ineontrar alcune munitione ehe li veniva di Ferara: et dice esso refferente, ehe nell'andar suo al campo ha fatto la volta de Milano, et ehe fra Domenica a di 10 e Luni venero da Milano al campo baudiere sei de quelle erano alla guardia del castello. Et che in campo se diceva ehe se preparava de dar uno assalto a Pavia, et alcuni diceva che 'l Re la volea per assedio; et che quelli de Pavia non hanno monitione per tirar de artellarie grosse ; ma quelli dil campo tirano et hanno tirato tanto che hanno facto doe gagliarde batarie, zoè da doe bande. Item, diee che Domenega a di 10 da sera, quelli de Pavia saltorono fuori alla scaramuza sopra uno bastione dal castello, et scaramuzato alquanto se retirono dentro senza loro danno, ma de quelli de fuori ne moriva assai et feriti molti ne restorono. Item, ehe essendo lui a Milano Domenica a di 10, intese ehe quel giorno li arivò alcune bandiere fra svizari et grisoni.

Da Brexa, dit proveditor zeneral Pexaro, 202 di 15, hore . . . Come, hessendo andato a Lodi domino Piero da Longena eondutier nostro di ordine dil Capitanio zeneral per parlar al signor Vicerè et quelli altri signori, eome scrisse per le altre; el qual andato et volendo esser in eonsultation, quelli non lo hanno voluto aldir, nè ha potuto refferir quanto li era stà imposto; anzi havendo il signor Vieerè inteso il suo advento, non ha voluto udirlo, et prevenendo ha facto intender al signor Capitanio zeneral nostro et a lui Proveditor zeneral ehe 'l vol esser insieme con soa exeellentia a parlamento, et volea essere a Martinengo loco nostro in bergamasca; ma il Capitanio zeneral ha voluto non ussir dil brexan et esser a Chiari insieme. Et cussi in quella matina ditto Capitanio e lui Proveditor se partino per Chiari.

Da poi disnar fo Pregadi per scriver a Roma, et lezer le lettere di Roma di . . . . di summa importantia, et ne andò pochi papalisti, *imo* quelli andono in Pregadi fono serati poi lecte le letere in chiesiola, et steteno zerca 2 hore.

Di Roma aduncha fo lettere di l'Orator nostro, di 17. Come a di 12 era stà sigilà l'acordo fra il Papa, re Christianissimo et la Signoria nostra, ut in capitulis.

A dì 18, Domenega. Vene in Colegio il Legato 202° intervenendo cose di preti, di uno havia impetrà una mansionaria di sier Piero da Molin qu. sier Jacomo el dotor, contra il suo voler, et li Avogadori

l'aveva fato retenir etc. Hor aldito il Legato e l'avocato dil prete e sier Domenego Trivixan avogador, la Signoria terminò per l'Avogador.

Di Crema, di 15, hore 5. Manda uno riporto di una sua spia venuta dil campo francese. Et per uno suo mandato fino a San Colombano, li è stà refferito haver inteso da uno servitor dil conte Zuan Francesco da la Somaglia, che 'l corier dil signor duca de Milano, che fu preso questi giorni, è stà menato de lì, et che le lettere sono stà mandate al Cristianissimo re. Et dice etiam, haverli ditto che 'l prefato conte Zuan Francesco cerca con ogni diligentia haver le stafette dil prefato signor Duca. Et per uno altro, pur suo, venuto da Lodi, non li è stà ditto altro, salvo che alcuni cavalli francesi hozi sono corsi ne li borgi de Lodi, dove hanno preso alcuni cavalli de sacomani.

Sandrin da Caoregnanega mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice, de lì esser partito Marti a di 13 zerca a hore 22; et che 'l signor Federico da Bozolo fa fabricar uno cavalier sotto Pavia da la banda de Tecino per bater alcuni fianchi ne la terra; et Marti ditto se partirono del campo bandiere 7 de fanti fra italiani et svizari, quali se diceva dover andar a trovar il signor Renzo; et che lavorano ancora a far alcune mine da la banda dil castello verso Tecino; et dicevasi, che 'l prefato signor Federico havea mandato a far certo numero de fanti italiani ; et in campo li era gionto buona quantità de munitione, et se diceva de li dovea venir il signor Vitello et il signor Zanino; et faceva lavorar cum diligentia a ruinar certo bastione; et se diceva che facevano apparecchio di dar uno assalto a Pavia.

Di Brexa, di sier Antonio Surian dotor et cavalier podestà di Brexa, vidi letere di 16, hore . . Manda uno aviso dal proveditor Pexaro zeneral da Chiari, pur di 16, hore 6, qual dice cussi. Da Sonzino ho adviso come il signor Zanino era passato Po cum parte di le gente sue et tuttavia passava il resto, per andar contra le monition veniano al Re per la via di Rezo, et dice, se ragionava etiam che anderia a la impresa dil regno di Napoli. Da Milano ho, come Venere, hozi 8 giorni, gionseno lì 8 ban-203 diere de grisoni et la Domenica, 17 el se diceva che anco ne cra a Varese altre dodexe per venir. Avisa esso Proveditor dil zonzer suo li con il signor Capitanio et zerca cavalli . . . . . , et fato intender al signor Vicerè la sua venuta, ha deliberato soa excelentia venir li a Chiari hozi; et cussi lo expecterano per esser in consulto.

Dil dito, di 17, hore 12. Come hanno lettere di hozi di hore 5 di nocte da Chiari dil proveditor zeneral Pexaro ; come il Vicerè et marchese di Pescara sono stati lì a Chiari, et hanno con grandissima instantia proposto la union de li exerciti, et il signor Capitanio zeneral li ha risposto con boni fondamenti, questa union al presente non esser necessaria, et a la fine con questa resolution si sono partiti e con quella meglior satisfazion è posibile; et che doman il Capitanio con lui ritornerano li in Brexa. Serive, ultra il passar dil signor Zanino con lanze 500, si dice il duca di Ferrara mandar con le munition scudi 50 milia al Re; et questi capitani cesarei designano far una cavalcata di là da Po con fanti 6000 et assai cavalli per veder de intertenir; et già hanno facto aviar i lanzinech a la volta di Cremona. Etiam si dice manderano fanti 1500 a Genoa per dubito di l'armata francese.

Da Sonzin, di l'orator Venier, di 16, hore 20. Avisa, el signor Zanino di Medici è passato Piasenza, et cum le gente sue si atrova a Ponte Nuro dove doveva gionger el resto dele gente, che in tutto cum le sue sono 3000 fanti et 500 lanze per andar ad incontrar le munitione. El signor Vicerè ha fatto far uno ponte a Cremona, dove passa el signor Archone con fanti 6000 et bon numero di Ianze per cavalli lizieri per obviar al ditto signor Zanin non vadi a tuor ditte monition; et in questi 6000 fanti li serano li lanzinech, et si se atroverano faranno fatti. Li sono etiam certi advisi da Genoa, quali saranno qui sotto scripti.

Ex litteris illustrissimi domini ducis Genuæ de XII Decembris ad Franciscum de Tausignano cius secretarium apud ducem Mediolani.

Francesi sono intrati in Savona, la qual cità, sicome ve abbiamo scripto, se è abandonata per eletione. Dicevano voler dar doe page a loro soldati. Altro movimento non hanno fatto. Nui atendiamo con tutta diligentia ad armare, et haveremo armata non manco potente de la loro de vasseli, et forsi la avanzeremo. È vero che non havemo artigliaria come epsi da gran via; però lo animo de li homini sarà tale che speramo bisognerà venir a le mane. El signor don Hugo ha deliberato esserli in persona; la qual cosa molto ne ha satisfado. Questa cità fa miracoli, et non se perdona ad cosa possa per servir a l'Imperator nostro signor. In questa giornata el

903\*

signor Hugo desideraria haver un 500 biscaini; non seria se non a preposito grande li fussero mandati.

Ex aliis, de 13 Decembris. Ve faziamo intender, che tutta via se procede con ogni possibile diligentia in preparar questa armata, et se magior inconveniente non acade, speramo haverla presto ad ordine, sopragiongendovi che sempre sia presta pensamo che la vadi verso inimici per combaterla; che quantunque l'armata inimica sia più artigliata che non serà la nostra, non di manco speramo in li altri avantagi. Inimici fin qui non fanno altro movimento.

Da poi disnar fo Gran Consejo: fato Podestà a Padoa sier Sebastian Justinian el cavalier, fo consier, da sier Marco Foscari è orator al Summo Pontefice, doplo, e sier Zuan Alvise Duodo, fo cao di X. Uno Avogador di comun in luogo di sier Zuan Antonio Venier che compie, sier Ferigo Renier, fo avogador, qu. sicr Alvise, qual vene per scurtinio da numero 31 che fo nominati; et altre voxe.

Fo butà il pro' di Monte vcchio di la paga di Marzo 1480, et vene per primo el sestier de Santa Croce.

In questa matina vene letere di Roma, di l'Orator nostro, di 15, qual fo lecte con li Cai di X. . . . . . . . . . . . .

A dì 19. La matina fo letere di le poste, di que-

Da Sonzin, di l'orator Venier, di 17, hore 20. Come eri montò a cavallo insieme col signor Duca, et andono a Chiari mia 12 de li, dove si dovea atrovar etiam el signor Vicerè con il signor duca di Urbin e il Proveditor zeneral, et ancorchè andasseno in posta, non poteno gionger ad hora che 'l signor Vicerè era partito et venuto quì a Sonzin. Et così el Duca et lui Orator, senza altro dimorar nè tratenirse, se ne ritornorono quì a Sonzino. E ne l'andar a Chiari incontrono tutti li lanzchenech per strada in ordinanza, quali passono heri sera per questo loco di Sonzin et vano a la volta di Cremona per passar ivi Po, dove è stà fatto el ponte come scrisse heri, per andar ad obviar al signor Zanino che non conduci quelle munitione che vieneno da Ferrara. Et per advisi si ha da Piasenza, dicono che'l prefato signor Zanino passava Po con circa 2000 fanti et circa 500 cavalli lizieri ; et che la sera alli 15 andaria ad allogiare a Borgo San Donnino,

dove si accompagnava le munitione per quelli dil 204 signor duca de Ferrara; et che 'l duca de Albania tiene la via de la montagna, et se dice ha circa 4000 fanti, 400 lanze et 500 cavalli lizicri, et cum essi ha circa muli 200 vodi et 50 cum bagagie overo capse vode. Item scrive, aver nova per homo venuto da Milano al signor Duca, che la compagnia dil signor Federico se desfacea per non haver danari, et che in campo de francesi li è carestia de vituarie, et maxime per li cavalli, et che 'l signor Zanino di Mcdici solo ha hauto danari per page 1500; ma per cavalli non ha hauto nulla, et el Contazo de Casalpo non ha 'uto un quatrino. Et in Milano francesi hanno fatto tre taglioni in nove giorni; per tre giorni uno iulio per testa; per altri tre uno iulio et mezo, et per altri tre doi iulii e mezo. Poi hanno posto uno taglione alli mercadanti de 50 milia scudi, et alli nobeli de 40,000 et hanno molti nobeli in pregione in Corte vechia in una sala spogliati in zupone senza fenestre, letti et focho, et a questo modo voleno danari. *Item*, questa matina, scrive, el signor Vicerè è partito di qui et andato a Cremona, et domane matina questo illustrissimo signor Duca ancor lui si partirà, e cussi lui Orator con la sua corte, et anderano li a Cremona ad habitar.

Di Crema, di 16, hore 4 di notte. Come ozi sono passate di fuori di questa terra 5 bandiere di spagnoli, che puono esser fanti cerca 700, et due bandiere di gente d'arme et pezi 5 de artelaria menuta, qual tutte gente et artellaria, exceptuando due bandiere da Pandino, sono ussite de Lodi, et alcuni di loro hanno ditto andar a la volta di Cremona per andar a devedar il passo al duca di Albania et il signor Zanino, quali si dice esser passati di là da Po per andar ad incontrar aleune munitione che manda il duca di Ferrara al re Christianissimo, et aleuni dicono che vanno per assecurar Cremona dubitando de quella. Li lanzinechi ehe erano in Caravazo et Mozanega, sono levati de li et vanno a la dita volta di Cremona per lo effecto sopraditto, per quanto li è stà ditto. Per il nuntio suo venuto da Lodi, li è stà refferito che le gente et artellarie partite da Lodi sono partite per la eausa sopraditta; il qual dice etiam che fanno venir in Lodi 4 compagnie di fanti che erano in Codogno di là di Adda, et che li lanzi- 204° nechi hanno tochato danari. Item, manda uno reporto di uno suo explorator venuto dil campo francese, qual è questo qui sotto scritto.

Antonio da Crema mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francesc sotto Pavia, dice de li esser partito heri matina a di 15 a l'alba, et che

205

Luni matina partite dil campo il signor Zanino con sette bandiere de le sue et sette de lancinech, cum buon numero di gente d'arme et cavalli ligieri, et passorono di là da Po alla Stella dove hanno fatto il ponte. Alcuni dicevano che andavano ad incontrare alcune munitione che li veniva da Ferrara, alcuni che andavano a fare la impresa di Genoa, et alcuni dicevano che andavano ad Alexandria. Et in campo se diceva che certamente il Papa era d'acordo cum il Re. Et lavoravano a far trincee et cavatione da diverse parte de Pavia, et attendevano a roinare uno bastione alla porta che viene verso Santo Agnolo, dicendo che ogni giorno quelli de Pavia veneno fuori a scaramuzare, quali se portano valorosamente. Et francesi attendevano a compire uno cavalier per batter nella terra, quale presto saria stà compilo.

Di Brexa vidi leterc del Surian podestà, di 17, hore 6 di notte, con li infrascripti avisi. Come el signor duca di Albania è passato Po con lanze 500 et fanti 6000, et instato dal Papa va alla volta dil reame, et che 'l primo assalto farà, andarà a Siena et meterano in casa il nepote dil Papa. Come il signor Zanino cum le sue fantarie et cavalli è passato Po, et va incontra alla munitione manda il duca di Ferrara, che sono 60 cara, et che gionta in campo ditta munitione si darà uno assalto a Pavia. Come il signor Renzo ha ad andare ancor lui alla volta dil reame; ma che 'l se tiene che prima si parta Genua serà dil re di Franza; et par che l'armata de zenoesi sia stata in gran periculo di esser stà presa da quella di Franza ne la presa di Savona. Che francesi hanno dato in Milano taglioni tre in 9 giorni, per tre giorni uno iulio per testa, et per altri tre uno iulio et mezo, et per tre altri due iulii e mezo; poi hanno posto uno taglione alli mercanti di 50 milia scudi, et alli nobeli de 40 milia, et hanno molti nobeli in pregione in Corte vechia in una sala spogliati in zuppone, senza fenestre et leti et foco; et a questo modo voleno danari.

Item, scrive come li in Brexa in quel zorno erano ritornati da Chiari il signor duca di Urbin capitanio et il proveditor Pexaro. Item, come era gionto etiam li domino Baldisera da Castion, qual va orator dil Papa alla Cesarea Maestà et da matina si partirà.

Da poi disnar fo Collegio di la Signoria et Savii, per aldir li oratori veronesi et padoani per le aque etc. Et parlò per padoani sier Alvise Badoer avocato et per veronesi . . . . . . . . avocato; e compito di monstrar quello volseno, presenti li oratori di Padoa e di Verona, etiam di Chioza pro suo inte-

resse, el Serenissimo li disse si consulteria et poi si li diria la deliberation etc.

Et sul tardi vene una altra man di letere di le poste, qual fo lecte, videlicct di Bergamo, Crema, Brexa et Verona.

Da Crema, di 17, hore . . . Manda do relation di do soi exploratori.

Zorzi da Crema, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese soto Pavia, dice come partite Zobia a dì 15, parti a hore zerca 22 di ditto campo, et aver inteso che'l duca di Albania et il signor Zanino el Martedì a di 13 passorono di là di Po con bon numero di gente a piedi et a cavallo. Alcuni dicevano che andavano a la impresa dil reame, e alcuni dicevano che andavano ad incontrar artigliarie et monitione che venivano da Ferrara. Item dice, che francesi havevano deliberato trazer Ticino dal suo gebo et voltarlo nel Gravalone, e principiato a far di sostegni, visto per dicto refferente. Et che con gran diligentia se facevano doi cavalieri, uno alla porta dil borgo di San Piero et l'altro verso Ticino per bater la terra di Pavia; et dicevasi che gionte le monitione et artigliarie predicte et tolto el 205° Ticino dal gebo suo, volevano far battarie per dar l'assalto. Item, dice che l'armata francese et il signor Renzo havevano preso Savona, et che la Maestà dil Re havea mandato a dir al prefato signor Renzo che 'l passasse con le gente sue a Ligorno et giongersi con il duca de Albania per el reame. Item dice, che 'l Papa certo era d'acordo cou il re Christianissimo. Item, dicto referente dice, di ritorno haver facto la via de Milano et haver visto gran numero de fanti svizari, grisoni et taliani, et dicevasi che si voleva far 20 compagnie de fanti italiani, et che se dasevano danari; etiam che 'l ge era bon numero de gente da cavallo, et dicevano che la compagnia da cavallo triulcesca dovea andar ad allogiar di fora de Milano verso Como.

Audrea da Monferà, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese, partitosi dal ditto campo sotto Pavia el zorno de Zobia a di 15 al tardo, referisse, come havea inteso che 'l terzo giorno avanti el duca de Albania con fanti 6000 et lanze 500 haveano passato Po per andar alla impresa dil reame, et che più non ritornerà indrieto come fece l'altra volta; et che 'l Papa insta tal impresa, et che faranno primo assalto a Siena per meter in caxa el nepote del Papa et poi continuarano el viazo dil reame. Etiam refferisse dil prender di Savona, come refferisse l'altro explorator, et che Genoa sarà di la Maestà dil Re avanti che 'l signor Renzo se

parta per andar nel reame. Item, che 'l signor Zanino era andato ad incontrar la monitione qual manda el signor duca da Ferrara, et che gionta sarà ln campo darano l'assalto a Pavia; et come sotto Pavia se fa gran provisione per batterla come l'altro lia refferito.

Item, scrive esso Podestà et capitanio di Crema. Come il conte Alexandro Donato quela sera era ritornato da Lodi, et afferma che le gente cesaree erano andate a la volta di Cremona per passar Po per incontrar el signor Janino, qual era cavalcato per acompagnar le munition manda el duca de Ferrara al Christianissimo; et che per uno mandato a Cremona, gli ha refferito esser stà butato uno ponte sopra Po di sotto dil castello, et che le gente havevano comenzato a passar, et che li lanzinech erano gionti apresso a Cremona per passar ancor loro con tutte le gente da cavallo et da piedi che se ritrovano sul cremonese. Cavalcherano con presteza per passar Po a l'effecto soprascripto. Item, che a Cremona erano molti guastadori che lavoravano in largar le fosse dil castello di Cremona.

206 Sumario e copia di una letera di domino Raphael di Gratiani, è col signor duca di Urbin, data in Brexa a dì 17 Decembrio 1524, drizata a sier Tomà Tiepolo fo di sier Francesco.

Molto magnifico messer comparc.

In questa hora el signor Duca, con el clarissimo Proveditore et molti di questi altri signori capitanii sono ritornati da Chiari, dove per abocarsi con loro li sono venuti el Vicerè, el marchese de Pescara, el duca di Traietto et missier Hironimo Morone, et fatto tra tutti questi signori una dieta dove el ditto Marchese parlò prima et el Vicerè se referì al ditto del prefato signor Marchese, et ultimamente con una summa eloquentia expose el concepto loro el signor Hironimo dicto; el quale insumma era che cum omni instantia pregava la Illustrissima Signoria, che non solamente volesse observare quel che per capitoli era obligata, ma volesse anche far de le cosse assai, che modo che la voleva fare Athlante che portò el cielo in le spalle, El signor Duca, come quel savio principe et amorevole a chi li è patrona, li rispose tanto acomodatamente che in vero non se seria possuto desiderar meglio, et veramente non da soldato, ma da un consumatissimo orator con poche ma proprie parole, et feceli intendere quanto era stato gran-

de el loro erore prosumere con quatro discalzi haver preso asumpto di voler guerreggiare un potente et bellicoso Re in casa sua, de modo che non la Signoria Illustrissima ma loro lo havevan tirato in Italia per li capelli; et che di poi che in persona con tante forze era per causa loro, come è ditto, in Italia, non per questo la Signoria, come sempre era stato suo costume, era per mancare a quel che era obligata, imo era per far più quando vedesse loro far da la banda sua el debito; ma che non pensassero di voler fare che la Signoria Illustrissima volesse portare tutta la soma a le spalle, che questo non li reusciria, perchè la ragione nè dovere nol patisce, et che non li parà poco che la Signoria è in ordine cum tutte le sue gente, de donde le viene una spesa grandissima et tutto per causa loro, e tutta via sta expectando che loro proveda da la lor banda, dil che non se ne vede effecto alcuno; et che per fare la guerra bisogna danari, homini et vituarie et non solo le parole; et che loro hanno dito et dicono cose assai ma non rispondeno con li effecti; et che se deveno ben ricordare chi diceva che li lanzinech che conduseno l'altro giorno di Elemagna erano diece milia et che in vero non arivorno a cinque; adesso dicono venire el principe don Ferante con 20 milia, et che di questo non se ne intendeva ancora nova alcuna. Et però che facessero loro el suo debito che la Signoria Serenissima non era per mancare, la quale ha gente et danari per fare el suo debito et non per voler fare quel che toca a li altri. Et cussi 206° con queste et altre molte ragione li confuse de modo che non sapevano quel dovesseno rispondere.

Disputorno se si doveva andare a incontrare 50 milia scudi, 80 cara de munitione et 12 canoni che el duca di Ferrara manda a la Maestà dil Re, quale cose sono condute dal ditto Duca fino in Rezo et de lì poi fino dove vorà Sua Maestà. Le conduce el signor Joanino de Medici con la fantaria che è in suo guberno et cavalli; et ultra di questo, o per fare altra impresa e ad ciò non li sia dubio, la prefata Maestà ha mandato fino al Borgetto il duca di Albania con 10 milia fanti, 500 homeni d'arme et 600 cavalli lizieri, et ieri sera el ditto Duca allogió al prefatto Borgetto qual è distante da Placentia milia 8 ne la strada drita che va da Placentia a Parma. Hor el marchese di Pescara è ordinato che da l'altra banda con la fantaria spagnola et 5 in 6000 lanzinech et un bon numero di cavalli, per un ponte che hanno fato a Cremona sopra Po vadi a questa impresa. Potria di dui cose una succederne: o che ad

I Diarii di M. Sanuto. - Tom. XXXVII.

epso Marchese li reusisse el disegno se li cieli li fusseno propitii, overo ritrovandose con questo numero di gente haver passato Po, come gelosi di le cose dil reame di Napoli, lassando le altre cose in man di la varia fortuna andare a la via dil regno; et questo da alcuni speculativi ingegni se iudica.

Pavia sta salda ancora, et se intende che patise assai et *maxime* di pane et carne, di modo che manzano li cavalli et insalano, et quella carne mangiano. Dinari sopra tutte le altre cose li manchano; pur se mostrano franchi guerrieri. Bene è vero che essendo lanzchinech e fuora a li stipendii dil Re e dentro al servizio dil duca de Milano, si comenzano a parlare et praticare insieme, che non essendosi altro remedio che quel che sino ad hora si vede, Pavia debia fra pochi giorni pigliar partito a li casi soi.

Da persone degne di fede che vengono di campo francese, si è inteso che la Maestà dil Re publicamente ha ditto non voler abandonare la impresa e il Stato de Milan; che de dui cose ne sucederà una: o che guadagnerà tutto el Stato, o che perderà la corona di Franza; et che ha già fatto la provisione dil danaro da poter pagare el suo exercito tutto fino al mexe di Aprile venturo. Questo è quanto cerca le cose di la guerra occurre digno di avviso etc.

207 A dì 20. La matina non fo lettere di poste, nè altra cosa di novo.

Vene l'orator di Franza, dicendo il suo re Christianissimo averà Pavia di brieve et certo, et monstroe una lettera dil signor Theodoro Triulzi da Milan di 15, qual scrive a missier Vanzelista suo nontio di qui zerca quelle occorentie, sublimando le cose dil Re suo et che indubitatamente averano Pavia et li darano uno assalto.

Vene l'orator di Ferara et volsc audientia con li Cai di X, et fo zerca le munition e danari mandati al re Christianissimo e altre cose secrete.

Da poi disnar fo Consejo di X con la Zonta ordinaria, per far certe gratie a bandizadi per trovar danari.

Et preseno la gratia di sier Bortolamio Moro qu. sier Francesco olim Camerlengo di comun bandito di Venetia e dil destretto in perpetuo per il Consejo di Pregadi, el qual offerisce pagar quello ha tolto a l'oficio di Camerlengi di comun, ch'è zerca ducati 520 in contadi, et prestar per anni do ducati 100 a la cassa dil Consejo di X et esser absolto dil bando.

Item, preseno la gratia di sier Zuan Francesco da Canal qu. sier Piero olim Cinque di la paxe, qual

fo confinà per anni . . . . a la Zefalonia, per il Consejo di X, el qual non andò mai sperando aver gratia. Et l'ha auto et presta per anni do durati 400, et è asolto dil bando.

Item, preseno la gratia di sier Antonio Gixi di sier Zuan Piero, qual fo bandito per il Consiglio di X tre anni in Candia per esser venuto zoso da Consejo, et è andato a l'exilio; et suo padre presta ducati 100 et sia asolto dil bando. Et questo per anni

Item, fu preso la gratia di sier Bernardo da ca' da Pexaro qu. sier Piero, qual rimase XL zivil et fo amallato et è; non intrò mai per non aver la pruova di anni 30; hora presta ducati 100 per anni do, et fo preso l'havesse la pruova di trenta anni.

Fu preso una gratia, che una nave di Coresi fata in . . . . possi navegar come venetiana, e li ditti Coresi presta per anni . . . . ducati 1000, non obstante le leze in contrario.

Item, preseno che 4 possession fo date in queste guerre a quatro benemeriti nostri sottoscripti, che erano di rebelli foraussiti, per intrada ducati 500, sieno vendute per l'officio di le Raxon Vecchie, e a loro li sia dato annual provision a le nostre camere ut in parte, ubligando li dacii etc.

Questi sono quelli haveano le ditte possession: Piero Spolverin veronese, Hironimo Cavechia brexan, Zuan Francesco Rozon brexan et Francesco da Parma padoan. Di queste possession si tien si trarà da ducati... milia contadi.

Fo lecto una suplication di sier Lodovico Foscarini di sier Michiel, qual è in l'Armamento confinà per il Consejo di X per anni . . . per certo insulto fatto a Mestre a una donzela da chà Zorzi. Hor il padre vol prestar ducati 200. El Principe non volse dicendo sentiva contra, et cussì non fu mandada.

Nota. 7 zentilomeni si hanno offerto dar ducati 207° 400 et andar in Pregadi et aver il titolo fin li sia restituido li soi danari, come hanno fatto gli altri, et altri do etiam vol drio questi esser balotadi con la sopraditta offerta.

Sier Marco Dandolo qu. sier Zuane. Sier Silvestro Morexini qu. sier Zuane. Sier Zuan Maria Pasqualigo qu. sier Marco. Sier Marchiò Michiel di sier Tomà. Sier Zuan Donado qu. sier Alvise. Sier Alexandro Contarini qu. sier Imperial. Sier Zuan Foscari qu. sier Agustin. Sier Alvise Vendramin di sier Luca. Sier Hironimo Griti qu. sier Marco.

208

Item, Nicolò Aurelio olim Canzelicr grando confinato per il Consejo di X a Trevixo, vol prestar fin qui ducati 1000 et esser assolto di l'exilio. Tamen la gratia non fu proposta.

Fo mandà in campo, per sier Zuan Francesco Badoer savio a terraferma cassier di Collegio, zoè a Brexa per pagar fantarie ducati 6000; sichè questo Stado è su spexa al mexe extraordinaria di fantarie e cavalli lizieri ducati . . . niilia.

Vene letere di le poste, qual fo lecte nel Consejo di X.

Di Crema, di 18, hore 21. Come ozi è ritornati dil campo francese tre soi exploratori, et manda li soi reporti.

Bernardin da Mortara mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito heri mattina; et che Zobia da sera a dì 15 quelli di Pavia ussiteno scharamuzar, de li quali ne fu preso uno che diceva che da 4 giorni in qua li davano solamente uno pane per homo al zorno, et ne solevano dar doi, et è pane molto tristo; et mangiano carne di cavallo de la quale non hanno molto abundantia; et hanno poco vino, formagio et altre victualie; et in campo se diceva che subito arivate le munitione che li venivano da Ferara, contra le quale era andato ll signor Zanino et fornito uno cavaliere che faceano per bater la terra et le trinzec et mine, la Maestà dil Re volea far dar uno assalto a Pavia; sichè la volea haver per forza. Item, intese che 'l duca de Albania con le gente sue cavalcava a la volta dil reame, et Venere da sera gionsero a Parma. Item, che le gente francese sono di là da Genoa, hanno preso Saona et sc diceva che faranno uno assalto a Genoa; et ha inteso che a Milano sono buon numero di fantarie et gente d'arme ben in ordine.

Alexandro Rossetto cavallaro, mandato per il magnifico Podestà di Crenia al campo francesc sotto Pavia, dice de lì esser partito heri fo 17 matina, et che francesi attendevano con diligentia a lavorare per compire uno cavaliere di la banda verso Ticino per bater in Pavia, et che lavoravano a far trincee, dicendo che compito dito cavaliere et gionto le munitione che aspectano da Ferara, li voleano dar uno assalto. Et Zoba a di 15 de giorno et la note venendo el Venere, e il Venere a di 16 da matina, quelli da Pavia fecero dar alarme al campo, et alcuni pochi lanzinech ussirono fuori, de li quali ne furono presi doi quali dicevano che dentro davano un panc per cadauno al giorno et mangiavano la carne de cavallo, et che hanno poco vino et altre victualie, et

che non hano munitione. Et Zoba a di 15 da matina se partite di campo una compagnia de fanti italiani quali andorono in pressa a la Stradella con gran solicitudine, et se diceva ne doveva andar de li altri; ma perchè non haveano auto danari, non voleano caminare, et la sera li fecero la mostra dicendo de darli danari, et dicevasi che andavano per presidio del signor Zanino che già 4 giorni avanti era partito con 7 bandiere di le suc et 4 de svizari per andar ad incontrar le munitione che li veniva da Ferrara. Et dice haver inteso da alcuni, che gionte queste niunitione il dito signor Zanino over il signor Federico da Bozolo anderà cum il duca di Albania nel reame; quale era passato di là da Po con lanze 500 et buon numero di fanti per andar a l'impresa dil reame preditto, a la qual andava per la via de Ligurno il signor Renzo. Et che a Milano se diceva esser gionte bandiere 16 de grisoni, sicome fu refferito al conte Zuan Fermo Trivultio; et in campo è abundantia de vivere.

Bernardin de Pedemonte mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito heri a di 17 da poi disnare, et che erano partiti de campo et pasati di là da Po il duca de Albania et il signor Zanino con fanti 8000 et lanze 500, e se diceva che andavano a far l'impresa dil reame di Napoli, et chi diceva che andavano a scorgiere una grossa munitione che manda el signor duca di Ferrara al Christianissimo re; et dice che Venere passato a di 17 quelli dil campo fecero gran battaria a una torre ch'è verso 208° la porta che va a Piasenza; et se diceva che voleano voltare Tecino nel Gravalone.

Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 19, hore 22. Scrive colloquii auti col Capitanio zeneral zerca questo passar Po di spagnoli, et che de facili si potrano azuffar insieme. Item, manda una relation di uno explorator venuto di Cremona, auto per via di Crema.

Domenego di Orzi parti da Cremona a di 18 ore 18, dice heri sera nel gionger suo a Cremona, che era zerca 23 hore, intese li cavali lizieri cesarei che forno primi a passar Po scaramuzorno con le gente dil signor Zanino ad un loco ditto la Fontana distante da Cremona mia 4, et ditti cesarei presero cavalli 10. Dice che le zente dil signor Zanin sono tutti in quelli castelli di Pallavicini, et li cesarei lontano da Cremona mia 3. Che a Cremona cra stà fato crida che tutte le bagagie passino Po et sequitino le gente; et che vano a questa impresa vigorosamente, et che 'l duca di Ferrara ha facto condur le muni-

tion dà al Re sin a Rubiera, et che sin li è cavalcato il signor Zanino, e che le sue gente pono esser da 7 in 8000 persone.

A di 21, Mercore, fo San Thomado. Vene 209 letere di le poste.

Da Crema, di 18, hore 3 di note. Come li è gionto uno suo explorator da Cremona et manda il riporto, et uno altro suo nontio ritornato da Lodi, qual dice de li non haver inteso altro, salvo che alcuni cavalli francesi che sono a Santo Agnolo questa notte sono stati apresso a Lodi. Item, serive che li 1000 fanti dil signor duca di Milano che sono in Codogno, territorio lodesano, che doveano venir in Lodi, non vi erano ancor venuti.

Domenego da i Orzi mandato per il magnifico Podestà di Crema a Cremona per intender nova de li successi di le gente cesaree passate di là da Po, dice de li esser partito hozi a hore 18, et che heri sera nel gionger suo a Cremona, che era zerca hore 23, intese che li cavalli ligieri cesarei che forono li primi a passare di là da Po scaramuzono cum le gente dil signor Zanino ad uno loco apellato la Fontana lontano da Cremona mia 4, et ditti cesarei presero 10 cavalli dil ditto signor Zanino; dicendo che la gente dil prefato signor Zanino sono tutte in quelli castelli di Palavisini, et quelli cesarei lontano da Cremona mia 3, el nome dil loco dice non si ricordare. Et hanno fatto cride a Cremona, che tutte le bagagie debano passare di là da Po et seguitare le gente che erano compite di passare, dicendo che le gente cesaree vano a far questa impresa eontra il signor Zanino vigorosamente et con grandissimo animo. Item, dice haver inteso che 'l signor duca di Ferrara ha conduto le munitione che 'l dà al re Christianissimo fino a Rubiera confine del ferrarese dove il prefato signor Zanino le die' andar a levar, et dicesi lui essere li cavalcato fino alli . . . . et che le sue gente pono esser fino al numero di 7 in otto milia persone.

Noto. La Signoria in Collegio intesc, per via di l'orator dil duca di Ferrara, come le munitione di polvere miara 100, balote et ducati 50 milia che el suo signor mandava al re Christianissimo sopra 80 cara, essendo zonte a Parma terra di la Chiesia in li borgi, quel governador non volse intraseno dentro, e cussì erano di fuora.

Vene in Colegio l'orator cesareo dicendo queste nove dil passar di spagnoli, et che tien azonzerano il signor Zanino, et vanno vigorosamente, et che 'I duca di Albania, ch'è con altre zente, non si pol più unir con ditto signor Zanino.

Da Bergamo, di rectori, di 18, hore 4 di note. Come a hore 3 era gionto de li uno nontio parti heri a hore 16 dil campo francese ch'è sotto 209° Pavia. Dicc lo assedio esser al solito, et che al suo gionger in campo, che fo Zuoba a di 15, intese come il signor Zanino e il signor Federico da Bozolo con bona banda di gente erano andati ad incontrare le munitione vengono da Ferrara in campo, et che in campo se iudica che, zonte siano, si darà lo assalto a Pavia, perchè prima hanno facto tre cavalieri per bater la muraia per fianco, et poi hanno facto preparamento di sorte che moverano le aque del Tesino che non corerà al suo solito lecto. Item, dice che eri venendo lui in quà a Binasco incontrò do compagnie di gente d'arme quale cavalcavano al campo.

Di Cremona, di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator, di 18, hore . . . . Come in quella matina per tempo il signor duca di Milan e lui orator se partino da Sonzino et veneno li a Cremona, dove si aritrovò el signor Vicerè esser cavalcà con tutte le zente d'arme di là da Po per il suo ponte fatto far. Heri et la notte avanti passò il marchese di Pescara con li lanzinech 6000 novamente venuti et italiani 3000, spagnoli 1000; etiam il marchese di Civita Santo Agnolo et il capitanio Arcon, et vano per veder de incontrar il duca di Albania e il signor Zanino di Medici quali vanno a levare le monition li dà il duca di Ferrara: et il duca di Albania se ritrova a Fiorenzuola e circunstantie e il Medici a Borgo San Donin. Item scrive, di qui si dice li diti hanno 6000 a piedi et 600 homeni d'arme, et in Lodi è restà il marchexe dil Guasto con bon numero di spaguoli. Da Milan hozi non è cosa alcuna, nè da

In questa matina fo balotà in Collegio ducati 25 amore Dei a cinque presonieri è mexi 22 è in prexon, venuti con le galie di Barbaria, acciò siano liberati.

Item, dar salli a diversi monasterii di monache Observante. .

Item, è stà dato questi zorni, di ordine dil Collegio, farine stara · . . . a crediti di la camera di l' Armamento per le festc.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria e Savii, e alditeno li Savii sora la mercadantia zerca . . . . . . . . . . . . . . .

Item, sier Agustin da Mulla proveditor sora l'armar, ritornato di Treviso, dove fo mandato per il Consejo di X con la Zonta a scuoder danari deputati a l'armar, qual aricordò molte cosse.

Et io fui a disnar a Muran con sier Domenego Venier e sier Jacomo Corner savii a terraferma da l'arziepiscopo di Spalato domino Andrea Corner suo fratello, et alcuni altri.

210 In questo zorno, in chiesia di San Zane Polo, si tene conclusion per uno frate di quel ordine nominato fra' Baldissera di Transilvana, sotto maestro Damian da Veniexia; le qual conclusion fono theologali, et fo arguido da molti iusta il solito.

Di Brexa, vidi letere di sier Antonio Surian dotor et cavalier, podestà, di 19, hore 20, qual scrive: Come heri fo expedito de li el baptesmo di uno suo fiol nato in quella città, con una bella festa di bellissima colation di portadori 100, senza li 30 che portono li bocali et le taze dil vino. Vi furono spongade, tra le altre una donata al signor ducha de Urbin capetanio zeneral nostro, de uno San Marco di zucaro che pesava lire 18 1/2 sopra uno grande marzapan; doi la conveneno portar, tanto pesava. Da poi, 12 altre spongade di una fantina nuda, di peso di lire una 1/2. Di poi altre spongade picole, peri et pome, et alcune belle cose de zucaro ordinate per domino Zuan Benedetto da Crema; sì che la cossa fo honorevole, etiam per quelli la portono, che furono zenthilomeni tutti brexani sotto 10 capi cavalieri et doctori; e in la sala vi era grandissima gente e concorso di tutta la terra, di modo che si convenne partirsi di sala perchè aliter cascava il tribunal et forsi la sala, et venir in corte a ballar, dove anche li fu tanto il concorso di gente, che la colazion, ancora che fusse ben vista tutta, tamen non potè mai gionger tutta al soler; a le done ben vi gionse parte. Le son cose da non far spesso per la spesa grande et per il fastidio. Il puto à hauto nome Anzolo, Joseph, et Nicolò; li compari, il signor Ducha, el signor Janus di Campo Fregoso, l'orator dil ducha di Milan domino . . . . l'orator dil Vicerè ressidenti apresso questo signor Ducha, il comesso di l'orator Pazeo anglico domino Ptolomeo da Mantoa et domino Antonio da Castello capitanio di fantarie. Questi lo tennero a la sonte: li secretarii dil proveditor Pexaro, la mia corte, et domino Zuan Benedeto di Crema a mezo la chiesia.

Di Yspruch, di sier Carlo Contarini, di 15, apresso l'archiducha di Austria. Come era zonti danari li per nome dil Vicerè per far 4000 fanti, sì che con li 6000 zà venuti sarano 10 milia, et cussì si fano e sarano in Italia immediate poi le feste. Et quello serenissimo Principe ne fa 2000 dil suo e li manda, et 600 cavalli, et vien uno capitanio di guerra nominato . . . . qual altre volte è stato

in Italia. *Item*, serive che il signor ducha di Borbon è pur lì et solicita si mandi ditte zente presto.

Et per lettere particular di Roma, di 18, di Marin da Pozo secretario dil reverendissimo cardinal Pixani, drizate a Francesco Spinelli. Scrive, in quella matina si ha pubblicato la bolla dil iubileo. Et esser lettere di 15 da Parma dal cardinal Salviati legato, che scrive francesi erano passati Po, et li cesarei facevano un ponte per passar anche loro. Dicono, l'uno per obviar et l'altro per soccorrer alle munition di Ferrara che andavano a francesi, quale erano gionte a Rezo. Francesi con l'armata hanno sachigiato Savona. Ozi è stato rumore di quì, che francesi haveano preso Pavia; ma non è reussita.

Noto. Morite eri sera sier Zorzi Pixani dotor et cavalier fo Savio dil Consejo, stato amalato zerca mexi 5 di febre lenta. Fo sepulto il di seguente vestito d'oro a la Crose di la Zueca, dove è le soe arche. Lassò contadi ducati . . . , arzenti, 3 veste d'oro, una lassò a la Crose di la Zueca, una al Corpus Domini et una a Santo Anzolo di la Concordia a quelli frati; etiam tutti li soi libri. Item, a Nocente suo servitor ducati 400 d'oro, et una caxa che paga ducati 20, in vita sua. Item, a sua neza moier di sier Zorzi Contarini qu. sier Lorenzo, ducati 300. El residuo, per mità tra sier Stefano Quirini di sier Piero fio di sua suor e sier Zuan Francesco Morexini qu. sier Piero ha la fia di uno suo fradello per moglie, con altri legati; el qual testamento fu fatto dil 1516.

Di le poste vene lettere, *videlicet* di Cremona, Crema et Brexa.

Di Crema, di 19, hore 4. Come ozi erano ritornati doi soi exploratori dil campo francese, et manda li reporti. Etiam uno reporto di uno suo nontio mandato a Cremona. E per uno altro suo venuto di Lodi li è stà refferito, che de lì attendeno a fortificarsi, et in dita città li è lo illustrissimo signor marchese dil Guasto con alcuni capi spagnuoli et fanti zerca 2000 hyspani et italiani a custodia di quella città.

Bortolomio da Crema, mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese soto Pavia, dice de li esser partito heri a di 18 a hore 18, et che questi zorni el signor Zanino e il signor Fede-

rico da Bozolo se partirono di campo passando di là da Po eon zerea 8000 fanti per andar ad incon-211 trare una grossa munitione che manda il signor ducha di Ferrara al Christianissimo re; et heri, al suo partir de campo, vete imbarcar et partir già per Ticino schiopetieri 500 quali se diceva andar a trovare li prefati signor Zanino et signor Federico, et dicevasi ehe 'l prefato signor ducha di Ferrara mandava bon soceorso di gente cum il ducha di Albania et gente soa per andar a l'impresa dil reame, et ehe il signor Renzo havea hauto Saona, et venuto eon le sue gente a Piombino per unirse cum il prefato signor ducha de Albania per andar a dicta impresa. Et dice haver inteso, ehe fiorentini davano fanti zerca 7000 et lanze 500 al Christianissimo re per li bisogni soi; et in campo se tiene per eerto ehe 'l Papa è d'acordo con Sua Maestà. Et ha inteso, che Venere a di 17 una parte di le gente francese deteno uno assalto a Tortona ma non fecero aleun frutto; et a dicta impresa li andava, eome esso refferente ha veduto, monsignor de Brion eon lanze 50; et in campo atendevano a lavorare un eavalier verso Tesino et facevano una eavatione per andar securi sotto le mure de Pavia per dar focho a le mure; et che gionte le munitione et fornito di fare dicti lavorieri, voleano darli uno assalto, perchè per uno facto presone di quelli di Pavia se intendeva che dentro non haveano più modo del viver. Et che haveano dato ordine de dar 4 o 5 volte alarme et non mostrarsi, et poi l'ultima volta ussir de Pavia per veder de assalir el campo et farli danno; dieendo che Sabato a di 18 tirorono molti colpi de artellaria a quelli de Pavia.

Andrea de Asola mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese soto Pavia, diee de li esser partito heri a di 18 al mezo zorno, et che, avanti il suo partir vide partir dil eampo zerca 500 schiopetieri quali se aviorno a longo Tesino, et se dicevano che andavano alla volta di Parma contra le munitione ehe veniano da Ferrara; et se diceva che in Pavia haveano uno paneto al zorno per homo et manzavano fava, faxoli et carne di cavallo; et dice clie francesi attendevano a far cavallieri per bater nella terra. Item, dice che le gente francese che erano allogiate a San Colombano sono venute ad allogiar a Villanova Iontano da Lodi miglia 4, per quanto l' ha inteso.

Zuan Piero da Bussie, mandato per il magnifico podestà di Crema a Cremona per intendere novelle di le gente cesaree et francese, ritornato hozi a di 19, dice de li esser partito hozi a mezo zorno, et

haver inteso che 'l signor Zanino con 2000 schio- 211 \* petieri et eavalli 200 era a uno loco adimandato Chiaravale de piasentina lontano da Cremona milia 14, et il signor Federico da Bozolo eon fanti 8000 era a Pontenuro sopra la strada Romea lontano da Chiaravale miglia 4 in zerca, e che doveano andar a la volta de Rezo a levar le munitione, dicendo però ehe non si sapeva ehe strada volesse pigliar ditto signor Federico. Item, dice ehe le gente hyspane sono a Fiorenzola lontano da Cremona miglia 12, et sono buon numero, bene in ordine et volunterose al combatere, et che heri fecero passar di qua da Po li loro cariazi, dicendo che dicte gente hyspane hanno lassato alla guardia dil ponte elle hanno fatto a Cremona fanti 500 et 4 pezi de artellaria di campo che levorono di Lodi; et se diceva che driedo il signor Federico li veniva dal campo francese sino al numero di 5000 svizari.

Di Cremona, dil Venier orator, di 20, hore 16. Come, per lettere di hore 13 di mò terzo zorno da Parma scrive il signor Sforzin zerman di quello illustrissimo signor Ducha, si ha eome nel borgo di Parma erano gionte le munitione le qual vanno al Christianissimo re che sono 20 earri a sette barili di polvere per earro, et volevano intrar in Parma, ma quelli di la terra non li hanno voluti acceptar dubitandosi de spagnoli, et già li eavalli lizieri spagnoli scaramuzavano eon quelli dil signor Zanino di Medici. Si ha etiam lettere da Piasenza, che erano passati cirea 2000 svizari, 1000 lanzchinech, 1000 italiani et 3000 franchotopini cum zerca 500 lanze per andar ad incontrar le munitione, capo il ducha di Albania. Item, scrive esso Orator, come in Milan, per avisi si ha, Ii sono 3000 grisoni, 1000 valesani et 2000 fanti per Franza alla vardia dil castello, et 150 homini de arme ehe sono la compagnia de monsignor l'Armiraio. Item, di le cose di Pavia, per uno venuto dil eampo dil re Christianissimo è ditto, che Pavia sta ne li primi termini, et altro non Ii è rinovato fino al suo partire, che fu alli 16, et che altramente non si divulga li siano per dar assalto, ma sperano obtenirla per assedio.

Noto. In le lettere dil podestà di Crema, di 19, oltra quello ho scripto, è questo aviso mandato a Brexa al Proveditor zeneral. Come in Lodi sono 2000 fanti ben in ordine, et che 212 attendeno ad fortificarsi, et che hanno eonduto doi grossi canoni su la piaza apresso a le altre artegliarie, et che tre eapi yspani sono al governo.

Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 20, hore 22, manda una lettera auta da

Crema dal conte Alberto Scotto, data a dì 20 de l'instante, a hore 19, qual dice cussì : Che la instessa matina gionse uno di Parma, parti l'altro heri a dì 18. Riporta che nel borgo di la ditta città da la banda de verso la Centa esserli zerca carra 60 de munitione, per lui contati dicti carri. Che nel venir in qua si incontrò in 1000 fanti dil signor Zanino che andava a Parma, et tien per levar ditte monition; che il signor Zanino è pur a Borgo San-Donino con la fantaria italiana, et li si fortifica grandemente. Il ducha di Albania et signor Federico da Bozolo sono a Fiorenzuola con li sui svizari. A Piasenza l'altro heri li cavalli lezeri spagnoli scaramuzorono con quelli dil signor Zanino nel loco dicto San Nazaro, loco vicino al Po, non però con danno della parte. Spagnoli sono allogiati a Caverso e Corte mazor, et in Caverso vi è il capitanio Arcon. In Piasenza il vicelegato ha facto far la monstra a quelli homeni d'arme et cavalli ligieri dil marchese di Mantua, che sono allogiati li, li quali, secondo mi rifferisse, non sono più di 50 homini d'arme et 200 cavalli lizieri, ma ben in ordine; apresso ha facto la guardia sua di 200 fanti, et hoggi fa far la monstra de tutte le gente comandate per il contado, saranno gran numero, ma poco utile. Da Pavia si ha, che l'altro heri a di 18 volse sortire fora tutte le gente di guerra sono in essa città, et per questo fu in arme tutto il campo gallico, de sorte che furono reculati pur dentro et ne restò pregioni dui, i quali diposeno non esserli più che mangiare, e per tanto esser impossibile si tengano di qua de Natale; et mi dice esser inviate ultra sei bandiere de italiani, de che heri scrissi a vostra signoria, ancora svizari et gente d'arme per socorrer il signor Zanino. Riporta ancora, il marchese di Mantoa, presente lui, haver mandato a presentare a quelli signori francesi de cavalli, falconi et pesse salato, et che 'l Re disse ne voleva ancor lui, et ita ne volse. Il messo parti l'altro heri a le 22 hore.

Da altre bande son advisato, come si maniza lo accordo tra il Re et il Re anglese, et che francesi lo tengono per facto.

212

Da Roma, di 18, vidi lettere particular, qual dice in questa forma: In Roma non si parla hora di altro che di guerre; chi parla per Spagna, et chi per Franza, et secondo le voluntà et passion de gli homini si dà la victoria. Maxime le persone che parlano per la ragione et senza passione de animo, fanno le cose di francesi molto grande e di maniera che, se altro soccorso non viene a lo exercito imperiale, le cose sue saranno disperate,

maximamente non si movendo nè la Chiesia nè li venitiani. Qui si certifica la venuta overo partita di parte dil campo francese in reame, et si fanno da li imperiali idest Colonesi et suoi seguazi provisione a gran furia. Questa matina per tempo lo signor Vespasiano Colonna hebbe audientia dal Nostro Signor, et subito expedito cavalcò fuora. Ne li dì passati, le artegliarie di Palliano, quale furono dil signor Marco Antonio Colona, sono state levate et condute non si sà dove, avengachè quella rocha sia fortissima. Si dice volgarmente che nel reame si racoglievano 2000 fanti per lo Imperatore et 400 lanze. Da l'altra banda, questi francesi et Ursini dicono che per Franza si racoglierà più venturieri di quel numero; fin hora non si dà un quatrino nè da Franza, nè da Spagna. Heri vene la nova certa del sacho di Savona fatto per lo signor Renzo; cosa che par molto strania alla brigata. La Santità di nostro Signore stà a vedere et non fa provision alcuna; fin hora si può iudicare per li segni extrinseci che sia neutrale. Con questa sarà una exortatione di l'Aretino a questi doi principi, qual è stà stampata questi giorni. In questa matina, è stato publicato il santo jubileo, al qual credo che ci verà poca brigata, perchè finora non si vede nessuno, come dicono che ne li tempi passati si soleva vedere. Sabato proximo a di 24 il Nostro Signore aprirà la porta et cominziarà l'anno santo dil jubileo etc.

Da poi disnar, fo audientia publica di la Signoria e Collegio di Savii.

A dì 23. La matina per tempo, fo lettere di le 213 poste, qual fo queste:

Di Bergamo, di 20, hore . . . . Come in quella hora era gionto David loro cavalaro mandato in le terre di grisoni et svizari, et dice che non si parla si habbia a movere più gente di quelle parte oltra quelle che a li 3 dil mexe andorono a Milan, che furono numero . . . . Ben è vero, per quanto el dice, che in una terra nominata Basilea a li 12 dil mexe il capitanio Magreto di francesi era venuto li, et un capitanio Ondatenal todesco per far altra gente, ove fato consiglio li fo ditto che non li volevano dare più gente perchè non li davano danari, et per tal causa par che il loco de Costanza habbi rotto guerra a Zurich; et altre particularità, ut in relatione. Scrive essi rectori, aspectar altri soi exploratori e zonti aviseranno.

Di Cremona, dil Venier orator, di 21. Come fin qui li cesarei sono a Moteseli e lochi circumstanti, benchè il capitanio Archon sia più avanti con li spagnoli et italiani; et li francesi se ritroyano a Fiorenzola et Borgo San Donin, dove par sia zonta parte di essa monition, et il resto si è ancora a Parma. Si dice, il ducha di Albania voler andar nel Regno, poi che lui haverà conduto le munition a lo exercito dil re Christianissimo. Altro fin ora non vi è.

Da Crema, di 20, hore 4 di notte. Manda uno reporto de uno suo nontio mandato al campo Cesareo; et per uno altro suo venuto da Lodi ha hauto lettere dil magnifico gubernator di Lodi, qual scrive che tutte le gente d'arme et fantarie francese che erano a Milano, excepto la compagnia di monsignor di la Tramoglia, sono andate al campo francese, et che li cesarei, dimane al più tardo, dieno atrovarsi con li inimici verso il Borgo San Donino.

Alexandro cavallaro, mandato per il magnifico Podestà di Crema a lo exercito Cesareo quale si atrova a Montesei, Caorso e Sanazaro territorii del piasentino, lontano da Cremona zerca miglia sei, dice de lì esser partito heri sera a di 19 al tardo, et che ditto exercito cesareo puol esser di persone zerca 18 milia in tutto. Et dice che si haveano intertenuti nelli ditti allogiamenti perchè haveano inteso che del campo francese era venuto grosso soccorso al signor Zanino, quale havea già conduto le munitione che lì eran venute da Ferrara nelli borgi di Parma. Et her sera ha veduto passar di 213° là da Po a Cremona 4 sacri che ditti cesarei conduceano ai loro eampo, et haver veduto her sera gionger in Cremona el signor Alexandro da Gonzaga cum la sua compagnia de fanti 600.

Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 21, hore . . . . Scrive nove, che par habbi aviso per exploratori, che le polvere erano inviate al campo di francesi per la via di la montagna, et par sia stà preso da spagnoli uno camerier dil re Christianissimo qual andava con falconi al Re. Item, 3 poste con lettere venivano di Roma al Re; et altre particularità ut in litteris.

Vene in Collegio l'orator cesareo, qual volse audientia con li Cai di X.

Da poi disnar, sul tardi, fo ordinà Prcgadi, benchè era prima terminato far Consejo di X con la Zonta per trovar danari. Et reduto il Pregadi fo lecte molte lettere, e tra le altre:

Di Parma, di sier Lorenzo di Prioli orator nostro va a l' Imperador, di 18. Scrive di quelle polvere che 'l ducha di Ferrara manda al re Christianissimo, qual erano sopra li cara in borgo, et zonto monsignor di Lamota con bon numero di

cavalli, muli etc., hanno tolto ditte polvere et quelle aviate per via di la montagna a la volta dil campo, et scrive che parte de ditte polvere che non podevano condur via, ditto monsignor le donò a quel governador per nome dil Papa, et forno tolte in la terra. La copia di la qual lettera scriverò di sotto.

Da poi fo chiamà Consejo di X con la Zonta di Roma in Collegio

In questa matina, fo in Collegio don Egnatio presidente di frati di San Beneto, con altri frati di San Zorzi Mazor di primarii di la religion, per le cosse di Corizuola. Eravi etiam oratori di la comunità di Chioza et alcuni zentilomeni da cha' Valier hanno molini a le Bebe; i qual Valieri hanno offerto a la Signoria, volendo dar il Foresto a ditti frati, loro Valieri daranno ducati 2000 di più di quello loro frati voleno dar; il qual Foresto è longo mia 18, largo mia 8, et lì frati voria la Signoria ge lo desse; et voleno dar come si dice mediante li do praticatori li ducati 3000 si ha in le man, et 5 milia de contadi, et 2000 ponendo a conto li usi fructi che la Signoria ha scosso hor; hinc inde fo parlato, tamen nihil conclusum.

A dì 24. La matina, fo lettere di Parma di 214 sier Lorenzo di Prioli orator nostro, di 20. Scrive zerca le polvere andate al suo viazo, et si spagnoli venivano di longo li in Borgo, tolevano le ditte polvere con danno di francesi, et altre particularità, sicome per il sumario di ditte lettere che saranno quì sotto se intenderà.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 22, hore . . . . Come, per uno suo explorator venuto, francesi tornavano con le polvere a Pavia, et il Vicerè a Cremona senza haver facto nulla; et zà erano principiato a zonzer fantarie a Cremona.

Da poi disnar, il Serenissimo, vestito di veludo cremexin di martori, manege dogaline e di sopra il manto di raxo cremexin fodrà di armelini aperto da le bande con le manege fuora e bareta di veludo cremexin, con li oratori cesareo, Franza, Milan, Ferrara et Mantua, era etiam domino Jacomo da cha' da Pexaro episcopo di Baffo, con la Signoria e li altri, et li deputati a disnar il di di San Stefano con soa Serenità, videlicet 14 di soi quarantauno et . . . . altri invidati, tra li quali vi era sier Vicenzo Grimani fo dil Serenissimo vestito di beretino, etiam sier Imperial Minio cao di XL era vestito di beretino. Et compito la messa, qual fu solenne,

214\*

vene 36 dopieri di lire 12 l'uno portati da li scudieri dil Doxe, che fo gran magnificentia a veder; et in chiesia era gran luminarie.

Di sier Antonio Surian dotor et cavalier, podestà di Brexa, vidi lettere di 22, hore 24. Qual manda una lettera di Marco Antonio Morexini con nove da Ispruch, et come in quella hora il Proveditor li ha mandato a dir in questo ponto haver aviso che le munition dil ducha di Ferrara con li ducati 50 milia sono passate secure in man de francesi, et che le gente cesaree tutte, erano passate Po a Cremona per far lo effecto de interomper le gente dil signor Janino e tuorli le munition, erano ritornate tutto di qua da Po, et la causa per esser stà certifichati dil passar di francesi con lanze 2000 et ingrossarsi per ponerli in trapola; che quando fusseno dicti francesi postosi tra il Po et dicti cesarei, li hariano posti in mezo con grande et forsi inevitabil periculo.

A dì 25. Fo il zorno di Nadal, bellissimo tempo ma fredo; et al presente vanno tempi bellissimi al proposito di francesi, et senza pioza imo giaza. Eri sera a hore 4, vene letere di le poste, qual però non fono lecte si non questa matina.

Di Roma, di l' Orator nostro, di 21 et 22. Et vene il brieve dil Papa che confirmava la eletion dil Patriarca electo; si che ditto Patriarca mandò a tuor il possesso; poi li farà le bolle.

Di Cremona, dil Venier orator, di 22. Come, essendo stà conduta la mazor parte di la monitione al Borgo San Donin, et de ivi liberamente per via di la montagna andarsene in el campo dil re Christianissimo, essendo restà alozati li capitani francesi dove i erano et li cesarei ancor loro a li soi alozamenti, et poi haver passato ancor Po monsignor de Lescu con 400 lanze et grisoni et valesani, talchè, per quanto si dice, il re Christianissimo ha di là di Po 14 milia fanti et lanze 1000, unde questi cesarei dicono, non possendo far alcun frutto di la banda di là, ritornerano di quì in Cremona. Et cussi questi cesarei heri passorno Po de quì, et per quanto dicono andarano a Lodi.

Di Brexa, vidi lettere dil Surian podestà, di 23, hore . . . . Manda il sumario di uno reporto. Che'l Morone dice, il signor Vicerè esser pur a Monteselli, et il ducha di Albania, quale era a Fiorenzola, è andato a Borgo San Donino et coniuntosi con il signor Zanino; et che'l signor Vicerè hebbe aviso per via di Piascnza, che monsignor Lescu con 400 lanze et con li grisoni et valesani era passato Po, et che'l Re lo manda a soccorer il ducha di

Albania, il qual intendea esser stretto dal exercito cesareo. Tamen dice esso Morone, questa non esser la causa, ma che per uno francese heri facto pregione tien haver habuta la verità, quale dice che 'l prefato re Christianissimo, havendo inteso che 'l signor Vicerè havea passato Po, fece uno consulto et deliberò che 'l ducha di Albania se partisse da Fiorenzola et andasse a Borgo San Donino aziò che questi cesarei ivi se ne andasseno, et ordinò che monsignor de Lescu con ditta banda di gente de arme, di grisoni et valesani passasse Po et se ne an- 215 dasse a la volta del ponte di questi cesarei et ge lo tolesse, et poi esso Christianissimo in persona veniria con il resto di lo exercito alla volta dil Vicerè, et disiparia tutte le gente sue; la qual relation ha assai del verisimile et si ha quasi per vera. Unde il prefato signor Vicerè et questi altri signori cesarei, vedendo non poterli dove i sono far molto frutto, deliberorno ritornarsene di qua da Po, havendo per certo ditte gente dil re Christianissimo atrovarsi di là da Po da 1000 lanze et 14 in 15 milia fanti; et hozi il prefato signor Vicerè con le gente sue passarà de quì et andarà a la volta de Lodi. Quì si dice, che per questi moti il Pontefice ha richiesto lo signor marchexe di Mantoa de 1500 fanti et quelli ha posti in Parma.

Di Bergamo, di 23. Come in quella hora 23 era zonto una di le loro spie. Riporta, che 'l signor Zanino et signor Federico, erano andati ad incontrar le monition mandate per il ducha di Ferrara al re Christianissimo, si erano retirati in Fiorenzola per dubito de li yspani, et che al loco della Stradella vide el capitanio Hannibal dal Calese che andava verso Fiorenzola in soccorso dil signor Zanino, quale era stà a le mano con li cesarei et li hyspani et facta una gaiarda scaramuza insieme. Item dice, che il ducha di Ferrara in persona, con 6000 fanti con la monition tirava verso Borgo San Donin per venir in campo di francesi; ma le zente Cesaree li havea occupato ditto loco di Borgo San Donin, ita che 'l si ritornava indrio. Dice etiam, che Mercore passato a di 21 esso relator era in campo di francesi, et intese che zerca fanti 80 erano partiti dil campo di Franza et erano intrati in Pavia; le qual non si hanno per certe, però non l'hanno voluto scriver a la Signoria; et con effecto non fu vere. Scriveno di hora in hora aspetarsi uno di soi, qual è solito riportar la verità. Item scriveno haver lettere dil Proveditor zeneral Pexaro, come il re Christianissimo havea mandato soccorso al signor Zanino di 400 lanze et 5 milia fanti, de modo che li cesarei quali erano andati per obstarli, erano ritornati indietro.

Di Crema, fo lettere di 22, con uno riporto: il sumario scriverò di sotto.

In questa matina, el Serenissimo, vestito di veludo cremexin ruosa secha e bareta di veludo cremexin, vene a la messa con li oratori in chiexia, et li deputati al pranso. Era etiam con la Signoria lo episcopo di Baffo che fo eri sera.

Et compita la messa, Ii Savii si reduseno in Collegio per un poco, per aldir le lettere venute questa matina.

Da poi disnar, il Serenissimo, vestito di soto di 215\* restagno d'oro, et di sopra uno manto di veludo alto basso paonazo bellissimo foderà di . . . . et bareta d'oro con fiori in capo, et il bavaro di armelini, vene in chiesia con le cerimonie ducal, con li oratori Papa, Imperador, Franza, Milan, Ferara et Mantoa, et li deputati andar doman a disnar con soa excellentia. Portò la spada sier Donado Marzello cao di X va capitanio in Candia; fo suo compagno sier Nicolò Valier è di Pregadi qu. sier Silvestro tutti doi vestiti di veludo cremexin, e li do vestiti di beretin come fo eri. Predichoe a San Marco maestro Paulo da Veniexia di l'ordine di San Francesco conventual, et fo brieve; poi si andò iusta il solito a vespero a San Zorzi Mazor.

Et tornati, essendo zonte altre letere di le poste, il Collegio tutto si reduse in la camera nova ha fato conzar il Serenissimo nel suo palazo, dove alias si deva audientia, al presente la ha conzata ad altro modo con uno loco col cielo dorado dove starà la Signoria, mudado la porta; sichè de inverno sarà bellissimo redursi. Il Collegio no vi pol andar li se non per il palazo. Et non era alcun Procurator con il Serenissimo ad andar a San Zorzi; ma restono a San Marco a vespero, et poi sier Domenego Trivixan et sier Lunardo Mocenigo procurator Savii dil Consejo se reduse in Collegio.

Da Cremona, vidi lettere dil Venier orator, di 22, hore 4 di note. Come in quella sera lo illustrissimo signor Vicerè che passò Po, cra gionto de li et dimane partirà per Lodi cum il signor marchexe di Pescara et li altri signori, dove si voleno far forti aspectando ivi il soccorso che dia vegnir di Alemagna; qual zonto poi farano qualche bona deliberatione. Item serive, questo illustrissimo signor ducha de Milan pare che voglia restar lì a Cremona, dove lui Orator etiam resterà et di quello succederà aviscrà.

Di Brexa, dil Surian podestà vidi letere,

di 24, hore 17, qual dice cussì : Questa matina non si ha altro, salvo che eri matina passò la monitione de francesi accanto a Piasenza, la quale era sopra 126 muli a quatro barilli per mulo, nè è stato altro che polvere acompagnata da monsignor de Lescu, signor Federico da Bozolo et signor Zanino di Medici con zerca 1000 fanti, 500 lanze et 200 cavalli lizieri con tre pezi di artellaria picoli ; et che il ducha di Albania era restato a Fiorenzola con lanze 500 et 6000 fanti, con fama di volersi conzonzer con il signor Renzo per andar a la impresa dil reame. Item, è stà ditto che l'armata francese havea havuto tutta la riviera di Genoa excepto quella città. Francesi dicono, hora che li è gionta la polvere voler far ogni experientia per haver Pavia, e par che iterum lavorino per divertir il Ticino nel Gravalone, et già il fiume era basso.

Da Crema, di 22, hore 4. Come, per uno ve- 216 nuto da Milano, ha che le zente erano a Milan sono partite et andate al campo, et restate solum a guardia dil castello 5000 franchopini et do compagnie di gente d'arme; et che ditte zente stavano con qualche suspitione di le zente cesaree erano a Como, Trezo et Geradada. Item, per uno suo venuto di Lodi, ha inteso che monsignor di Lescu con 5000 fra grisoni et svizari erano passà Po et andavano per la via di monti. Item, che li a Lodi atendevano a far repari et bastioni per fortification di quella città. Item, manda uno reporto di uno suo explorator stato al campo cesareo.

Alexandro da Matalon, mandato per il magnifico podestà di Crema al campo cesareo che era a Monteseli, lontano da Cremona miglia 5, dice de fi esser partito questa matina a di 22 a hora una di zorno, et che avanti il partir suo ditto exercito cesareo si è levato dal ditto loco di Monteseli et venuto tutto a Cremona, sicome lui ha veduto. Item, dice che il signor Federico da Bozolo et il signor Zanino con le loro gente, quale si dice esser bon numero, erano a Borgo San Donino apresso Parma miglia 7, et li haveano seco le munitione che li havea dato il signor ducha di Ferrara, il qual se diceva che li mandava buon soccorso, et per tal causa se diceva che 'l ditto cesareo era retirato a Cremona. Et dice haver inteso, che monsignor di la Cleta ct monsignor di Lescu con 300 homini d'arme et 5000 svizari erano passati per il piasentin in soccorso de ditte munitione.

Sumario di una lettera de Auspurch di Marcho Antonio Morexini di sier Thomado, data a dì 16 Decembrio 1524, drizata a sier Antonio Surian podestà di Brexa, et per lui mandata di quì per lettere di 22 di l'instante.

Clarissimo signor, et patron mio honorandissimo.

Questi passati giorni ho scrito una mia a vostra signoria; hora replicherò per questa dinotando come monsignor di Barbon è ancor qui et sta a solicitar questo suo parente manda aiuto in Italia; qual se parteno Marti fanti 4000 lanzinech fati per nome dil Vicerè, capitanio Tardi Prenspurch; et Dominica si havia altri fanti 2000 et cavalli 500 fati et pagati per questo serenissimo principe, capitanio de questi il conte di Salma alemano, et è homo de bona fama; poi a Trento torano artellarie pezi numero 6, et tutti insieme partirano da Trento. Questo principe molto desidera passar in Italia con bela gente, et sa provixion di danari et d'altre cosse, expetando comission da la Maestà di l'Imperator suo fratello. Questo clarissimo orator Contarini et suo fratello si racomanda etc.

217 Sumario di do lettere di Roma, di Marin da Pozo secretario dil cardinal Pixani, scritte a Francesco Spinelli, la prima data a di 21 Decembre 1524.

Come manda la bolla dil jubileo et quella di la reformatione di preti, et una canzone di lo Aretino. Sabato si aprirà la porta santa, et il reverendissimo cardinal Pixani canta lo Evangelio a la messa de Nadal, che sarà il Papa, et la notte una lectione. Questa matina si ha consecrato il Datario, missier Felice et l'arcivescovo di Ravena tre favoriti dil Papa et dal vescovo olim di Chieti reformator dilla corte, e si ragiona ditto vescovo di Chieti farà tanto che sarà cardinal, che serà un miracolo; pur è in favor dil Papa e de li sui primi. Cussì si fa: chi non può andar per una strada va per un' altra. Stiamo in degiuni questi tre giorni per ringratiar Idio che ci ha condutto a l'anno santo : credo vi venirà pocha gente. Di novo poco o nulla: ce dicono che oltra li 4000 lancinechi preparati, si preparavano 2000 altri.

Letera di 24 ditto. Questa nocte, ch' è di Nadal, a 8 hore habbiamo de andar in capella a la messa. Il Cardinal nostro canta la prima lectione, et di poi di cena ne habbiamo per hore 5; a la messa del Papa, il Cardinal canta lo evangelio. Hoggi a vespero si ha aperto la porta santa: che certo vi è stato assai gente, ma non già come è il consueto. Io ho hauto una schizata, et ancho non sono entrato nella porta santa. Mi riservo quando non serà gente. Il Papa fu il primo che dete del martello entro tre volte, poi se misse a seder et aspettò fusse finita, et poi se ne entrò donne assai. Da novo, l'altro giorno feceno congregatione et deliberorono che ciascadun de cardinali pagasseno ducati 500 per uno, et questo per defension de le sue terre di Lombardia, zoè Parma et Piasenza.

A dì 26, fo San Stefano. La matina per tem- 2181) po fo letere di le poste, videlicet di Brexa et di Cremona. Il sumario dirò di sotto.

Et il Serenissimo, vestito con una vesta di restagno d'oro fodrà di lovi, dogalina e uno manto di soprarizo d'oro fodrà di cendà cremexin et bareta di restagno d'oro, con li 6 oratori: Papa, Imperador, Franza, Milan, Ferara et Mantoa. Portò la spada sier Agostin da Mulla va Luogotenente in la Patria di Friul vestito di veludo cremexin alto e basso; fo suo compagno sier Antonio Venier fo Consier con veludo cremexin; poi il resto de invidati al pranso, et li do vestiti di beretin, sier Vicenzo Grimani fo dil Serenissimo et sier Imperial Minio cao di XL.

Et nota. Ditto sier Vicenzo è stato . . . anni che non si ha fato tuor in alcun luogo, morto il padre Doxe si ha voluto far tuor di la Zonta, e rimase, dove era stato per avanti Savio dil Consejo et procurator, etc.

Et il Doxe fè il suo pranso nel suo portego da basso, che prima si solea far in sala d'oro di suso dove hora si fa il Pregadi, overo in sala dil Collegio; ma il Principe volse farlo nel suo palazo. Erano zerca 60 a tavola; bellissimo pasto et compito: fu fato con assà musiche ditto pasto.

Da Crema, di 24, hore 21. Come hozi è ritornato uno suo explorator dil campo francese, et manda il reporto; et per uno suo nuntio mandato a Trevi li è stà refferito, che alcuni capi spagnoli che sono de lì li ha dito che francesi hanno fatto condur a Cassano legnami et corde, et fanno con-

ciar le barche per far uno ponte sopra Ada. Item serive, hozi è passati di Crema via zerca 2000 fanti et molti homini d'arme et cavalli legieri de li cesarei, che vieneno da Cremona et vano alla volta de Lodi. La magior parte di loro dicono che ritornano ad allogiar nelli sui soliti allogiamenti, et cussi li lanzinech; et alcuni dicono etiam che dieno andar ad allogiar a l'abatia de Cereto et al Palaso, territorio lodesano.

Antonio da Crema, mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese sotto Pavia; dice de lì esser partito heri matina a di 23 a l'alba, et ivi Marti lui gionse, dove vide partire 4000 svizari et 100 homini d'arme, et intese che ne erano partiti fino al numero di lanze da 400 in 500, et altre fantarie che andavano a soccorer il signor Zanino di là di Po, et in quel giorno gionse in campo tutti li grisoni che erano in Milano. Et dice haver visto complto il cavalier che si faceva da la banda de Tecino et attendevano accomodarlo, dicendosi de li che, gionte che sarano in campo le monitione 218\* che li vien da Ferara per via de li monti, il Re vole dar uno assalto a Pavia; et lavoravano cum diligentia per voltar el Tecino nel Gravalon, et davano danari alle fantarie remetendo li fanti a chi voleva. Item, dice esser stato nelle trincee sotto le mure, et haver sentito che dentro lavoravano a fortificarsi, dicendo che quelli de Pavia ogni giorno eseono fori alla scaramuza dimostrando non haver paura; et intese in campo che l'era ussiti de Pavia adimandando la clementia dil Re, dicendo non poter più vivere dentro et esser sforciati a rendersi over saltar fuori come desperati ; et il Re per forza li fece tornar dentro, dicendo o volerli tutti a sua descritione o non volcrne alcuno; et in campo se dice che il Papa certo è d'acordo cum il Re.

Da Cremona, di 23, hore 2 di nocte. Come hozi il signor Vicerè cum li altri signori cesarei si sono transferiti alla volta de Lodi. Da novo si ha hauto adviso, el ducha de Albania, per quello se iudica, se ne va cum le gente che erano in Borgo San Donino alla volta dil regno di Napoli. Si ha etiam uno altro adviso, che le gente preditte che sono in Borgo San Donino siano ritornate a Fiorenzola, et si tiene ehe sia el signor Zanino cum le gente sue che se ne ritorni al campo dil re Christianissimo. Tamen, per questi signori cesarei è fatto poeo eonto di questa andata nel reame, et quanto a loro pare i siano contenti li vadino più presto ehe i restino. Et si fa diversi discorsi di questa andata nel reame; et sono alcuni ehe iudieano

non siano per andar nel reame, ma più presto ne la Toscana per cavar danari da qualche una de quelle cità. Tamen, di questo non li è scientia nè aviso alcuno. Questa sera è partito di qui el reverendo prothonotario Carazolo orator cesareo per venir a la Signoria nostra, et solicitar le nostre zente a coniungersi. Del partir dil signor Ducha di qui, altro per hora non si dice. Scrive, per esser partiti questi signori cesarci, di novo de coetero li a Cremona sarano scarsi; pertanto bisogna haverlo per excusato, si per esser distante de dove vieneno le nove come per non vi esser li essi signori alli qual le nove molto fano capo; pur non mancherà di ogni accurata diligentia et sollicitudine per ad-

Da Brexa, dil Surian podestà, di 24, hore 4, vidi lettere, qual manda l' aviso soprascrito di Cremona, di l'orator Venier, di 3, hore 3 di nocte. Et scrive, che essi cesarei mandavano a la Signoria nostra il prothonotario Carazolo orator cesareo existente apresso quell' illustrissimo ducha 219 de Milano, il qual doveva esser in questa matina li a Brexa, et essi rectori li haveano facto preparation di hospitio in el monasterio de' Jesuati; ma da poi questa sera, per uno di servitori dil prefato orator Venier, hanno inteso che 'I ditto Carazolo ha fatto la via di sotto, passando per Mantoa. El qual si tien, zonto el sarà a Venetia, instarà principalmente la Signoria a darli l'armata soa iusta li capitoli in defension dil regno di Napoli, et soliciterà questa union di li exerciti, benchè ancora non sono 8 zorni passati che nel consulto fato a Chiari è stà per il Capitanio zeneral nostro denegà questa union. Quello sarà, per zornata se intenderà. Item, serive aver dal signor ducha di Urbin capitanio zeneral nostro, che avanti che li cesarei si levasseno di loco dove erano di là di Po per ritornarse, feno uno consejo, dove fu proposto per il Vicerè do cose: la prima utrum si dovesseno levar et ritornar o non, e qui fu concluso che essendo passati Po per doi o tre vie et coniunti da 14 milia fanti de francesi con lanze 100, et che la persona dil Re era per passar ancor lei, unde era da ritornar; et cussì exequirono. Secundo, consultono che, essendo fama il ducha di Calabria dover andar verso Napoli, per il che lui Vicerè desiderava haver l'opinion di quelli signori si 'l dovea andar con le zente verso Napoli o lassar star di andarvi, li quali signori et capitanii tutti risposeno che l'andar in reame era uno diminuir la impresa di qua, e non far cosa gaiarda de lì nel regno dove bisogneria magior exercito dil

suo et però che meglio era star de qui et mantenir questo exercito et questa impresa; et cosi hanno deliberato di far; et hannu concluso di mandar iterum a rechieder a la Signoria la union di exerciti, et per tal causa mandano a Venetia il prothonotario Carazolo. Item, scrive ditto Surian come è venute lettere li a Brexa di . . . . di Angilterra dil carmelitano secretario regio al Cuzago brexan, qual li scrive la pace esser sequita, non explicando altramente la cossa.

Da poi compito il pranso dil Serenissimo e partiti li Oratori et li patricii invidati, restono li Consieri, Avogadori, Cai di X et Savii, che 4 erano a disnar col Doxe, sier Luca Trun, sier Alvise Mocenigo cavalier, sier Andrea Trivixan cavalier, sier Hi-219 ronimo da cha' da Pexaro, i quali tolseno il possesso col Serenissimo di la camera nova preparata a dar audientia, et poi vespero veneno il resto di Savii dil Consejo et quelli di terra ferma, et cazadi li papalisti fo scrito a l' Orator nostro in Corte.

Da Constantinopoli, fo lettere questo mexe, di 2 Novembrio, qual non le havendo scritte il zorno le veneno, quì ne farò nota. Scrive, sono gionti di qui molti marangoni, calafadi e prothi magrabini, i quali erano a soldo de Cayrbei soldan del Cayro, boni maestri di far galle. Et scrive, le 30 galìe era stà deliberato di far, le fano bastarde; le qual se lavorano e Mustaffà bassà è deputato a farle compir; et è stà dato provision a li sopraditti venuti, i quali fenno l'armata di Cayrbei. Fin qui non si fa preparation di conzar armata vechia; ma è fama si taglia assai legnami; potrìa esser per compir queste 30 galie bastarde. Di canevi si va metendo ad ordine, et ha visto assa' nnmero di falconeti fati di novo, et si va fazendo da altri fino al numero di 600, li quali si poleno adoperar da terra e da mar ; et per lettere venute heri di Hongaria, si ha le zente hanno preso uno castello di Hongaria ditto Severin di grande importantia, sotto dil qual par sii stato lo assedio poi la presa di Belgrado fin adesso che l' hanno hauto. Il magnifico Imbraim si apresentò cum l'armata a uno castello ditto Lero di la jurisdition di Rodi nel suo andar al Cayro, qual havia ribellato et è ritornato a la devution dil Signor.

A dì 27, fo San Zuane. Fo lettere di le poste, di Brexa et Cremona, Crema; il sumario di le qual lettere scriverò di sotto.

Da Crema, di 24, hore 4. Manda do reporti, qual son questi:

Bernardin di Piamonte, mandato per il magni-

fico podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito heri matina a di 23 a terza, et che Mercore vele partir dal campo per passar de là del Po bandiere 6 svizari che potevano esser zerca 4000, che andavano, come se diceva a soccorer le monition che conduceva el signor Zanino, da Ferrara in campo; et intese che 'l giorno avanti ne passorono di là di Po fanti 8000 come udite a dir ad alcuni capitanii che andavano per lo dicto effecto, per esser esso refferente familiare de monsignor Miradello comissario di la artellaria. Atrovandosi che era a cena, sentite che'l disse che'l Re haveva ordinato di dar l'asalto a Pavia come erano gionte dicte monition in campo. Item, dice haver veduto compito il cavalier che hanno facto verso de Tecino per bater dentro de Pavia, quale fianchezava le mure, et lavoravano per voltar il Tecino nel Gravalone et già ne haveano tolto bona parte del suo gebo, perchè dice haver visto che 'l si guazava, et l'aqua era bassa. Ha ancora visto le artellarie che erano poste su dicto cavalier tirava quatro botte verso Pavia, et dicevano che facevano gran danno dentro.

Il magnifico domino Carlo di Benvenuti di Crema, in questa hora gionto, dice esser stato in campo francese sotto Pavia cum il conte Zuan Fermo Triultio per esser segurtà de la taglia sua, et de li esser partito heri a otto zorni, che fu a dì 16, dove se diceva esser passato di là da Po il ducha de Albania cum lanze 500 et fanti 6000. Chi diceva che l' andava a la volta de Luca et chi a la volta di Siena per meter in caxa il nepote dil Papa, et di poi a la impresa dil reame. Item, dice che era passalo di là da Po il signor Zanino con certo numero di schiopetieri per andar a scorzer le munition che li veniva da Ferrara; et dice esser stati sul cavalier che hanno facto per bater in Pavia, qual discopre una gran parte di la terra et li fianchi di la muraglia, quali sono apresso la bateria facta per avanti. Dice etiam che lo allogiamento dil Christianissimo re è in una abbatia sotto Pavia, nella qual allogia tutti li baroni et gran maestri; et che l'ha viduto che lo allogiamento di l'orator dil Pontifice è contiguo a la camera dil Re, et che Sua Maestà spesso lo fa adimandar; et ha viduto che in spatio de forse hore 3 lo fece adimandar due volte; et dicesi de lì che certo il Pontifice è d'acordo cum il Re; et ha 220° inteso da alcuni capItanii gran maestri che la Santità dil Pontifice e la Illustrissima Signoria sono de acordo de non dar aiuto ne a la Cesarca Maesta, ne al Christianissimo Re, ma lassar far la guerra fra

221

loro. Item, ha inteso che 'l signor Renzo va a la volta di Piombino per congiongersi cum il ducha de Albania; et dice nel retorno suo haver fatto il camin de Milano, dal qual loco partite heri matina, et che non vi sono altre gente di guera salvo monsignor di la Tramoglia governator de Milano, ct il signor Theodoro Triultio con zerca 200 homini de arme et la guardia dil castello, et che tutto il resto de la gente crano andate al campo. Et heri sera vene esso refferente a San Columbano, dove essendo a visitatione del conte Zuan Francesco de la Suınalia, li vene uno messo di campo che li refferite csser venuto fuori de Pavia uno trombeta ad offerir la terra al Re et chc loro fusseno salvi, et Soa Maestà non lo haveva voluto ascoltar. Il qual Conte disse in secreto ad csso refferente, che Genoa era d'acordo cum il re Christianissimo, che obtenuta Pavia, darsi a la sua devotione; et che l'era aiunto in campo 80 milia scudi de Franza, et che 'l signor ducha de Ferrara li imprestava altri 50 milia quali mandava in campo cum la munitione, la quale era de barili 700 de polvere et heri sera gionse a Castel San Zuane luntano da Pavia zerca milia 15.

Et dito sier Zuan Moro podestà et capitanio scrive. Come, per uno suo venuto da Trevi,
partito hozi, ha inteso che francesi, sono a Cassano,
dimostrano preparar di buttar uno ponte sopra
Adda. Item, per uno altro suo venuto di Lodi, ha
inteso che de li si dicca che hozi era stà conduto
dentro di quella città molti animali et formazi e altre victuaric tolte da le ville circumivicinc. Item,
che quelli haveano scaramuzà con li cavalli lizieri di
francesi che sono a San Colombano. Item, scrive
che li lanzinech doman dicno andar ad alozar a Dovara e Pestin. Item, scrive che il resto di le zente,
passò per Crema via, parte alozerano in Lodi et
parte a li lochi circumivicini, et che doman se dia
dar danari a sie compagnic.

Di Brexa, dil provedador zeneral Pexaro, vidi lettere di 25, con questi avisi hauti per la via di Crema in sumario:

Che in campo de francesi soto Pavia il re Christianissimo havia ordinato che, gionta la munitione si aspectava da Ferrara, si desse uno assalto a Pavia.

Che il cavalier si faceva era compito et bateva le mure per fianco; sopra il qual sono stà messi alcuni pezi de artellaria, et è stà trato alcune botte ne la terra che faceva grande danno.

Che francesi atendono a voltar il Ticino nel Gravalon, et che haranno facilità perchè l'aqua è tanto bassa che in alcuni punti si passa a sguazo.

Che lo allogiamento del re Christianissimo è in una abbatia apresso Pavia, dove *etiam* allogiano baroni assai: et che quello di l'orator dil Summo Pontifice è apresso la camera dil Re, et che Sua Maestà spesso lo fa adimandar.

Che di fora di Pavia è ussito uno trombeta ad offerir la terra al Christianissimo, et che Sua Maestà non l'ha voluto ascoltar si non prometino di star a sua discretione; et dicesi che Genoa è de acordo col re Christianissimo, che havendo Sua Maestà havuto Pavia loro ancor se renderano.

Che in campo di Franza gli sono gionti scudi 80 milia.

Che le gente passorno Po, zoè il ducha di Albania et altri capetanii francesi, voleano andar a la volta di Siena over di Luca, et poi nel reame.

Da Cremona, dil Venier orator, di 24. 222 Come esso Orator era stato con lo il ustrissimo signor Ducha, et scrive colloquii habuti insieme. Soa excellentia tien che li francesi, si dice vanno in reame, starà di lì dove i sono per qualche zorno. Item, haver nove di li lanzinech et artellarie che aspectano e dieno zonzer a Trento; che zonti i siano, anderanno a Lodi dove si farà qualche bona deliberatione.

Dil ditto, di 25. Come è nova, francesi sono di là di Po, vano verso Toscana per componerse cum Luca et Siena per ponerle sotto fiorentini et haver da quelle terre danari; et che ditti francesi sono a Pontremolo zonti, ch' è apresso Fornovo.

Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 25, hore 5 di notte. Manda questi avisi auti scritti di sopra, e colloquii hauti con il signor Capitanio zeneral nostro.

Vene in Collegio sier Filippo Grimani ultimo retor che fo electo per danari, stato Proveditor a Veia, vestito di veluto paonazo di martori, in loco dil qual andò sier Agustin Valier, et referi di le cosse zerca quella terra et ixola. Il Doxe lo laudò.

Da poi disnar, fo Gran Consejo, fato Podestà ad Axolo, et poi do al luogo di procurator, et altre voxe. Tutte passoe.

Noto. Eri morite sier Michiel Salamon fo consier, qu. sier Nicolò, el più vechio zenthilomo de questa terra, di anni 92 et più, morto come un pavero, da vechieza; ma par cazese su la scala. Stè 3 di in leto senza mal, et è morto; il qual pochi zorni, è ussiva di caxa et caminava et stava ben.

Morite ancora hozi uno pre' Antheo, qual è zor-

(1) La carta 221 \* è bianea.

ni . . . . fo electo piovan di San Moisè, et ancora non è sentà piovan. Si dice si amalò, di tanta alegreza l' have esser rimaso dal piovan di Santo Aponal canzelier dil Doxe, vechio et doctissimo.

A di 28, fo il zorno di Nocenti. Prima fo lettere di Roma, di l' Orator nostro, di 24. 

222 \*

Vene in Collegio il Legato dil Papa, per solicitar si dagi conduta al signor Alvise da Farnese nepote, ma è fiol, dil cardinal Farnese, qual è a Roma, e portò letere dil preditto Cardinal et uno brieve dil Papa in soa recomandatione. È desideroso molto di servir questo Stado. Il Serenissimo li disse si vederia; tamen poi non li fo dato nulla.

Vene il Patriarca electo domino Hironimo Querini, vestito con la sua capa da frate, nè vol mutarsi, con uno frate in compagnia et zerca 6 soi parenti; et disse come havia hauto uno brieve dil Papa di haver il possesso, però rechiedeva il Serenissimo che Sabado, ch' è San Silvestro, poi disnar, volesse iusta il solito venir a darli il possesso. Il Serenissimo si alegrò et disse che verìa Sabado da matina. Et cussi fo concluso, perchè poi disnar si farìa Pregadi.

Vene l'orator di Ferrara, et have audientia con li Cai di X.

Da Crema, di 25, hore 4 di note. Manda tre reporti di soi exploratori stati nel campo di francesi, qual è questi qui sotto scripti:

Nicolò da Credera, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito heri a mezo zorno fo a dì 24, et che havea comenzato arivar le monition che veniva da Ferrara al ponte de la Stella, et passava di qua de Po nel campo, acompagnata dal signor Zanino cum la sua gente et 14 bandiere de svizari, se partirono del campo per andar a scorgier dicte monition. In loro loco li venia da Milano li grisoni che era de lì; et se diceva che subito gionta dicta monition in campo, il Re volca dar la bataglia a Pavia. Et lavorano cum diligentia per tuor l'aqua fuora dil Ticino; dicendo haver visto la persona dil re Christianissimo andar sopra tal lavoro solicitando molto la expedition; et ha veduto tirar li gabioni sotto le mure de Pavia dando uno testone al zorno per cadauno schiopetiero che voglii star a dicti gabioni a tirar a quelli de Pavia, et questo ultra la paga sua. Dice etiam, che ancora lavorano a fornir il cavalier che hanno facto per bater nella terra, et dice haver inteso che l'era venuto fuora de Pavia un trombeta per parlar al Re, et che Sua Maestà non lo havea voluto ascoltar, ma fezelo retornar dentro; et ha veduto molti poveri del popolo de Pavia che erano venuti fuora che andavano per il campo adimandando elemosina, dicendo che anche de li zentilomeni e done havevano voluto ussir et il Re non li havea voluto lassar uscir dicendosi che in Pavia moreno de fame; et se diceva che in campo si aspectava 4000 gioveni genti- 223 lomeni che mandava la madre dil re di Franza. Item, dice haver inteso che'l ducha di Albania cum la sua gente andava a la impresa sua a la volta dil reame.

Maximilian da Caxaleto mandato ut supra, dice de lì esser partito Marti passato a dì 20, et haver tardato il suo ritorno per esser stà retenuto a San Columbano, et che al suo partir se partiteno del campo da zerca 5000 svizari e in loco loro in quella hora gionse 22 bandiere de grisoni che venivano da Milano, dicendo che ditti sguizari andavan assecurar le munitione che venivano da Ferrara. Et se diceva che gionte ditte munitione il Re volea dar lo assalto a Pavia; et attendevano a fornir il cavalier che liaveano fatto per batter nella terra, et haveano acconciate le mine a le quale in un tempo voleano dar el foco et lo assalto; et che quelli dentro haveano fatto gran riparatione facendo bastioni per la terra et altre cave et repari; et dicevasi in campo, che quelli de Pavia patiscono grandemente de fame. Item, dice che, essendo a San Columbano, vene uno messo al conte Zuan Francesco da la Somaglia che li portò nova che le munitione erano arivate, et che se diceva che il ducha de Albania andava con le so' gente a la impresa dil reame. Item, dice che Zobia a di 22 alcuni fanti de quelli di Lodi uscirono verso San Columbano, et scaramuzorono cum alcuni fanti francesi che sono in San Columbano, et ditti spagnoli amazorono il capitanio De Nicea de ditti francesi, et de spagnoli ne morite sei.

Zuan Maria da Brexa, mandato ut supra, dice de li esser partito Venere da sera 23 di questo, et che hersera aspectavano in campo le munitione che li veniva da Ferrara; et se diceva che gionte, il Re volea dar l'assalto a Pavia; et lavoravano a compir il cavalier per batter ne la terra, et per li fianchi di le mura, et il medesimo lavoravano a conciar una torre per batter in la terra da l'altra banda; et hanno preparato cinque mine per darli il foco ad ogni suo volere. Dice etiam che alli 20 fu preso uno di quelli de Pavia che se diceva esser un tamburino, quale referiva che in Pavia non havean pan, ma ben grano assai; et non hanno modo de masenare, et mangiavano carne de cavallo quale se vendeva uno marzello la lira de onze 12; et non haveano sal già giorni 22.

Ha etiam inteso da alcuni capetanii sui amici, che Domenica passata a di 18 di questo, parte de le gente francese presero Tortona per forza a sacho; et questo esser verità, perchè era affirmato da diti capitanii. Ha inteso etiam che 'l signor Renzo andava a la volta de Piombino per congiongersi con il ducha di Albania et andar a la impresa dil reame. Item, dice haver veduto in uno monasterio 800 scale apparecchiate per lo assedio; et ogni nocte do hore avanti zorno te gente d'arme se metteno in arme, et così se stanno a l'ordine per qualche bisogno.

Et ditto Podestà et capitanio di Crema scrive, che li lanzinech che dovcano andar ad allogiar a Dovara et Postino doman dieno passar per Crema via et andar alogiar in Lodi; et molti di questi cesarei dicono che vogliono andar a mettersi in Malegnano, et hozi sono passati de qui fanti 500 che vanno a Lodi.

Da Brexa, vidi lettere dil Surian podestà, di 26, hore 5. Come di bocha dil signor ducha di Urbin ha hauto in secreto, che questi signori capitanii ha deliberato far una cavalchata a danno de fran**cesi, o a** San Columbano o a Marignano, o dove li pararà meglio facto. Diman da sera o l'altro tien sapcremo la reussita. Hozi il Proveditor zeneral ha facto uno solenne pasto al signor Ducha et condutieri et loro rectori. Scrive, lì a Brexa se atrova madama Chiara figlia di Monsignorin Visconti, moglic dil cavalier Pusterla milanese, donna famosissima et olim palrona dil siguor Prospero Colonna, quale va a Milano. ll signor Ducha heri sera fu a visitarla et conferir seco in caxa dil conte Antonio Maria Avogaro, dove è allogiata, et questa sera, cl conte Zuan Galeazo da Gambara, fo similiter lì, dà cena al signor Ducha et a la ditta madama su foze grande, et madama Madalcna è fata una strenua e baldissima cortesana, et el Ducha se monstra ben tocho in lei.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria e Savii, intervenendo sier Alvise di Prioli procurator e sier Daniel Renier deputati per aldir li frati di San Zorzi mazor; et vene don Egnatio presidente con tre altri di primi, et portò un gran disegno per parlar zercha i confini e il Foresto. Era etiam sier Gasparo Malipiero fò uno di quelli che messe li confini, et li

oratori di Chioza per suo interesse. Parlò ditto sier Gasparo Malipiero mostrando dove è stà posto li confini veri, e che 'l Foresto è di la Signoria. Li rispose domino Bortolamio da Fin dotor, avochato di frati, e confutò; et mandati tutti fuora, restò dito don Egnatio con li frati et propose voler componer la cosa con danari.

Da Constantinopoli, dil Baylo, fo lettere di 2 Novembrio replicade, e non fo lecte. E se intese le galle di Baruto erano al Zante a di . . . . et la nave Molina e Malipiera a di 5 di questo a Ragusi.

Ferdinandus Dei gratia princeps et infans 224 Hyspaniarum, Arcidux Austriae, Dux Burgandiae etc., comes Tyrolis et gubernator.

Fideles dilecti.

Decrevimus tandem negotium restitutionis bonorum venetorum in conventione Vormacensi comprehensorum absolvere, et suo fini committere. Quum ergo vos in dicta restitutione fienda et ius quodam pretendatis, statuimus omnibus ita ius pretendentibus simul atque possessoribus et occupatoribus eorumdem bonorum, ut prima die proxime futuri mensis Januarii, hic coram nobis aut deputato consilio, cum omnibus corum iuribus comparere debeant. Quare vobis itidem omni serio precipimus et districtius iniungimus, ut eadem die hic omni vestra post habita dilatione compareatis, iuraque vestra et que vobis ea in restitutione inservire censueritis aducatis, vel saltem procuratorem vestrum destinetis, ubi nos negotium ea qua decet dexteritate et studio amplexabimus et suo debito fini comendabimus, ne amplius quicquam in eo laboris nobis subeundem sit, hoc vos latere noluimus. Et in eo parituri estis voluntati nostrae.

Data in Ispruch, die 21 Decembris anno Domini 1524.

FERDINANDUS.

Ad mandatum serenissimi domini principis Archiducis proprium.

Beatus . . . . doctor vice cancelarius

A tergo: Fidelibus nobis dilectis N. fratribus Del Bene civibus oppidi nostri Roveredi. 2251) A dì 29. La matina per tempo fo letere di le poste, et prima:

Di Bergamo, di 26, hore 2 di nocte. Come in quella hora era gionto uno di soi messi che parte dil campo Sabato a di 24 hore 20, in el qual giorno dice che zonse nova come le munitione mandate da Ferrara haveano passato Po, et che in dicto giorno potevano benissimo arivar al campo; et se diceva come fosseno zonte si daria lo assalto a Pavia, perchè zà erano stà fati preparamenti in una caxa propinqua a lo alogiamento dil signor Federico da Bozolo, qual era, sia impita de . . . . et legnami, et conduto in essa tre canoni da batter le desese di la terra. Dice che il disegno di levar l'aqua dil Tesino era stà abbandonato, et etiam le mine, perchè haveano trovato cavando, la giara. Item, dice che in campo sentì a parlar che, gionte le monitione, voleano butar uno ponte a Cassan; nè altro zè di relation.

Da Cremona, di 26, di l'orator Venier. Come, de li francesi che sono dl là di Po ne è aviso, che eri a di 25 il ducha di Albania fu in Parma a parlamento con il reverendissimo Legato cardinal Salviati, et hanno facto proclamar che a li exerciti dil re Christianissimo che ivi si atrova siano condutte di tutte sorte di vittuarie. El qual signor Ducha lassa Pontremolo da banda et vasene per camino verso Lucca; si dice di qui, ad instantia dil Pontefice per metterla sotto Fiorenza. Si parla etiam di Siena; par tutta volta potriano andar nel regno come si è ditto. Di Milano, si atrova solamente de lì 400 grisoni ne la città et la guarda solita al castello; ben si iudicha che, essendo andati questi signori cesarei a Lodi, el Christianissimo re provederà di mazor numero di zente in la città. Lo illustrissimo signor Vicerè ozi dia zonzer a Lodi, dove si ritroverà tutte le altre zente sue expectando il soccorso suo, et se con esso soccorso, come senza, dicono haver terminato mutar poi alozamento. Item, de Pavia, per homo partito Mercore passato de lì, che fo a di 21, riporta con verità che quelli de dentro stanno bene nè patiscono di sorte che per questo habbiano a patir sinistro alcano, tenendo loro di Pavia potersi conservar di ogni forze. Item, manda una lettera di uno di Becharia, è in Pavia, di 19, qual narra molte cosse ; la copia è quì avanti.

Dil ditto, di 27. Come hanno di Zenoa, che scrive il Doxe, che fin . . . zorni arà 27 vascelli di cheba a custodia di quella cità, et da fanti 7000; sì che si vol difender gaiardamente.

Lettera scritta per domino Matheo de Becha- 225 \* ria, da Pavia, al reverendo Prevosto suo fratello.

Non so se habbiate l'altre mie, maxime le ultime date Sabato 3 Decembrio, hora 1 notte, per risposta d'una vostra, qual vostra fu la seconda che mai habbia hauta.

Hor vi dico, che la Domenica sequente, zoè alli 4. altro non fu se non che li inimici lavororno alle sue tagliate et nui si fortificassemo, et quella matina se dete un poco alarme; ma nulla fu. Il conte di Lodrone quella matina fece bancheto, ove niuna cosa si potea desiderare, et li fu il colonello, il signor Antonio con li altri capitanii, cussì spagnoli come lanzchenechi. Il simile fece poi il di sequente il mastro di campo, nè parse punto che fussemo assediati, tanta roba haveano d'ogni sorte. Li inimici hanno tirato la sua tagliata fin su la parte del Fazardo, et hanno con doppio fosso et cabioni circumdato una certa casaza ruinata, qual dicesi che era di madona Cassandra Torta per de rimpetto al nostro bastione de la Calcinera, unde nui havemo riparato la muraglia da Santa Margarita fino a la . . . . . . Il Martidi 5 Decembrio, li inimici fecerno la sua resegna, zoè quelli dil borgo de Tecino, et il di sequente doveano dar danari secondo che ne referite la nostra spia mandata dal signor marchese de Pescara, che stete 4 over 5 di nel loro campo, et fece la mostra cum loro; che altra via nè più presto hebbe modo de accostarse nè intrar; et tirono molte bote.

Mercore 6 Decembre non si fece altro se non che l'uno e l'altro attese a lavorare: loro a le tagliate, nui a fortificarse, et tirorno qualche botta; nui con schioppi et archibusi non perdemo tempo. La Zuoba da terza si dete alarme, et invano. Il signor Antonio, per haver sua signoria et cussì li altri capitanii fato bancheto, ne dise che il simile facesse; il che fece molto voluntiera, et solo li manchò quelle bandisone che erano impossibile. Vitello non vi mancò, nè caprioli, pavoni, lepori, pernice, donelli, porcelletti integri, oche, anedre, caponi, tortore, quaglie, ipocrati, salarie, vini d'ogni sorte, bianchissimo pane; quale cose si 'l re di Francia l' havesse vedute, harebbe iudicato che la terra non fosse stata assediata tanto tempo. Hor dopo il disnare, dal Borgo Rato se partirno alcune bandiere a la volta de Milano, et quella sera medema gionse il signor Janino cum una schiera di bandiere con le quale se credea spaventare; pur nè 'l Venere sequente nè il Sabato

bravaria alcuna non fece; il che stavamo nui ad 226 aspectare. Unde vedendo la loro ignavia et parendone cosa vergognosa a star senza far cosa alcuna, la Domenica dopo il disnare il signor Antonio mandò fuora molti fanti alla volta sua, perchè alogia a Santo Victore et lì circum circa, et dato alarme li inimici scaramuzorno assai con schioppi, che altramente non si po' per le sue tagliate, et molti di loro ne furno morti et feriti; de' nostri uno fu fcrito nel piede, et se tirassemo dal bastione de Santo Stefano fin alle 24 hore. Al bastione del Spelta cum tagliate sotto terra sono venuti fino nel fosso, et li nostri già doi volte li hanno tolti li badili et certe piche; loro se ne fugeno come ne senteno.

Lunedì matina aleune bandiere de Zanino sono partite da Santo Victore, zoè sei, et sono andate alla volta de Santo Jacomo et San Spirito; più non si puote vedere. Et li nostri similiter sono ussiti et scaramuzato fino a notte; altro però non si fece se non o 3 o 4 ne amazassemo cum schioppi, et le tagliate sue sono la sua salvatione.

Martedì, che fu il di de Santa Lucia, la matina inanti dì, loro deteno alarme in Borgo Rato, et nui poi facendo dì, a l'incontro dil castello ussiteno tre lanzichenech, ne preseno uno de quelli dil signor Federico da Bozolo, qual non dice cosa che vaglia. Il signor Antonio, in tutte le cose, sì de la guerra come ne le provisione de la cità usa una diligentia ct destreza infinita; va pur richatando qualche dinari da ogni persona per pagar li soldati; dil che ne darete subito adviso a la excellentia dil signor Ducha, dil Vicerè, dil marchese di Pescara et signor Hironimo Morone, cum significarli la constantia de tutta la cità in tollerar ogni fatica et spesa in questa obsidionc.

Per esser il Ticino molto magro, hanno li inimici da novo ricominciato a chiuderlo là sopra Santo Lafranco; spero che nulla faranno.

Mercore dopo mezo di hanno tirato molte botte grosse per haver fatto uno cavaliero li in Borgo Rato a l'incontro de Santa Helcna, et tirano li in una certa toreta; pur la cità et le mura sono tanto ben riparate che non tememo de violentia alcuna.

Mereore da scra a li 14, a hore 24, intrò una nostra spia con letere dil signor Marchese de 9 dil presente dicendo che cra intrato in Lodi con lo exercito; la qual spia si era messo per guastador a la tagliata li a l'incontro de la Calcinara, et quando li parse bello se ne fuggi dentro.

La Zuoba li inimici tirorno alcune botte grosse, cussi da Monte Oliveto come da porta Paracese; et

a Monte Oliveto nel monasterio proprio fano uno 226\* cavaliero molto alto per battere nel bastion nostro del torazo del Mezabarba; ma non li porano adgiongere se non un pocheto in calze del torazo, il che poco nui stimamo.

Il Venere, nel far del di, zoè alli 16 li inimici si posero in ordinanza et detesi alarme; il che vedendo li nostri non steteno a dormire, et tirono alcune botte spesse parendo volesseno far beccaria; pur altro non fu. Il simile fecero a hore 24, che nel bastione proprio mi ritrovava cum la compagnia et altri.

La notte poi venendo il Sabato, dopo le tre hore si dete alarme da porta Santa Augustina, e qui da la nostra bataria; similmente Sabato che fu alli 17; ma nulla fanno nè sono per fare. Vanno drieto lavorando il cavaliero da Monte Oliveto, et le sue tagliate qual tirano su la riva del Ticino in bocca de Carona.

Venendo la Domenica, zoè alli 18, a quatro hore detero grossa alarme al ponte de Ticino et Santa Justina; pur invano, et uno gentilomo cum una trombetta che volea parlar al signor Antonio, cum dir che voleva intrar come homo de l'Imperator; al cheil signor Antonio cum lo collonello li feceno intender che se ne andasse nè più tornasse se non voleva esser sagitato. Unde vedendo la taciturnità nostra, ne gitorno letere cum un pasadore dentro che se dobbiamo rendere, pensandose che moriamo di fame; në sano che alla piaza nostra gli è tanto pane et sì biancho cho ogni dì li avanza, et per uno soldo ne hanno 10 unze.

Hozi hanno gitato una carta cum uno passadore scritta in todesco che se rendiamo, ma nulla fano, chè siamo per starli più che non si pensano. Die 19 Decembre 1524, hore 24.

Da Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 26, hore 3 di notte. Come ozi sono ritornati do soi exploratori dil campo francese, et manda li reporti, et per letere haute dal magnifico governator di Lodi è avisato che il signor marchese di Pescara era ussito di Lodi per andar a veder dove doveano far lo allogiamento le gente che doveano ussir di Lodi. Et scrive, el suo nuntio venuto di Lodi li ha refferito che crano ussite di Lodi 4 bandiere de fanti; due andavano per la strada che va a Santo Angelo, et l'altre due per la strada che va ad Melegnano; ma non li ha saputo dir dove si dieno affirmar. Et dice, che de li se diceva che tutte le gente doveano ussire et insieme cum li lanzenechi andar; 227 nè ha inteso dove doveano andar ad alogiar. Serive esso Podestà, hozi haver fatto contar a più persone li lauzchenech che sono passati per Crema via. Si atrovano esser zerca 4000; vero è che per avanti ne sono passati alcuni, et sono assai ragionevol zente, fra li quali sono zerca 400 schiopetieri; nè altro ha di novo.

Jacomo Spagnolo mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito heri matina a l'alba, fo a di 25, et Sabato da sera a di 24 principiò giongere le monitione che erano stà condute da Ferara, et ha veduțo che ancor lavoravano a fornir il cavalier che hanno facto per bater nella terra, et sopra li hanno posto doi cannoni grossi, quali può batter ne la terra et per fianco alle mure, et hanno aconciato le artellarie alla porta che viene verso San Colombano dove li ha visto tre boche de artellarie grosse; et alcuni dicevano che gionte che erano dicte munitione, voleano dar l'assalto a Pavia. Fu dicto anco che, per alcuni venuti fuori de Pavia era stà referito che dentro non hanno victuarie, salvo grano et vino. Se diceva etiam che quelli de Pavia se voleano dar al Re; ma che Sua Maestà non li voleva salvo a sua descritione. Dice etiam ehe lavoravano a voltar el Ticino nel Gravalon.

Bortholamio da Crema mandato per il magnifico Podestà di Crema ut supra, et zonto a di 26, hore 3 di notte, dice de lì esser partito heri a mezo zorno, et che il giorno precedente gionseno in campo le munitione che crano condute da Ferrara, et subito gionte se partirono del campo li grisoni che lì erano venuti di Milano per ritornar a Milano. Et dice che dicte municione sono 150 cavalli a barili 4 per cavallo sicome lui ha inteso, ma ben ha veduto gionger cum dicte munitione do muli cargi de danari et andarli a scargar allo alogiamento di monsignor de la Palissa. Et le gente che acompagnavano diete munitione li venia driedo et principiava gionger al suo partir, et dicevasi che hozi voleano dar principio a far la battaria a Pavia, et Venere, che sarà a di 30, darli lo assalto; et hozi venendo per strada, ha sentito tirare a quella volta molte botte de artellarie grosse.

Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 27, hore 5. Scrive di quelle occorentie de li fanti et zente d'arme nostre etc.

227 \*

Di sier Antonio Surian podestà vidi letere ut supra, qual scrive che stanno in expectatione de intender la ressolution di la cavalcata de li cesarei, che li potria venir facta o a San Columbano o Marignan. Item, scrive, hozi da Lonà si parte le artellarie che manda l'archiducha di Austria, per andar verso Lodi acompagnate da fanti 450. Scrive, in questa sera el signor Duca fa un bancheto a madama Clara in caxa di domino Antonio Maria Avogaro per non poter in caxa sua capir comodo di far festa; e tutto hozi la ha cortegiata a cavallo per la terra.

Di Yspruch, di sier Carlo Contarini orator, fo letere di 20, molto seche, et non scrive alcuna cesa di novo, solum scrive haver adempito la commission sua, et che quel Serenissimo principe manderà li comessarii per esser su le defferentie di confini, uno in veronese e l'altro in Histria; però si mandi li nostri. Item, suplica li sia dato licentia di repatriar, perchè il suo star lì è infructuoso e con gran spexa di la Signoria e ruina sua, per stare con spexa, per esser tutto caro; poi non va mai a corte, come si suol in le altre corte, perchè loro non voleno el vadi se non quando el sarà rechiesto.

Noto. Si ave aviso per via di lettere di . . . . che li lanzinech che vien sarano presti, et a di . . . dovevano far la mostra a Maran et aviarse verso Trento per Italia.

Da poi disnar fo Consejo di X con la Zonta per danari, essendo stà porte molte gratie a li Cai di X con oblation di prestar danari. Quello seguirà, ne farò nota.

In questa matina vene in Collegio domino Ambruoxo da Fiorenza orator dil re Christianissimo, stà quì. Iusta il solito disse il suo Re haverà Pavia, et sarà el mazor amico che habbi questa Signoria, et è satisfato di ogni operation che la fa, et è zonte le munition e danari in campo, e li darano uno assalto di brieve.

È da saper. Per foraussiti ozi fo ditto il Cristianissimo re havia auto Pavia, et in caxa di dicto orator si feva gran festa; tamen di questo in la Signoria non era alcun aviso; et non fu vero.

Fu terminato per il Serenissimo; cussì come fo ordinato che a di ultimo di l'instante la matina Soa Serenità andasse a poner in sedia il Patriarca novo electo, cussi fo remesso Domenega al primo di Zener ch'è anno novo secondo terra ferma, da poi disnar.

Fu posta la gratia di sier Piero Trivixan di sier Vido Antonio, bandito per homicidio, qual presta ducati 400 per do anni. Et balotà non fu presa; la pende.

Fu posta la gratia di . . . . . . mercante di vin, bandito per homicidio, qual donava ducati 200, et non fu presa.

Fu posto dar certe canzellarie ad alcuni voleno dar danari, et leto le leze non si pol meter ; però andò a monte.

Noto. In sier Tadio Contarini qu. sier Nicolò è letere di Ragusi, di ... Come, per uno zudio venuto li si ha nova il Signor turco esser in Filipopuli et dover venir a la Valona, et havia scripto a Constantinopoli fusse mandato armata di galle sotil et bastarde li a la Vallona in Golfo, ch' è signal voi tuor impresa. El qual aviso fo lecto in Collegio con li Cai di X; ma non si dà fede.

A dì 30. La matina per tempo fo leterc di le poste : il sumario sarà qui sotto.

Vene in Collegio il prothonotario Carazolo orator cesareo venuto eri sera, alozato da l'orator altro a santa Maria Formosa in cha Zorzi; et era etiam l'orator existente qui domino Alfonxo Sanzes, et l'orator dil duca di Milan domino Francesco Taberna dotor, et il cavalier Billia etiam orator dil Duca, per i qual fo mandati a levar di caxa sier Jacomo Corner et sier Zuan Francesco Badoer savii a terra ferma, et sier Donato Malipiero e sier Bortolamio da Canal savii ai ordeni. Et venuti in Collegio, sentono apresso il Principe, et presentato esso Carazolo una lettera dil Vicerè di credenza, volse audientia con li Cai di X; ct mandati tutti fuora, parloe et stete in Collegio zerca una hora e più. Quello disse saperò poi.

Di Cremona, dil Venicr orator, di 28. Come, poi partito il magnifico Morone de li, le nove sono strette et poche perchè esse el siegue dove el se ritrova; el qual è andato a Lodi. Dil duca di Albania si ha aviso che poco camin va fazendo, et se ritrova a Monte Charù *cum* voce mò de venir lì a Cremona ct tuor questa impresa; in la qual terra per hora scrive ritrovarsi da fanti pagadi numero 1500 et 228 ' 200 cavalli ; pur questo se divulga nel ditto campo con altre particularità, ut in litteris. Questo illustrissimo signor Duca non è però per partirsi di quì se non occorrerà altro.

Di Bergamo, di 27. Come cra zonto uno di soi exploratori, qual partite Sabato a di 24, hore zerca 20 dil campo francese sotto Pavia, qual dicea che era venuta nova in quel zorno che le munition erano passate Po, et se volcano far ogni poco di camino potevano benissimo azonzer quel di in campo.

Al presente, a hore prima dinotte, è gionto uno altro, qual era il Mercore 21 Zuoba Venerdì et Sabbato in ditto campo, et poi la Domenica a di 25 se partite. Dice che il Sabato lui fu a veder passar al ponte di la Stella ch'è verso Po le munition preditte, qual erano 150 muli con polvere, et quelle forno discargate in campo, et poi il giorno sequente ritornorono ditti cavalli overo muli a tuor, per quello el pensa, di le ballotte; et dice che in campo è fama che gionte saranno tutte le munitioni si farà una bataria, et parimente se li darà lo assalto a Pavia. Dice ancora che erano gionti danari in campo per dar a le zente d'arme. Item, scriveno essi rectori, aver nova che a le parte di Alemagna si facea motion di gente per venir in soccorso di Pavia, et che era in uno loco propinquo a Marano gionti cavalli 500 sotto il marchexe Chasimiro di Brandiburg, et che doveano azonzer etiam fanti 3000.

Di Crema, di 27, hore 6 di notte. Come hozi è ritornato uno suo explorator dal campo francese, et manda il suo reporto. Hozi è passato di lì lo illustrissimo signor Vicerè quale è andato a Lodi, et cum sua excellentia erano da zerca 60 homini d'arme, 50 cavalli legieri et la sua guardia de fanti 200. Et per uno suo venuto da Lodi, li è stà refferito che alla Torreta di là da Lodi miglia dui sono allogiate alcune compagnie de italiani, et poco luntano de lì alcune di spagnoli, Li lanzinechi sono in Lodi allogiati, et se diceva che le gente d'arme che sono in cremonese dimane doveano cavalcar a la volta de Lodi; et che tutte le gente dieno ussir et mettersi in campagna luntano da Lodi miglia tre.

Comin da Mozanega mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Domenica passata da sera, ma per haver fatto il camino da Milano, haver tardato il suo ritorno ; et al suo partir de il campo era arrivato buona parte de la munitione che erano condute da Ferara, et tuttavia ne arivava; et ha inteso che l'era arivato in campo buona summa de danari de Franza, et lavoravano a fornir il cavalier per batter nella terra; et attendevano a voltar il Tecino nel Gravalone. Se diceva etiam, che haveano fornite le mine che haveano fatto a Pavia che li potevano dar 229 il foco al suo piacere, et ha inteso che quelli de Pavia se vogliono rendere al Re, et Sua Maestà non li vole salvo a sua descritione. Ha veduto etiam esser ritornato a Milano, li grisoni che erano andati de lì al campo questi giorni; et dice haver inteso heri matina a Milano, che la notte de Nadal quelle gente stetero in arme perchè haveano inteso che le gente

cesaree doveano andar a dar soccorso al castello de Milano. Dice che quelli del ditto castello tirano de l'artellaria alla terra, et queste sono le artellarie che già dui giorni si ha sentito; et ha inteso, essendo a Gorgonzola, che se li cesarei non andavano per assalire le munitione che venivano da Ferrara, francesi haveano preparato per butar un ponte a Cassano, e fino hora sariano nella Geradada.

Da poi disnar fo Consejo di X con la Zonta ordinaria, et prima semplice. Feno li Cai di X per Zener, sier Jacomo Michiel, sier Bortolamio Contarini, et sier Sebastian Justinian el cavalier. Item, fono col Colegio e il Consejo semplice sopra alcuni di Budoa, quali è in preson per aver ditto villania a sier Francesco Contarini podestà di Budua, et fatto serar in palazo etc. Et non fo tempo di far intrar la Zonta dentro, per trattar di molte oblation di danari di persone che hanno dato; ma nulla fu fatto.

È da saper. Tutte queste oblation vanno atorno con danari.

Ferigo di Axola, bandito per Quarantia per bararie a sier Piero Zivran et uno zenoese è absente, vol prestar ducati 1000 et esser rimesso il caso al iudice suo per esser in sacris, e sia taià il spazo fatto in Quarantia. E questo fa per non pagar li danari vinti et la condanason. A l'incontro, sier Piero Zivran vol li soi danari, sì che la non si aceterà.

Nicolò Aurelio olim Canzelier grando presta ducati 1000, et esser assolto di l'exilio solamente.

Zuan Papa mercadante di vin, per omicidio dona ducati 200.

Sier Piero Trivixan di sier Vido Antonio, per homicidio prestava ducati 400 et la pende; al presente vol prestar 700 overo 400, zoè 200 donadi et 200 prestadi, overo 400 prestadi et 100 donadi.

Sier Lodovico Foscarini di sier Michiel, ch' è in l'Armamento, per l'insulto fatto a Margera a quella da cha' Zorzi, presta 200.

Sier Nicolò Michiel qu. sier Alvise qu. sier Mafio, bandito per il Consejo di X per contrabandi, dona 50 et presta 50.

Alcuni voriano venir in Pregadi con prestar ducati 400 per uno, iusta la forma di altri che vien, et venir di fermo per anni 4 et sono zerca 11 fin qui; ma il Doxe è molto contrario a questo.

Altri voleno prestar ducati 100 per venir a Gran Conseio, ma voleno come li altri di anni 18 aver la pruova di 20, et quando harano 20, di 25. et di 25 haver la prova di trenta; et a questa par etiam non vogliano cussì, ma ben di 18 possino venir a Consejo con la pruova di venti.

Zuan Ferman fo scrivan a le Cazude, et bandito di terre e luogi, et dimanda gratia di lo exilio e vol prestar ducati 700.

Fo scrito per Collegio, con voler di la Signo- 229. ria, a l'Orator a Roma di la venuta in questa terra del prothonotario Carazolo orator cesareo, et le parole dicte in questa matina zerca l'unir de li exerciti; qual tutto debbi comunicar al Pontefice, et quello si ha ad responder.

A dì ultimo, fo san Silvestro. La matina vene letere di Roma, di 27 et 28. Di coloquii abuti col Papa zerca le lettere li fo scripto.

Et per letere private se intese el Papa volersi discoverzer et far 6000 fanti et zente d'arme; et per trovar danari havia proposto in Concistorio, unde li Cardinali erano stati a Soa Beatitudine a offerirli li danari di la intrada dil capello. El Papa non li ha voluti acceptar per esser molti Cardinali poveri; et par voi far certa angaria a le terre di la chiesia a quelli torano il sal, sichè haverà 50 milia ducati a l'anno, i quali vol ubligar et haverne almeno 40 milia adesso, et con questi far li fanti preditti, perchè Soa Santità dice è povero Papa e aver trovà il papato impegnà per papa Leon ducati 600 milia. Item vol far altre provisione, ut in litteris.

Di Verona, di sier Polo Nani podestà et sier Marco Gabriel capitano, fo letere di 30. Come hanno auto dal suo homo tieneno a Trento per far provision a la venuta di lanzinech, quali dieno passar per il veronese. Di 28. Come in quel zorno erano zonti 500 fanti lanzinech sotto il capitanio Marco Satin, et che fin 3 zorni zonzerano il resto fin 2000. Che sotto il conte Zorzi Fransperch dicono dieno venir poi il resto, chi dice al numero di 6000 et chi di 8000. Item, dil zonzer li dil duca di Barbon.

Di Cremona, di l'orator Venier, di 29. Come si ha aviso di Piasenza, che alcuni pochi cavalli dil signor Zanino di Medici erano restati a Castel San Zuane et alcuni pochi fanti. Item, da Parma si ha che il duca di Albania se ritrova con le zente a Resana, et ha fato alquante provision de vituarie et se acosta a la montagna. Hora se dice che 'l vol andar a Lucha. Il numero di le zente è alquanto mancho di quello per altre sue ha scritto. Il signor duca di Traietto eri passò per quì, zoè per Cremona, e va in reame per far provision di danari et fanti. Scrive questo illustrissimo signor Duca starà li a Cremona per fino giongia li soccorsi che si aspecta di Alemagna, che tiene sarano zonti questa altra setimana; poi sequirà quel piacerà a la Maestà di Dio. Serive, 230

sua excellentia fa li a Cremona per Lodi quelle tutte provision li dà il potere; et cussì fanno li cesarei, et venga poi quello si vogli. Scrive altre particularità etc.

Di Parma, di sier Lorenzo di Prioli orator, di 25. Come il duca di Albania con lanze 400 et 5000 fanti non ben in ordine, et ducati 25 milia di quelli mandava il duca di Ferrara al re Christianissimo, si ha tenuto, era partito, et scrive cussi el dito Orator. Da poi il levarsi de francesi da Borgo con la monition et danari haveano con se, el duca di Albania et il conte Hugo di Pepoli, acompagnati li sui uno poco avanti verso Piasenza con lanze 400, fanti 5000, ritornorono a Borgo et li stetero per tutto di 23. Da poi se hanno retirato più in verso questa città, ma acosto el monte, sichè hora stanno miglia 6 luntan de qui apresso uno fiume over torrente nominato Lenza dove hanno getadi duo ponti per passar; non se sa dove siano per andar; se dice diversamente; chi dice in reame, ma hanno poca gente per far tal impresa: chi dice in Genoa, nè quella etiam è credibile perchè hanno horamai passato el loco dove doveano passar la montagna dovendo andar li: et chi dice verso Luca, et questo potria ben esser sua via, ma questa etiam non si stima. Tamen, di questo la Signoria nostra dia esser ben avisata e intender per altra via forse li soi desegni etc.

Da Crema, dil Podestà et capitanio, di 28, hore 5 di notte. Come hozi era ritornato uno suo da Lodi, qual referisse che crano ussiti hozi de Lodi da zerca 3000 fanti, parte de li quali sono andati con lo illustrissimo signor marchese da Pescara verso Marignano, quali hanno preso alcuni cavalli de francesi, et l'altra parte con el signor marchese del Guasto alla volta de Santo Agnolo, quale se diceva non haver facto effecto alcuno, ma che erano andati fino sopra il fiume Ambro miglia 10 luntan da Lodi. Et al partir de Lodi, il prefato nuntio ba veduto ritornare bandiere due de fanti, de quelli che erano ussiti de li; et ha inteso che li lanzinechi dicono apertamente, che non voglino ussir de Lodi se non harano danari, et dimane compieno il servitio suo. Questa matina è partito de li da Crema il magnifico Morone, et per saper qualcossa de lui, esso Podestà mandò il conte Alessandro Donato, al qual lui disse che al tutto tutte le gente cesarec e dil signor duca di Milan erano per ussir da Lodi gionte che scriano le artelarie, quale sono acompagnate da 500 lancinechi, et etiam che zonza li 6000 lanzinechi, che aspectano che vien di Ale-

magna, et che tutti prendeno grandissima admiratione che la Illustrissima Signoria nostra non habbi spento le gente sue cum le gente cesarce; dicendo queste parole: gionti che sarano li lancinechi che aspectamo, vederemo quello farà la IIlustrissima Signoria. Item, scrive hozi non esser ritornato alcun de li soi esploratori dil campo francese. Judica per le gente spagnole che sono extese verso 230° l'Ambro, et de qui avanti si harà maggior difficultà haver novelle dal campo preditto.

Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 30. Come le artellarie che vien di Alemagna erano passate a Lodi. Item, haver dil campo sotto Pavia, che quelli dentro erano ussidi et preso certi carri cum feni et animali, et quelli condutti dentro ut in litteris.

Fu terminato per Collegio far un presente al Carazolo orator cesareo, qual è venuto et alozato da l'altro orator in cha' Zorzi a San Severo. Et fo dà il cargo a sicr Jacomo Corner savio a terraferma, qual ordinò a Gasparo Frizier comprasse fazani, pernise, caponi, confezion, torzi, muschatello etc. in tutto per ducati . . . . e li fo mandato a donar

Fo leto in Collegio una parte fatta notar per alcuni Savii a terraferma, che li Savii da terraferma durante questa gucrra siano fatti con bollettini, et con pena refudar. Tamen per le pregierie che fu fate per quelli si feva tuor senza titolo, non fo ozi posta.

Da poi disnar fo Pregadi et leto letere molto tardi, qual fo compito di lezer fin 24 hore; poi cazadi li papalisti in la camera di la chiexiola, lezeno tre man di letere di Roma, et quello li è stà scripto per Collegio; e di questo comandà grandissima credenza.

Fu posto, per li Consieri, dar il possesso dil vescoado di Liesna al reverendissimo domino Zacaria Trivixan prothonotario fo di sier Zuane, vacado per la morte dil reverendissimo cardinal Caviglione, auto dal Pontifice.

Fu posto per li Consieri, Cai di XL e Savii, la parte che sier Zuan Francesco Loredan qu. sier Marco Antonio, qual poi la morte di suo padre fo tansato e comesso per Collegio esser realdito, et poi fo taià tutti tal mandati di Collegio, però sia preso che'l ditto sier Zuan Francesco possi esser realdito da li XX Savii etc. Et sier Andrea Michiel el cao di XL, di sier Lunardo, andò in renga et disse le raxon sue, et era cossa iusta a prender la ditta parte, et parlò ben. Tamen essendo XL et senza auto-

rità, il Consejo non volse aprir tal porta, et ballotà do volte non fu presa. Ave la prima volta . . .

È da saper. Ancora che tutti non siano stà tansadi, è stà aperti i libri di le tanxe e fato scontrar con il libro di le decime. Trovano da 1000 et più che pagano decime e non è stà tansadi.

Fu posto per i Consieri, Cai di XL, Savii di Consejo et terraferma, cum sit che in Gran Consejo a di primo Avosto 1479, et poi a di 30 Octubrio fusse preso di proveder a li scutarini, et fo data provision a la camera di Padoa ad Andrea e Nicolò Humoi fradelli a l'uno ducati 3 a l'altro lire 20 al mese, et per la guerra fo levà ditta provision et posti in la compagnia di Nicolò da Cataro era contestabile li a Padoa, la qual compagnia fo cassa, però sia preso che li ditti do siano posti primo vacante a le porte di Padoa, et in questo mezo habino per uno a la camera di Padoa ducati 2 al mexe a page 8 a l'anno. Fu presa: 184, 4, 1.

Fu fato scurtinio di 4 Savii dil Consejo, tre ordinarii et uno in luogo di sier Andrea Trivixan el cavalier ha zurà la Consejaria, e tolti numero 12, rimaseno sier Alvise di Prioli procurator, fo savio dil Consejo, sier Lorenzo Loredan procurator, fo savio dil Consejo, fo dil Serenissimo, sier Daniel Renier, fo savio dil Consejo, qu. sier Constantin, et per tre mexi sier Francesco Foscari, fo savio dil Consejo, qu. sier Filippo procurator, qual par non voy intrar, si vol scusar per la età et per esser dil Consejo di X. Tolto con titolo sier Alvise Pixani procurator et cazete, ma non pol intrar per esser di la Procuratia di supra con il Loredan rimaso.

Item, fato scurtinio di 3 Savii di terra ferma; tolti numero 27, solum do passoe, sier Hironimo Querini, fo savio a terra ferma, qu. sier Piero, et sier Piero Zen, fo ambaxator al Signor turco, qu. sier Catarin el cavalier, nuovo. Fo sotto sier Zuan Nadal Salomon fo savio a terra ferma qu. sier Tomà, tolto etiam con titolo, sier Santo Trun, fo savio a terraferma, qu. sier Francesco, et stridati rimase. Il Querini andò a refudar subito, et questo fece per esser papalista, però non ha voluto intrar. Aduncha il primo Pregadi si farà tre savii diti in luogo di questo Querini e dil Zen ch'è a Cataro mandato per il Consejo di X con la Zonta et per Pregadi, et dil terzo che non ha passato il scurtinio; questo potendo haverlo noterò qui soto. Et veneno zoso ad hore 4 di note sonade.

## Scurtinio di 4 Savii dil Consejo.

Sier Alvise Gradenigo, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Domenego cavalier.

Sier Marin Morexini el censor, qu. sier Polo.

† Sier Francesco Foscari, fo savio dil Consejo, qu. sier Filippo procurator.

† Sier Alvixe di Prioli procurator, fo savio dil Consejo, qu. sier Piero procurator.

Sier Gabriel Moro el cavalier, fo savio a terra ferma, qu. sier Antonio.

Sier Gasparo Malipiero, fo cao dil Consejo di X, qu. sier Michiel.

Sier Alvixe Pixani procurator, fo savio dil Consejo, dal Banco, qu. sier Zuane.

Sier Vicenzo Capello, fo Consier, qu. sier Ni-

† Sier Lorenzo Loredan procurator, fo savio dil Consejo, qu. Serenissimo.

† Sier Daniel Renier, fo savio dil Consejo, qu. sier Constantin.

Sier Marco Foscari, è ambaxator al Summo Pontefice, qu. sier Zuane.

Sier Piero Trun, fo podestà a Verona, qu. sier Alvise.

Non. Sier Piero da cha da Pexaro procurator e proveditor zeneral in campo, perchè si caza.

## Scurtinio di 3 Savii a terraferma, et passò solum do.

Sier Troian Bolani qu. sier Hironimo.

Sier Santo Trun, fo savio a terraferma, qu. sier Francesco.

Sier Nicoló Bragadin, fo ai X Savii, qu. sier Marco.

R. † Sier Hironimo Querini, fo savio a terraferma, qu. sier Piero.

Sier Domenego Pizamano, fo conte e capitanio a Trau, qu. sier Marco.

Sier Ferigo Morexini, fo patron a l'Arsenal, qu. sier Hironimo.

Sier Piero Morexini, fo proveditor sora i of- 231 ' fici, qu. sier Francesco.

Sier Francesco Morexini el dotor, qu. sier Gabriel

Sier Lodovico Falier, fo ai X officii, qu. sier

Sier Andrea da Molin dal Banco, fo capitanio di le galle di Baruto, qu. sier Marin.

Sier Vetor Pixani, fo proveditor a Riva, qu. sier Zorzi.

Sier Marco Arimondo, fo di la Zonta, qu. sier Christopholo.

Sier Nicolò Michiel, fo a la camera de imprestidi, qu. sier Francesco.

Sier Hironimo Polani el dottor fo di Pregadi, qu. sier Jacomo.

Sier Nicolò Salamon, fo al luogo di procurator, qu. sier Michiel.

Sier Zuan Dolfin, fo avogador di comun, qu. sier Nicolò.

Sier Gabriel Venier, fo avogador di comun, qu. sier Domenego.

Sier Filippo Capello, è di Pregadi, qu. sier Lorenzo, qu. sier Zuan procurator.

Sier Zuan Nadal Salamon, fo savio a terraferma, qu. sier . . . .

Sier Piero Mocenigo, fo proveditor sora i dacii, di sier Lunardo procurator, qu. Serenissimo.

Sier Andrea Mocenigo el dotor, è di Pregadi, di sier Lunardo procurator, qu. Serenissimo.

† Sier Piero Zen, fo ambasador al Signor turco, qu. sier Catarin el cavalier.

Sier Hironimo Querini, ch' è di Pregadi, qu. sier Francesco.

Sier Hironimo da cha' Taiapiera el dotor, fo podestà e capitanio a Cividal di Bellun.

Sier Silvestro Memo, fo a le Raxon vechie, di sier Michiel.

Sier Stefano Tiepolo, fo proveditor sora la mercadantia, qu. sier Polo.

Sier Donado da Leze di sier Michiel.

Questo è uno capitolo di letere di sier Andrea Zivran proveditor in Dalmazia, date a Zara a dì 12 Dezembrio 1524.

Venere proximo passato, fo a di . . . ad hore 7 di notte se levò una fortuna terribile in questi lochi, tal che ha ruinato in tre lochi de le mure di questa città, verso garbin più di passa 100 di muro non dalla fondamenta, ma dalla mità in suso, con morte de doi homeni et ruina de molte barchete, oltrachè in altri lochi de la cità ha fatto gran danno nelle case et nel contado, nelli olivi et altri albori. Apparve ancho in quella notte una cometa molto grande et lucida sopra questo contado, in forma quasi di un carro, la qual durò per lo spatio de una hora, levandosi dalla parte di levante, et transcorrendo verso

ponente; le qual cose sono state di mcraveglia et terrore a molti.

Et dtta lettera fo lecta in questi·zorni in Collegio ma non in Pregadi.

Tamen, per relation di sier Zuan Moro capitanio olim di Zara, intesi che la ditta ruina segui a mezza notte al levar di la luna per certo vento che vene da tramontana, qual ruino pasa 75 di muro di la terra, da banda da mar, et riniase però Ie mure in piè, piè 21 sora terra. Et a Zara sono ducati 2000 per fabricar.

Copia di la scrittura presentata in Collegio 232 per li oratori cesarei et ducheschi, a la venuta qui del prothonotario Carazolo orator cesareo.

Essendo, Illustrissimo Principe et magnifici signori, già molti giorni passati richiesta et oportumente sollicitata da me Alonso Sanchez orator cesareo, in nome di Sua Maestà, et secondo le instantie grandissime faceva lo Illustrissimo signor Vicerè, la unione del vostro exercito con il cesareo a la defensione de lo illustrissimo signor duca de Milano et expulsione de francesi comuni inimici, persuadevasi epso signor Vicerè dal canto di questo Illustrissimo Dominio non doverseli interponere difficultà o dilatione alcune, perchè parevali che ad homini et principi di fede observandissimi, come suole esser questa inclita Republica, non fusse molto necessario proceder con preghiere et persuasioni dove è la promessa chiara et aperta, corroborata dal pubblico iuramento: perchè assai è noto che nel contracto de la perpetua pace et unione facta con la Cesarea Maestà, serenissimo signor Infante et illustrissimo duca di Milano, ha promesso questo illustrissimo Dominio, siando invaso el stato di Milano celeriter presto esser ad adiutar et defender dicto signor Duce et stato con 800 lanze, 500 cavalli leggieri, 6000 fanti et una bona banda de artellaria, come del medemo obligo ligata dicta Cesarea Maestà compitamente et davantaggio assai observa. Fermavasi più sua signoria in questa opinione discorrendo quello che in simile occurentia fecero vostre signorie lo anno passato con grandissima satisfactione et obbligo de la Cesarea Maestà; pur vedendo maggior tardità che non comportavano li bisogni, et non siandoli legittima causa alcuna di dilationi tali, admirato di tanta repentina alteratione de animi, mandò il magnifico don Carlo

de Aragona, et con epso lo illustrissimo signor duca de Milano, il magnifico cavalier Bilia per darli piena et particular noticia del stato de l' exercito cesareo et de le forze de i nimici, quantunche note gli fossero; et per fargi maggiore instantia et pressa a la dicta unione debita et tanto utile et necessaria. Ma fin al presente, soa excelsentia con poca contenteza, et satisfatione nulla ha potuto reportare quasi como non con amici et confederati se negociasse, et si richiedesse cosa non debita per publica fede et iuramento. Et da questo modo di procedere, oltra che ne è sequita la tanto evidente ruina et oppressione de le persone et stato de Milano; accresciuta la insolentia de inimici quali in ogni suo pensiero procedeno como se dal vostro canto non abbiano da dubitar ponto, ne nasce novo danno, che molti quali non per obbligo ma voluntariamente per il pubblico beneficio de Italia se sariano monstrati contra francesi, vedendo queste vostre dilationi, et che voi che havete la vostra fede publica obligata supersedete de darne adiuto, recusano con qualche colore di ragione esserne fautori, poi che voi che l'havete promisso et iurato non ne siete. Alcuni ancora, forsi più oltra temendo et pensando se sono accostati a li inimici nostri, et prestatoli notabile adiuto come sapete. Talchè, perseverando le signorie vostre secondo il cominciato, si potria dire che da questa pace et confederation facta tra la Maestà Cesarea et questo Illustrissimo Dominio, da qual si expetava et doveva adiuto per defension de lo illustrissimo signor duca di Milano ne procedesse danno, perchè la supersedentia in non darlo ad al-232 ' cuni dà suspecti, ad altri scuto di pratiche con quali poi si pigliano excusationi, benchè assai si sapia che a satisfare a la publica promessa non siano sufficienti. Et in vero ad sua excellentia non pare che a la prudentia de tanta Republica convenga differire di far quello è tenuta verso la Maestà et del magnifico Proveditore gli sia riferito che far tale unione non sia expediente, poichè assai sciano che nel contracto de la pace non si remisse la Maestà Cesarea al voler et parer del vostro Capitaneo circa el dar lo adiuto et unirse a la defensione de li stati invasi; ma absoluto fu l'obligo reciproco, benchè non se può imaginare como habbia dicto Capitaneo da persistere in questa, se è sua opinione, como Capitaneo expertissimo, havendoli monstrato sua excellentia et altri cesarei capitanei già due volte che è ito a retrovarlo a Ottolengo et Chiari, la evidente securità di questa unione, grande utilità et quasi certa victoria. Del

che tanto meno haver da dubitare, quanto che può esser certissimo che niuna cosa, quantunche minima, se ha da far se non unitamente, come ne la guerra passata sempre si fece. Vedendo adunque epso illustrissimo signor Vicerè non haver fin ad hora profitato l'assidua sollicitudine di me Alonso Sanchez, i geminati abochamenti de sua excellentia con vostri signori Capitaneo et Proveditore, diverse particular lettere sue et poi instantie facte per dicto don Carlo a posta mandato, et che più si deve considerare la fede publica data a la Cesarea Maestà nel stabilimento de la pace perpetua, di novo per ultima resolutione ha voluto che noi prothonotario Caracciolo et Alonso Sanchez unitamente, in execution di quello clie anco noi unitamente contrahessimo richiedamo, instemo et pregamo questa excellentissima Repubblica ad observar la sua publica fede obligata con la Cesarea Maestà per la defensione de lo Illustrissimo signor duca de Milano et suo stato, et celeremente esser presta et adiutar dicto signor Duca et stato con le 800 lanze, 500 cavalli leggieri, 6000 fanti et una bona banda de artellaria unitamente con lo exercito di Sua Maestà, quale non solo è secondo lo obbligo, ma in notabile avantagio. Et così in nome di Sua Maestà et de dicto signor Vicerè, con tutta quella instantia che possiamo le richiedemo et pregemo ad voler unir sue gente con il resto per la defension di dicto illustrissimo signor Duca et stato suo, como per la promessa facta nel contratto de la pace sono obligati, pregandoli che apertamente voglino explicare il suo concepto, quando altramente pensino di fare che lo obbligo loro recerca, et non lassarne con implicate et dilatorie risposte in resolutione però de la negativa, siandone a noi del medesimo effecto la dilatoria et negativa; il che mai si poteremo persuadere che habbino de volere, per esser contra suo naturale et antiquo instituto.

Questa nostra richiesta dovete exaudir signori senza alcuna exceptione, como nulla exceptione è nella promessa; ma per satisfare a li animi di quelli che forsi sono male informati de le forze inimiche et nostre, et deinde temeno, benche tal timore non è iusta excusatione a tardar la unione, sappiano le signorie vostre, che sicome i nimici dopo passato il Ticino a la giornata si sono indeboliti, così dal canto 233 nostro sono accresciute le forze notabilmente. Quando inimici introrno in Milano con quellà furia che pareva minacciase tutta Italia, restò il signor Vicerè, oltra quelli che restorno a la custodia di Pavia, solo con fanti spagnoli 6000 et fanti italiani circa 4000, et niente di meno il re di Franza già in più di due

mesi non solo non gli ha facto detrimento alcuno con quel tanto fluxo de fanti che predicano, ma receputo molti damni. Dopo, da lo exercito francese sono partiti svizeri in notabile quantità, molti italiani, fantopini assai, quali, non licentiati como francesi dicono ma per non esser pagati da sè stessi, fuggeno ; et ultimamente quel bon numero de fanti che se dice andare con il duca de Albania. Solo, al deffecto di tanti gli sono aggionti 4000 grisoni et mille valesani. A l'exercito cesareo sono cresciuti italiani fin al numero compito di 6000, et circa 7000 lanzchnech et nullo diminuto, tal che, unite le forze vostre, saremo superiori o almeno eguali a francesi di numero di fanti in campagna, oltra quelli che sono in Pavia; et pur li nostri si sa quanto siano superiori di vigorositate, consueti a vincer non a fuggire, soldati veterani non collecticii, nè mandati da le comunità con pagamento de le spese, governati da capetanei non meno circumspecti che valenti. De cavalli legieri, de quali ne havemo da poner in campagna 1600, gli avvantaggiamo di numero et bontà ; parimente di homini d'arme, de quali se sa la maggior parte loro esser mal conditionati et 600 lanze esser partite con dicto duca de Albania, gli saremo superiori. Havemo ne le forze nostre le forteze, le cita ben fortificate, li populi devotissimi et de francesi inimicissimi.

Queste cose signori ad chi se governa per ragione monstrano la certa et indubitata victoria, la quale tanto più presto si può sperare, che oltra le presentanee forze se puoteno vedere in esser altri 7000 lanzchnec con bon numero de cavalli quali non puoteno tardar sua gionta in campo oltra octo o dieci giorni, como debbono esser certificate le signorie vostre per molte vie; però doveriano senza tanta nostra instantia, et oltra il debito da sè stesse accenderse et offerirse a la participatione di tanta et così gloriosa victoria, da la quale ne puoteno expectare grandissima contentezza et satisfactione per la universale liberatione de Italia.

Et perchè de diversi aconti si è sparso per alcuni in qualche carico de la Maestà Cesarea, che Sua Macstà designava occuparsi el stato de Milano, il che como cosa di mala sorte et indegna de uno tanto Imperatore di fede observantissimo et de la iustitia obsequentissimo, così non era da creder nè da pensare ; ma havendo Sua Maestà exposto tanta summa di denari per la recuperatione et conservatione del stato de Milano ad beneficio de lo illustrissimo signor Duca, como a tutto el mondo è noto, parevali conveniente in qualche parte rimborsarsene; dal

che forsi si suspica che Sua Maestà con tal via disegnasse indirectamente usurpare dicto Stato; il che como mai fu pensamento di Sua Maestà, così ad tuto il mondo l'ha largamente demonstrato intromettendolo como principal contrahente in le leghe quale ha facto Sua Maestà cum il Summo Pontifice, con il serenissimo Re anglico, et con questo illustrissimo Dominio; et ultimamente ne possono esser bon testemoni voi illustrissimo Principe et assistenti si- 233 ' gnori del Collegio a li quali è stà facta per me Alonso a li giorni passati non mediocre instantia per trovar modo di unir svizeri a la defensione de Italia et particularmente del Stato de Milano, cosa notoriamente repugnante ad questi disegni vanamente fabricati et sparsi ; et se pur qualche suspition resta o ne li animi vostri o de altri, per chiareza di tutto il mondo, sapendo dicto signor Vicerè la mente de la Cesarea Maestà per molte evidentie et replicate lettere, offerisse prestare ogni cautione et secureza che voglia questo illustrissimo Dominio di presentargli in mano sua in termine conveniente la investitura nova imperiale de dicto Stato ne lo illustrissimo signor Duca, et stare al discreto et savio iudicio di questa excellentissima Repubblica circa li denari quali haverà per dicte spese a reimborsar dicto signor Duca a Sua Maiestà, et in quelli termini che iudicherà expedienti, benchè assai sapia Sua Maestà, che ad così maturi et prudenti homini como sono il Principe et governatori di questa Excellentissima Repubblica non penetrano questi colori in verità di poca apparentia, con quali non saria excusato alcuno presso a Dio et il mondo se sopra epsi si fundasse et se mancasse del debito: poi che oltra che possano indicarsi apertamente vani, se gli offerisse chiarezza et cautione del tutto; il che in brevi, ancora che nissuna lo rechieda per compita satisfactione et desiderio di Sua Maestà si vederà con effecto.

Expectiamo adunque subita et resoluta resposta, et senza altra dilatione et nova consulta, de la unione del vostro exercito affirmativa, como conviene a la fede promessa per voi signori observantissimi di .... ad uno Imperatore, quale per la venuta de francesi in Italia non è però mancato de le forze sue, tale che li amici non habbiano da sperar proficto de Sua Maestà et li inimici cognoscere le forze sue poterli portar damno.

## Dil mexe di Zener 1524.

A di primo. Vene lettere di le poste di Crema, Cremona et Brexa. Il sumario di le qual noterò quì solto.

234

Vene in chiexia, iusta il solito, il Serenissimo vestito di veluto cremexin rosato, di martori et bareta di veludo di quella sorte, con li oratori Papa, cesareo, Milan, Ferrara et Mantoa; non vene quel di Franza; la causa fo per . . . . Era questi Procuratori: sier Lunardo Mozenigo, sier Alvise Pasqualigo sier Alvixe Pixani et sier Hironimo Justinian. Vene etiam sier Vicenzo Grimani fo dil Serenissimo vestito di beretin, per tocarli questo mexe acompagnar la Signoria per esser di la Zonta.

Da Cremona, di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator, di 30 dil passato. Come hanno nova li al signor ducha di Milan che a la custodia di Milan dil campo francese è sotto Pavia è venuti 3000 grisoni, 1000 valesani et 150 lanze, acció non li fosse tolto Milan per la cavalcata hanno fato questi cesarei di Lodi. Il ducha di Albania con le zente l'ha, par vadi di longo a Luca et poi a Siena dove si tien vorano danari, et fanno etiam questo con voler dil Pontifice, acciò spagnoli condescendano a l'apontamento ha tratà Soa Santità.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 29, hore 3. Manda do reporti di soi exploratori, uno venuto di le parte di Provenza et l'altro dil campo Francese. Et per uno suo venuto da Lodi, lì è stà refferito de lì haver inteso che le gente francese che sono in Santo Agnolo fanno ruinar li borgi di quel loco; et questa matina li lanzinechi cridavano nella piaza de Lodi che se non li venia dato danari voleano partirse : et se diceva che li cesarei voleano buttar un ponte sopra Adda di sora da Lodi per esser più propinqui a Maregnan et far che le gente d'arme stesseno allogiate ne la Geradada acciò potesseno per ogni bisogno passar di là di Adda in presteza sopra ditto ponte; nè altro è di novo.

Nicolino Rossetto, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Marti fo a di 27 a mezo zorno, et che la sera precedente de quelli de Pavia ne ussireno zerca fanti 30 et fecero dar alarme al campo scaramuzando, de modo che in un subito li spagnoli ne pigliorono 3 dil campo et ne amazorono 7 et se retirorno dentro: et dice esser stato sopra il cavalier che fabricano per batter la terra, et haver veduto che attendeno ad alzarlo anchora più, et medesimamente lavorano per voltar il Tecino nel Gra-234 valon. Et dicevasi che, passato il primo di de l'anno voleano dar lo assalto a Pavia; et facevano la mostra a le gente dil signor Zanino et del signor Federico da Bozolo dandoli danari; et ha inteso che, pagata la compagnia dil signor Zanino, la dovea andar a Milano; et se diceva che il ducha di Albania andava a l'impresa dil reame. Et dice che non tiran de l'artellaria nè l'una parte nè l'altra.

Gratiano corso mandato per il magnifico Podestà di Crema a le parte di Provenza ne la riviera de Zenoa, dice esser partito da Saona heri fu otto zorni 21 di questo, et si atrovò de li quando il signor Renzo hebbe Saona quale se rese alla devotione di la Maestà Christianissima; et cum ditto signor era fanti zerca 6 in 7 milia, bella gente. La qual terra non fu sachegiata, ma pur li fu fatto del danno nel intrar dentro, perchè li soldati non haveano havuto danari, dicendo che saonesi pregorno il signor Renza che non li desse governator de li Fregosi, ma ogni altro a nome dil Christianissimo re; et cussi il prefato signor li promesse de meterli uno baron francese. Et dice che da poi, per cerca dui giorni, il prefato signor Renzo. dubitando che li fanti non sacliegiasseno la terra, li fece la mostra et feceli ussir fuori dandoli danari, et facendoli allogiar di fuori. Ne la qual mostra fo adimpite le compagnie, et se atrovorono fanti 8000, de li quali ne erano 6000 italiani et il resto francesi; de le qual gente ne ha lassato in Saona da fanti 1500, et il resto fatto montar su l'armata, excepto zerca 1000 che non li volse andar; quale armata, era de li, che è de velle 43 in tutto, zoè galee 10, nave 7 et galioni 12, et il resto fusti, brigantini et altri simel legni, dove etiam il prefato signor Renzo in persona ha pagato la gente de l'armata, dicendo lui esser recognosciuto governator dil tutto a nome dil Christianissimo re. Et sopra ditta armata, li erano 1000 fanti che al continuo li stava; et dice che montate le fantarie sopra l'armata cum victualie per mexi 6, il prefato signor Renzo stava in Saona cum la sua corte, et se dicea di per di dovea montar sopra l'armata et partirse, chi dicea per andar in Sicilia, chi nel reame et chi in Toscana. Et se diceva che quello faria Pavia farebbe ancor Genoa, ne la qual se diceva esser fanti 235 3000. Item, dice che, essendo il signor Renzo a Marsegia, gli fu portato buona summa di danari di Franza mandatoli da la madre dil Re.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 30. Di queste occorentie.

Da poi disnar, zorno ordinato a meter il reverendissimo domino Hironimo Querini frate di San Domenico di Castello observanti, di l'ordine di Predicatori, di età di anni . . . . electo per il Consejo di Pregadi, et confirmato per il Pontifice Patriarca di Veniexia in possesso dil ditto patriarchado, qual la

chiexia di San Piero fo benissimo conzata con tapezarie assai et 4 telle grande di Fiandra bellissime; etiam il patriarcà fo conzo con tapezarie. Hor reduti li oratori a palazo, videlicet Papa, Imperator, Milan, Ferrara et Mantoa, et do episcopi, domino Jacomo da cha' da Pexaro episcopo di Baffo et D . . . . . . Borgese episcopo . . . . . con 5 Procuratori, sier Lunardo Mocenigo, sier Alvise Pasqualigo, sier Jacomo Soranzo, sier Alvixe Pixani et sier Hironimo Justinian, et li deputati ad acompagnar questi 3 mexi, montoe Soa Serenità in li piati et andono a la riva di Santo Antonio, dove per il gran secho fu fato un ponte. Et zà essendo reduti li parenti dil prefato Patriarca vestiti di scarlato, et sier Hironimo Querini qu. sier Piero suo zerman cuxin di veludo cremexin in chiexia di San Domenego per acompagnar ditto Patriarca fino in li piati; el qual era con la sua capa da frate et con li frati di San Domenego principali et altri frati dil ditto monastier con la croce et dopieri aparati avanti. Et cussì fo acompagnato fino a Santo Antonio, dove il Serenissimo lo aspectava in li piati, et montato dentro, e cussì parte di parenti che poteno star, li altri zoveni con barche e li frati per terra veneno a smontar a Castello. Qual aproximato a la chiexia, li vene contra uno episcopo aparato qual era lo episcopo de . . . . greco, con li canonici aparati atcuni et la croce et dopieri. Cantando il Tedeum laudamus è intrato in chiesia, sonaya li organi, dove era una grandissima calca di zente maxime done. Et in coro sentato il Patriarca, qual era a man manca dil Doxe al suo loco con la croce avanti, e cussì il Serenissimo sopra una cariega deputata, e li altri tutti, fo principiata una oration in laude dil ditto Patriarca per pre' Zuan Rivio. Compita, il Serenissimo acompagnò il Patriarca fino in la sua camera et poi tolse licentia, e lì rimase ditto Patriarca.

235 \* A dì 2, Luni. La matina per tempo fo lettere di le poste, qual il sumario scriverò di sotto, videlicet da Brexa et di Parma.

Vene l'orator di Franza in Colegio iusta il solito, dicendo che 'l suo re Christianissimo prospera et presto averà il stado de Milan, et si ben è venuto questo prothonotario Charazolo in questa terra, cognosse questa illustrissima Signoria savia che non si lasserà voltar a mandar le sue zente, perchè il suo Re è nostro bon amigo; con altre savie parole, al qual il Principe li rispose verba generalia et che desideremo sia un bon acordo tra questi principi et che 'l Papa si afatica.

Introe un solo Savio dil Consejo, sier Lorenzo |

Loredan procurator, qual è papalista, et sier Francesco Foscari refudoe, dicendo ha passà anni 80 et è dil Consejo di X. Item, veneno sier Alvixe di Prioli procurator e sier Daniel Renier, i qual etiam refudono, il Prioli per esser Inquisitor dil doxe Loredan et non ha compito l'oficio suo, etiam non si sente, e il Renier è amalato dice, et è dil Consejo di X, unde la Signoria zoè li Consieri disseno che non potevano acetar la soa scusa, ma iusta la parte presa in Gran Consejo bisognava il Consejo di Pregadi acetasseno la scusa. Et ctiam per far li Savii a terra ferma fo ordinato Pregadi hozi, etiam Consejo di X con tutte do le Zonte.

Di Brexa, vidi lettere di sier Antonio Surian dotor e cavalier, podestà, di ultimo dil passato, qual scrive cussì: Per lettere di missier Gabriel Lantana de di 30 Decembrio, date in Roverè, qual fu mandato a Trento per guidar queste gente che vien, hor scrive haver inteso per viazo essere gionte in Trento bandiere tre de fanterie, et li se atrova cavalli 200; et era ancora li iunto il ducha di Barbon. Schwe etiam come in Trento gli è missier Zuan Batista Caligaro gentilhomo veronese, mandato per ordine di rectori di Verona per tenir dicte gente zoso dil veronese. Et dicto missier Gabriel scrive seria il meglio pasano per Val de Sabia et passar a Pontolio, perchè più presto andariano sul ducato de Milano. Et per lettere di sier Hermolao Lombardo proveditor di Peschiera si ha, che ha inteso il signor ducha di Barbon heri aut hozi, ch' è ultimo dil mexe, dovea zonzer et farà il transito per Peschiera con zerca cavalli 100.

Et di Verona, di rectori, si ave questo stesso aviso.

Da Parma, di sier Lorenzo di Prioli orator va a l' Imperador, di 29. Scrive come il ducha di Albania con le zente havia passato li monti Appenini et zonto a San Pellegrin su la Grafignana, ch' è al pian di Luca, et andava a grande zornate marchiando verso Toscana aut Napoli; con altre particularità ut in litteris. Et par che 'l signor Renzo, smontato di l' armata, era stà in campo dal re Christianissimo e poi tornà a l' armata con 300 cavali, et che il re Christianissimo havia tolto a suo stipendio il signor Zuan Lodovico Palavicino con 50 lanze, et darli l' hordine di San Michiel; et altre particularità ut in litteris.

Di Verona, di sier Polo Nani podestà, et sier Marco Gabriel capitano, di . . . . Come erano zonti li 2000 lanzinechi a Gusolengo, et andavano di longo con fama dia vegnir altri 4000.

236

Da poi disnar fo Pregadi, et ordinà Consejo di X. Di Zara, di sier Piero Zen, mandato de lì, fo lettere. Dil suo zonzer li, e aver trovato l'orator dil signor Turcho fo quì, che lo aspectava; qual zonse avanti lì; al qual apresentoe, sì che rimase ben satisfato, et partivano per Cataro etc.

Da poi leto le letere, fo chiamà il Consejo di X semplice per tratar zerca sier Francesco Foscari e sier Daniel Renier quali è dil Conseio di X, che voriano excusarsi de intrar Savii dil Consejo per esser dil Consejo di X. Et stati un pezo, tratono questa materia; e leto le leze, visto esser parte dil Gran Consejo, però nulla feseno et ussiteno fuora senza far nulla.

Et ussiti, sier Zuan Antonio Venier avogador di Comun, che era in setimana, andò in renga dicendo esser stà electi per questo Consejo 4 Savii dil Consejo, in tanto bisogno di la Repubblica, tre di qua! hanno refudado, et non poleno refudar iusta la parte presa 1523 in Gran Consejo, qual fece lezer; e benchè loro Avogadori poteano tuorli la pena di haver refudado, tamen, per honestà, in tanto bisogno, maxime per le letere di l'Orator apresso il ducha di Milan che scrive il Vicerè haverli dito voler dar la moier e fioli per pegno a la Signoria che l'Imperator investiria il ducha di Milan dil Stado, e non lo daria a suo fradello arziducha di Austria, come la Signoria havea paura, rechiedendo le zente nostre si unissa con le sue, ch'è cosse di aver grande consulto, e in tanto bisogno questi Savii vol refudar, con scusarsi il Prioli è inquisitor dil doxe Loredan, il Foscari e Renier per esser dil Consejo di X. Per tanto loro Avogadori vuol tuorli la pena col Consejo; con altre parole.

Et fece lezer la parte che meteva essi tre Avogadori, sier Francesco Morexini, sier Domenego Trivixan, sier Antonio Venier, videlicet, la copia ad litteram sarà notada qui avanti.

Et sier Alvise di Prioli procurator, uno di eleti, andò in renga scusandosi non esser san et esser Inquisitor dil doxe Loredan, et hanno molte cose di compir, nè pol esser astrecto a intrar; nè la parte dil 1523 dil Gran Consejo li obstava.

Hor essendo mandà la parte, visto il cegnar dil Consejo, ditto sier Alvixe di Prioli procurator si levò e disse voleva intrar e introe.

Da poi, sier Daniel Renier andò in renga et fece un bellissimo exordio, dicendo esser impotente e rauco e non poteva servir; poi disputò di la leze che non li obstava per esser dil Consejo di X, et su questa parlò vigorosamente.

Unde fu posto per li ditti Avogadori la parte contra sier Daniel Renier, et fo de sì 126, di non 72, non sincere 6, et fo presa.

Da poi, sier Francesco Foscari, qual à passà anni 80 et è dil Consejo di X, andò in renga e parlò summissa voce volendosi excusar. Et posto la sua scusa per li Consieri, et volendo sier Francesco Morexini avogador risponderli, il Consejo sentiva per lui; et vene zoso, unde andò la parte sopraditta et etiam fu presa. Ave: 140, 60, 17.

Et per l'ora tarda, non fu fato il scurtinio di Savii a terra ferma.

Vene prima letere di Brexa, Crema et Parma, qual fo lecte, et perchè crano de importantia, fo comandà grandissima credenza per respeto de li oratori cesarei, etc.

Da Brexa, fo letere dil proveditor zeneral Pexaro, di ultimo, hore 4 di notte, con questo aviso, qual vidi letere particular che dice cussì: Questa sera si ha, come francesi sotto Pavia non attendevano ad altro che ad divertire le aque del Tecino; ma che non le potevano tanto divertire che non li restasse dui cubiti di acqua. Item, come il signor Rei zo era gionto a li 29 in campo dal Re, et quel ins esso giorno partite per andar ad ritrovar il ducl . de Albania, et la notte è allogiato in Piacenza con 200 cavalli; et che le fantarie sue erano andate per mare per smontar a Civitavechia; il qual ducha di Albania si atrovava in Val de Moza et la gente sua in parmesana. Si ha etiam, come il signor Joanne Lodovico Pallavicino era acordato con il Re con 50 lanze et 1000 fanti de conduta.

Et questo aviso dil ducha di Albania, si ha etiam in la Signoria per lettere di Parma, di sier Lorenzo di Prioli orator nostro; et che l' era zonto di là di Grafignana a Castelnuovo, ch' è sul pian di Luca. Item, che quello Zuan Lodovico Palavicino acordato con il re Christianissimo havia hauto le 50 lanze et l'ordine di San Michiel; ma non dice de li 1000 fanti, etc.

Dil ditto proveditor zeneral Pexaro, di pri- 237 mo, hore 18. Come era venuto uno suo explorator dil campo francese, qual parti Venere a di 30. Dice Pavia aversi resa al Christianissimo re, et aver visto lui intrar dentro la terra monsignor di la Palisa et alcuni altri francesi, et esser venuti fuora a parlar al Re uno per nome di Antonio da Leva et uno per nome di lanzinech, et do citadini di la terra, et erano rimasti di dar la terra al re Christianissimo in termine di zorni 10 non essendo soccorsa. El qual

explorator ha ditto questa esser la vera verità; unde lui Proveditor l'ha fato retenir, con dirli non hessendo vero li darà il malanno, e lui è stà contentissimo dicendo: feme amazar si questo non è la verità.

Dil dito, di hore 23. Scrive haver lettere di Crema, che conferma questa nova, et par spagnoli habbino brusato Marignan.

Di sier Antonio Surian podestà di Brexa vidi lettere, di la dita hora 23, qual scrive il sotto scritto summario hauto per via dil podestà di Crema:

Die ultimo Decembris 1524, hora 3 noctis. Nove havute per exploratori mandati nel campo francese per il Podesta di Crema, quali ha rifferito che francesi havevano levato alcuni pezi de artelaria elie erano da la banda de quà da Pavia, et li aveano condutti da la banda del Tecino, et havevan compito el cavalier che havevano fatto per batter nella terra, et postoli sopra alcuni pezi de artellaria. Et dice haver inteso per via bona, che 'l re Christianissimo era d'acordo con quelli de Pavia, quali se dice aver tolto termine a darli la terra fino alli 10 de Zenaro non li venendo soccorso; ma che Sua Maestà fa voce di non la voler, dicendo voler parlar con li soldati per havergela promessa a descrition; tamen secretamente ha inteso esser d'acordo. Et dice che hanno levato mano de lavorar cum quella diligentia facevano per voltar il Ticino nel Gravalone; et iudica esso refferente ditto acordo esser vero, perchè non ha visto quelli del campo far motione de dar assalto a quella città. Et ha visto el signor Renzo in campo, Mercore fo a dì 28, et ha parlà cum il re Christianissimo e se ne è partito, et dicevasi lui andar a ritrovar el ducha de Albania per andar a la impresa dil reame, et che le sue gente andavano a quella volta per mare. Et se diceva certo esser gionto in campo gran summa de danari mandati li da Franza, et li soldati stavano di bona voglia expetando li fusse dato danari, et se diceva che aspectavano in 237 \* eampo gente di Franza cum li quali dicevano alcuni che 'l veniva el gran Bastardo, et alcuni dicevano che l'andava alla volta del ducha de Albania per andar nel reame. Et se diceva che 'l marchese di Saluzo andava a Savona per il governo di quella città. Item, dicevasi che volevano far la resegna de le gente et darli danari, et che Zuoba a di 29 principiò a pagar le gente dil signor Zanino. Et dicevasi volevano pagar anco tutte le altre. Item, che cum il signor Renzo erano 400 cavalli, et quella sera li doveano allogiar alla Stradella. Et dicevasi che in

Pavia haveano poco da vivere; et che in campo se diceva che a Milano li francesi haveano piantate le artellarie per le strade per batter il castello.

Questo aviso di Pavia fo comandato in Pregadi secretissimo acciò non venisse a orechie a li oratori cesarei, acciò non instasseno la risposta dil rechieder le nostre zente *cum* dir voleno andar a socorer Pavia, fin non si habbi risposta di le letere fo scrite a Roma et non venga altri avisi più certi.

Noto. Nel Consejo di X semplice, che ozi fo chiamato, atento erano cazadi sier Francesco Foscari e sier Daniel Renier electi et sier Donà Marzello zerman dil Prioli, fu terminà nel ditto Consejo, per adimpir il numero di X senza far altra ballotation, chiamar li tre fo electi dil Consejo di X in loco di papalisti. Et eussì chiamono dentro sier Nicolò Coppo, sier Andrea Badoer el cavalier, et sier Mathio Vituri; et poi nulla feno, come ho scripto di sopra.

Et licentiato il Pregadi a hore 3 di notte, restono Consejo di X eon la Zonta ordinaria per tuor certi danari ubligati per mandarli in campo, zoè a Brexa.

In questo zorno et sera, in cha' Querini Stampalia a Santa Maria Formosa fu fato una festa di Compagni di la compagnia nuova ditta Valorosi, per le noze zà un anno fate di sier Francesco Mozenigo di sier Alvise el cavalier in una di queste Querine; et li Compagni, zà 8 zorni levono vesta di scarlato. Era signor di la festa sier Zuan Francesco Justinian di sier Hironimo procurator, et fu assà done et assà persone; et poi balato assai, fu fato una comedia per Francesco Cherea chiamata la Comedia orba, che fu bella, qual duroe hore . . . . . Et poi si dete la cena.

Da Crema, di ultimo, hore 3 di notte. Co-238 me manda tre reporti di soi exploratori hozi ritornati dal campo francese; et heri non scrisse per non haver da banda alcuna cossa degna di relatione. Hozi mandoe uno suo nuntio a Lodi cum ordine dovesse andar fino a la Torreta di là da Lodi, dove parte di le gente eesaree sono allogiate, et ritornato in questa hora refferisse che in quel loco spagnoli attendeno a fortificarsi. Et ha inteso in Lodi che Luni proximo dieno dar certi pani a li lanzineehi per parte di la paga sua, et che francesi hanno brusato Maregnano acciò spagnoli non andasseno a far lo alogiamento de lì; nè altro si atrova di novo.

Francesco da Cavergnanega, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito Zobia da matina 29 di questo a una hora di zorno, et haver tardato il 238

suo ritorno per esser stà fato pregione da le gente de lo illustrissimo signor ducha de Milano. Et che Marti di notte venendo il Mercore, a di 28, levorono de le artellarie che erano da la parte de qua de Pavia et le condusero da la banda de Tecino, dicendo che lavoravano a voltar l'aqua del Tecino nel Gravalon et già l'haveano tolta forsi la mittà. Et tien esso refferente che sino a questa hora l'habino tolta tutta; et dicevasi che compita de voltar ditta aqua voleano far la bataria et dar lo assalto a Pavia; et attendevano a fornir il cavalier che haveano fatto per batter nella terra. Et dice esso refferente, che Mercore a di 28 li gionse in campo il signor Renzo con zerca 400 cavalli, et heri haverlo visto; et se diceva che il Zuoba a dì 29 se dovea partir per andar a trovar il ducha de Albania et andar a la impresa dil reame; et che le fantarie suc crano imbarcate su l'armata a Saona et andavano a ditta impresa per mare. Dicendo etiam haver inteso in campo che a Milano francesi haveano piantato le artellarie per le strade per bater il castello. Et Zuoba a di 29 in campo al suo partir davano principio a pagar le gente dil signor Zanino; et dicevasi che voleano pagar anco tutte le altre gente.

Andrea da Rubian mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Zuoba di sera a di 29 a hore 22 in zerca; et che in campo attendevano a voltar Tecino nel Gravalon ma lentamente, et lavoravano ancor a fornir il cavalier che haveano fatto per batter ne la terra. Et dicevasi che l'era giunto buona summa de danari in campo, et voleano far la rasegna delle gente et darli danari, dicendo che compita l'opera di voltar Tecino il Re volca dar lo assalto a Pavia. Item, dice lui haver visto il signor Renzo gionto in campo Mercorc a dì 28, et se diceva esscr per partir et andar a la impresa dil reame, ct che le fantarie sue erano andate a quella volta per mare, et quella scra li cavalli che lo acompagnavano doveano allogiar alla Stradella. Et dicevasi che in Pavia haveano pocho da vivere.

Zorzi da Crema, mandato ut supra al campo francesc sotto Pavia, dice de li esser partito heri da matina a bonhora a dì 30, et che francesi haveano levato alcuni pezi de artellaria che erano da la banda di qua di Pavia et li haveano conduti da la banda del Tccino, et haveano compito il cavalier che haveano fatto per batter nella terra, et postoli sopra alcuni pezi de artellaria; et dice haver inteso per buona via che il re Christianissimo è d'acordo cum quelli de Pavia, quali se dice haver tolto termine ad darli la terra fino a li 10 de Zener non li venendo soccorso; ma che Sua Maestà fa voce de non la voler, dicendo volcr parlar con li soldati per havergela data a sua descritione: tamen secretamente ha inteso esser d'acordo, et dice che hanno levato man de lavorar cum quella diligentia facevano per voltar il Tecino nel Gravalon; et iudica esso resserente dicto accordo esser vero, perchè non ha visto quelli dil campo far motion de dar assalto a Pavia. Et ha inteso che 'l signor Renzo è stato certissimamente in campo, et parlato cum il Christianissimo re se ne è partito, et dicevasi lui andar a trovar il ducha de Albania per andar a l'impresa dil reame; et che le sue gente andava a quella volta per mare. 239 Et se diceva certo esser gionto in campo grande summa de danari mandati di Francia, et li soldati stavano di buona voglia expectando che li fusse dato danari. Et se diceva che aspectavano in campo gente di Francia, cum le quale alcuni diceva che 'I veniva il gran Bastardo, et alcuni diceva che l'andava a la volta del dncha de Albania per andar nel reame; et se diceva che'l marchese di Saluzo andava a Saona per il governo di quela cità.

Da Brexa, di primo, hore 4 di note, vidi lettere. Come el Proveditor zeneral Pexaro havia hauto aviso per uno fide digno, che il signor Renzo era pur gionto con le gente sue, et aviatosi verso Napoli o verso il ducha de Albania. Item, conferma di lo accordo di Pavia, et di più, che Venere a di 30 monsignor de la Palissa con cinque francesi entrò in Pavia, et a l'incontro ussirono do hispani, 3 todeschi et 5 di la cità a parlar al Re; sichè la cossa di Pavia tandem si ha per expedita etc.

Questo è uno riporto di uno explorator, dato a dì ultimo Dezembrio.

Che ad altro non se atende per francesi se non a divertir il Tecino; ma che non si potrà divertir tanto che non gli resta dui cubiti de aqua: vero è che potrebbe svazar. Che li cavalieri sono forniti, et li grisoni che erano a Pavia esser andati a Milano. Che a di 29 di notte il signor Renzo fo a Sarmeto in Piacentina, et poi andò al ducha di Albania con zerca 25 cavalli, et si tiene habbia ad andar de longo a Roma; et etiam quella medesima notte allogiorno in piacentina cerca 200 cavalli dil prefato signor Renzo, quali hanno ad restare cum il ducha de Albania, la persona dil qual si atrova in Val de Mozo et tutta la gente sua in parmesana.

Che le gente a piedi dil signor Renzo, erano a Saona, vanno per mare a la volta de Civitavechia. Che heri il signor Joanne Ludovico Palavisino passò per Piasenza in poste venendo dal Re, et ha fato apuntamento cum Sua Maestà cum 50 homini d'arme et 1000 fanti. Che a Trento sono gionte bandiere 3 de lanzinechi, et 200 cavalli cum monsignore di Barbon.

Noto. Questo aviso il proveditor zeneral Pexaro l'ave per via di conti Scoti che sono in Crema, a lui drizato, excepto l'ultimo aviso dil zonzer a Trento ut supra.

239° Copia di la parte posta per li Avogadori di Comun a dì 2 Zener in Pregadi.

> Fu posto, per sier Francesco Morexini, sier Zuan Antonio Venier et sier Domenego Trivixan avogadori di comun una parte di questo tenor :

L'anderà (parte) che mette i Avogadori di Comun. Ex quo el nobel homo sier Alvise di Prioli procurator recusa intrar Savio dil Consejo contra la forma di la leze presa in questo et nel Mazor Consejo dil 1523 a di 27 Setembrio, hora lecta a questo Consejo, et sicome quello ha inteso per le allegatione facte, et ex quo per la Illustrissima Signoria non è stà admessa alcuna sua excusatione, però sia astretto de praesenti dover sentar Savio dil Consejo, aliter sia et se intendi esser incorso in tutte le pene contignude ne la ditta leze. Et non fo numerà le ballote perchè il ditto sier Alvise, domente si balotava la parte, esso voluntarie aceptò et sedete come Savio dil Consejo. Da poi fo posto la dita parte per li altri, sicome ho scripto di sopra.

Da Cremona, vidi lettere di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator nostro, di ultimo Dezembrio, hore 24. Come de li si ragionava el ducha di Albania andava poco avanti; pur è verso Rezana a la via a canto la montagna, ancor nel parmexan li sii alcune barche ivi unite insieme. Questi hanno ben l'ochio a questa terra di Cremona per quel dicono, et se non fusse la reverentia hanno al Pontefice, hariano ben modo di poter far ruinar quelle barche. Lo exercito dil re Christianissimo, da poi è gionta la munitione, tira pur alcuni colpia Pavia; sono molto intenti in divertir l'acqua de Ticino in Gravalone, et per quella banda dar arsalto a Pavia. Questi sperano che da quel canto ancor li sii ben provisto. In Milano, quelle gente che ivi sono stanno

con grande guardia. A Lodi sono gionti tutti i capitanii, et la gente d'arme ancor lei sarà finita di gionger. Vanno ogni di fora di Lodi a quelli loci li vicini, a Santo Angelo e circumstanti; non però si fanno effecto di momeuto per non vi esser che far. Attendeno i sui lanzinech novi et con quelli dicono voler far assai. Per francesi sono messo mazor numero di gente in San Columban et Santo Angelo con haver brusà Marignano, azò dicono che li cesarei non li vadino.

A dì 3. La matina, non fo alcuna letera di le 240 poste che si aspectava. Introno Savii dil Consejo sier Francesco Foscari et sier Daniel Renier, et heri sera intrò sier Alvixe di Prioli procurator. Manca li Savii a terra ferma che saranno electi hozi; e la Signoria terminò farne do soli et aspetar il ritorno di sier Piero Zen, ch'è in Dalmatia, qual presto dia repatriar. Tamen bisognava meter parte in Pregadi di resalvarli il loco.

Di Spagna, di sier Gasparo Contarini orator, 4 man di letere, le ultime date a Madrid, a dì 6 Dezembrio. Scrive per le altre il partir di la Cesarea Maestà e la sua corte da Vaiadolit a di ... come ha scritto, et esser venuto de lì, et ha inteso li progressi del ducha di Barbon a Marseia, et il levarsi et la venuta dil re di Franza in Italia et esser intrato in Milano. Et scrive come lui Orator fo da Soa Maestà, et li parlò di tal venuta iusta letere scritoli per il Senato. Soa Maestà, inteso le provision havia fatto la Signoria di far fantarie et cavalcar le zente, ringratiava molto, dicendo etiam lui fara ogni cossa in deffension di la ducea de Milan; et voleva mandar armada et trovar 200 milia ducati, et poner su l'armada 6000 milia fanti per mandarla in Sicilia per defension di quella ixola et dil regno di Napoli. Item, voria far fauti per moverli guerra in la Franza; ma al presente non è tempo. Item, come l'arziepiscopo di Capua era stato li da l'Im-

240

perador per nome dil Papa a exortarlo a far le trieve con il re Christianissimo; et la Cesarea Macstà li fece risponder non era tempo di farle, et che tal cossa si trateria a Roma. Et scrive ditto Orator nostro, haver inteso da persona fide digna che sono stati dito Arziepiscopo con l'Imperador in stretti colloquii secreti, et che l'Imperador ha ditto: « Vui me avè confessà mi; bisogna mò che mi ve confesa vui » sichè non sarà nulla. El qual Arziepiscopo si dovea partir e passar in Ingilterra. Item, scrive coloquii hauti col Gran Canzelier, qual la brava molto di voler far, etc. E l'Imperador ha la febre quartana; ma non la stima; e quel zorno di la febre era andato a la caza. Altre particularità scrive, ut in litteris.

In questa matina, in Quarantia Criminal, fo spedito sier Domenego Trun di sier Daniel, zovene di anni 17, qual fu preso di retenir per haver ferito sier Fantin Pixani di sier Vetor qu. sier Zorzi, poi fata pace insieme; el qual sier Domenego Trun si apresentò. Hor hozi fo menado per li Avogadori, et preso il proceder, fu condanato a pagar ducati 100 a l'ofeso. *Item*, sia bandito di Venetia e dil destreto per anno uno con taia; et sia publicà tal condanason su le scale di Rialto.

Da poi disnar fo Pregadi, et leto *solum* letere di Roma e Spagna.

Fu posto, per li Consieri, dar il possesso dil vescoado di Liesna vachado per la morte dil reverendissimo cardinal Chavalicense al reverendo domino Zacharia Trivixan qu. sier Zuane, hauto dal Summo Pontifice, come appar per le sue bolle date a Roma a di 2 Setembrio pasado. Ave: 147, 1, 3. Fu presa.

Et nota. Fu posta, essendo li papalisti cazadi.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Vicenza, esser stà imbratà la porta di la caxa di domino Alvixe da Porto canonico, et butà fuogo in uno fenil. Chi acuserà habi lire 500, e poi poni in bando. Sapendo li delinquenti, taia, vivi lire 500, morti 300. Ave: 129, 2, 8.

Fu fato do Savii di terra ferma solamente, in luogo di sier Hironimo Querini refudò, et uno che manca; el terzo, ch' è sier Piero Zen, la Signoria terminò risalvarli il loco fin el vengi; qual è stà mandato in Dalmatia come ho scripto di sopra. Et tolti numero 28, rimase do che non si fevano tuor, sier Benedeto Dolfin fo savio a terra ferma qu. sier Daniel, et sier Nicolò Tiepolo el dotor fo Podestà e capitanio a Ruigo qu. sier Francesco, i quali subito introno. Sotto sier Nicolò Salamon fo al luogo di

Procurator, qu. sicr Michiel. Et questo qui avauti è il scurtinio:

## Scurtinio di do Savii a terraferma.

241

Sier Silvestro Memo, fo a le Raxon vechie, di sier Michiel.

Sier Domenego Pizamano, fo conte a Traù, qu. sier Marco.

Sier Stefano Tiepolo, fo provedador sora la revision dei conti, qu. sicr Polo.

Sier Lodovico Falier, fo ai X Officii, qu. sier Thomà.

Sier Piero Trun, fo podestà a Verona, qu. sier Alvixe.

Sier Nicolò Salamon, fo al luogo di Procurator, qu. sier Michiel.

Sier Gabriel Venier, fo avogador di Comun, qu. sier Domenego.

Sicr Troian Bolani, qu. sier Hironimo.

Sier Zuan Dolfin, fo avogador di comun, qu. sier Nicolò.

Sier Ferigo Morexini, fo patron a l'arsenal, qu. sier Hironimo.

Sier Andrea Arimondo qu. sier Simon, fo proveditor a Feltre.

Sier Vetor Pixani, fo proveditor a Riva, qu. sicr Zorzi.

Sier Zuan Ferro, fo proveditor sora i officii, qu. sier Antonio.

Sicr Piero Morexini, fo provedador sora i officii, qu. sier Francesco.

Sicr Nicolò Michiel, fo a la camera d'imprestidi, qu. sier Francesco.

Sier Nicolò Bragadin, fo ai X Savii, qu. sier Marco.

Sier Francesco Morexini el dotor, qu. sier Gabriel.

Sier Hironimo da cha' Taiapiera el dotor, fo podestà e capitanio a Zividal di Belun.

Sier Andrea Mozenigo el dotor, è di Pregadi, di sier Lunardo procurator, qu. Serenissimo.

Sier Zuan Nadal Salamon fo Savio a terraferma, qu. sier Thomà.

† Sier Beneto Dolfin, fo Savio a terra ferma, qu. sicr Daniel.

Sier Filippo Capello è di Pregadi, qu. sicr Lorenzo. qu. sier Zuan procurator.

Sier Andrea da Molin dal Bancho, fo capitanio di le galic di Baruto, qu. sier Marin. † Sier Nicolò Tiepolo el dotor, fo podestà e capitanio a Ruigo, qu. sier Francesco.

Sier Beneto Zorzi, fo avogador di Comun, qu. sier Hironimo el cavalier.

Sier Beneto Valier, fo capitanio a Zara, qu. sier

Sier Hironimo Polani el dotor, fo di Pregadi, qu. sier Jacomo.

Sier Santo Trun el savio a terraferma, qu. sier Francesco.

A dì 4. La matina, fo letere di le poste, Brexa 241\* et Crcmona et Verona, il sumario di le qual scriverò guì avanti.

Vene t'orator di Ferrara, et comunicò alcune nove dil ducha di Albania, che con le zente era a la Grafignana a la volta di Lucha con fama di voler andar in reame: et dil signor Renzo etc. nove che per avanti si ha inteso.

Di Cremona, di 2, hore . . . , di l'orator Venier. Come altro non era di novo, si non che francesi a Milano haveano fato siropar tutte le porte excepto quella Comascha.

Di Brexa, del proveditor Pexaro, di 2, hore 4. Come la cosa di Pavia non è successo altro, imo era zonto de li uno ussito di Pavia, nominato . . . . . qual dice li è abondantia di pan, vin et carne salada, et non temevano. Et qual era stato a trovar il Vicerè, et andava a Cremona a troyar il signor ducha de Milan.

Da poi disnar, fo Consejo di X un pocho con la Zonta per scriver in certo locho, et poi semplice per expedir alcuni monetarii, parte banditi, parte condanati in preson ad tempus.

A dì 5. La matina, fo lettere di Roma di l' Orator nostro, di 2, venute molto prestissisimo, in hore 45. Et par sia la resolution dil Papa; le qual letere fo lecte con li Cai di X.

Et per letere particular intesi esser morto . . . . el principe di Salerno chiamato el signor . . . . . . di età anni . . . . . qual è morto a . . . . . senza heriedi. Havia ducati 35 milia de intrada; il qual Stado è pervenuto in man di l'Imperador, qual volendolo vender si servirà de ducati 200 milia.

Da Crema, di 2, hore 3 di notte. Come heri sera non scrisse per non li esser ritornato alcuno di soi exploratori, et meno havia d'altra banda; che molto si meravigliava. Pur li è ritornato uno suo di Lodi : referisse che li lanzinechi che sono de li hanno tochato uno dopione per uno, et che atendeno a fortificarsi. Et haver parlato cum uno trombeta dil

conte Zuan Francesco da la Somaglia, qual hozi partiva da San Columbano, quale li ha ditto che nella corte dil ditto Conte nulla se diceva di le cose de Pavia, et meno de altre novelle.

Da Cremona, di l'orator Venier, di 2, hore . . . . Come, hessendo stato con quel illustrissimo signor Ducha, nulla di novo di loro alcuno ha ritrovato, ancora che 'l iudicava qualche cosa da Pavia intender per certa voce venuta li a Cremona per via di Brexa, che diceva esser aviso che monsignor di la Palissa era intrato in Pavia per tratar acordo con quelli dentro. Dito signor Ducha disse non saper di ciò cosa alcuna, nè per letere heri da Lodi haute ha di questo alcuno ad- 242 viso, salvo il secretario di Genoa qui existente li ha ditto tenir letere dal signor Doge suo di 30 dil passato, per le qual gli dinota l'armata sua esser in ordine, et quella esser de vascelli 24 alla quadra, 15 galere et 5 bregantini, nè altro aspectano che fanti 1500 i quali li deveno esser mandati dal signor Vicerè, et dice che non venendo quelli per tutto dimane, voleno con quelli che si atrovano ussir con la ditta armata et andar a ritrovar l'armata francese, la quale si atrova in Saona et è de vaselli 18 alla quara, 10 galee et 4 bregantini; et se essa armata francese non li aspetterà li in Saona, voleno genoesi seguitarla dove quella andarà. Et questo, scrive, esso signor Ducha liaver fatto intender al prefato signor Vicerè, il quale ha *immediate* inviati fanti 1500 fra italiani et spagnoli, quali heri sera gionseno li a Cremona, et hozi se ne sono partiti per continuar il camino loro verso Genoa dove se ne vanno in diligentia per salir sopra l'armata preditta. Don Hugo di Monchada capitanio di essa armata di Genoa, ha etiam scritto al preditto signor Vicerè che, andando l'armata francese nel reame de Napoli, lui la seguitarà cum l'armata sua metendovi sopra li fanti che li manda sua excellentia, se saranno a tempo; in caso che non fussero gionti, torà 1000 fanti che l'ha ordine de trazer de Alexandria, et parte de quelli che se atrovano esser in Genoa, et cum quelli se meterà a sequitarla dove la andarà. Heri sera gionse lì a Cremona il signor Sforzino, veniva da Parma, di dove heri matina se parti, et dice che 'l signor Renzo il giorno avanti passò per Parma cum cavalli 200 e andava a ritrovar il ducha di Albania, il quale parea che molto inanti non procedesse, ma andasse ritardando il camino suo, et questo faceva per haver nova de l'armata francese se fusse partita da Saona; la quale,

per esser alcuni vaselli in quella che facean aqua, tardava alquanto li per acunzarli. Et ivi in Parma se dicea che più il ditto ducha di Albania non andaria alla impresa de Luca et Siena, per essere quelle cit, a ben munite di gente et fortifichate; ma che el se ne andaria a drettura nel regno di Napoli.

Da Brexa, dil Surian podestà, di 2, vidi letere con questi avisi. Come, per letere di missier Narno fratello dil suo iudice dil Maleficio, qual è con l'orator Prioli in Parma, di 29 dil passato, si ha che el ducha di Albania con le zente si atrova incontro di Rezo verso la montagna et vanno costezando da drio la montagna non fazando più de mia 5 in 6 al giorno, et non si puol saper ad quid, e si pensa varie cosse; et sopra le altre la impresa di Lucha. E la parte con certi pochi francesi hanno preso Pontremolo qual era dil signor Sforzino Sforza qual habita in Parma. Et da poi scrito, azonze haversi nova francesi passavano l'Apenino a Castelnovo, qual passo va verso Lucha. Quelli che vieneno dil dito exercito, dicono esser lanze 500 et fanti 5000; non hanno cum sì artellarie, ma si dice che passato che habino li monti, haverano artellarie et etiam se ingrosse. ranno; et che 'l ducha di Albania loro capo ha retenuto con sè de ducati 25 milia di quelli 50 milia haveno da Ferrara, insieme con la polvere che quel Ducha mandò al Re. Questa notte è stà condutto via la polvere ch' era rimasta li a Parma in castello a la volta dil campo sotto Pavia; gli era rimasti cara 23. Et dice esser gionto a Trento solum homini de arme 160 armati a la borgognona, per calar a la volta di Cremona.

Item, per uno partito di campo soto Pavia Sabato a hore 20, fo a dì 30, dice non si fa altro che lavorar al serar dil Tecino, et haveano tolto bona mente l'aqua da l'alveo ma ancora non si guazava; ma in molti lochi spargea nel Gravalone. Etiam lavoravano a li cavalieri, et se dicea che hanno facto più mine, quale ancora lavoravano; ma non le ha vedute. Che pur stanno in sperauza che per mancamento dil vivere quelli di dentro Pavia habbiano ad fare deditione di la terra al Re; et che ha inteso in campo che il ducha di Albania havea a continuar la impresa dil reame; ma prima dovca far la impresa di Siena per meter in caxa il signor Fabio Petruzio. Item, dice che 'l signor Federico di Bozolo era in campo. Dimandato se quelli di Pavia haveano facto apuntamento cum il Re di darli la terra in termine di qualche giorno, risponde nou haver scntito nè inteso ragionar cosa alcuna da nissuno.

Veneno in Collegio il prothonotario Carazolo et don Alfonxo Sanzes oratori cesarei, et l'orator dl Milan domino Francesco Taverna dotor, et il cavalier Bilia, solicitando la risposta zerca far la union di le zente etc., dicendo molte parole et parlando altamente che semo ubligati per capitoli a darle, et volendo o non volendo loro ussir in campagna. El Sercnissimo li disse si consulteria et se li risponderia, e ancora non erano zonti il resto di lanzinech, et li venuti è stà pochissimi.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii, et il Doxe fo in chiexiola al balcon ad aldir l'oficio dil batizar la Croce in chiexia di San Marco; qual fo compita a hore 23 1/2.

A dì 6, fo la Epifania. Vene per tempo le-243 tere di le poste di Verona, Brexa, Crema et Cremona, qual fo lecte in camera dil Principe avanti si venisse zoso; et inteso dal Principe come era zonto eri sera uno novo orator dil Christianissimo re di Franza venuto di Ferara per acqua, chiamato monsignor di Rochafort balì dil Degiun, qual fo fiol dil Gran Canzelier di Franza, homo che era di grandissima auctorità, el qual è alozato a San Moisè in caxa dove sta l'orator di Franza existente in questa terra in cha' Dandolo. Fu parlato zerca tal venuta, et che li Savii, domente si stesse a la messa in chiexia, consultasseno et udisseno le letere.

Adunca il Serenissimo, iusta il solito, vene in chiexia a la messa vestito di veludo rosado con la bareta di quel instesso color, insieme con il Legato dil Papa, orator cesareo, Milan, Ferara et Mantoa. Non era quel di Franza, nè etiam vene il prothonotario Carazolo orator cesareo noviter venuto, et solum do procuratori, sier Alvixe Pixani et sier Hironimo Justinian; poi li altri patricii deputati ad acompagnar la Signoria.

Di Cremona, di l' orator Venier, di 4. Come, quel illustrissimo signor Ducha pochi advisi li vengono, et dice per non vi esser hauto letere di Lodi di heri. Contiene cosse sue particular per i bisogni di la guerra et impresa; che venuti i lanzinech possino tender ad altro. Di Milano si ha, esser ne li termeni che scrisse. Da Pavia nulla hanno. Il sccretario di Genoa scrive haverli dito, che ancora li fanti 1500 che sono qui a Cremona non sono partiti per aspetarsi uno aviso dil marchexe di Peschara che ha scritto al Duce suo, che possendosi far algun bon frutto con li 1000 fanti trazeno di Alexandria et 2000 di Genoa metandoli su l'armata, la qual excede quella di Franza, non si aspetti questi fanti; et cussì tiene scquirà, perchè se don Hugo de Moncada

243 \*

harà l'armata ad hordine, come spera, et trata fora di Genoa, certamente si tien andarà a trovar a Saona o dove la sarà la francese. Scrive, quel governador di Cremona li disse heri sera haver una letera da Piasenza di heri, che 'l ducha de Albania pur se retrovava in rezana, et il signor Renzo zonto cum lui haveano caminato pocho, et ivi era voce che el Christianissimo a sè facea ritornar ditte gente; altri dicono che pur anderiano di longo nel regno: si che quanto ha li ha parso scrivere, con nominar da chi ha le nove.

Di Crema, di 3, hore 23. Come li è ritornato uno suo explorator dil campo, et manda il suo riporto; nè di altra banda se ritrova aver nova alcuna.

Maximilian da Cassalcto mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese soto Pavia, dice de li esser partito heri a di 2 a mezo zorno, et che hanno voltato el Tecino nel Gravalon, ma pur ancora li lavoravano, dicendo che 'l Tecino è sugato de sorte che l'aqua è molto bassa et si può guazar a piè; et ancora alendeno a lavorare et fornire il cavalier che hanno facto per batere ne la terra de Pavia; et che Domenica passata a di primo tirorono alcuni colpi de artellaria per veder, come batevano de modo che fanno gran danno nella terra. Et dice che Sabato a dì . . . . il signor Renzo ritornò in posta in campo al re Christianissimo, et seco menò uno inzegnero quale se offeriva al Re de far ruinar Pavia cum facilità, et non voleva a far tal effecto salvo guastadori cum zappe, badili, et pichi. Et per tal causa haveano radunato gran numero de guastadori, quali erano allo allogiamento de monsignor di la Palissa. Et ha inteso dal capitanio Piero Selvano suo amico, che cum il prefato signor Renzo erano venuti quatro gentilhomeni siciliani al re Christianissimo a dimandarli la libertà di governarsi a comunità et dariano quel paese a Sua Maestà. Et Sabato di sera a di ultimo il prefato signor Renzo se partite in posta per andar a trovar il ducha de Albania che andava alla volta di Bologna per andar a la impresa dil reame, dove intese che andava etiam il signor marchexe di Mantoa et li signori Palavicini cum buon numero di gente mandati dal Papa in favor dil Re. Item, dice che in campo sono gionte quatro bandiere de svizari, et se diceva che se ne aspectava 4000 quali pagavano svizari a sua posta, et questo perchè il Re li levava certo datio che pagavano al Re alla volta di Franza. Et dice che in campo era gionto gran quantità de danari di Franza. Se diceva che in Milano sono fanti 8000, et le

compagnie de monsignor Gran Maestro de la Tramoglia et dil signor Theodoro Trivultio, et in campo francese dicono non temer di le gente cesarec che sono de qui; ma fanno gran custodia che de li cavalli cesarei non vadino in Alexandria. Et dice che in Pavia di pane in fuori non hanno victualie di sorte alcuna.

Dil ditto Podestà et capitanio di Crema, di 244 3, hore 3 di nocte. Come li è ritornato uno altro suo nontio dil campo francese, et manda il suo reporto; et per uno suo venuto questa sera da Lodi, li è stà referito che de li fanno far dil pane assai et comandar di carri cum voce di voler uscir alla campagna; et che attendeno a fortificarsi. Questo è il reporto:

Domino Lanz squadrero dil strenuo capitanio Borgese, andato al campo francese sotto Pavia di ordine dil magnifico podestà di Crema, dice de li esser partito heri a di 2 a hore 19. Et Sabato a di ultimo il signor Renzo fu in posta al re Christianissimo et de li se partite la sera in posta, et dicevase che l' andava alla Santità dil Papa, ma che le gente d' arme sue andava a trovar il ducha di Albania che andava alla volta de Pisa. Et di campo è partito il marchexe di Saluzo cum la banda sua; quale va governator in Saona. Attendevano ancora a lavorare et fornire il cavallero che hanno facto per batter nella terra de Pavia. Et etiam lavoravano a voltar l'aqua del Tecino nel Gravalon. Et dicevase che l' armata francese cum le fantaric che erano cum il signor Renzo andaya alla volta de Piombin, dove se dia atrovar *cum* il ducha di Albania per andar a far la impresa dil reame; et che 'l Papa dà al Re per far tal impresa lanze 300 et fanti 10 milia. Et ha inteso che doveano venir in campo certo numero de svizari, et alcuni dicevano che venivano a cambiar de quelli che vi crano. Et heri davano danari alle gente dil signor Zanino, dicendosi che de man in man se dovea darne a tutte le gente, et che in campo era gionto buona summa. Item, dice che da giorni 3 in qua sono venute due bandiere di fanti di quelli del signor Federico, a Santo Agnolo.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 4. De occurrentiis, etc.

Da Verone, di rectori. Dil zonzer a Trento il conte Zorzi con alcuni fanti, et danno fama aspectano de li altri.

Da poi disnar, per esser el di di Pasqua tophania, fo Collegio di Savii a consultar; e il Doxe fo a la fenestra di la chiexiola ad aldir vespero.

Et reduti i Savii per consultar per esser zonto

244

a caxa di l'orator francese uno francese da conto chiamato el Baly dil Degiun, zoè monsignor di Rupeforti, qual vien di Ferrara, et è homo di grande existimation apresso il Re.

Et vene in Collegio il prothonotario Carazolo orator cesareo, dove il Serenissimo si reduse con li Savii; et qui ditto orator parlò lungamente, persuadendo l'union di exerciti et risponder apertamente si o non, et non si dobiamo infidar dil Papa.

In questo zorno, ai Frari menori, fo tenuto conclusion publice per uno frate nominato frà . . . sotto maestro Francesco Marin rezente dil Studio.

A dì 7. La matina, per tempo, fo letere di le poste iusta il solito.

Di Roma, di l' Orator nostro, di 4, hore 9, venute prestissimo in hore 43. Et fo divulgato esser conclusa et sigilata la liga fata de li tra il Papa, Re di Franza, la Signoria nostra, Fiorenza et Ferrara, dando termine a intrar a la Cesarea Maestà; con altri capitoli, et se dia publicar a dì . . . . di questo.

Le qual letere di Roma fono lecte in Collegio con li Capi di X, reduto il Collegio in l'audientia da basso in palazo dil Principe.

Di Cremona, di l'orator Venier, di 5. Come il signor Ducha et li altri cesarei aspectano la resolution di la Signoria nostra, ancor che per qualche loro aviso possino far il iuditio suo. Per quanto dicono da per loro, pur dicono voler far quel li darà il possibile per mantenir l'impresa contra francesi. Questo signor Ducha ha letere di heri da Lodi, come refferisse, tre venuti da Pavia, quali zà tre zorni parteno però del campo dil Christianissimo re et dicono Pavia star bene et volerse defendere, et quelli dil re Christianissimo attender a mine et cavallieri, con voce siano poi per darli uno arsalto. I quali tre acompagnorno uno mandato da li capetanii cesarei et lo veteno intrare dentro de Pavia, portandoli adviso come attendevano ad metterse insieme per presto soccorerla o per qualche altro bono effecto. Item, scrive il signor Ducha stà in aspectation che zonza il soccorso suo, et dicono volersi arisigar ad ogni modo. Item, scrive come hora era zonto li a Cremona el fratello dil reverendisimo cardinal Salviati venuto per esser con quel illustrissimo signor Ducha, et dice per proponerli alcun partito per nome dil Pontefice; da poi si partirà et anderà a 245 li signori cesarei che sono a Lodi, poi va dal re Christianissimo in campo; che prega il nostro Signor Dio fazi sia bene. Questo ch'è venuto, è l

chiamato domino . . . . . qual dice che al partir suo da Parma, dove è ditto reverendissimo cardinal Salviati, si diceva il ducha di Albania continuar il suo viazo per il regno; et disse etiam, che essendo heri sera al Borgeto, li fu ditto che 'l ditto Ducha torneria adrieto, non però l'avea per aviso certo; nè teniva l'havesse a molestar Luca, perchè non si ritrovava grande pressidio con ditto ducha di Albania; et il signor Renzo lo sequiva con zerca 100 cavalli.

Da Crema, di 4, hore 4 di notte. Come hozi li è ritornato do soi exploratori dil campo francese sotto Pavia, et manda li reporti, et per via di San Columbano li è stà refferito che, atrovandosi heri et ozi de li li venero persone dal campo francese che refferiteno che heri cominciorono battere Pavia, et lui dice haver sentito al tardo et hozi tirar molti colpi de artellaria a quella volta, et il medesimo si ha sentito li a Crema. Item, le artellarie che ultimamente sono stà condute di Allemagna per li cesarei, sono gionte a Rivolta Secha et lì sono stà condute alcune barche et legnami, chi dice per far uno ponte sopra Ada, et chi dice per far un porto: tamen diman si chiarirà dil tutto, et darà dil successo aviso.

Lorenzo da Vezano, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Luni a di 2 a hora di vespero, et che il Venere avanti, a di 30, fecero la resegna a le gente dil signor Zanino et li detero danari, et il Sabato alli lanzinechi di la banda negra. Et dicevase che voleano dar danari a tutte le gente, et tutavia le pagavano, et lavorano cum diligentia pel voltar Tecin nel Gravalon, et etiam atendevano a lavorar et fornir il cavalier che hanno facto per batter nella terra; e se diceva che in Pavia stavano male de victualie, salvo che haveano pur dil pane et vino; et dice che in campo facevano preparamento di buon numero di fassine, nè se diceva dove le volessero metter. Et che 'l signor Renzo è stato dal Christianissimo re et partito in posta; chi dice che l'andava da la Santità dil Papa, et chi dice a trovar il ducha de Albania per andar a l'impresa dil reame ; et che 'l Re havea expedito alcuni signori capi Orsini per far 500 lanze per andar a ditta impresa. Et dicevase che aspectavano ancora gente di Franza da cavallo et da pe', et che li era gionto gran numero de danari, dicendo che se diceva che dariano uno 245 \* arsalto a Pavia; et che hanno spazato alcuni capetanii che sono andati a Milano a far fantarie.

Bernardin di Piamonte, mandato ut supra, dice

de lì esser partito Luni passato a di 2 a hora de disnar, et esser stato di là da Tecino dove lavoravano a far uno cavalier per batter al longo il ponte per tuor le deffese da quella banda a quelli de Pavia, et parendoli, far cascar il coperto dil ponte. Et attendono a lavorar per cavar il Ticino del gebbo suo et voltarlo nel Gravalon, et è tanto basso che passandolo a guazzo non se li andava a meza gamba. Dicendo che hanno fato grande aparechio di telle incerade per levar tutta l'acqua quando vorano dar lo assalto a Pavia, et sopra tal opera la Macstà dil Re in persona se conferisse. Dicendosi che volcano dar lo assalto predicto fra diece giorni; et attendeno etiam a lavorar a l'altro cavalier che hanno fatto da la banda de quà. Et dice che hanno dato danari a li italiani et li lanzinechi da la banda negra, et dieno andar driedo pagando tutte le gente. Et in campo se diceva che a Milano si aspectava da 5000 svizari; et che il ducha de Albania andava alla volta dil reame. Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro,

di 4, hore . . . . di notte. Manda la infrascripta relation per uno parti dil campo francese sotto Pavia ai 2 a mezo zorno. Dice come hanno voltato francesi il Ticino nel Gravalon, et che l'è sugato di sorte che l'aqua è molto bassa e si po' guazare a piè; e che attendeno a fornir il cavalier per batter ne la terra. Et a di primo, Domenica passata tirorno alcuni colpi de artellaria per veder come bateano, et par facesseno grande danno nella terra. Che Sabato a dì 30 il signor Renzo tornò in campo in posta al re Christianissimo, et seco menò uno inzegnero qual si offeriva al Re di far ruinar Pavia eum facilità, et non volcva a far tal effecto salvo con guastadori eum zappe, badili et piche, et per tal causa haveano radunato gran numerode guastadori, quali erano allo allogiamento de monsignor de la Pelissa. Et che cum il prefato signor Renzo erano venuti quatro zentilhomeni siciliani al Re a dimandarli la libertà di governarsi a comunità, et davano quello paese alla Sua Macstà. Et Sabato, a di 30 da sera, il prefato signor Renzo se partite in posta per 246 andar a ritrovar il ducha di Albania che andava a la volta di Bologna per andar alla impresa dil reame, dove etiam dicesi doverli andar il signor marchese di Mantoa et li signori Palavisini cum bon numero di gente mandate dal Papa in favor dil Re. Item, che in campo sono zonte 4 bandiere de svizari, et che etiam se ne aspectava altre 4, quale pagavano svizeri a sua posta, et questo perchè il re di Franza li levava certo datio che pagavano al Re alla

volta de Franza. Item, che in Milano li sono 8000 fanti et le compagnie de monsignor Gran maestro, di la Tramoglia et dil signor Theodoro Triultio; et in campo, francesi dicono non temer le gente cesaree. Item, che in Pavia di pane in fuori non hanno victuarie di sorte alcuna; et che alli tre, a la riva di Po forno imbarcati alcuni pezi de artelaria che già erano in placentina dil Papa; et più che le gente che erano in placentina doveano cavalcar et non si scia dove.

Nota. Questo riporto, è notà di sopra in li avisi di Crema.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta di Roma et la Zonta ordinaria. Et con quella di Roma, fato un vicecao di X, in luogo di sier Sebastian Justinian el cavalier è cazado, sier Andrea Badoer el cavalier; et fato venir li tre dil Consejo vice, sier Nicolò Coppo, sier Andrea Badoer el cavalier et sier Matio Vituri, scrisseno a Roma nescio quid.

Item, con la Zonta ordinaria, messeno la gratia di Zuan Papa merchadante di vin bandito per homicidio, et fo assolto per i Cinque di la paxe con falsità, el qual donava ducati 200: et non fu presa. Et questa è la seconda volta è stà messa.

Fu leta la gratia di Ferigo di Axola condannato per Quarantia per zuogo e barar, sier Piero Zivran etc.; voleva prestar ducati 1000 per do anni. Et remesso al suo foro competente, videlicet ecclesiastico perchè mostra aver le bolle; tamen fo intrigata et non fo mandada.

Fu posto et preso una parte optima, che de eoetero non si possi parlar di acetar et promover alcuna gratia di quelli rechiedeno gratie, si non con donar danari et non più con imprestedo come si faceva; et questo per il tempo de li do mexi che fu preso si potesse parlar di far gratie con dar danari, non obstante le strecture di le parte etc.

Di le poste, vene letere. Il sumario dirò quì avanti.

Morite hozi sier Marin Morexini vechio di anni 84, qu. sier Domenego, qual andava con veste di seda con la Signoria. Questo fu Domenega pasata in chiexia di Castello a veder il Patriarcha; era gran pressa fo schizato alquanto, vene a caxa, li 246 vene la fievre et in zorni 6 è morto. Non havia heriedi; lassa bona facultà, dà poi alcuni legati, e una mansioneria perpetua a San Zuan Crisostomo di ducati 25 et ducati 5 per le cere, et ducati 50 a sier Vetor Morexini qu. sier Jacomo; il residuo, per uno terzo ai poveri da cha' Morexini desesi di la soa stirpe di sier Marin Morexini; uno terzo

a so' nepote sier Luca Navaier qu. sier Bernardo e sorele; e uno terzo a madona Maria Contarini moier di sier Polo Querini fo fia di sier Zuan Matio Contarini; et ha privà di tutto il residuo sier Domenego Contarini qu. sier Zuan Matio, per aver falito et haver promesso per lui ducati 1500; ma a suo fiol sier Ruzier Contarini lassa la mità di una sua possession etc. Comessarii li procuratori e sier Zuan da Pexaro fo di sier Lunardo so' cuxin. Et ordinò esser sepulto a Ognissanti, tamen a quel monastero povero nulla li lassa. Era homo misero; ave solum uno officio, camerlengo di Comun. per il qual fo intromesso per li Avogadori et menato in Pregadi et condanato.

A dì 8, Domenega. In questa matina a Castelo fo sagrado il reverendissimo domino Hironimo Querini patriarca nostro, con gran cerimonie fatte in chiexia di San Piero per 5 episcopi. Et poi fece pranso a li soi parenti, da zerca numero....

Di Roma, fo letere di l' Orator, di 5, venute molto presto, con li capitoli di la liga over paxe fata, quali fono lecti in Collegio, et si comenzò a publichar per la terra di questo. Et si dicea, a Roma, in caxa de li oratori francesi esser stà fatto fuogi et feste.

Vene il Legato dil Papa et portò uno brieve dil Papa in Collegio, drizato a la Signoria nostra, di 5. Come l' avisa aver fato paxe con il re Christianissimo, et altre parole; la copia dil qual brieve sarà scritto qui avanti.

Veneno li oratori di Franza, domino Ambroxio di Fiorenza milanese orator existente in questa terra, et con lui el Baly dil Degiun, qual però li era di sotto, ch' è signal non vien come orator dil Re, ma intesi erastato a Ferara e di li venuto qui a comprar alcune cose, et portò letere dil Re di credenza nominandolo suo zamberlan etc.

247 Et qui l'orator parlò lungamente, dicendo . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . Veneno poi li do oratori cesarei et quelli dil ducha de Milano, et il prothonotario Carazolo parlò longamente, dicendo . . . . . . . . . . . . . 

Da Cremona, di l'orator Venier, di 6. Come heri quelli cesarei che se ritrovano a Lodi ussiteno fuora lassando pressidio in la terra, et andoron a hore zerca 21 a Cassan dove li era 50 homini de arme di francesi et 400 fanti, et per non haver modo di potersi tenir si reseno a pati et toltoli le arme et cavali et le bandiere, li lassono andar; tamen quel signor ducha de Milan pocho existima questa nova. Serive il signor Lorenzo Salviati fratello dil reverendissimo Cardinal ch'è legato a Parma, che eri vene qui a parlar con il signor Ducha, poi che li parloe subito se parti per Lodi. Si dice à commission dal Papa di tratar acordo fra questi reali con qualche mezo, che Idio prometti sia a beneficio di tutti. Nè di Pavia, nè di Milano li è alcuna cosa di novo.

Da Crema, di 5, hore 3 di notte. Come, per uno suo mandato a Rivolta Seca, li è stà refferito lui haver veduto il ponte fatto sopra Adda, et che erano passate di là di Adda tutte le fantarie cesaree che erano nella Geradadda cum pezi 3 de artellaria, et dicevasi che andavano ad assaltar Cassano; et per uno altro suo venuto da Lodi, li è stà resserito che erano ussiti de Lodi el signor Vicerè et il signor marchexe di Pescara cum tutti li fanti, si spagnoli come lancinechi, excepto bandiere 5 et tre 247° de lancinechi et do de spagnoli che sono restati a la guardia de Lodi. Le qual gente ussite, chi diceva andavano a Cassano, et chi diceva per intrar in Melzo. Item, scrive, de qui sono passati hozi 200 fanti et due bandiere di gente d'arme che potevano esser 100 homini d'arme, quale erano tutte a la volta de Rivolta; et per uno che partite da Milano a li do, è stà ditto esser in Milano da-300 lanze et 10 milia fanti, et che attendevano a fortificarsi nella terra et continuavano a ruinare li repari et fortificatione fatte nelli borgi. Item, scrive, hozi non li è ritornato alcuno suo exploratore dil campo francese. La causa se iudica esser, che le gente cesaree hanno tolto tutte le barche che erano sopra Adda, nè si ha sentito da questa notte in quà tirar più artellarie alla volta de Pavia.

Dil ditto, dì 5, hore 5 di notte. Come, da poi scripto, ha ricevuto una lettera da Lodi dil magnifico Morone, et manda la copia.

Molto magnifico signor honorandissimo.

Si è havuto ozi cerca le 23 hore il castello di Cassano, nel quale gli erano dentro cerca 400 homini, et benchè il signor Vicerè et signor marchexe di Pescara havesseno già fatto condurre l'artellaria sopra il loco, nondimeno non hanno expectato tiro, ma si sono resi salvando le persone sole, lassando drieto arme, cavalli et bandiere.

Mi è parso darne aviso a V. S. Di quello si farà

più oltra farò ne sia advertita. In sua buona gratia mi aricomando.

Di Rivolta, a li 5 Zenaro 1525.

Di V. S. obsequentissimo HIRONIMO MORONE

Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, fo etiam lettere, di 6, etc.

Da poi disnar fo Gran Consejo, fato podestà a Bergamo sier Polo Valaresso qu. sier Cabriel eon titolo el Provedador sora l'armar, qual si tolse lui, zoè cambiò la voxe. *Item*, do dil Consejo di X, sier Hironimo Barbarigo fo podestà a Bergamo qu. sier Andrea qu. Serenissimo, et sier Pandolfo Morexini fo governator di l'intrade qu. sier Hironimo, tutti do nuovi, da sier Domenego Capello, fo Cao dil Consejo per danari qu. sier Nieolò et altri.

Fu posto, per li Consieri, excepto sier Zuan Miani e Cai di XL una parte di questo tenor, notada qui avanti. Fu presa. 875, 125, 9.

248 1524, die 8 Januarii. In Maiori Consilio.

Consiliarii, excepto ser Joanne Emiliano.

Ricerca la importantia delle presente occorentie, che sì come hanno rechiesto li Savii dil Collegio nostro si accresca el numero loro, et però:

L'anderà parte, che per autorità di questo Consejo se debino elezer per scurtinio dal Consiglio di Pregadi tre Savii dil Conseglio, de Zonta, i quali non possino refudar come in la parte presa in questo Consiglio a di 27 Septembrio 1523 se contien; ma siano tenuti intrar subito et star mexi tre zoè per tutto Marzo proximo. Per i quali tre mexi non habino contumacia alcuna, nè a l'intrar nè a l'ussir; et possino esser electi i presenti tre Savii de Zonta de quelli che ultimamente sono ussiti, si de ordinari come de Zonta, et che sono quomodocumque in contumacia. Item, de quelli che si cazano, si per la casada et parentela, come per le procuratie, non obstante tutte et cadauna parte in contrario disponente; le qual per questa volta solamente siano suspese.

† De parte 875
De non 125
Non sincere 9

Exemplum brevis Summi Pontificis ad illu- 2491) strissimum Dominium Venetiarium.

CLEMENS PAPA VII.

Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem.

Inter curas nostras quas graves et multas pro salute christianæ reipublicæ substinemus, illa nobis præcipue iam inde a nostri pontificatus initia fuit ut pacem inter principes christianos ubique fere maximis discentionibus perturbatam conciliaremus, sine qua iudicabamus id quod nunc quoque cerni. mus, Christianitatem tantis periculis et detrimentis affectam salvam amplius esse non posse. Ad quam suadendam et procurandam, illam personam sumpsimus quam honoris nostri et offilii debitum maxime postulabat, ut æquum bonumque pontificem et verum patrem omnibus præberemus; a qua etiam persona nunquam intendimus discedere; sed eum ne sie quidem nostra ad confieiendam concordiam valuisset auetoritas, tum ob confidentiam eorum qui armis plus posse videbantur, tum ob aliorum nimis pertinacem in contendendo sententiam, substitimus aliquantum, nos quoque Deum et eius misericordiam abtestantes ut ipsæ paei viam et aditum aperire vellet. Cum autem, superioribus diebus, destinasset Rex christianissimus partem copiarum suarum ad regnum Neapolitanum impugnandum, eum ab illa mente et sententia argumentis et rationibus detraxissemus, nam armis uti neque consilium nostrum unquam fuit, nec etiam si voluissemus propter incredibilem Sedis Apostolicæ inopiam erat facultas, speravimus posse nos rationem aliquam concordiæ invenire ut gravioribus periculis oecureretur. Ea autem spe ad nihilum redaeta, cum idem Christianissimus rex repetisset consilium partem sui exercitus in regnum præfatum mittendo, essentque armati per status Sanctæ Ecclesiæ ac nostros, nobis inermibus, iter facturi, vel potius iam facerent, visum est nobis non modo iustum, verum etiam necessarium aliqua conventionum fide Regem ipsum obstringere, ut ne nobis neve Sedi Apostolicæ noceret; in quo necesse fuit nos illi quoque vieissim amicitiam et benivolentiam promittere fidemque dare, nihil ei per nos ulla in re nociturum iri, promissio nostra nullum in damnum nec periculum tendens. Non enim intendimus vel punctum discedere a pri- 249\*

(1) La carta 248 \* è bianca.

stinis amicitiis etiam per antea per nos nihilominus præstabatur, atque hæc quidem conventio ita sincere et simpliciter esse facta, ut ipsa per se facile ostendat nihil a nobis quæsitum esse nisi fidem quidem nobis et securitatem, christianæ vero reipublicæ commodum et utilitatem. Cum enim, christianitate bellis armisque intestinis pœnitus attrita, hostis fcrox Turcus instet ad portas excidium omnibus et captivitatem minitans, cumque videatur supremam oninibus cædem non minus posse quam velle inferre, nihil pernitiosius cogitari potest quam ut crudelibus armis Deo infestis eius fidei inimicis nosmetipsos conficiamus quo sit teterrimo et inimanissimo hosti ad opprimendum christianum et abolendum nomen aditus pacatior. Hoc nos grave et iminens periculum cum provideamus et iam prope præsens formidemus, volumus etiam viam et auspitium hoc nostro facto præbere paci ut intelligant ii quibus christianitatis salus cara est et interitus molestus; christianis inter se et cedere et placabilibus esse veram inesse laudem adversus etiam impios Turcos, qui nihil aliud quam extinctionem nostri nominis moliantur animos spiritusque viriles et infestas bellandi certandique pertinaces suscipiendos esse. Quæ nos ad nobilitatem tuam scribendo duximus, tum ut ipsa cum isto inclyto Dominio nostri consilii causam necessitatemque cognosceret, tum ut nobis quoque attractationem et confectionem pacis universalis sua ope et auctoritate sistere niteretur. Non est iam tempus amplius procrastinandi. Ad supremum perventum est: aut enim Turcis sanguis dandus, aut hæc funesta inter christianos arma ponenda; in quibus qui nimium obstinate volunt perseverare, parum intelligere videntur, quod autem christianæ reipublicæ utile sit aut ipsis honorificum. Sed quo istius inclyti Dominii propius exposita est turcarum periculis imperii ditio, hoc magis convenit vobis: tuam nobilitatem et cæteros qui auc-250 toritate publica funguntur laborare et operam dare, ut componendæ pacis modus aliquis reperiatur. Noster summus et singularis amor in istam excellentissimam Rempublicam, nos cogit ut de vobis non minus pene cure quam de nobis ipsis et Sede Apostolica capiamus. Vestra autem virtus et prudentia postulat, ut cognitis et ante oculos positis quæ et comuniter christianitati et vobis proprie iminent, periculis, agatis cum amicis et fœderatis vestris ut aliquando intuitu omnipotentis Dei et comunis salutis in qua eorum quoque salus continetur, cam velint deflectere ad bonum christianæ reipublicæ, conventi ad equitatem inutilibusque contentionibus I Diarii di M. SANUTO. - Tom. XXXVII.

ommissis, et pacem stabilire domi, et ad gloriosas illas ac præclaras contentiones se convertere quibus regnum illis opulentius et verior laus parata est. Nec nos destitimus hoc idem suadere screnissimo Cæsari, cuius ut ex literis venerabilis fratris archiepiscopi Capuensis nuncii nostri cognovimus mens et voluntas pro christianissimo animo ipsius, et nobis bene nota religione et prudentia ad pacem inclinata est; ct apud . . . . . etiam regem Angliæ institimus quorum voluntates Deo quæ recta sunt inspirante non diffidimus fore propicias. Interea, ut nobilitatas tua pro sua parte et istius inclyti Dominii nomine omnia agat et efficiat quæ ad compositionem comunis pacis accomodata sunt, non solum hortamur sed etiam in Dei omnipotentis nomine iniungimus et monemus, sicut latius cum nobilitate tua dilectus filius noster Thomas feltrensis electus nuntius noster de his omnibus aget : cui fidem habebit.

Datum Romæ, apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die quinta Januarii 1525, pontificatus nostri anno secundo.

A tergo: Nobili viro Andreæ Gritti duci Venetiarum.

Capitula pacis inter Sanctissimum pontifi- 2511)
cem Clementem septimum, et Christianissimum Franciscum regem Franciæ, initæ
Romæ 1524, die . . . .

Cum studium Sanctissimi Domini nostri curaque constituendæ pacis quam instantissime semper procuravit, non modo nihil profecerit, sed pro pace maius bellum videat in Italia, ac rege Christianissimo cum valido exercitu Papiam obsidente mittenteque alterum exercitum ad oppugnandum regnum neapolitanum, Sanctitas Sua ex duobus alterum facere cogeretur ut, aut arma caperet quibus nullo modo posset aut vellet uti tanta existente Sedis Apostolicæ necessitate, aut regi Christianissimo aliquam securitatem daret animi sui, quæ posset facere sine cuiusquam iniuria non recedendo a persona patris comunis quam constantissime gerit et conservat, et ad evitanda pericula, quæ multa timeri, potuissent. Transeunte nunc exercitu regis Christianissimi per statum Sanctitatis suæ et amicorum suorum, venit cum Maiestate sua in amicitiam sub his conditioni251\*

bus, ut invicem darent et acciperent fidem nullo pacto se ledere aut perturbare.

In primis, quod Sanctitas sua propter hanc amicitiam non intelligit recedere ab amore pristino et paterna dilectione erga Screnissimos principcs Cæsarem et Angliæ regem quorum benevolentiam semper integram conservare intendit.

Ut peracta pace studeant conservationi alter alteri.

Ut Christianissimus personam et dignitatem Sanctissimi Domini nostri ut se ipsum tueatur et versa vice.

Quod nec armis nec verborum importunitate nec ulla alia via repetet Parmam aut Placentiam, sed permittat ut a Sanctissimo D. N. pacifice et quiete possideantur prout de presenti possidentur.

Quod si statum Mediolani recuperabit, accipiet pro usu illius sal a camera apostolica ut ante bellum tempore Leonis sanctæ memoriæ accipiebatur.

Ne perturbet statum præsentem reipublicæ Florentinæ, et ut remittat omnes iniurias quas intuitu aliorum factas fuisse eontigit Maiestati suæ.

Ne recipiantur in protectionem vassalli alterius partis, et quod Rex præstabit Sanctitati Suæ auxilia adversus eos, si qui fuerint rebelles Sanctitatis suæ.

Ut tollantur abusus in regno Franciæ contra libertatem, ecclesiasticam ne proihibeantur cardinales et cœteri in præfato regno beneficia obtinentes eorum fructibus libere frui, et hoc etiam in ducatu Mediolani si illum recuperabit.

Assecuratio illustrissimi domini marchionis Mantuæ ne ledatur a Christianissimo, et quantum in ipso erit fovebit in possessione omnium quæ possidet de præsenti.

Promittit Christianissimus exercitum et personam suam ad bellum contra turcas et contribuere defensioni Ungariæ pro arbitrio Sanctissimi Domini Nostri, idem cœtcris princibus facientibus.

Invitantur ad participationem huius amicitiæquæ ad nullius iniuriam sed comunc commodum facta est, sercnissimi principes Cæsar et Angliæ rex cum quibus Sanctitas Sua intendit semper in amicitia et paterna benivolentia permanere, pariterque serenissimi archidux Austriæ et Dux cum illustrissimo Dominio venetorum et reliqui principes apud quos omnes Sanctitas sua institit et instat pro pace sine qua christianitas salva esse non potest, eisque locus honorificus relinquitur, pariterque rebuspublicis Italiæ.

Ut Sanctitas sua et Screnissimi Cæsar, Chri-

stianissimus et Angliæ reges si omnes in haec amicitiam venerint, alter alteri vades sint promissorum.

A dì 9. La matina, fo per tempo letere di le 252 poste come dirò poi.

Vene in Collegio sier Zuan Moro qu. sier Antonio venuto capitanio di Zara, vestito di veludo negro ; ma si pol mal aiutar di la man zanca per esser cazuto di cavallo e si fe' mal a la testa. El quale è venuto per esser stà electo Proveditor in armada, et ave licentia per Gran Conscio di venir in questa terra. Il suo successor sier Zacaria Valaresso qu. sicr Zuane è zà partido. Hor referite di quelle cose di Zara, et dil muro di la terra che cazete a di 15 Decembrio di notte; et zerca le fabriche consigliò el signor Malatesta Baion, et altre cose. Fo laudato de more dal Principe etc.

Vene in Collegio quel moro Caschadam venuto di Constantinopoli solo, qual diceva dover haver tanto da Hironimo di Andrea ; el qual aloza in caxa di ditto Hironimo et hanno insieme conzà le mastelade si che ozi è venuto in Collegio a dir come l'era rimasto d acordo con Hironimo di Andrea.

Di Bergamo, vidi lettere dil capitanio sier Tomà Moro, di 6, hore . . . . Come in quella hora era zonto uno di soi che mandono verso Pavia, qual riporta che Marti a di 3 di l'instante francesi haveano piantate 3 boche di artellarie grosse et battevano Pavia a la porta che va verso Crema, ove li è una torre che pro maiori parte l'hanno ruinata; et che in campo se diceva che le gente di Pavia haveano mandato fuora per componersi cum il re Christianissimo et voleano page tre, tamen Soa Maestà li risposc che li daria tre lazi et che omnino voleva ditta città siben dovesse morir tutta la sua zente. Item, scrive haver nova che li yspani havia fata una cavalcata a Cassan et cussi questa matina lo hebeno *cum* svalizar da zerca 150 fanti francesi, et che erano corsi fino sotto Milan. Item, si dicc che sono in via fanti todeschi et cavalli che vengono di Alemagna in socorso di Pavia.

Di Crema, di 6, hore 3 di notte. Come hozi era ritornato uno suo dil eampo francese, et manda il riporto. Etiam li sono ritornati doi soi che mandoe a Cassano, quali rifferiscono che li cesarei heri sera hebbeno Cassano salvo le persone, et lo sachigiorno et fecero passar di là di Adda pezi tre di artellaria, et hanno lassato in ditto locho una bandiera di fanti, et tutto il resto di le gente sono ritor- 252\* nate a li sui soliti alogiamenti, et hanno inteso che 'l disegno dei ditti cesarci era di andare fino a Monza;

ma per haver inteso che le zente francese venivano a Maregnano, si sono retirate et hanno conduto le barche che erano a Rivolta a Cassano, dove fanno un ponte, et hanno lassato li cavalli legieri a quella volta alogiati. *Item*, per uno altro suo retornato da Lodi, li è stà ditto che le gente al suo partir de li comenciorono arivare, et aspectavano il signor Vicerè *cum* le due artellarie. Scrive, hozi è passato di Crema via la compagnia di gente d'arme dil marchese di Pescara qual va a la volta de Rivolta; quela de don Hugo Monchada non ha voluto cavalcare per non haver havuto danari. Sono *etiam* passati de quì hozi cara 6 de pani che sono condutti da Cremona a Lodi, per dar in pagamento alle compagnie di cavalli legieri.

Andrea da Rubian mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Mercore passato a di 4 a hore 3 di zorno, et che haveano voltato il Tecino nel Gravalone de modo che se passava Tecino a guazo; et dicevasi che quelli de Pavia haveano tolto termine per tutto hozi a darsi al Christianissimo re, et non lo facendo se li daria lo assalto : et Marti a di 3 se partirono dil campo a l'improviso cum gran presteza buon numero de gente, sì da piedi come da cavallo, per andar a Milano perchè intendevano che le gente cesaree andavano a quella volta; et ha inteso che il Re havea spazato il signor Zuan da Saxadello con danàri per far gente in Romagna, quale doveano andare a trovare il ducha di Albania, quale se diceva doveva andare a Siena, chi a Luca et chi nel reame; et che il signor Renzo era stato in campo et partito per andare a trovare anche lui ditto ducha di Albania. Item, dice che Mercore a di 4 quelli dil campo tirorno molti colpi de artellaria a Pavia, et il Mercore preditto di notte fino alla matina subsequente, nè scia lui per esser partito, la causa che hanno cessato de tirare.

Da Cremona, di l'orator Venier, di 7. Come quel illustrissimo signor Ducha pur ragiona dil soccorso che aspecta, e di quello e di le altre zente si arà a operar, et tiene questa setimana che vien partirsi di quì per Lodi e per campo. Quelli sono andati a Cassan, lassado un grosso pressidio lì, sono ritornati a Lodi; nè di Pavia nè di Milano altro è. Dil ducha di Albania tiene vadi avanti. Eri si have aviso di Siena et di Luca di 29 dil passato; dicono quelle città aversi messo ad ordine, havendo fatti alguni fanti et ritrovarsi in boni termini.

Da Brexa, vidi letere dil Surian podestà, di 7, hore 17. Come a di 6, che fo heri, a hore pri-

ma di notte gionse Marco Sitico capitanio zeneral di le cinque bandiere di lanzinechi venuti di Trento, allogiati a Rivoltella di sopra di Lonado; qual dice non si voler levar de li fin non sia gionto il ducha di Borbon, qual vien con cavalli driedo et dia zonzer lì di di in di.

Di Verona, di sier Polo Nani podestà et sier Marco Gabriel capitanio, di 8, con avisi esser zonti sul veronese bandiere 8 di lanzinech venuti di Trento, i quali fanno più danno di li primi che nulla tochavano senza pagar, ma questi fanno il contrario; pono esser da 1300; dicono dia venir di altri. Item, dil zonzer a Peschiera dil ducha di Barbon ritornato etiam lui di Alemagna da l' Archiduca, dove andò per solicitar il mandar di ditte zente: qual ha con lui da zerca 130 cavalli armadi in bianco a la borgognona et non più. Essi rectori hanno mandato citadini fuora a proveder di victuarie, et non si fazi danno al territorio etc.

Da poi disnar, fo Pregadi, per far i Savii dil 253° Consejo di Zonta al Collegio.

Fu la prima cosa che fusse facta, tolto il scurtinio di 3 Savii dil Consejo di Zonta al Collegio per mexi tre, iusta la parte presa in Gran Consejo; fono tolti 8 e li rimasti fo chiamadi a intrar, et cussi statim introno.

Scurtinio di 3 Savii dil Consejo di Zonta al Collegio per mexi tre, con pena.

Sier Marin Morexini el censor, qu. sier Polo. Sier Alvixe Mocenigo el cavalier fo Savio dil Consejo, qu. sier Tomà.

Sier Marco Foscari è orator al Summo Pontifice, qu. sier Zuane, qu. sier Marco procurator.

Sier Hironimo da cha' da Pexaro fo Savio dil Consejo, qu. sier Beneto procurator.

Sier Polo Capello el cavalier procurator, fo savio dil Consejo, qu. sier Vetor.

† Sier Domenego Trivixan el cavalier procurator, fo Savio dil Consejo.

† Sier Luca Trun fo Savio dil Consejo, qu. sier Antonio.

† Sier Lunardo Mozenigo procurator, fo savio dil Consejo, qu. Serenissimo.

Da poi, fo principià a lezer le lettere di Lombardia, et poi fo cazà li papalisti et leto le lettere di Roma etc.

Poi il Serenissimo si levò suso et fece la relation al Consejo. Primo come il Legato vene eri matina

in Collegio, et apresentò uno brieve dil Papa di 5 scrito a la Signoria nostra, qual era di questo tenor: come havendo fato ogni diligentia in pacificar questi reali etc. e non havendo potuto farla; unde ha fato paxe col Christianissimo re, et vol esser amico di amici, etc. intervenendo la Republica di Fiorenza et il ducha di Ferrara; però exorta la Signoria a voler intrar in questa paxe; con altre parole ut in eo. La copia dil qual breve spero sarà notà quì sotto; et par sia stà publicà questo suo voler in Concistorio.

Item, disse, poi vene in Collegio l'orator de Franza stà qui et monsignor di la Rochia baly del Degiun qual vien di campo dal Re, è stato a Ferara, et referi quello dito Baly disse di la bona mente dil Christianissimo re verso questo Stado etc.

Item, disse dil venir di oratori cesarei, et le parole ditte, instando la risposta di l'unir di le zente nostre con loro. Ai qual Soa Serenità rispose et fe' lezer il brieve, di voluntà dil Collegio, ne ha scritto il Papa; et altre parole, dicendo doman li Savii chiamerà questo Consejo et si risponderà a li oratori, et si scriverà a Roma.

Fu posto, per li Consieri, dar il possesso in tre parte a uno nepote dil vescovo di Rossi di Treviso, di beneficii per lui renonciati; et fu presa, come apar da sto altro ladi.

Et volendo far Consejo di X per una parte, non erano il numero per esser 3 papalisti che non erano in Pregadi; si che redutti poi licentià il Pregadi, etiam non feno nulla.

# A dì 9 Zener. In Pregadi.

254

Fu posta in questo zorno parte per i Consieri: havendo il reverendo domino Bernardo di Rossi episcopo di Treviso renontià in man dil Pontefice l'abatia di San Grisogono di Zara, di l'ordine di San Benedetto; item l'archidiaconà di Padoa et la pieve di Santa Maria di Casal, et un clericato di San Zuan de Melara, et l'hospital di San Fidentio de Pulularia ne la diocesi padoana a domino Camillo di Rossi prothonotario suo nepote ex fratre, come apar ne le bolle fatte per papa Clemente de di 8 Luio, per tanto li sia dà il possesso etc. Ave 118, 2, 9. Fu presa.

Fu posto, per li ditti, atento per la morte dil reverendissimo cardinal Cavalicense, sia vacado lo arziepiscopato di Heraclia, qual è unito col monasterio di San Stephano de Spini di l'ordine di San Benedetto ne la diocese Spalatense, il Pontefice pre-

sente habbi dato a domino Lodovico *olim* episcopo Poletense fradello consubrin dil reverendissimo cardinal Campeze, come apar per le bolle dil Papa de di 22 Septembrio; et havendo il Legato rechiesto il possesso, però sia scritto al conte di Puola dagi il possesso dil prefato monasterio unito *ut supra*. Ave 100, 3, 6. Et per non haver auto il numero di le ballote, *iterum*: 140, 2, 15.

Nota. In Collegio vene questa matina, come ho scritto, quel nontio over varleto dil re Christianissimo insieme condomino Ambroxio di Fiorenza orator di ditta Maestà residente quì, alegrandosi di Ia pace fata a Roma; et però Sua Maestà per uno suo intimo havia mandato a questa Signoria a dechiarirli il suo contento come bon amico et aleato, pregando non si desse li ducati 25 milia a l'Imperador, nè li 25 milia a l'Archiduca.

Da poi veneno li oratori cesarei, il prothonotario Carazolo et il Sanzes, et quel di Milan, rechiedendo le zente nostre, come semo ubligati per li capitoli, per far la union in campagna. Et apresentono una longa scritura. Il Doxe disse: il Papa ne ha mandà uno breve exortandone a la pace per esser cussì la mente di Cesare; però, essendo cussì, non è da far le zente cavalchi e si movi guerra; e che le zente erano in locho che presto si potrà conzonzer quando si vedesse poter far alcun frutto; dicendo saper che a San Columban el Vicerè e lo Armiraio di Franza si haveano abochati insieme. E loro oratori disseno di questo nulla saper.

Di Roma, di l' Orator, di 5, fo letere. Come 254° il Papa havia sottoscritto e sigillà li capitoli di l'accordo con il re Christianissimo, et cussi havea sottoscritto el signor Alberto da Carpi per nome dil Re. Et hora mai era palese questo per tutta Roma; et il Papa ha ditto non vol lpublicar questo acordo, ma tenirlo secreto.

 $A\ d\imath\ 10$ . La matina, vene, iusta il solito, letere 255 di le poste per tempo.

Vene il Legato dil Papa episcopo di Feltre, dicendo quanto havia di Roma per breve dil Papa, di la conclusion di lo acordo fato con il re Christianissimo, et sperava sarà stà il ben de Italia etc.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 7, hore 3 di notte. Come manda do reporti de soi exploratori. Et per uno suo venuto da Lodi, li è stà refferito che questa notte le gente hyspane dieno ussir cum alcuni pezi de artellaria: chi dice per andar a San Columbano, et chi a Santo Agnolo, et attendeno cum diligentia a fortificarsi, dicendo che se metterano presto in campagna; et

per uno altro mandato a Cassano li è stà refferito, che li cesarei hanno disfato il ponte et hanno lassato il porto sotto il castello, et in quel loco li sono due bandiere de spagnoli; et de li ha inteso che buon numero di gente francese erano venute fino alla Chiarella. Item, scrive esso Podestà per letere particular a sier Vetor Barbarigo suo cugnato, la qual non ha voluto scriverla a la Signoria, zoè come il conte Alexandro Donato è stato hozi a Lodi, et dice haver inteso dal signor Archone et altri capetanii che 'l Christianissimo re ha mandato a dir al signor Vicerè che l'acepta il partido di combater la differentia che l'ha con la Cesarea Maestà di le cosse de Italia cum qual numero di gente el vole, et arme similmente, offerendoli ducati 20 milia si l'accepta il partido; et che 'l signor Vicerè ha acceptato il partido, dicendoli che vole combater con fanti 18 milia solum. Et questo era afirmato de li da tutti. Quando haverà di questo altro fondamento, scriverà alla Signoria.

Antonio da Crema, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito heri a dì 6 matina zercha a hora di terza, et che Mercore a di 4 comenzorono far la bataria a Pavia da tre bande, zoè nel borgo di Santo Antonio et verso Tecino, et da la banda de la porta che va a Santo Agnolo. Quella de Santo Antonio non era gran battaria; ma tiravano dove quelli di la terra se fortificavano. La bataria de verso Tecino era grande, perchè tiravano per ruinare una torre che era avanti uno bastione di la terra, aziò che ruinando stropasse ditto bastione; et baterono tanto dicta torre, che è cascata in piè avanti il bastion, de modo che è più fortificato che non era 255 \* prima. Da l'altra banda, dice che non hanno facto gran battaria, ma solum hanno tirato alle defese; et lavorano cum diligentia a cavar l'acqua del Tecino, et hanno cavato assai, sì che si passeria a guazo; ma fino tre o quatro giorni haverano compito de levarlo, dicendo che, facto la battaria di la torre, alcuni francesi saltorono sopra per veder entro di ia terra, ma per quelli dentro forono gagliardamente rebatuti; et in campo stanno cum gran guarda. Item, dice haver fato el camino de Milano, dove, dice, le gente francese che sono de lì al numero de zerca 12 milia fanti hanno abbandonato li borgi et se fortificano nel corpo di la terra, et hanno stropato alcune porte; dicendo etiam fino heri matina al suo partir de campo tiravano ancora qualche botta de la artellaria; et de li non si parlava di dar assalto alcuno a Pavia.

Zorzi da Crema, partito di qui per andar in campo de ordine dil magnifico Podestà di Crema, dice esser stato fino a Milano et non haver potuto andar più oltra per le guarde che fanno francesi; et esser partito da Milano eri a di 6 a mezodi; et che Mercore, fo a dì 4 et Zobia passata a di 5, de lì fecero cride che tutti quelli che haveano cadenazi sopra le porte di le loro caxe de fuora via li dovesseno tirar via, over conzarli che non si potesse serare; et questo perchè in ogni occorentia li soldati che fosseno ne le caxe non potesseno esser serati dentro per gente de fuori. Item, che tutti li capi et banderari delle contrade de Milano che erano al tempo dil Ducha, in termine de un zorno dovesseno andar a li suoi confini, sì come erano stà confinati, sotto pena di la forcha: Item, che alcuno dil populo de Milano, sentendo dar alarme o far strepito alcuno, non se movesseno de le loro caxe sotto dita pena. Item, che alcuno, o soldato o altri che potesse portar arme, non havesseno ardire de ussir de Milano. Et intese in Milano che gran numero de gente francese erano partite dil campo per venir a trovar le gente cesaree che erano andate a Cassano per combater cum loro. Item, dice che hanno stropato quatro porte de Milano, zoè porta Beatrice, porta Lodovica, porta Tosa et porta Romana, alla quale hanno facto i suo bastioni et lassato. solum le pianchete aperte; et parlavano de stropar ancora porta Nova, dicendo che attendeno a guardar il corpo di 256 la terra solamente; et attendevano a lavorar de di et di notte atorno il castello facendo bastioni et trincee, et metendoli gabioni, dicendo tutte le sopradite cose haverle vedute et udite come di sopra ha dito.

Di Cremona, dil Venier orator, di 8. Come erano letere di Lodi di heri, che dicono, per avisi auti, francesi doveano dar heri lo assalto a Pavia havendo batudo il Venere a di 6 assai; ma non essendo venuta altra cossa fin hora, iudicha quel signor Ducha non sia seguito nulla; e anche perchè hanno aviso che 'l signor Zanino de Medici intrò in Milano con quelli cavalli che era a Villanterio, unde tieneno che senza de lui non dariano assalto alcuno. Dil ducha di Albania poco ne parlano, per essersi allontanato. Item, manda alcuni avisi auti di Lodi, il sumario di quali è questo:

Avisi di Lodi, di 6. Che 18 cavalli lezieri de inimici venero il ditto di presso Lodi, et si posero in alcune case ove furono colti da alcuni nostri fanti italiani et tutti presi, et il loro capitanio nominato Demetrio fu morto. Che per spie

venute dil campo de inimici si ha, che quelli sono in Pavia, Mercordi a di 4 a hore 3 di notte ussirono fora alla volta de li fanti italiani de inimici e ne amazorono molti, tra li quali fu morto uno capitanio Nardo de Milano. Che inimici non fanno battaria, ma tirano da li cavalieri in la città; che per il campo diceano volerli dare lo assalto. Dieono per cossa certa, che Mercordi inanti giorno partirono dal campo cinque bandiere de svizeri alla volta del loro paese, et de le altre bandiere se ne parteno a diese et dodese alla sfillata seguendo le dicte cinque bandiere; che in dicto campo pare che ogni di manchino le gente; che li fauti dil signor Zanino erano retirati dil campo in scorozo perchè epso signor Zanino ha offerto al Re di dare il primo assalto. Un'altra spia afferma, che de presente voleno dare dicto assalto, et che dicto signor Zanino era gionto quella notte in Villanterio con grossa banda de cavalli, et dicto Villanterio è loco presso Santo Agnolo a do miglia.

256 Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 8. Di quelle occorentie zerca le zente nostre, et fantarie, e si mandi danari.

Et per lettere dil Surian podestà vidi, la nova di la liga fata in Roma haverla quel zorno auta etiam per via dil signor ducha di Urbin capitanio zeneral nostro; el qual Podestà è indisposto di gota e un poco di alteration di febre.

Da Udenc, di sier Andrea Foscolo luogotenente di la Patria di Friul, di . . . . Come, havendo il Capitanio cesareo, overo di l'Archiduca, residente in . . . . fato certi mandati a sicr Marco Grimani podestà di Aquileja per nome dil reverendissimo Patriarca che dovesse relassar certo vilan, qual dice fu preso su quel di Maran et conduto di ordine di esso reverendissimo Patriarcha a San Vido loco suo; unde esso Podestà non potendo compiacerlo, par che a di . . . . a hore . . . . dito Capitanio con zerca . . . . cavalli et fanti armati vene lì in Aquilegia, ch' è mia . . . . lontano, et prese ditto Podestà sier Marco Grimani qu. sier Nicolò et lo menoe in . . . . et lo messe in una torre; la qual cossa è stà di non picola importantia etc. Per tanto avisa acciò la Signoria ordeni quanto l'habbi

Da poi disnar fo Pregadi, et non vene alcun papalista di . . . . che vanno in Pregadi in tutto, perchè ad ogni modo sariano stà cazadi.

Fu posto, per li Savii d'accordo, tutti risponder a li oratori cesarei e dil ducha de Milan in questa forma, da poi le parole zeneral : come non ne pare-

va per hora darli le nostre zente, scusando la cosa, ut in litteris.

Item, una lettera a l'Orator nostro in corte in risposta di soe : come mandemo la ratification di la pace et acordo fato con il re Christianissimo et il Pontifice, ut in capitulis.

Et contradixe sier Gabriel Moro el cavalier; li rispose sier Beneto Dolfin savio a terraferma. Poi parlò sier Alvise Mocenigo el cavalier fo savio dil Consejo; poi il Serenissimo; poi sier Domenego Venier; poi sier Lorenzo Orio el dotor in favor dil Collegio. Andò la risposta et letera, et di 11 balote fu presa.

Et fo licentiato Pregadi, et era ore 4 di notte, et restò Consejo di X semplice per dar autorità a sier Zuan di Leze de sier Michiel, qual sier Michiel è Cassier dil Consejo di X et è amalato, di far certe partide e dar danari fuora in locho dil padre, qual ha certo mal di ochi; et fu preso.

Fu posto *etiam* la risposta al baly dil Degium 257 da esser fata per il Serenissimo; bone parole e dil bon voler nostro verso la Christianissima Maestà. Et presa.

El qual questa matina con domino Ambrosio da Fiorenza l'altro orator, con licentia dil Collegio, andono a veder le zoie.

Fo mandato al proveditor zeneral Pexaro ducati 5000.

In questa matina, di ordine dil Collegio, per li officiali a le Raxon Vechie deputati a vender li beni di forausiti al publico incanto in Rialto, fo venduto questi beni erano di sopraditti:

La decima di la villa di Presana in colognese, la qual fu de Bortolamio da Dresano, a Nicolò Ziplico greco per ducati 4510.

Item, campi 100 a le Torette fo di Antonio da Thiene, ai fioli di sier Hironimo Tiepolo per ducati 3510.

Item, do ruode di molin a Arlesega fo di Achile Boromeo, a sier Dionisi Contarini qu. sier Andrea, per ducati 1200.

Item, una botega di farina su la piaza di Padoa fo di Hironimo Pavin, paga di fitto ducati 18, a Zuan di Garofoli da Bergamo, per ducati 331.

Et nota. Fo vendù per ducati 8000 in zerca a raxon di  $4^{-1}/_2$  per 100. Et poi nel Collegio fo taià la vendeda di Tiepoli et Contarini; e le altre do di forestieri fono aprobate.

A dì 11. La matina vene in Collegio sier Mar-  $258^{\circ}$ )

<sup>(1)</sup> La carta 257 \* è bianca.

co Grimani procurator fradello dil patriarca de Aquilegia, et sier Marin Contarini qu. sier Bortolomio barba di sier Marco Grimani qu. sier Nicolò podestà di Aquilegia, dicendo che ditto sier Marco è stà menato a Gradischa, et che si provedi che 'l sia lassato perchė sia gita le iurisdition di la Signoria nostra et non di quel Patriarca; però che lo Archiduca pretende che Aquileia sia sotto de lui, la qual havendo dominaria la Patria, etc. Unde tutto il Collegio fo di opinion di parlar a li oratori cesarei sono qui altamente, et fo mandato per loro.

Veneno li ditti oratori cesarei, zoè il prothonotario Carazolo et domino Alfonso Sanzes e li oratori di Milan domino Francesco Taverna dotor e il cavalier Bilia, ai qual, da poi usatoli alcune parole per il Serenissimo, li fo fato lezer la risposta presa nel Senato a la richiesta per loro facta in far unir le nostre gente con le soe, la qual in conclusion fo negativa per non esser tempo di meter il nostro Stado a pericolo, sì per esser il Christianissimo re potente in persona, come per la paxe ha facta il Pontifice intervenendo Fiorentini et il ducha di Ferrara con il Christianissimo re; et il brieve mandatone, e tanto più che ne par esser qualche abochamento di tratar acordo fra il signor Vicerè e francesi; con altre parole ben poste, come apar in la ditta risposta. Et il Carazolo disse . .

Da poi, il Serenissimo li parloe de la retention dil Podestà di Aquileia, et leta la letera di tal aviso, il Doxe li parlò altamente, che quel capitanio di Gradisca domino Nicolò di la Torre si havia portà malissimo etc. Unde loro oratori cesarei monstrono dolersi molto, dicendo scriveriano per la sua liberation. Etiam, aviseriano l'Archiduca serenissimo di questo tal atto fato; e cussì la Signoria in conformità scrivesse a l'Orator nostro in Austria si dolesse di questo, e al Capitanio che subito lo dovesse relassar. Et l'orator Sanzes disse è cosse di subditi etc., et che etiam lui ha hauto molte querelle et esser stà brusà feni etc. su quel di l'Archiduca; ma che lui non si ha curato di dolersi di questo. El Doxe li disse che questo atto è di gran importantia; con altre parole, si che romaseno di farlo retassar immediate.

È da saper. Ozi zonse il sopranominato sier Marco Grimani podestà di Aquileia in questa terra, el qual era stà da quel Capitanio di Gradisca liberato, e tenuto do zorni in una hostaria e poi fato ogni expe-

258

rientia che 'l volesse zurar di obedir li soi mandati, e lui non volendo, dicendo è messo li per il Patriarcha e lui non vol; unde lo lassono andar quasi dicendo esser grami di quello havia fatto. Hora la causa fo, che per certo vilan retenuto per il ditto Podestà di Aquileia de ordine dil Patriarca : et havendo quel Capitanio di Gradisca mandatoli do comandamenti che 'I venisse a parlarli, e lui non havendo voluto andar, a di . . . . a hore 10 vene in persona con . . . . cavalli et . . . . fanti e lo levò di leto e di caxa e lo menò via.

Di Crema, fo letere di 9, hore 4 di nocte. Come heri non scrisse per non haver cosa alcuna di relatione. Hozi li è ritornati doi exploratori, uno dil campo francese l'altro di Milano, et manda li reporti. Et per uno suo venuto da Lodi, li è stà resserito che de li se diceva che quelli di Pavia si havia reso al Christianissimo re. Et da alcuni altri pur di Lodi venuti li a Crema, il medesimo li è stà ditto; tamen tal nova non risona se non da Milano et da Lodi, et hessendo vera resoneria da ogni banda; et diman si certificherà dil tutto e aviserà. Li cavalli lizieri francesi heri sera et questa mttina sono corsi fino apresso Lodi da due bande, dove hanno amazato alcuni homini et menato via certi cavalli. Scrive esser stà condute li a Crema sopra li carri alcune barche e tavoladi per far ponti quali vanno a Lodi; et li lanzinechi sono de lì, dicono voler questa setimana una paga integra, la quale g'è stata promessa, per quanto ha inteso.

Nicolò da Credera mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito Sabato a mezo zorno fo a di 7, et il Mercore, Zobia et Venere avanti haveano batuto Pavia et fato cascare una torre verso Tesino, et etiam de le mure; ma quelli de Pavia lavoravano a far li repari; et ha inteso che sopra il cavalier che hanno fatto li hanno tirato pezi 12 de artelaria per batter ne la terra. Et lavoravano per cavar l'acqua del Tecino la quale è bassa; ma ad ogni voler de francesi la puono trazer tutta perchè cussì l'hanno aconciata. Item, dice che quelli di Pavia Venere di notte a di 6 ussirono tre volte fuori, et fecero dar alarme al campo, et se retirorno. Ha etiam inteso 259 che la Maestà dil Re è d'opinion de far dar a ogni modo lo assalto a Pavia.

Stefano da Mozanega mandato per il magnifico Podestà di Crema a Milano, dice de lì esser partito heri sera a di 8 a hore 20; dove li sono zercha 10 milia fanti et buon numero de cavalli legieri et assai buon numero di gente d'arme, per quanto li

disse uno capo di squadra parente et amico suo; et dice che ditte gente hanno abandonato li borgi, et se hanno reduto nel corpo di la terra dove se vanno fortificando. Item, dice che heri a di 8, avanti il suo partir da Milano, vene nova, et cussì per tutta la cità se diceva, che quelli de Pavia se liaveano resi al Christianissimo re cum termine de giorm 4; et per tal eausa in Milano se faceva segno di alegreza sonando campanò et facendo altri simel segni, dicendo etiam che heri alcuni eavalli legieri de quelli da Milano corseno fino a Rivolta secha sopra Adda et tagliorono la corda dil porto, facendolo andar giù per Adda.

Nota. Questa festa fata a Milano non fo per Pavia; ma per la paxe e liga fata col Papa.

Di sier Piero da cha' da Pexaro procurator, proveditor general, fo letere di . . . . Come andava a Gedi a far la monstra di cavali lizieri e darli danari; et si aspectava il ducha di Barbon etc.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta per danari. Et prima trovono di . . . . casali in Cypro apaltadi per anni 20 per il mazor precio è stà apaltadi, dando de contadi alcuni danari da scontarli etc. sì ehe di tal raxon trovono ducati 12 milia.

Item, preseno tuor di danari dil Monte nuovo ducati 8000 per conto di quelli hanno auto gratia di loro debiti, et dato Monte nuovo a la Signoria, si che si pol la Signoria servir di tal danari.

Item, fo proposto di vender alcuni beni di rebelli che fo dati a certi benemeriti con darli provision di altra tanta intrada a le Camere; ma nulla fu fato perchè bisognava certe scriture. Si farà il primo Consejo di X; di quali sperano trazer da ducati 10 milia in eerca.

Fo posta la gratia di Zuan Ferman fo scrivan a le Cazude, bandito per Quarantia di terre e loci per homicidio pensado etc. El qual dona ducati 700. Et sier Domenego Trivixan avogador contradise, et non fu presa. Ave solum 7 de sì.

Di Cremona, di 9. Come quel dom. Lorenzo Salviati stato li per nome dil Papa a tratar aeordo, era partito e andato al Viccrè a Lodi come scrisse; e di Lodi poi è partito e andato in campo dil re Christianissimo.

259 · A dì 12. La matina per tempo fo lettere di le poste ; dirò il sumario.

Di Roma, di l'Orator nostro, do man di letere, di 7 et 9. Come a di 8, Domenega da sera, el signor Alberto da Carpi orator francese et li altri oratori francesi haveano fato festa et fuogi, et trar artelarie per alegreza di la liga fata col Papa;

Vene in Collegio li do oratori francesi domino Ambruoxo di Fiorenza dotor et monsignor di Rochiaforte baly dil Degiun, ai quali, da poi usatoli per il Serenissimo alcune parole, li fo fato lezer la risposta dil Senato a quanto havìa ditto dito Baly per nome dil re Christianissimo; et di la bona mente ehe ha questo Stado et sempre ha auto verso Soa Maestà Christianissima, con altre parole tutte amorevole; ma verba generalia, et che desiderasemo una paxe tra la Cesarea Maestà e la Soa e speremo il Pontifice sarà eausa, a la qual cossa non mancharemo etc. Et poi dicti oratori prima uno poi l'altro risposeno verba pro verbis; el qual Baly partirà fin do zorni, et va per la via di Ferrara al Re suo.

Et fo ballotà in Collegio farli uno presente per ducati 25; et cussi fo commesso a sier Jacomo Corner savio a terra ferma che lo facesse, videlicet di

Copia di una lettera di Raphael Gratiani, 260 data in Brexa a dì 10 Zenaro 1524, drizata a sier Thomà Tiepolo qu. sier Francesco.

La causa che alcuni giorni non ho scripto, è stata che non sono in questa freda guera ocorse cose degne di aviso; et anche perehè io son stato per alcuni giorni absente de quì. Hora hessendo ritornato, di queste nove che ho ritrovato tal qual sono lì ne facio parte, zoè che questi imperiali si vauo ingrossando a poco a poco di modo che comenzano a pigliare animo, et l'altro giorno andorno a Cassano dove lì erano alcuni fanti dil Re et li svaligiorno, de modo che il capitanio che era lì, insieme con li fanti, dì acordo ussirno in zippone, lasando sino le bandiere. Quelli de Pavia zà tre giorni sono ehe saltorono fora in su l'artellaria di francesi, et li amazorno alcuni homini et li

tolsero due insegne. Francesi stanno da l'altra banda a voler fare quel che fabulosamente se dice che faceva le muse con el canto, de firmare li flumi et far caminare li monti; che se havessero con zappe et badili lavorato sotto le mure di Pavia, seria, già molti giorni sono, sua; et cussì loro et altri seriano fora de impazo. Hanno epsi franccsi fatto un cavalier ad un locho che se chiama el Cantone dove è una torre; et per voler fare che el ditto cavaliero batesse et danegiasse la terra, bisognava che battesse una torre li vicina: et cussì, havendo con molte et molte botte di artigliaria tagliato la torre verso el fundamento, pensando dovesse ruinare, è cascata in piedi et si è oposta al cavaliero de li inimici più che prima; prodigio certo che non è di picol momento. Et li dentro ne fanno un altro per dannegiare quelli di fora, et cussì el tempo corre senza far profitto. In Cassano li sono 4 insegne di spagnoli; francesi minazano di volerlo venire a battere; spagnoli dicono volerlo succurere facendo de mestieri, che potrìa talvolta questo Cassano esser mezo a far una bella basseta, che Idio el permetta si sia per el meglio; che penso non saria se non al proposito de Italia, 260° perchè batendosi insieme barbari, quella parte che vincesse restaria tanto debile che noi li seressimo si non superiori almeno eguali, ct cussi più presto si staria ne lo avanzare che altramente.

Hoggi sono passati di quì per andare nel campo di spagnoli circa mille et 500 lanzchinech et forsi 200 cavalli borgognoni, assai bella gente, la quale conduce monsignor di Borbone qual è insieme con epsa oggi di quì passato et dice venirne ancora circa seimila; non so se serà de le nostre zanze. A li passati dì, havendo el marchese di Pescara facto intendere a la Maestà dil Re che fra otto giorni usiria in campagna, et havendo Sua Maestà expectato el termine, et non succedendo lo effecto, per un trombeta Sua Maestà mandò a dire al ditto Marchexe che haveva expetato el tempo et che non era come havea promesso venuto, et che se restava perchè fusse inferiore di forze, che li offeriva questo partito, che capasse (sic) de tutto el suo campo sei, otto, dicce o venti milia homini, et che altretanti ne elezeria Sua Maestà, et in un loco deputato fariano la giornata. Et cussi se dice che il Marchese prefato ha acceptato di combatere con 18 milia homini per banda. Molti iudicano per molti respetti che la cosa se risolverà in parole; potria anche venirse a la conclusione quando Idio el disponesse. Questo è quanto di presente mi occore.

I Diarii di M. Sanuto. - Tom. XXXVII.

Postscripta. Si è ditt o per cosa certa, che la Maestà dil Re oggi doveva dare una bataglia generale a Pavia. Del successo, vostra magnificentia ne serà advisata.

Da Cremona, di l'orator Venier, di 10. 261 Manda alcune nove haute per la via di Lodi, et serive parole dil Ducha zerca questa liga fata per il Papa con il Christianissimo re, ut in litteris.

Avisi de Lodi, di 8, per spie venute dal campo inimico. Giobia, che fue alli 5 de Zenaro, li soldati sono in Pavia ussirno et assaltorno inimici et molti ne occisero. Et volendo una parte de epsi inimici intrare per certi bastioni che li pareano facili, furno lassati intrare molti et molti, et poi con fochi artificiati et con schioppi et arme la magiore parte occisi et molti (feriti?) de li quali forno poi el Venerdì mandati ad Milano carra 22 carchi, et condutti a l'hospitale; et questo si ha per relatione de persona che li ha veduti, et dice che sono assai per ogni carro. Che quasi ogni di li soldati cesarei pigliano de li inimici et li metteno in fuga et li occideno; et pur la notte del giorno prefatto li hanno levati 13 corsieri et altri boni cavalli, et occisi quatro homini d'arme in una villa presso Pavia a quatro milia. El ducha de Albania è sopra le terre de luchesi; ma non fa molto progresso in andare avanti.

Di Crema, di 10, hore 3 di nocte. Manda uno reporto di uno suo nuntio dil campo francese. Scrive, hozi et questa precedente notte sono passati di lì via forsi 20 stafete da Cremona a Lodi et da Lodi a Cremona; et per uno suo venuto da Lodi li è stà ditto che de lì non se dice cosa alcuna, salvo che alcuni cavali francesi sono ozi corsi fino apresso Lodi et hanno fatto qualche pregione, et hasse sentito tirare de artellarie sì verso Milano come Pavia, San Columbano et Sancto Agnolo.

Andrea di Pandin mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito heri a dì 9 a hore circa 20; et che Domenega a dì 8 al tardo, de le gente de Pavia uscirono da la banda de li francopini assalendoli, et furono a le mano per forsi nna hora, dove furono morti de li francopini chi diceva 50, chi 40, et chi 20; ma molti ne viste esso refferente. Che pur Domenega a dì 8 in campo cominciorono far gran desegni de allegrezza cum artellaria, trombe, tamburi et altri instrumenti et fochi; et se diceva che tal alegreza si faceva perchè il Christianissimo re havea fatto liga cum la Sanctità dil Papa, il serenissimo re de Ingilterra et la illustrissima Signoria di Venetia; et il medesimo si faceva a Santo Agnolo et

261 \* Santo Columbano, et altri castelli dove sono le gente francese. Et dicevasi in campo che aspectavano presidio di gente nova, ma non intese de qual loco. Et intese dire per uro secretario francese che ragionava cum alcuni capetanii, che la Maestà dil Re havea ditto a certi spagnoli che erano pregioni, che li concedeva il ritorno et che dicesseno a lo illustrissimo signor Vicerè, che era pacia consumare il paese, ma che se 'l voleva combater si ellegesse quel numero di gente el voleva et venisse in campagna, che lui ne toria altretanti, et che combateseno la impresa che hanno ne la Italia, et chi perdesse dovesse ciedere. Et che il signor Vicerè havea acceptato il partito de combater con fanti 20 milia. Itemdice, che ancora lavoravano per voltar l'aqua dil Tecino nel Gravalon; ma fin hora si passa a guazo.

Di Brexa, di sier Antonio Surian dotor et cavalier podestà et sier Francesco Foscari capitanio, di . . . . hore . . . . di notte. Come quel zorno era passato li lanzinech per il brexan; sono da numero . . . . Item, il duca di Barbon con 70 cavalli, et il signor ducha di Urbin capitanio zeneral nostro li andò contra, et lo acompagnò fino a la Mella, etc.

Da poi disnar, fo Consejo di X semplice perchè ozi compie sier Zuan Antonio Venier avogador, acciò compia da menar quelli li toca il Collegio, perchè ozi el compie l'officio.

Et expediteno tre presonieri, videlicct uno Bernardin dil Relogio era cogitor ai Cinque di la paxe; fo privato in perpetuo di tutti officii et beneficii, dentro e di fuora, etc.

| uc                        | 1111  |    |     |     |    |   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-------|----|-----|-----|----|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| Item, uno Stefano varoter |       |    |     |     |    |   |   |   |   | condanato a star 6 |   |   |   |   |   |   |
| me                        | exi i | որ | rez | con | et | • | • | • |   | •                  | • | • | • | ٠ | • | • |
|                           |       |    |     |     |    |   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |
|                           |       |    | •   |     | •  | • | • | ٠ | • | •                  | • | • | • | • | • | • |
|                           |       |    |     |     |    |   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |
|                           |       |    |     |     |    |   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |
|                           |       | •  |     | ٠   |    | • | • | ٠ | • | ٠                  | • | • | ٠ | ٠ | • |   |
|                           |       |    |     |     |    |   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |

Et il Collegio di Savii si reduse a consultar; et venne letere di Alemagna, di Austria, di l' Orator nostro, qual son queste:

De Hyspruch, di sier Carlo Contarini orator nostro apresso il signor Archiduca principc infante di Castiglia, di 4 Zener. Come il di de San Stefano a dì 26 Decembrio se parti de lì il signor ducha di Barbon per tornar in Italia, e da poi vene uno nontio dil Pontifice, qual era un fratello dil conte di Sa!amancha primario consier a presso esso serenissimo Principe, per persuaderlo a

lo accordo etc. Il qual è partito senza resolution. Item, scrive, questo serenissimo Principe atende a far provision di danari, et ha trovado sopra le minere de Hydria, ch'è di arzenti vivi, da una compagnia di 24 merchadanti todeschi fiorini 300 milia, che sono ducati 200 milia, da esserli dati in termine 262 di do mexi, a poterle riscuoder fino anni 6. Item, scrive, Venere passato fo a di . . . . zonse de li la serenissima principessa, la qual starà li fino Pasqua. Et altre particularità, sicome in ditte letere si contien.

In questa matina fo lecto letere di Cypro, di... Octubrio. Di quelle occorentie; ma non di farne nota. Et vidi letere di 17 Octubrio. Come in quel zorno a hore 11 a Nicosia era stato un terramoto; ma non havia però facto danno.

A dì 13. La matina, fo letere di Brexa dil proveditor zeneral Pexaro, di 11, hore 4 de notte. Come li lanzinechi passati sono stati da zerca 3500, ma bella gente et in ordine. Item, è uno aviso che 'l signor Thodaro Triulzi era partito di Milan e andato dal re Christianissimo in campo, a dirli come li cesarei sì voleno unir tutti e ussir in campagna et vegnir a la zornata, sì che bisogna star in ordine etc.

Di Crema, di l'orator Venier, di 11. Come il signor Dncha havia hauto aviso che 'l conte Girardo di Archo et il capitanio Momagnon haveano hauto a soa obedientia il loco di Chiavena, ch' è uno loco di grisoni confina col milanese. Item, scrive di avisi à auto il signor Ducha di soi oratori di quì, sicome in ditte letere si contien, etc.

Veneno li oratori cesarei et quel di Milan, però che el cavalier Bilia e zà partito per tornar a Cremona dal signor suo Ducha. Et il prothonolario Carazolo parloe con parole accomodate, havendo inteso la risposta fata a la loro richiesta de unir le zente, et non havendo parso al Senato per li soi respeti, almeno questa richiesta loro (non) doveria esser negata, zoè: si vede che'l ducha di Albania con le zente vano a l'impresa dil reame, et essendo guesto Stado ubligado a darli per deffension 15 galie, richiede se li dagi iusta li capitoli. Et il Serenissimo li rispose che questo non era tempo di mandar armada de li, poi era invernata e le galie veniva a disarmar; ne restava fuora adesso solum . . . . galie, et era eleto Proveditor di l'armada nuovo. Poi non si (sa) ancora che 'l ducha di Albania vadi in reame; con altre parole, zercando di aquietarli di tal risposta, pur si conseieria il meglio.

Vene sier Marco Grimani podestà di Aquilegia, et refferì il modo di la sua retenzion, qual è stà

262 \*

causa Bernardin Savorgnan ch'è stato li a Gradisca, perchè lui Podestà fe retenir uno di soi villani; et narò il tutto sicome ho scripto di sopra.

Da poi disnar, fo audientia di la Signoria fino a hore 24.

Da poi si reduse tutto il Collegio, et alditeno sier Agustin da Multa per le cose di trevisana, di debiti deputà a l'armar.

In questa matina, introe Avogador di comun sier Ferigo Renier, in loco di sier Zuan Antonio Venier ussito con pessima fama.

Di Brexa, vidi letere dil Surian, di 11, hore 3 di notte. Come esso comenza a star bene, e dà principio a dar audientia in camera. Di novo, sono passate in quella matina di sora via di Brexa 9 bandiere di lanzinech che vanno a la volta de Sonzino. La podestaressa è andà in careta a vederli passar, stando però accanto le mure de dentro. Si ha etiam, per adviso di Valcamonicha, come spagnoli sono intrati in Valtelina, et esser corsi fino a Morbegno et haver preso el castello di Chiavenna, per il che grisoni et svizari sono sotto sopra; et si tien che quelle cinque bandiere de svizeri che si levono dil campo di francesi, sia stà per queste incursion di spagnoli. Tamen questa non fu la causa.

Di Brexa, vidi letere dil Surian podestà, di 12, hore . . . . di nocte. Come il Proveditor è stato ozi a sua visitatione. Di novo, quelli di Pavia è ussiti fora a scaramuzar e hanno morto alcuni francesi; et che di Franza sono gionti danari; et il signor Federico da Bozolo et monsignor da la Palissa sono venuti a Marignano per occupar che li cesarei non occupa quello alogiamento, che se divulgava volevano andar; e se divulga nel campo dil re Cristianissimo venir altro bon numero de svizari; et che hanno facti in campo segni di letitia di la liga facta con el Summo Pontifice; et in campo se divulga la liga esser dil Pontifice et dil Christianissimo, re de Ingilterra et la illustrissima Signoria nostra. Item, scrivc, oltra quelli lanzinech passono heri di sora via di Brexa, si dice se ne aspecta etiam due altre bandiere, et altre cernede. Di quello seguirà adviserà etc.

Di Cremona, di l'orator Venier, di 11, 263 hore 19. Come el signor Ducha havea dal signor Hironimo Morone, che li cesarei havevano fortificato il loco aquistato qual era cavalier a lo exercito francese, et su ditto loco havevano posto alcuni pezi de artellaria; et che tieneno poterli dar qualche danno, et ciò fanno per poter tirar il Christianissimo re fuori dil suo forte per combater poi insieme; et che 'l prefato Re non è però mosso dal loco suo solito et forte per esser molto ben munito. Et dice esso Morone, che 'l spera presto si habbia ad fare qualche bon effecto, et che nel campo cesareo gli è comodità de victualia perchè, da poi havuto Belzoioso, la via dil Po li è aperta. Et ditte letere dil Morone sono di heri hore 5 di notte.

Di Bergamo, di sier Lorenzo Venier dotor 2641) podestà, et sier Tomà Moro capitanio, di 12. Come eri sera scrisseno di la nova di Chiavenna, ma non la credevano. Questa matina, havendo inteso la verità, la scriveno. La qual è processa cussi, che per insidie di uno capetanio Macho il qual cra grison bandito per grisoni di terre e lochi loro, et aconziatosi con il castelan de Misocho, captato tempore, par che Luni preterito, fo a di 9 di notte, conducesse fanti 200 sotto la terra in abscoso, et lui con 12 boni compagni andò in la terra, et factone moto di questo al castellano, par esso castellano venisse zoso, et condutto ditto capitanio Macho in castello con li compagni, esso capitanio fece prexon il prefato castellan et tolse il castello a nome dil ducha di Milan, et fato intrar dentro li fanti ascosi, hanno tagliato a pezi . . . . et sachizata la terra et facto assai presoni per quanto si ha.

Di Crema, di 11, hore 3 di notte. Manda il riporto de uno suo venuto dil campo francese. Et il suo nuntio ritornato da Lodi, refferisse che heri sera li lancinechi et spagnoli sono de li veneno a le mano fra loro et insieme steteno in rixa fino a cinque hore di notte, de modo che signori cesarei durorono gran fatica a separarli, nè se diceva la causa de tal rixa. Dice haver inteso in Lodi, che le gente dil signor ducha de Milano, che sono in Como, havcano preso Chiavenna, terra de grisoni. Et scrive hozi esser passato di Crema per Lodi, lo illustrissimo signor ducha di Barbon, et essendo fuori, il conte Alexandro Donato incontrò sua signoria, qual li disse che dimane li lancinechi et borgognoni che sono a Soncino dimane anderanno a la volta di Caravazo, et che presto le gente cesaree se metterano

96 km

<sup>(1)</sup> La carta 263 \* è bianca.

in campagna cum animo di combater al tutto cum francesi; dicendoli etiam, ancor che 'l Pontefice habbi fatto accordo cum il Christianissimo re, pur che la Illustrissima Signoria sia cum nui, et se pur la non serà cum nui et sia neutrale, non dubitamo de vincere. Questo è il reporto :

Jacomo da Massalengo mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito heri a mezo zorno, fo a di 10; et che Domenega di sera, a hore 3 di notte, di quelli di Pavia uscirono fuori et scaramuzorono cum francesi et amazorono uno capitanio de franchopini 264\* con forsi 10 homini, et quelli de Pavia se retirorono dentro. Item, dice che, ancora quelli dil campo lavoravano a voltar Ticino nel Gravalon, dicendo che nel gebo del Ticin li è poca aqua. Et ha inteso che Sabato gionse in campo bona summa de danari, et dia venir al servicio dil Re buon numero de svizari, et questo haver inteso alla corte dil signor Paulo Camillo Triultio, che ancora aspectavano gente di Franza. Et alcuni dicevano che si daria l'assalto a Pavia, et alcuni che il Re non era per darli assalto per non metter le gente a pericolo, ma la volea per assedio; et che intendevano che dentro de la terra de pan et vino in fuori non haveano victualie. Item dice, che in campo fanno grande allegrezza con soni, artellarie et fochi, dicendosi esser facto liga fra la Santità dil Papa, il Christianissimo re, il serenissimo re de Ingiilterra et la illustrissima Signoria de Venetia; et il medesimo fevano a Santo Agnolo et San Columbano, dicendo che la più parte cridavano « Marco, Marco ». Item, dice che, venendo heri, vete venir a Santo Agnolo dal campo francese monsignor da la Palissa et il signor Federico da Bozolo et il signor Zanino con forsi 400 guastadori, et driedo li veniva di la fantaria, et se diceva che venivano per venir a Lodi. Et in campo cum le artellarie che haveano posto sopra li cavalieri, battevano nella terra de Pavia.

Di Cremona, di l'orator Venier, di 12. Come era zonto quel zorno li da Lodi il magnifico Morone, col qual esso Orator havia parlato, et dice che, gionti li lanzinech dil soccorso che erano lì vicini a Lodi, che serano 12 milia lanzinechi, 6000 spagnoli et 4000 italiani, et hanno etiam in essere 900 homini d'arme, 1400 cavalli lizieri ; et dice che gionti questi lanzinech a Lodi, essi signori cesarei hanno deliberato asetar et meter ad ordine tutte esse compagnie cum tutte le cose necessarie, et poi ussir di Lodi et andar facendo quello allogiamenti che gli darà la occasione, cum quella segurtà

che se ricercherà, facendo qualche frutto a beneficio di la impresa. Da poi li disse, tenir adviso che el ducha di Albania cum le gente sue siegue pur 265 il viagio verso il Regno, et che Luca se ha composto cum lui in 10 milia scudi. Ancora li disse, che di glorno in giorno si aspectava uno domino Hironimo Severina, mandato da lo Imperator cum la expeditione di alcuni danari preparati per questa impresa. Serive che, da poi il secretario de lo illustre signor ducha di Genoa li ha ditto tenir adviso per letere di 6 da Genoa, como l'armata loro era ad ordine et cum Dio avanti doveva il giorno sequente a di 7 ussire et andar a ritrovar l'armata francese, la quale si atrova a Vays, et per non si tenir assai secura sul mare quella si è trata molto apresso la terra per poterse diffendere cum le gente et artigliarie che haveano ivi posto in terra. Et scrive che, don Hugo di Monchada, ussito che 'l sia *cum* ditta armata, el non è per mancar di far qualche bon frutto secondo che li darà la occasione, overo di asalir l'armata francese uel loco dove la si trova, overo se da quel loco se partirà, di seguitarla. Item, scrive ditto orator, in quella hora è gionto li a Cremona domino Hironimo Severina, el qual confirma lo apuntamento di Luca cum il ducha di Albania, et dice in 12 milia scudi, et che insieme con el signor Renzo tende a la volta dil regno, sicome per camino dice haver inteso.

Da Pisa, di sier Andrea Navaier orator, do letere, di 29 Decembrio et 2 di Zener. Si duol haver convenuto diventar citadin di Pisa; tanto è stato de li per non haver habuto pasazo seguro di passar in Spagna. Et come erano zonte 3 nave vien di Spagna, di quelle fo ditte erano stà prese da l'armata francese; sì che non fu vero. Et è venuto uno spagnol da la corte con letere di l'Orator nostro.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii ad consu- 265° lendum. Et fu facto il parentà a Santa Maria Zubenigo di la fia di sier Francesco Mozenigo qu. sier Piero, in sier Stefano Magno di sier Andrea : qual ha hauto di dota ducati 8000, videlicet 4000 con-

Item, fu fate le noze di la neza dil Serenissimo Principe nostro, fia di suo fiol, nominata Viena, in sier Polo Contarini qu. sier Zacaria el cavalier; e l'altra sorela è maridata in sier Zuan Pixani di sier Alvise procurator dal Bancho, con dota de ducacati . . . . tra li qual . . . . contadi ; et Luni si farà il parentà. Etiam Sabado si farà uno altro paro di

noze, di sier Filippo Contarini suo fradello in la fia di sier Antonio da cha' da Pexaro qu. sier Lunardo, con dota ducati 8000, tra li quali sono .... contadi. Et zà ditte noze è sta fate; ma tenute secrete sino si habbi fato queste.

A di 15, Domenega. La matina, vene letere di le poste di Crema et Brexa. Item, di Spagna di l' Orator nostro, vechie di ..... Novembrio; e di Barbaria di sier Alexandro Contarini capitanio di le galle, da Oran, qual avisa la sua navegation et quello ha fatto a Tunis.

Noto. Eri zonse in Histria, zoè si have nova dil zonzer la nave Contarina Minota vien di Alexandria molto rica, sopra la qual è colli zerca 200 di specie, tra li qual 170 di zenzeri, 3 di garofeli etc.; non è piper. Per la qual nave, qual parti di Alexandria a di . . . . Novembrio, se intese la morte di sier Alvixe Loredan qu. sier Marco consolo nostro de lì, in zorni 4 di febre, et esser stà fato viceconsolo sicr Hironimo Zane qu. sier Bernardo. Le galie di Baruto a di 4 di questo zonse a Zara di ritorno.

Vene l'orator di Franza domino Ambruoxo da Fiorenza residente in questa terra, qual have audientia con li Cai di X, cazadi li papalisti fuora.

Di Crema, di 13, hore 21. Come manda uno pacheto di letere di Spagna. Di novo non ha altro, salvo che monsignor de la Palissa et il signor Zanino di Medici, che erano a Santo Agnolo, sono ritornati al campo verso Pavia.

Dil ditto, di 12, hore 3 di notte. Manda una relatione di uno gionto questa sera, venuto da Lione. Et per il nuntio suo ritornato da Lodi, li è stà refferito che hozi le gente francese hanno preso alcuni cavalli de sacomani de li cesarei, et circa 50 para de bovi cum li carri che andavano a sacomano, et ha inteso de li che a Santo Agnolo era venuto buon numero di gente francesc.

Domino Ambroxio Tercino da Crema, inercadante, questa sera a di 12 Zener 1525 gionto in Crema, venuto da Lione, dice de li esser partite a 266 l'ultimo dil passato, et che de li se diceva che era facto maridazo de la fiola dil re de Ingeltera nel fiolo dil re Christianissimo; et per tal causa monsignor de Lanson andava in Ingelterra. Item, dice che la madre dil Re era a Lion, et faceva provision cum gran diligentia de trovar danari, per modo che de li ogniuno se doleva de le graveze et angarie metevano per trovar tal danari. Sc diceva etiam, et così intese a Verzelli per viagio, che doveano calar una banda de svizeri in favor dil re Christianissimo. Dice ctiam che a Lione se diceva che monsisignor de Lautrec si atrovava a li confini di la Spagna per guarda di quelli lochi.

Di Brexa, fo letere dil proveditor zeneral Pexaro, di 13, hore 4 di note. Manda uno reporto di uno suo explorator stato in campo sotto Pavia, qual dice quello per altri se ha inteso; et atendenó a tuor l'aqua del Tecino e ponerlo nel Gravalon. Item, scrive spagnoli haver mandato a vedere l'aqua di . . . . et che danno fama al tutto voler ussir di Lodi e unirsi.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Fu fato proveditor a Salò sier Alvise Loredan fo di Pregadi, qu. sier Antonio; et governador di l'intrade sier Zuan Alvise Duodo fo cao di X, qu. sier Piero, da sier Hironimo Barbarigo fo consier qu. sier Beneto, qual non vol alcuna cossa, tamen sier Benedetto Barbarigo suo nepote l' ha tato tuor et è cazuto, et da sier Zacaria Lorcdan fo capitanio a Famagosta et sier Francesco Contarini fo savio a terra ferma qu. sier Zacaria el cavalier, qual fece tuor in la prima sicr Polo Contarini suo fratello el novizo di la neza dil Serenissimo: che Soa Serenità monstrò grandissimo piacer e lo tolse in bon augurio che l'andasse in eletion. Et altre voxe fu fate che qui non scrivo.

Fo butà il prò di Monte vechio di la paga di Marzo 1480; vene per secondo il sestier di San Marco.

Fu posto, per li Consieri e Cai di XL una parte, che una intromission fatta per sier Francesco Morcxini avogador di un credito levato per i Provedadori sora la revision dei conti in favor di Nicolò Calafati, non si potendo dar il Pregadi, siali deputà le do Quarantie civil, ut in parte. Et ballotà do volte, non ave il numero, et ave la prima volta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fu posto, per li Consieri e Cai di XL, essendo morto sier Alvise Loredan consolo in Alexandria, sia electo per questa volta per scurtinio in questo Consejo et 4 man di eletion, con condition habbi li 400 saraffi soi liberi senza contribution alcuna, et con altri modi ut in parte. Et fu presa: 1122, 265, 7. Et fo stridà far il primo Gran Consejo, et etiam Capitanio a Padoa.

Noto. Ozi si have, per via di Brexa, dil provedi- 266° tor zeneral Pexaro do avisi; uno che spagnoli fevano far uno ponte sopra Po a la Stella, che potria occorer un zorno si volesseno levar et andar a la volta di reame. L'altra, che zerca 300 spagnoli, quali erano in uno castello a la boca di Adda chiamato . . . . . . . per non esser stà pagati, et cussì erano

partiti et andati nel campo dil re Christianissimo, ai qual il Re li ha dato danari et una paga.

A dì 16. La matina, vene letere per tempo, di

le poste, di questo tenor.

Da Bergamo, di 14, hore 22, vidi letere. Come ora li è gionto uno de li soi nuncii venuto dil campo francese sotto Pavia, qual parti heri a di 13 a hore 20, et riporta che Marti passato a di 10 il signor Renzo con 300 schiopetieri si pense sotto le mure di Pavia per veder come si moveano quelli di dentro; da li quali con gran impeto forno rebatuti con occision de molti di essi. Dice poi, che è stà fato uno bastion di fuora comenzando da la porta de la costa fino alla rippa dil Tesino, cum una via coperta aziò possino andare per quelli luogi senza esser offesi. Et che 'l signor Federico da Bozolo ha fatto fare molte trabache de tolle grosse, qual voleno far andar avanti sotto le mure per poner sotto schiopetieri per tuor le diffese a quelli de dentro, imperochè li vogliono dar lo assalto general di brevi. Et questo è quanto si ha. Item, scrisse il tuor di Chiavena che è chiave di tutte le terre de Grisoni. Hora se intende che la Valtelina è tutta posta in fuga, et fuzeno de qui molti de essi, sichè in tutto è per voltar. Il signor Dio ce aiuti. Da poi scripto, sono gionte le fantarie dil conte Ruberto di San Lorenzo, che è una bella gente; resta intrar quella dil conte Gentil d' Augubio, che vieneno per custodia de li.

Di Cremona, di l'orator Venier, di 13. Come eri zonse in Lodi il signor ducha di Barbon con 2000 lanzinech novamente venuti di Alemagna, et li altri 4000 doveano zonzer il di sequente; qual zonti, dicono voler ussir fuori. Item, come eri si ha sentito trar molti colpi di artellarie; chi dize sotto Pavia et chi a Piasenza per il venir de li dil reverendissimo cardinal Salviati legato. Dil ducha di Albania si ha, esser zonto a Piombino, overo Viter-267 bo. Item, il secretario dil doxe di Zenoa dice non haver nulla; ma di hora in hora aspectar il sucesso.

Dil ditto, di 14. Come il signor Morone li ha mandato a dir esser zonta la risposta di la Signoria nostra ai soi oratori; et come il re Christianissimo havia mandato a Santo Columban et Santo Anzolo maior guardia di quello era prima.

Da Crema, di 13, hore 4 di notte. Come era gionto uno suo, qual li refferisse che questa matina il signor Zauino di Medici con fanti 1500 et 400 cavalli lizieri era andato a Castiglione, per prendere quel locho et svalisar Ludovico Vistarino che li era con fanti 300 et cavalli 60, ma intesa la venuta dil prefato signor Zanino, si levò dal ditto loco. Et il

simile fecero 50 homini d'arme de li cesarei che erano in Male, havendo inteso che 'l prefato signor Zanino andava per svalizarli. Il qual signor Zanino, fatto preda de alcuni animali, se ne è ritornato a Santo Agnolo. A Lodi non se dice cosa alcuna, sicome li ha refferito il ditto suo nuntio.

Dil ditto, di 14, hore 18. Come in quella matina erano ritornati do soi exploratori dil campo francese. Referiscono come per li sotto scripti reporti appar.

Bernardin de Piamonte, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Zuoba passata a di 12 a hore zerca 22. Et che ogni giorno quelli dil campo tirano di l'artellaria grossa a le mure di Pavia, et che Zobia da sera ne tirorno molte botte da la banda verso Tecino; dicendo che i non lavoravano più al Ticino, ma per esser basso che si può passar a guazo a piedi. Dice etiam haver inteso, che certo aspectavano grosso numero de svizari et buon numero de vaschoni, quali insieme cum le gente d'arme, subito gionti, voleano mandar a far la impresa de Lodi, et per intertenir li cesarei che non si spingesseno avanti. Marti, a dì 10, venero a Santo Agnolo monsignor da la Palisa et il signor Zanino de Medici con 1000 cavali et 1000 fanti schiopetieri; ma il prefato monsignor, Zobia a di 12 tornò in campo con 500 schiopetieri, et il signor Zanino rimase de lì, et heri matina a dì 267 13 cum il resto di le gente andete a Castione per svalisar Ludovico Vistarinio che li era cum fanti 300. Il qual intendendo che lì andava ditto signor Zanino, si salvò cum le gente sue, et il signor Zanino fece preda di buon numero di animali et ritornò a San Columbano. Adimandato se se diceva in campo de dar assalto a Pavia, dice che non se ne parlava; ma ben haver veduto apparecchio di molte trombe di focho, et non se diceva perchè.

Jacomin da Rivolta nova, mandato ut supra al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito heri matina a di 13 al far dil zorno. Dice che quelli dil campo questi giorni hanno continuato a batter le mure di Pavia verso Tecino, et haveano fato molte rotture et buxi, et non restavano de batter fino al suo partir de campo. Dice etiam, esser stato dove sono le munitioné, et haver visto gran apparechio de scale et trombe di fochi artificiali ; ma non se diceva quello volessono fare, et non si parlava de dar assalto a Pavia. Et se diceva in campo per cosa certa, che aspectavano gran numero de svizari et vasconi, et intese dire da alcuni capetanii, che subito

gionte, tal gente volevano venire a far la impresa de Lodi. Item, dice, che heri sera a di 13, venendo lui di campo et gionto a San Columbano, ivi arivò il signor Zanino cum 1000 cavalli et una banda de fanti schiopetieri; et dice che Zobia a di 12 in campo deteno danari a li svizari.

Da Brexa, dil Proveditor zeneral, di 14, hore 4 di notte. Di quelle occorentie.

Di Verona, di rectori, di 15. Dil zonzer li il signor Janes di Campo Fregoso condutier nostro, con 200 lanze et 1000 fanti sotto li capi nominati in le letere, per star in quella città, mandati dal Capitanio zeneral nostro, ut in litteris.

Da poi disnar, fu fato il parentà dil Serenissimo Principe, per la sua neza maridata in sier Polo Contarini fo di sier Zacaria el cavalier. Soa Serenità era sentà in la camera di l'audientia nova in palazo, con la Signoria atorno, e sier Francesco Contarini 268 fradello dil novizo in piedi, vestito di paonazo a manege dogal; il Principe del suo veludo cremexin violato; il novizo a la porta dil palazo vestito di negro, et cussì li fradelli pur in negro. Vi fu grandissimo numero di patricii, e tutti tochono la man al Serenissimo, si che ave un gran straco: e la noviza menata fuora atorno, senza però ballar, per uno maestro di danzar che l'insegna ballar; nè altro si feze per hozi.

Da poi si reduse il Consejo di X con la Zonta di Roma per una parola, et so per scriver a Roma a requisition dil Capitanio zeneral nostro, zerca il suo Stado, e altre soe occorentie.

Noto. L'orator di Franza stato eri in Collegio, fo per richieder che hora mai che'l Papa è scoperto per il re Christianissimo, questo Stado etiam si doveria scoprir. Et poi parlò che 'l re Christianissimo desidereria esser servito da questo di 50 milia ducati ad imprestedo, et . . . .

A dì 17, fo Santo Antonio, Marti. Fo letere di Constantinopoli in mercadanti, di 25 Novembrio, et non fo letere dil nostro Baylo; che a molti parse di novo: licet de li non pol esser cossa da conto, per non esser il Signor nè la Porta de lì, ma ritrovarsi in Andernopoli

Da Corfù, dil Proveditor di l'armada Vituri, fo letere di ultimo Novembre, et date in Boca di Cataro a dì . . . . Decembrio. Il sumario di le qual lettere scriverò di sotto.

Se intese, le galie di Baruto, capitanio sier Ni-

colò Trivixan qu. sier Piero esser zonte in Histria; et cussi la galia Salamona qual vien a disarmar, ct il capitanio dil Golfo et altre galie.

Di Cremona, di l'Orator nostro, di 15. Come era zonto de li il cavalier Bilia fo in questa terra, qual era partito per Lodi per parlar al Vicerè. Item, era stà fato comandamento, che tutti li cavalli lizieri si redugi a uno verso Lodi.

Di Crema, di 15, hore 3 di notte. Questa sera 268° è ritornato uno suo explorator dil campo francese, et manda il riporto. Heri al tardo se dislogiorono 5 bandiere di lancinech, et erano alogiate su questo territorio cremasco, et andete a Pandino, quale furono contati numero 1400; et hozi sono passati di Crema via bandiere 10 pur di lancinechi, che anco loro sono andati a Pandino, quali erano alozati sul brexan, et sono al numero di zerca 3000. Et per uno suo venuto da Lodi, li è stà affirmato che uno capitanio de fanti italiani, che era alla Torreta, si è levato cum la sua compagnia et andato al servicio dil re Christianissimo; et che è partito la magior parte di la compagnia dil conte Brunoro da Gambara, quale anco lui era alla Torreta, et andati chi al campo francese et chi alle loro caxe; et dicesi esser partite ditte gente per non haver danari. Item, li ha ditto uno todescho, qual dice haver inteso da uno capitanio di lancinechi, che lo illustrissimo signor Vicerè et li altri capitanei hanno terminato questa septimana de ussir de Lodi et andar alla volta de Milano. Li spagnoli et lancinechi che sono in Lodi hanno fatto la mostra, et dicesi li daranno danari diman o poi diman; et alcune compagnie de cavali lizieri, che erano sul cremonese, sono andate a la volta di Lodi. Et questo è quanto ha di novo.

Zorzi da Crema, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito Venere da sera a di 13, et che tiravano di l'artellaria, et che era sopra il cavalier nella terra di Pavia et li faceva gran danno; nè altro movimento facevano quelli dil campo. In Pavia se diceva che di grano et vino in fuori pativano grandemente dil viver; et dicevasi che in campo aspectavano gente di Franza; et si parlava anco di quelle dil Papa. Et dice che, hora per hora se doveano levar dil campo fanti 15 milia et lanze 1000 et venir alla volta di San Colombano et Santo Anzolo, per esser a l'incontro di le gente cesaree. Et se dice per certo, che la liga è facta fra la Santità dil Papa, il Christianissimo re, il serenissimo re d'Ingilterra et la Illustrissima Signoria di Venetia cum 269 altri aderenti, et per questo hanno facto in campo

et a Milano grandissima alegreza. Item, dice esser venuto per la via di Milano, et heri a di 14 esser partito de lì a hore 22, et haver inteso che Luni a dì 9 di nocte quelli dil castello de Milano ussirono fuori assaltando le gente francese et scaramuzorono assai; ne la qual furono morti di quelli di fuori cerca homini 15 et di quelli dentro magior numero, fra li quali uno capitanio di Crivelli; et in Milano dice haver visto che attendeno cum diligentia a fortificarsi nel corpo di la terra.

Di Brexa, lettere dil Proveditor zeneral, di 16, hore 4 di notte. Nulla da conto, solum dil levar di 16 bandiere di lanzinech cesarei alozavano sul brexan tandem, et iti verso Pandino.

In questa matina, veneno li Procuratori di la chiexia di San Marco, sier Alvise Pasqualigo, sier Jacomo Soranzo, sier Alvixe Pixani e altri, dicendo dieno intravenir a la ballotazion dil piovan di San Moisè che si ha far, atento loro hanno la caxa di Venieri apresso il Fontego; et a l'incontro sier Marco Dandolo dotor et cavalier consier, parochian, dice non dieno nè poleno intravenir perchè è uno ordine dil Patriarca che commissarii nè per comission se entri. Et parlato hinc inde, tamen nulla fn terminato; et visto li Procuratori preditti ehe havcano torto, si tolseno zoso.

Da poi disnar non fo nulla, perchè in palazzo fu fato festa per le noze, et si acetava done di suso in sala dove si fa il Pregadi et si ballava. Et vene grandissimo numero di donne, et poi la sera in palazo le tavole preparate atorno, et fo butà zoso la tramesera dil palazo aziò si havesse più largo, et fono done a tavola numero . . . . oltra le altre, et altri mariti et parcnti et zoveni zerca . . . . Si che per tutto era preparato. Fo una cena honoratissima con pignochà, pernise, fasani etc. colombini et altro, et fono più numero di quello si pensavano, tamen tutti have il dover. Erano compagni Ortolani; fo signor sier Dolfin Dolfin qu. sier Piero, nè altro fu fato che balar. Compite a hore 8 di notte et non senza pioza, però che ozi comenzò a piover che è zorni e mexi non ha piovesto; segno che ste noze è fate in abondantia.

A dì 18. La matina, Mercore, vene in Collegio sier Francesco Bernardo qu. sier Dandolo, venuto consolo di Damasco con le presente galie quale è in Histria, vestito damaschin cremexin di martori, in loco dil qual andò sier Alexandro Pixani qu. sier Marin, et referite di quelle occorentie etc.

269 .

Di Cypro, fo lettere di sier Domenego Capello luogotenente et Consieri, date a Nichosia

a dì . . . . et di sier Nicolò Dolfin capitanio a Famagosta. Seriveno di quele occorentie de li; nulla da conto; richiedeno saria ben stesse do galìe de lì.

Di Roma, di l' Orator nostro, di 15. Come il ducha di Albania era a Pogibonzi mia 12 lontan di Siena, et si havia acordato con senesi in ducati 25 milia. *Item*, che 'l signor Alberto da Carpi orator francese e l'altro erano stati dal Papa a richieder si scopri apertamente, et fazi la Signoria nostra mandi le soe zente in aiuto dil suo Re; ct altri advisi.

Di Crema, fo lettere di 15. Come ho scripto di sopra, però non star a replicar, altro che quello notato eri vol esser notate hozi, zonte . . . . 

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 16. Come ha aviso, el Vicerè ha terminato ussir di Lodi questa sctimana futura per andar a la volta de Milano ; et che hanno fato la mostra di tutte le fantarie in Lodi, et che dimane o di poi dimane li darano danari; et si dice solum per zorni 15. Et altre particularità, ut in litteris.

Da poi disnar, fo Consejo dl X con la Zonta, et fo cativo tempo, et quasi sempre pioza, ma menuta.

Fu preso vender le posession fo date a la moier di Dionisio di Naldo fo capitanio di le fantarie, et a li heriedi dil Martin dil Borgo per ducati 300 de intrada, et siali dato la ditta intrada in altre eamere cussì loro contentando; sichè di tal possession si caverà da ducati 5 in 6000. Item, voleano un'altra di Lanziloto da Sonzin : fo intrigata, ma si meterà uno altro Consejo.

Item, preseno la gratia di sier Piero Trivixan di sier Vido Antonio bandito per la Quarantia per homicidio, qual dona ducati 300. Fu presa. Li qual danari il Doxe volse andasse a la recuperation de una botega fo venduda sotto il Palazo, dove si vende panni di Londra a . . . . . . per ducati 300 pcr li Proveditori sopra le vendede, però che Soa Serenità non è di opinion si vendi botege sotto il Palazo ducal. Hor ditto sier Piero è stà assolto dil bando; 270 el qual questo anno, ancora che 'l fusse in exilio, rimase a la balota d'oro per venir a Gran Consejo, il zorno di Santa Barbara.

Fu posto la gratia di sier Lodovico Foscarini di sicr Michiel ch'è in l'Armamento, fo condanato per il Consejo di X per eerto insulto fatto a una da cha' Zorzi a Margera. Hor il padre dona du-

cati 100 et sia assolto; et non fu presa di una ballota.

Fu posta la gratia di sier Zuan Zane qu. sier Andrea e fradelli di Santa Maria Mater Domini, quali richiedeno, in recompensation di una sua nave presa da francesi, che andava in Fiandra con vini e altro, e sier Benedetto Zane so' fradello, era patron, preso, qual è in captività, videlicet che possi far uno loto di peze 1000 di charisee a ducati 12 la peza metando ducati... milia apresso, et le charisee non vagli meno de ducati 8 la peza; et si fazi per li Proveditori di Comun iusta il solito, e l'utilità sia soa, che sarà da ducati 4000 et più. Hor è stà posta do volte e non presa; et hozi fu presa, licet mancasse do di la Zonta dil Consejo di X, sier Zorzi Corner cavalier procurator, sier Polo Capello cavalier procurator, ch'è amaladi, et sier Piero da cha' da Pexaro procurator e proveditor zeneral.

Fu posto do parte aricordate per li Censori zerca i brogii dil Gran Consejo; *videlicet*, una che 'l Canzelier Grando over vice gerente aricorda ogni Consejo, che si sia ubligadi a dar la balota contra quelli per i qual saranno stà pregadi.

Item, che li Censori, ogni mexe una volta, dagi sagramento al Consejo di observar la ditta parte, ut in ea.

L'altra parte: che tutti quelli rimagnerano de coetero a Gran Consejo, immediate stridà rimasi, debano andar da li Censori e zurar non haver dà danari nè promesso nè fato prometer ad alcun per esser tolti, nè darà da poi: et se quel tal rimaso non fusse a Gran Consejo, debbi venir il zorno drio a zurar, ut in parte. Le qual do saranno publicade el primo Mazor Consejo.

Et questo è stà fato per rimover le pregiere, et etiam smorzar li sguizari overo zenthilomeni poveri, che vendeno le voxe et danno la so' ballota per danari.

In questo zorno, fo compite l'altre noze, di sier Filippo Contarini qu. sier Zacharia el cavalier in la fia di sier Antonio da cha' da Pexaro qu. sier Lunardo, qual è bellissima, con dota ducati 8000 tra li qual 4000 contadi. Et Sabado a di 21 si farà il parentà publico.

A dì 19. La matina, fo per tempo letere di le poste. Il sumario dirò di sotto.

270

Vene l'orator di Franza in Collegio et stete longamente con li Cai di X, cazadi li papalisti : nescio quello el volse.

Et se intese, per via di cesarei oratori, etiam I Diarii di M. Sanuto. — Tom. XXXVII.

per letere di Brexa et di Cremona, come la Cesarea Maestà havia mandà la investitura dil ducato di Milan a questo presente ducha Francesco Sforza, et soi fioli et heriedi in perpetuo. Et cussì la terra fo piena di tal nova; ch' è cosa de non poca importantia.

Di Cremona, di 17, di l'Orator nostro. Come li cesarei si preparano di ussir di Lodi per andar verso Milan o contra Franza. Item, come el vien in questa terra el cavalier Bilia insieme con un altro spagnol, qual è zonti lì a Cremona. Item, manda alcuni avisi hauti da Lodi, qual son questi:

A Santo Angelo et Santo Columbano sono 2000 fanti per nome dil re Christianissimo. L'armata di Zenoa è ad ordine et aspetta bono tempo; et la francese, è a Vays, fasse forte in quel porto cum cadene et altri instrumenti. Di qui si dice, per letere di eri, zoè 16, da Piasenza, che'l signor ducha di Albania si è stà chiamato dal re Christianissimo a lo suo exercito: et per letere da Fiorenza di 12 di lo instante si ha, come il ditto signor ducha di Albania andava alla volta di Siena, et havea mandato dentro a ditta terra monsignor de la Motta a dimandarli bona summa de danari, artigliarie, et lo reintrar di Fabio Petruzi in Siena, che fu cazato. Da Milan nè da Pavia altro non zè di novo.

Noto. In le letere di Roma, di eri, venute in ore 48, tra li altri avisi è questo: come Colonesi fevano fanti a furia, capi uno fiol fo dil signor Fabricio et l'altro uno fiol fo dil signor Prospero, et questo per defension dil regno, perchè sono da la parte cesarea. Et a l'incontro li Orsini fevano zente, si fanti come etiam lanze in favor dil re Christianissimo per andar a la impresa dil regno et . . . .

Da Crema, di 16, hore 3 di notte. Come in 271 quella sera è ritornati dil campo francese quattro exploratori, ma per esser tutti ad un modo et quasi di uno medemo tenor, manda solamente quello li par meglio. Et etiam manda parte di una letera di uno mercadante zenoese scritta ad uno mercadante di Crema: et il medesimo si ha per letere di lo illustrissimo signor ducha di Zenoa scritte alla signora contessa Boromeo sua sorella. Et per il suo nuntio venuto quella sera da Lodi, non li è stà refferito altro, salvo che de li attendeno a fortificarsi et far la mostra a li fanti. Et dice che li spagnoli dieno ussir per far passar li lanzinechi che sono a Pandino di là di Adda et metersi in campagna.

Nicolò da Crema, mandato per il magnifico Po-

destà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Sabato a hore zerca 21, et che hanno de fatto sugato il Tecino, et alle volte bate. vano Pavia da la banda dil Tecino facendo qualche rottura nelle mure, et quelli dentro andava rompando, et cussì de la artellaria che è sopra il cavalier tiravano nella terra, facendoli del danno assai. Il Re faceva redur le gente d'arme et fantarie al campo, come lui ha visto; et dicevasi perchè voleano dar lo assalto a Pavia. Item, dice, che Venere a di 13 quelli de Pavia ussirono fuori et preseno uno capitanio dil signor Zanino che andava a tuor denari per dar a le sue gente, et lo menorono in Pavia: et dice haver inteso, che de Franza aspectavano 6000 scolari zoè zenthilomeni, et chi diceva 8000 et chi 12 milia svizari, dicendo che dil campo erano partiti molti franchopini et tuttavia se partivano. Et dice che Sabato compirono di dar le page a le fantarie, et che lì erano gionti danari assai : ct intese che 'l marchexe di Saluzo et monsignor di Bona Vale, che erano a Saona, si aspectava a la volta de Pavia *cum* bon numero di gente. *Item*, dice haver inteso da domino Bernardin Danza da Crema, che per il Christianissimo re erano stati spaziati 13 capetanii, tra li quali lui ne era uno, che andasseno in terra de Roma a far 15 milia fanti, et non sapea se i veneriano a questa impresa o alla impresa dil 271 reame; et ha inteso dal Canzelier dil conte Zuan Francesco da la Somaglia, ch'è a San Columbano, che l'havea ordine da monsignor da la Palisa che, venendo a quel loco li cesarei, lui se dovesse tenir per spacio di hore 10, che li daria pressidio.

> Parte di una letera di uno mercadante genocse data in Genoa alli 13 Zener ad uno mercadante in Crema.

L'armata cesarea, zoè vele 25 quadre et 15 galee erano in ordine per ussire di porto, che non aspectava salvo tempo, et se diceva dovea andar a trovar l'armata francese, quale era apresso Saona tre mia in loco adimandato Guac. Parte di dicta armata de francesi havia messo l'artellaria in terra, et lì se fortificava in dito loco. Di Genoa erano lettere di 6 dil mese passato, dil suo ambasatore apresso la Cesarea Maestà, che scrive si preparava nova armata et si era expedito capitanio per far fanti 6000 da mandar in le parte de Italia, et ancora si faceva provisione grossa de danari, chi diceva cento et chi 200 milia ducati per mandare in Italia per via di Genoa; nel qual loco pur se intende essere qualche cambio

per lo signore Vicerè, che precise non se intende la quantità.

Da poi disnar fo Consejo di X semplice per non far Pregadi, azio li Savii consultasseno, maxime a risponder a la proposta di l'orator di Franza etc.

Et expediteno uno incolpado per monede false et era stà retenuto et assolto.

Item, deteno l'oficio di soprastante al Fontego di la farina, qual val ducati 5 al mexe a Bernardo di Marconi, qual è sora le minere di la Signoria, aziò possi star a la spesa.

Sumario di letere di sicr Zuan Vituri prove- 272 ditor di l'armada, date in porto di Corfù a dì ultimo Novembrio 1524, drizate a sier Vizenzo Griti suo cugnado. Ricevute a dì 17 Dezembrio 1524.

Come le ultime sue fono di 15 dil passato, per le qual avisoe dil zonzer lì di la galiota, 4 fuste di 13 et 14 banchi insite di Stretto con patente dil Baylo nostro di Costantinopoli et uno comandamento dil Gran signor; el qual capitanio vene su la galia sua con molti rays et lo acarezoe, et si parti molto satisfato et disse andar a la Valona. E lui subito spazò la galia Salamona et corfuota a Cataro per conforto di quella terra, per avisar quel Rector di questa galiota et fusta a quelle bande, et etiam al Capitanio dil Golfo, et mandoe uno homo a la Valona per intender li ditti andamenti. Et volendo esso Proveditor andar a Caturo, rivocoe tal proposito acciò ditto rais non dicesse non fidarsi di lui, et andoe con 4 galie al Zante. Et ha visto alcune cose di quella camera d'ordine di la Signoria, et exequito, azonze lì a Corfù a dì . . . de l'instante, dove tornò a di 15. Esser ritornato l'homo mandoe a la Valona, stato tanto a ritornar per li malissimi tempi che ha usato et usano. A di 25 di questo mandoe domino Alexandro Bondimier a la Valona con sue letere a quel cadi e al capitanio Buscan rays sopraditto, perchè a San Zuan de la Medula ditto rais prese una marziliana da Chioza et una altra sopra la lengueta del Sarno con levarge garbugio, che erano le ditte per andar a Segna; et col ditto Bondimier ha mandato uno homo pratico a la Valona per certificarsi di dite fuste. Et di l'Archipielago et levante nulla si sente. Scrive lui haver con lui cinque galee, due Bondimiere, Trivisana, Moresina et Grita; et una di esse manderà a Napoli di Romania, et lui Proveditor, con la galia di suo nepote Piero Vituri, qual dia disarmar andarà a Cataro a visitar quella città, et per tutta la Dalmatia. Da novo si ha l'andata al Cayro dil magnifico Himbrai bassà.

Dil ditto, date ut supra, a di sopradito. Come era zonto de li domino Paulo Justinian partito da Cataro per manchamento dil pan, e con lui era domino Alexandro Bondimier ritornato da la Valona con lettere responsive a le sue dil capitanio Buscan rays; il qual capitanio è venuto per rispetto di le fuste di christiani a vardar queste sue marine. Hor ditto Bondimier dice, hessendo la marzeliana presa al cargador, cerca 20 arbanesi andono in essa a bever, et habiandose imbriagati veneno a remor insieme et montono in barca di la marziliana uno sopra l'altro, si che i roversono la barca et sé anegono 14 di loro e dui marinari di la marziliana ; et per questo ditto capitanio li ha levato garbuio; il qual patron per paura disse esser ferarese. Hor ditto Bondimier referisse, a di 27 dil corrente zonse a la Valona et expedì il suo scrivan con le lettere a quel cadì et capitanio Bostan rays, le qual lecto li disseno ritornase il zorno sequente che sariano insieme; et tornato, il cadi non si volse impazar e disse riportarsi al capitanio che era schiavo dil Signor. Hor il capitanio disse che l'avia preso la marziliana, che era ferarese, di ordine dil cadi di Durazo per aver morti alcuni carazari dil Signor, nè havia presa per far dispiacer a la Illustrissima Signoria nostra. El scrivan li disse non era ferarese, e il patron era in preson. Il capitano dicea non era in prexon. Hor fato venir a la sua presentia, nome Lunardo Pagan da Chioza, e li dimandò si l'havia auto bona compagnia. Pianzando in zenochioni disse: « Signor sì son vostro schiavo e se ben son venitian, ho ditto esser ferarese; voglio esser vostro schiavo et pagarvi la taglia. » Hor il capitanio disse aver scrito di questo al Signor, e se non havesse scrito lo libereria, et il navilio e l'homo era stà venduto ducati 150, e li danari era a instantia dil Gran signor. Riporta etiam ditto Sopracomito, atrovarsi in aqua la galiota et 4 fuste di le sue con le 3 di la Valona, et quella che era di Curtogoli capitata li per fortuna et retenuta de li con li homini, digando esser scampati da Curtogoli. Tutte queste disarmate, et le zurmē vano per la terra, et alcuni di loro ritornano a Constantinopoli dove etiam è andati parte di quelli rays che erano venuti con el ditto capitanio, ne si sa se ritornerano più. Et che questa invernata non sono per ussir, ma ben a tempo novo, dicendo esser capitanio dil golfo e per ordine dil Signor doverlo guardar da corsari, dolendosi che li nostri permettano che fuste de christiani

de continuo molestavano li navilii et subditi turcheschi, e per tal causa il suo Signor l'havea mandato cum ordine di star a quel governo per anni 4. Et dicea aver scritto al Signor di poter tuor tutte le gente dil paese per armarle al tempo novo, et che a l'hora el veniria fino a Venetia a far reverentia al 273 Serenissimo Principe, per esser conosuto a Constantinopoli da Sua Serenità. Item, dice, ditto Sopracomito haver reduta la taia dil ditto Lunardo in ducati 100 per lui e per il navilio e per la morte di carezari anegadi ; la qual lui Lunardo l'avia mandata a tuor a Venetia, cum uno phano che ha promesso al capitanio, molto da lui desiderato per il suo armar a tempo novo. Scrive esso Proveditor, se intertenirà lì a Corfù 6 over 8 zorni, aspetando la sua licentia di disarmar, e quelle dieno zà disarmar al presente sono in Dalmatia excepto lui e suo nepote, et non havendo adviso si redurà in Dalmatia. Item, manda la copia di la lettera li ha scritto il capitanio Bustan rays in risposta di la sua, dicendo che quello ha fatto è stà per il cadì di Durazo, et esso Proveditor non tenga mala impression contra de lui che 'l reguarda li vasali di la Illustrissima Signoria come li soi, e dice è capitanio di questo golfo a riguardar questi lochi dil Gran signor, et avisa che, essendo sopra Durazo, trovò il Duca di Candia et subito con le sue fuste li mandò aqua et quello volse, et li fece honor e careze, et cussi è per far. La qual lettera è data in la Valona a di 28 Novembrio.

Dil ditto Proveditor, date in galìa sopra la 2741) Boca di Cataro, a dì 27 Dezembrio. Come scrisse le aligate et scripte di sopra per uno schierazo, et credendo el fusse a Venetia, trovò l'era ritornà a Corfù per haver el schierazo molado aqua per una fortuna che l'hebbe; et questo anno è stato malissimi tempi in levante. A di 18 di l'instante se parti da Corfû, e lasò li do galie Bondimiere, Trivisana, Grita e Morexina a obedientia dil rezimento di Corfù et ordine non si slargino da Corfù ; e questo à fatto per il moto de Italia e la venuta dil Cristianissimo re, et haver aquistato Milan, azić bisognando le galie siano insieme; et ha con lui domino Paulo Justinian et Piero Vituri suo nepote. Et scrive, lì a Cataro starà doi over tre zorni poi anderà a Zara aspetando la soa licentia.

A dì 20, fo San Sebastian. La matina se intese, questa notte esser morto il reverendo domino

<sup>(1)</sup> La carta 273 \* è bianca.

Piero Dolfin zeneral di Camaldole nel monastero di San Michiel di Murau dove l'habitava, di età anni 81, stato zeneral di l'ordine anni 45, et anni 65 è in religion. Era doctissimo in humanità. Lassò li soi libri a l'heremo di Camaldole, et quelli scriti e composti di sua mano a sier Vetor Dolfin qu. sier Nicolò suo nepote in vita soa, poi al monastero di San Michiel. È morto di febre, et era vechio. E la matina sequente fo ivi sepulto. Noto. Morite a dì 15, hore 22; ma tal morte la teneno oculta.

Di Cremona, fo lettere di l'orator nostro sier Marc'Antonio Venier el dotor, di 18. Come si dice a Piacenza si feva fanti per il re Cristianissimo, e par il duca di Albania, che era ad uno loco apresso Siena chiamato san Geminiano, era stà chiamato dal ditto Re, che con le zente ritornasse in campo sotto Pavia. Di Lodi le zente tutte si preparano per voler ussir in campagna. Item, manda una lettera di Pavia portata per uno parti a di 12, qual è questa qui avanti scripta, et dice che dentro stanno di bona voglia. La copia di la qual lettera sarà scritta di sotto.

Da Crema, di 17 hore 4. Come manda uno riporto, et per il suo nuntio venuto da Lodi li è stà ditto che hanno dato danari a una compagnia di fanti italiani, e dicono voler dar alli lanzinechi, et si diceva che Zuoba a di 19 tutta le zente doveano ussir et metersi in campagna. Ha inteso etiam che alcune compagnie di gente d'arme, che sono sul cremonese, non se voleno levar se non hanno danari; nè altro ha de novo.

Bernardin da Crema mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Domenega da sera fo a di 15 al tardo, et che tiravano de l'artellaria sì a le muraglie come dentro de Pavia per li cavalieri; ma non tiravano nelle muraglie per far battaria, ma a quelli lochi per li quali quelli dentro tiravano de fuori. Dicendo etiam che si aspectavano gran socorso di Franza et de svizeri, et che le gente d'arme erano restrecte al campo. Et intese da uno capitanio de fanti, che il Christianissimo re sapeva che le gente cesaree volevano ussir de Lodi per andar o a Milan o a San Columbano, dicendo che Sua Maestà disse che, andando a San Columbano, li volea andare in persona per soccorso, lassando però Pavia in asse-274 \* dio, et andando a Milano, li volea mandar 8000 svizari; dicendo che a Milano atendevano a fortificarsi nel corpo de la terra, et che eri a di 16 dovea gionger in campo il reverendissimo Legato dil Papa, videlicet cardinal Salviati che era a Piasenza. Item,

dice, che nel suo ritorno è stato a San Columbano, dove ha inteso che le gente d'arme che sono de li hanno tenuto solo uno cavallo de factione per homo, et mandato via le bagaglie, et che atendevano a fortificare et fornire quel loco.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 18. De occurrentiis.

In questa matina, per mio aricordo, sier Francesco Morexini avogador di comun, qual ha intromesso il caso et mandato fatto per li tre Savii dil credito di calafati a danno di la Signoria, audò a la Signoria dicendo l'altro Consejo fu posto la parte di darli do Quarantie con certa naration falsa in danno di la Signoria; pertanto voleva il Pregadi. Et cussì il Serenissimo et la Signoria disse che erano contenti di darli il Pregadi. E da poi disnar Io parlai al Serenissimo di questa materia.

Noto. Si ave aviso, come la nave patron Stefano di Nadal, ch'è di sier Ferigo Morexini qu. sier Hironimo e Zuan Zustignan da Corfù, di botte 300, carga do orzi et 50 sachi di goton, vien di Cipri, sora Modon era brusata.

Item, se intese, il Serenissimo vol far sposar la neza in chiesia di San Marco accompagnata da 150 donne, et Soa Serenità col Collegio andar in chiesia e udir messa solenne, poi andar a pranso, et poi montar la noviza con le donne in Bucintoro e condurla a caxa dil novizo sul Canal grando a San Trovaxo e lì far festa et cena, e li compagni vestiti in Bucintoro, sicome fu fato del 1471, doxe missier Nicolò Trun, che maridoe sua fia in sier Hironimo Contarini Grillo cognominato, che fo acompagnà col Bucintoro fino a la caxa dil marchese di Ferrara, dove fu fatto una festa per li compagni Puavoli (sic), e la noviza cra vestita di una vesta di . . . . a manege averte fodrà di restagno d'oro. Quello sarà scriverò.

Da poi disnar fo Gran Consejo, non vene il Principe.

Fu posto, per li Consieri, dar licentia a sier Zuan Dolfin podestà di Ixola di poter venir in questa terra per zorni 15. Et fu presa : 902, 98, 3.

Fu posto la gratia di Nicolò Florio bandito absente per il podestà di Montagnana, e si vuol apresentar.

Fo scritto per Collegio una lettera a l'Orator nostro a Roma, qual fo mandata a monstrar a la Signoria poi Conseio, cazado sier Lazaro Mocenigo el consier per esser papalista. 275 Copia di una lettera data in Pavia di domino Antonio Becaria, narra il seguito da di 22 Decembrio fino a dì 12 Zener, mandata a suo fratello il Preosto.

Vedo che, in simili accidenti, tutti li advisi per la dificultà di messi non vanno al bon viagio, oltra per altre quatro mie diretive a voi et un'altra alla excellentia del signor Duca, anexe et colligate col plico de l'illustrissimo signor Antonio. Vi replico, come alli 22 di Decembre il Mercore da matina zerti pochi di nostri todeschi usirno dil bastion di Santo Stefano et fece fugir quelli de la guardia de la Trinità, preseno solo uno sguizaro cum una . . . . in spala. Poi passato il disnar, fezeno ussir dil castello circa 30 cavalli et fanti 60, quali non poterno scaramuzare per la retirata che secero li inimici a la Trinità, et solo preseno 3 de loro con uno saco de limoni et pomiranzi, da cui cosa niuna ferma si potè intendere. Poi oltra il vespero, pasaron atraverso il Barco molte bandiere de fantaria alla volta del porto della Stella; quasi parea andaseno verso Piasenza incontro a certa munitione che se dicea venir da Ferrara.

Il medemo di intrarono in Pavia doi spagnoli, sive sardi, mandati da l'illustrissimo signor marchexe di Pescara, cum lettere, dil tenore di certe altre già haute a 9 Dicembre. La note sequente, 3 over 4 volte ne fecero dar a l'arma pur invano: ma li nostri avanti l'alba haveano deliberato ussire, ma trovassemo che loro stavano in ordinanza, unde restorno. Il di loro tirorno certe botte, rare però.

La notte, venendo il Sabato la vigilia di Natale, pogiorno certe scale nel fosso de la terra al bastione del Torrelo per usarle poi verso il di; ma li nostri, accortisi di questo, a man salva tutte le portorono dentro, che non si ne advide pur la sua sentinella fino a l'ultima, et deteno a l'arme loro.

La vigilia di Natale fu nebbia obscurissima, et le fantarie ite verso Piasenza fecero ritorno cum municione, et nui per tal nebbia et polvere dubitando di novo assalto, radopiassemo le guardie tutte.

Il di de Natale, che loro minaziavano dar assalto, nulla fecero più come morti. Il di fu chiarissimo. Il di di Santo Stephano usiron quaranta spagnoli cum alcuni pavesi dal bastione de la Calcinera, et de Charena ussite etiam circa 30 todeschi, et scaramuzorono mirabilmente, et tolseno in mezo quelli de la 275 'Trinità dal torazo fino a Ticino, dei quali circa 16 over 17 ne furon morti, 7 presi : de li nostri solum dui furon feriti, uno nel volto, l'altro in una gamba.

La notte de Santo Giovani, doi de Gravalono venero dentro, quali disscro nel borgo de Ticino esser monsignor Momoransi cum fanti circa 2500 et lanze 50, quali la mattina se doveano inviarc oltra Po. De questi doi, la prima è l'adviso de certe spie doppie, che fingendo venir ad avisare li nostri vcnivano per riportar nove de le cose de Pavia a la Maestà del Re, ct recognosuti per tali, mostrando de non acorgersene, li rimandorno cum quelle nove che a loro parve fusseno al suo proposito. L'altra era l'adviso de la receputa de li danari a loro mandati per la paga de li lanzinech. Il di di San Giovane, li gioanini, zoè di quelli dil Medici, fecero loro risegna ne la campagna di Santo Vectore et di Campese cum bandiere 15.

Il dì de li Innocenti, dopo il disnare subito da Santo Lanfrancho se partite una bona zurma de cavalli, quali furno iudicato esser il Re che giva a Santo Apollinare, et non molto dopo si videro li inimici getare uno ponte sul Ticino su per Damascha, poco di sotto dil casamento di missier Franceschino da Carte, et nui riparassimo da la Calcinara fino quasi al ponte de Ticino, dubitando di bateria verso il fiume. Et la notte precedente inanti dì, per lo bastione de la Darsena (?) entrò il Navarolo, spia nostra, cumlettere de 27 de Decembre, et bone nove del nostro soccorso che in breve saria quì.

Il di de Santo Tomaso a li 29 de Decembre. quelli del borgo de Ticino feccro la risegna et stetero assai in ordinanza. Il medemo fecero quelli dil signor Joanino, et quelli de Santo Jacobo et Santo Apollinare condussero una boca de artelleria al calce del cavaliero, et de li tirà a le volte.

Alli 31 de Decembre, il duca di Soffolc a nome de francesi per uno tamburino mandò uno cartello di disfida al signor Antonio idest da Leva; si niuno di nostri volca per gentileza et per amor di dama tirar una dozena di colpi di picca, che 'l Re li daria campo. Et il tamburino non si lassò intrar.

Il primo di di Genaro 1525 per un nostro tamburino, il prefato signor Antonio rispose al prefato duca di Soffole come a mano a mano il nostro campo si acosterà, et alora senza il campo del suo Re ne potrano tirare non una dozina, ma una migliara. Et dice che loro davano dinari a tutte le loro 276 fantarie, et che li monstrorono molti sacheti de danari da 20 in 30 carige, de' quali ne fecero in sua presentia disligare assai. Ne erano alcuni scuti, alcuni danari novi da due parpagiole, et altra sorte di monete. Et dice come ne sono infiniti per li monasterii amalati, et stentano.

Il prefato di, sul basso, scaramuzorno li nostri a Santo Stephano, ove era il signore collonelo et io a vedere sul bastione. Il nostro . . . . . . . . . vene da Lodi con lettere et nove bone, et prima che entrase, stava a scaramuzare *cum* francesi contra li nostri, et intrato in Santo Stephano fingeva tirare a nostri, poi quando si la vide bella, voltò il schioppo contra francesi et tiroli una bota, et se ne vene al bastione cridando : « *Duca*, *Duca*. »

Il secondo di de Genaro, parve che francesi levassero una boca de artegliaria di porta Chiosa et doe da Monte Oliveto; pur non si sa certo.

Il terzo di de Genaro, dopo disnare, li inimici cocomenzoron a battere porta Chioza, zoè la spalla dextra, et li fecero una fenestra a botte forse 50, pur nulla a noi.

A Pavia, a 6 Januarii 1525, hora prima noctis.

Hogi, alli 7 di Zenaro, li inimici ha pur tirato, ma poche botte, et questa notte passata veneno a circa 6 hore di notte al bastione de la Calzinara *cum* scalle, et al nostro, zoè del Torrello et a Santo Stephano et a porta Chiosa credendose a trovarne a dormire; ma da ogni canto li fu risposto et fati fugire come pecore, et se la nebbia non era cussì obscura morivano quasi tutti. Ma la nebbia li aiutò; pochi di loro furno morti, molti feriti, de li nostri uno morto, zoè uno todescho Sergiace, et uno ferito.

Papiæ, 7 Januarii 1525.

Questa sera, su le 23 hore, fazendo riparo al fiancho del Torazo, vene uno canone et dete nel riparo et ne portò via tre collone, et un sasso dete nel petto al mio locotenente de la compagnia, zoè a Cabrino: pur spero non haverà male.

Habbiamo receputi li dinari mandati et molto sono stati al proposito, et li nostri lanzinech sono molto ben restati satisfati, promettendo far cose mazor de l'usato.

Se le altre mie consignate ne le mano de l'illustre signor Antonio vi serano date, vederete il tutto a sufficentia, et consignerete alla excellentia del signor Ducha una che li scrivo, et cussì quela altra aligata nel presente plico, significandoli quanto scrivo a voi di tutto il successo, et quanto quì ne la città si è proveduto et riparato, di modo che non tememo assalto alcuno. Questa notte passata, a hore una di note, li inimici ad uno tratto scaricorno tutta la artellaria di Monte Oliveto l'una subito dietro l'altra, et poi sul fosso sive ne le trinzee sue fe-

cero una schiopeteria, et cridavano: « Marco, Marco ». Nui tutti et todeschi et spagnoli et pavesi alli bastioni et muri secondo l'ordine nostro. Altro non fu poi : questa matina si parti la nebbia più a bona hora dil solito. Nui giorno et notte lavoramo et si riparamo. Hoggi poi sono stà molto più quieti del solito, nè alli gabioni che vi ho scritto che posero la notte de la Epiphania ne le parte de Fazardo altro non hanno fatto, nè vi hanno condutto altramente di artigliaria.

A l'hora del vespero, li inimici hanno tirato una lettera cum uno pasador in el nostro bastion del Torrelio, quale conteneva come el Papa et venetiani erano uniti cum il Re; il che non credemo perchè cognoscemo le sue zanze. Hoggi tre todeschi sono ussiti de Santo Stephano, et zoso hanno spogliato 3 over 4 francesi; altro non hanno fatto. Uno bolognese è fuzito dentro da noi con dir che havea guasto uno vivandier, et che se ne è fugito, et dice che l'artelleria et schiopeteria da heri sera fu fata per alegreza de venetiani, segondo li hanno dito il suo capo di squadra.

Papiæ, 8 Januarii 1525, hora prima noctis.

Lo illustre signor Antonio questi di è stato alquanto opresso dal male, pur adesso è quasi deduto in convalesentia, e spero sua signoria starà benissimo. Tra questo mezo mai ha mancato de la sua solita prudentia, vigilantia et diligentia al tutto. Io medemamente, a li 3 di questo mi cascò il poledro a riverso adosso, et solo mi feze male al zinochio stancho, di modo che per doi di non mi son possuto mover; ma savendo il terrore et la battaria de francesi. subito per travagiarla son guarito, nè ho perso tempo per questo. Dil resto ogniun sta ben. Aspetto risposta dil tutto.

La notte di Domenica a di 8 di Zenaro venendo il Lunidi, a hore do li inimici feno uno focho sive uno fumo sopra il campaniel di Santo Antonio, uno altro ne ferno ne li prati di Santo Salvator dietro la cassina de missier Thebaldo, un altro sopra lo suo 277 cavaliero, et tutti sempre cridavano: « Marco, Marco, liga, liga, Chiesia, Chiesia et Franza ». Il che noi tutti pensamo siano zanze. Alle tre hore, uno altro se ne feze a la piaza dil Re al signor Lafrancho; poi a le quatro hore detero uno asalto al bastion de porta Chiosa, et erano loro in ordinanza li parse 4000 persone; ne lo qual asalto de nostri moriteno 6 todeschi et 4 feriti, de loro non dico pensatil voi, et nel principio de lo assalto, per haver li

276

todeschi schiopeti, li mandorno da me, et cussì il signor Antonio ancora mi mandò a dir che li aviase subito alcuni de li mei schiopetieri, il che subito fezi, de maniera che con suo danno rimasero de fuora, et sono per rimaner.

Hoggi, a li 9, li nostri sono ussiti fora a Santo Stephano, hanno seharamuzato con francesi et morti aleuni de loro. De nostri ferito uno todesco et uno spagnol, quali credo morirano.

Papiæ, 9 Januarii.

A li 10 vene uno spione nostro da Lodi, et era sette di che era partito con nove, et in quanto francesi vanno dicendo haver impichato 5 nostre spie, questo è falso, perchè niun de nostri non escono se no vedemo sicuro il viagio. De le mine similmente che dicono haver fatto, se ne mentono, perchè non pono dar de la zappa in terra che non li vediamo et sapiamo; lasatili pur zanzar et trovar varie invetive et cose, che in Pavia non sono per intrare. Vi prego ben a solicitare che nostri eschano, perchè il tempo lo chiede, non già che ne rineresca.

A li 11 da matina, a Santo Stefano, prendesemo doi, et a la sera doi altri, quali tutti dieono che nostri sono ussiti, et ehe francesi gli hanno mandato in Santo Angelo eavali 500, et 3 boche de artelaria.

A li 12 altro non è stato. Noi sempre havemo ateso a reparare et fortificare. Il nostro signor Antonio è quasi guarito. Il eolonello è pur molto amalato. In Pavia molti moreno. Missier Gentile, missier Zampiero, Eustasio e altri sono morti; del resto stemo ben, a voi mi aricomando.

Papiæ, 12 Januarii.

A dì 21. La matina, la note piovete assai et eussi questa mattina pioza. Il tempo è vasto e fa grandissimi fangi.

Vene in Collegio il Legalo del Papa insieme con lo episcopo Borgese, per causa de ecrti preti di ville di bergamascha, volendo pagi le decime del elero, et non hanno intrada ferma e li populi li pagano, unde la Signoria terminorono ehe non pagasseno le decime li preditti preti.

Di Cremona, vidi lettere di l'orator Venier, di 19. Come beri parti de li il cavalier Bilia con quel yspano per venir a la Signoria nostra. È lettere di Lodi di eri al signor Ducha. Come li cesarei fanno ogni provision per dover ussir de Lodi, sicome dicono voler far. Et il ducha de Al-

bania se intende dia ritornar in campo; nè di Pavia altro si ha.

Di Crema, di 18, hore 5 di nocte. Hozi non è ritornato aleun suo explorator dil eampo. Dubita procieda per esser le strade rotte, si da le gente cesaree come da li contadini, sì che serano difieultà a poter andar al ditto campo et ritornar. Questa notte passata et hozi hasse sentito tirare molti eolpi de artellaria a la volta de Pavia, et si iudica facino batteria. Scrive, di Crema è passato lo illustrissimo signor marchese da Pescara. È andato a Soresina per far levar la maggior parte de le gente d'arme ehe sono allogiate in quelli contorni; le quali li zorni passati per persuasione dil eapitano Archone non si hanno voluto levare. Et scrive, hozi uno yspano venuto li a Crema li ha ditto, ehe li primarii de le prefate gente, hanno iurato sopra l'ostia sacrata de non levarsi de lì se non harano bona parte del suo servito. Alcuni capi di squadra italiani ben conosuti da esso Podestà, ehe erano al servicio de li cesarci, li affirmano, che le due parte de li fanti italiani che erano cum loro sono partiti, et la maggior parte andati al eampo francese, et il tutto per non haver danaro aleuno, et hanno promesso servire fino alli 10 dil mese futuro. Li lanzinechi sono stà pagati per quanto li ha refferito uno suo nuntio venuto da Lodi; nè altro li ha riportato esser da novo de lì.

Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 19. Zerca denari etc. E li cesarei dicono al tutto voler useir di Lodi, et par il Christianissimo re habbi mandato uno araldo al Vicerè a dirli vengi quando el vol in campagna, che lui in persona verà a far la zornata.

Da poi disnar, fo Consejo di X, con la Zonta, e 278 fo prima fato il parentà di sier Filippo Contarini qu. sier Zacaria el cavalier, maridato in la fia de sier Antonio da eha' da Pexaro qu. sier Lunardo.

Fu preso, in questo Consejo di X, una gratia a li debitori di la mercantia dil dazio di l'anno . . . . condutor . . . . . qual perdè etc. videlicet di pagar di contadi tra loro ducati 1000, con altre clausole, e pagar li debitori boni dil datio e di cativi (?) con danari di Monte vechio etc.

Fu preso una parte, che de coetero non si possipiù meter alcuna gratia in el Consejo di X per danari, se prima il processo non sia leto davanti i Cai di X. ut in ea.

Fo mandà in eampo ducati 4000.

A di 22, Domenega. Fo gran pioza. La mati-

na, fo letere di Roma dil Foscari orator nostro. di 19. Come il ducha di Sexa orator cesareo andava a Napoli. Item, che 'l ducha di Albania, qual era su quel di Siena, havia conzo le cose di Siena zerca i Petruzi col populo, et voluto ducati . . . . milia da loro, et volendo etiam alcune artellarie, conzarono la cosa in danaro, come feno a Lucha che hanno tochati ducati 12 milia et per 6 pezi de artellarie, che voleano, ducati 3000. Item, scrive esser lettere di Lion, di 10, di l'arziepiscopo di Capua, che tornava a Roma. Dice de li esser stà fatto una solenne procession, et publicà una liga tra il Papa, il re Christianissimo, la Signoria di Venecia, fiorentini et ducha di Ferrara. Tamen non è fata cussì. Item, che Colonesi et Ursini fevano zente tutto do le parte, sì fanti come homini d'arme: Colonesi in defension dil regno, et per francesi feva li Orsini, videlicet il signor Renzo e li altri.

Di le poste, vene letere da poi terza, *videlicet* di Crema, Cremona, Brexa et Verona. Il sumario dirò quì avanti.

Veneno in Collegio con gran pioza per barca li 278 oratori cesarei, videlicet il protonotario Carazolo et il Sanzes et il cavalier Bilia, qual zonse eri sera, vien di Cremona per nome dil ducha de Milan. Et il Carazolo parloe saviamente, dicendo al tutto lo illustrissimo signor Vicerè vol ussir de Lodi, ha tutto in ordine, harà 20 milia fanti . . . . . lanze et . . . . cavali lizieri con una bona banda de artellaria et anderano a tuor uno alozamento o vicino a Milan o Pavia, che sarà seguro, perliò exorta questo excellentissimo Stado voy mantenir la fede et dar la zente si è ubligati dar per li capitoli, perchè al tutto venzerano francesi, et non curano del Pontefice. Et come il serenissimo Imperator ha mandato la investitura del ducato di Milan a lo illustrissimo signor Francesco Sforza ducha presente et soi heriedi etc. acciò tutto il mondo conosca Soa Maestà voler mantenir fede, et tenirlo nel ducato di Milan, si ben el dovesse perder l'Imperio nonchè il regno di Napoli; con altre parole a proposito ditte, et che Soa Maestà ha fato c farà provision di danari e di zente, sichè non è da dubitare che non si vinca ad ogni modo. Et fece poi intrar uno, che cra di fuora, con la ditta investitura bollata di piombo col sigillo di la Cesarca Maestà, et sotto scritta di sua mano, et è in carta bergamina, data in . . . . . . . . .

Poi disse che li commissarii de lo illustrissimo infante archiduca di Austria erano zonti in visentina zoè a Roverè et Friul, et si mandi li nostri per far

restituir le possession de chi sono, iusta li capitoli stc. *Etiam* il cavalier Bilia apresentò letere di eredenza dil signor ducha di Milan, qual disse, che adesso che el Stato de Milan è suo, supplica questo Serenissimo et Illustrissimo Stado non voy mancar di aiutarlo a mantenirlo in Stado, perchè sempre sarà bon fiol etc. . . . .

Et nota. Domino Francesco Taberna orator di esso signor Ducha non era, per esser in leto amalato con febre.

Et il Serenissimo li rispose bone parole.

Di Cremona, di 20. Come in quella matina il 279 signor Ducha li havia comunicato la investitura hauta da la Cesarea Maestà ut supra, et si scusava non li havia ditto avanti perchè el signor Vicerè havia voluto mandarla prima a monstrar a la Illustrissima Signoria nostra che a lui Ducha, dicendo che la Signoria el dia aiutar etc. Scrive che li cesareì si meteno in ordine al tutto per ussir, et questo è certo. Item, di Pavia hanno, che a di 14, hore 4 di notte, francesi li deteno uno assalto; ma non feno cosa di momento.

Di Crema, di 19, hore 1 di note. Come manda tre reporti, et il nunzio che mandò a Sorexina per intender quello operava lo illustrissimo signor marchexe di Peschara per levar le gente d'arme, et li referisse che sua signoria ha operato, che dimani se leverano per passar di là di Adda con dar li ducati 10 per cadauno homo d'arme, et prometendoli lui darli altri ducati 10. Et dovea andar a Coff, Antignano et altri lochi, dove sono de dicte gente, a fare simel effecto. Et scrive, che il nuntio suo venuto da Lodi refferisse, che hozi de le gente cesarec sono ussite, et hanno scaramuzato con la gente dil signor Zanino, et de dicti cesarei sono stà presi alcuni pochi de cavalli de sacomani; et attendono a fortificarsi alla Torreta. Et scrive, che per bona via ha inteso, che nel consulto ultimamente facto per li signori cesarei deliberorono di andare a Santo Agnolo et li fortificarsi, et non possendo haver tempo de mettersi in forteza, mandar parte de li lanzinechi a Trezo et parte a Cremona, et li spagnoli far ritorno in Lodi.

Bortolomio da Novara, mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esscr partito Marti a di 17, a hore zerca 18, et che non tiravano de l'artellaria a Pavia salvo rare volte qualche canonada a li soldati che erano de schioppi de fnori. Et ha inteso che 'l Re faceva far fanti 5000 italiani, de li quali 2000 era per conto dil signor Zanino. Dicevase

anco che li dovea venire presidio de svizeri; ma non se dicea cum fermeza, nè se parlava de dar assalto a Pavia. Et dice, nel ritorno suo esser stato a Milano dove hanno fortificato el corpo di la terra et hanno abandonato li borgi, et a le porte lavoravano cum solicitudine a far cavalieri, et hanno facto le trincee atorno la piaza dil castello, et in bocha di le strade facto li cavalieri, sopra li quali hanno posto le sue artellaric. Dicendo, che 279\* hora lavorano a far la trincea al castello de fuori di la terra, acciò el non possi esser soccorsi. Et Luni passato, a dì 16, pagorono tutte le fantarie, che sono in Milano. Dice etiam che la compagnia di gente d'arme dil signor Theodoro Triulzio l'hanno fatta retirar a Binasco verso il campo; et dicevasi così fariano de le altre gente d'arme. Item, dice che eri sera a di 18 alogiò a San Columbano, il quale loco francesi hanno fortificato et molto più el castello, dicendo che occorrendo se voliono retirare dentro. Et eri sera vene nova al conte Zuan Francesco de la Somalia, che quelli de Pavia la nocte avanti haveano facto de gran fochi, et cridavano: « Imperio, Imperio, Marco, Marco ». Il qual Conte ha ordinato per potersi a un bisogno retirarsi nel castello.

Zuan Piero da Cassale, mandato ut supra al campo francese sotto Pavia, dice de ll esscr partito heri da poi vespero a dì 18, et che quelli de Pavia, da la banda del castèllo, quasi ogni di escono a scaramuzare, et Zobia pensero uno capitanio di fanti, fo a di 12; et nel borgo di Tecino, dove è la guarda de monsignor de Memoransi faceano repari et trincee, chi dice per piantar artellarie, et chi perchè dubitavano che da quella banda vegni soccorso a Pavia. Et ha inteso che 'l Papa faceva far buon numero de fanti a nome dil Re. Et che 'l re di Navara era andato a la volta di la Franza et havea mandato danari in campo. Item, che a la guarda de monsignor di la Palisa hanno facto trincee et gatti. Dice etiam, che eri matina a di 18, avanti di cerca un hora, quelli de Pavia fecero un gran foco in Pavia, et di poi per 4 hore butorono fuori de una fenestra di la torre dil castello uno linzolo et presto tirorno dentro, in modo de uno segno, et se diceva in campo che aspectavano certo numero de svizeri. Item, ha inteso, che spingendosi li cesarei avanti, il Re ha ordinato di trazer fanti 8000 de Milan et altrettanti dil campo cum lanze 800, et mandarli a l'incontro de dicte gente cesaree. Item, dice che Tecino è sugato dil tutto. Item, dice che questi zorni il signor Zanino è venuto cum le sue gente a far imboscata verso Lodi et San Columbano; et se dicea *etiam* in campo che fiorentini devano al re Christianissimo fanti 5000.

Bartolomio da Crema, mandato ut supra al 280 campo francesc sotto Pavia, dice de li esser partito eri a mezo zorno, et che la banda de monsignor de Memoransì, ch'è nel borgo de Tecino, si fortificava cum repari et trincec di sotto dil ponte di Pavia, et ha inteso dal capitano Leo Chies vascone de fanti, che tal repari et trincce facevano per piantar l'artellaria per batter Pavia da quella banda. Et ha sentito dire in campo, che era partito de li il re di Navara cum la sua corte per andar alla volta di Franza, et che da poi partito ha facto venire denari in campo. Ha sentito etiam dire, che'l Papa facea far fanti 15 milia a nome dil Re; et dice haver visto Marti da sera a di 17, che in Pavia faceano un gran foco, et avanti il foco sentite cridar in Pavia: « Imperio, Imperio, Marco, Marco, Ducha, Ducha ». Et eri a dì 18, nel partir suo, vete de quelli de Pavia ne la torre dil castello porseno fuori uno linzolo, et in picolo spazio di tempo lo tirorono dentro in modo di far segno. Et dice che questi giorni ha veduto che in campo davano danari alle fantarie a rason de zorni venticinque per paga.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 20, hore . . . . di nocte. Come ha auto aviso esser zonto nel campo cesareo el conte Theophilo di Gambara con li fanti, sicome si have dovea venir, etc.

Vene in Collegio sier Vicenzo Capello qu. sier Nicolò, dicendo esser stà electo ducha di Candia, acceptò et fo electo orator a Roma, et volendo refudar in Candia, fu intertenuto; sichè desidera intender si 'l potrà esser tolto ozi capitanio a Padoa, perche par che 'l non habbi compito la contumatia; ma si se metesse a conto per lui non haver manchato di andar, et esser stà electo orator a Roma, richiedendo fosse terminà che 'l si provasse. Et visto la leze di le contumatic, ch'è chiara, fo ballotà tra li Consieri, et have tutte 6 ballote che 'l non fosse in contumatia, unde il Principe disse: « Non credevemo zà seguisse tal terminazion contra le leze ». Et ordinò non fusse notada sopra li libri del Notatorio, aciò non si vedesse.

Da poi disnar fo Gran Consejo, fato capitanio a Padoa sier Vicenzo Capello fo Consier sopraditto, da sier Hironimo Loredan fo Cao di X, qu. Serenissimo, et do altri. *Item*, Consolo in Alexandria, in luogo di sier Alvisc Loredan, a chi Dio perdoni, con condition di partirsi fra un mexe. Vene per scurtiin fuora, qual fo moier di sier Vicenzo Gritti, sichè fono numerate per Mi donne numero 95. Prima quatro torzi grandi, trombe e pifari dil Doxe, con li capitani e officiali avanti, che fevano far largo, e per la piaza. La noviza prima vestita di veludo ruosa secha, fuoza nuova; poi la cugnada noviza moier di sier Filipo Contarini, fia di sier Antonio da Pexaro, poi le altre donne, tutte con cadene large e grosse d'oro, assà perle. Et la moier di sier Fantin Corner havia uno colar con zoie molto bello e richo e largo, fo dil re di Cipro. Era l'ultima donna la moier di sier Domenego Zorzi, ch'è Ticpola. Hor in chiesia veneno li 6 Consieri et tutti li Procuratori, per numero 17, da 5 in fuora, sier Zacaria Gabriel amalato, sicr Domenego Trivixan el cavalier coroto per la moier, sier Polo Capello el cavalier amalato, sier Zorzi Corner cavalier indisposto, et sier Piero da cha' da Pexaro è proveditor in campo. Et questi veneno a la messa con sier Francesco Contarini fradello del novizo, e sicr Michiel Malipiero per il Doxe per la noviza, et questi steteno in choro. La messa fo ditta solenne, con soni e canti. Era la chiexia piena di zente et la piaza, e compita, veneno prima li Consieri e Procuratori etc., poi le done, et fo poi sonà nona. Fo sposada la noviza in chiexia; fo compare sier Bernardo Capello di sier Lorenzo, e li Compagni e cussì il novizo vestiti di negro, che per mia opinion fo mal fatto: in tal zorno dovevano vestir di seda o scarlato almen. E signor per ozi fato tra loro compagni Ortolani, sier Antonio Zane qu. sier Hironimo.

283 Opposition facte nel Consejo di Pregadi per sier Filippo Trun'sinico in levante, contra sier Bortolomio da Mosto fo capitanio a Famagosta.

Prima. Che diletandosi lui sier Bortolomio del vitio di sodomia, et praticando con cinedi, mosso da zelosia contra uno soldato nominato el Gregeto, quello iniustamente fece strangolar una notte in preson, fazendolo portar in uno sacho a sepelir senza sententia nè processo; et da poi morto fece far el processo e notar la sententia, che pareva fusse stà fata inanti la morte.

Seconda. Che venendo uno Lunardo da Verona, era stà soldato, spontaneamente a denontiar de certo tratado era tra uno turcho et uno bombardier de Famagosta, intravenendo ctiam alcuni da Saline, esso sier Bortolomio fece apichar dieto Lunardo senza alcun processo ne sententia, et da poi morto

fece far al suo canzelier uno processo et sententia, che pareva fusse stà facta inanti la morte.

Terza. Che sine aliquo fundamento lui sier Bortolomio in persona, con una alabarda in spala, andò nel monasterio di San Domenego cum alcuni soldati, et tolse de dicto monasterio uno maistro Piero bombardier, et li dete circa 7 in 8 strapi di corda subito, adeo che 'l ditto bombardier, essendo da poi per esso capitanio remesso in chiexia, in doi zorni se ne morite.

Quarta. Che per vendicarsi contra una Lucretia osta, li dete de la corda essendo graveda, et visto lo eror suo, fece falsificar il processo scrivendo altramente di quel havevano dicto li testimonii, metando etiam nel processo assai manco corda haverli dà, di quello li havea data.

Quinta. Che inanti l'intrasse nel rezimento, et da poi intrato, publicamente feva mercadantia, facendo lavorar publice li gotoni in palazo, et lui lavorava qualche volta de sua mano, dando a quelli lavoravano li sui gotoni alcune arme et schioppi per forza in pagamento.

Sexta. Che quelli che non volevano venir a la- 283° vorar li soi gotoni, lui li feva metter in zepi, et per forza li feva venir, facendoli etiam tuor a li dicti li sui ordegni da lavorar, aziò i venisseno a lavorar detti soi gotoni.

Septima. Che intendendo esso sier Bortolomio che qualche uno era a marcato de comperar qualche mercadantia, li feva far comandamento non se impazase, perchè la voleva comprar lui Capitanio.

Octava. Che 'l tolse piombo, sartie et alcuni archibusi de la monition de San Marco, et li messe su la sua nave.

Nona. Che 'l partecipava de la canzelleria cum el suo canzellier, et per ogni minima summa de danari voleva se facesse processo ordinario.

Decima. Che 'l tolse li cavali de li turcopili contra la loro voglia, pagandoli la mitade de quello i valcano.

Undecima. Che 'l fece mesedar formenti guasti con boni, et feva vender al populo de Famagosta, con grandissima mormoration de ogniuno.

Questi fono a disnar questa matina col Principe, 284 zoè Consieri, Procuratori, Savii dil Consejo et Savii a terraferma; tamen non li fonno li Cai di XL et li Savii ai ordeni.

## Consieri.

Sier Zuan Miani.
Sier Marco Dandolo dotor et cavalier.
Sier Francesco Bragadin.
Sier Lazaro Mocenigo.
Sier Marin Zorzi dotor.
Sier Francesco Donado el cavalier.

### Savii dil Conseio.

Sier Francesco Foscari. Sier Lucha Trun. Sier Daniel Renier. Sier Nicolò Bernardo.

## Savii a terra ferma.

Sier Marco Antonio Contarini. Sier Beneto Dolfin. Sier Nicolò Tiepolo dottor. Sier Jacomo Corner.

#### Procuratori.

Sier Lunardo Mocenigo. Sier Alvixe di Prioli. Sier Alvixe Pasqualigo. Sier Lorenzo Loredan. Sier Jacomo Soranzo. Sier Andrea Justinian. Sier Alvixe Pixani. Sier Hironimo Justinian. Sier Francesco Corner el cavalier. Sier Andrea Gussoni. Sier Carlo Morexini. Sier Marco da Molin. Sier Francesco di Prioli. Sier Andrea Lion. Sier Marco Grimani. Sier Antonio Mocenigo. Sier Vetor Grimani.

### Item, parenti.

Sier Polo Donado. Sier Almorò Donado.

Questi, prima che fosse compita la messa, ussiteno di chiesia et andono in palazo. Dove era il Serenissimo vestito di restagno d'oro con la bareta di restagno d'oro. Et preparato le tavole in camera di la audientia, sentati tutti a la cortesana, fece uno superbissimo pasto, terzie, fasani, pernise e assà altre vivande, e a la fin cai di late, marzapani e confeti; poi bufoni, Zuan Polo et altre virtù.

Compita la messa, le done veneno drio la noviza che era stà sposada, a una a una per piaza: erano, che contai, numero 95.

Et nota. In queste erano 6 popular, fate invidar a posta per il Serenissimo, et una forestiera. Et cra assà persone in piaza; che fu bel veder andar ditte donne suso. Et con li compagni Ortolani vestiti prima di negro a comedo, et cussì il novizo e fradelli, poi spogliati a veste picole di panno pur negre, excepto il signor di la festa sier Antonio Zane, qual havia una . . . . . . . . di veludo cremexin. Et sentate ditte donne a tavola e Compagni, fo fato un bel pranzo iusta il solito con pernise e do man di rosti. Et compito il pranso, vene fuora di camera il Serenissimo et li altri sentati atorno el portego dil palazo, e cussì le done. Fo fatto un solo ballo, et per esser hore 22 1/2 terminorono andar in Bucintoro. Et cussì la noviza, nominata Viena, si butò ai piedi dil Serenissimo: pianzando tolse licentia, et cussi fece il Serenissimo che si ingropoe et lacrimoe etiam lui. Et con li Compagni veneno a montar in Bucintoro, dove non fu lassato intrar altri cha loro done numerate 113, il forzo vestite di veludo negro, come ho dito, con perle e cadene grosse e colari in sbara; molte altre senza colar, tutte in vestura. Et montate su, fu slargato el Bucintoro, qual havia il stendardo e la targa dil Serenissimo; et erano le barche di San Nicolò solite a compagnar il Bucintoro, tamen la spesa fece tutta el Serenissimo

Et ditto Bucintoro andò per Canal grando, et li Compagni ballavano con le donne suso, a trombe e pifari. Et zonto per mezo la caxa del novizo, fo sbarà assà botte de artellaria vuode da la caxa a l' incontro, fo dil ducha de Milan, in segno di allegreza. Et cussi vene el prefato Bucintoro, zoè fo conduto fin a cha' Foscari in volta de Canal, et poi voltò et si stallò per mezo la caxa del novizo, sempre continuando el ballar. E venuto la sera, fo portà 30 torze di libre . . . . . l' uno, et poste 15 di una banda e 15 di l'altra, et sopra la caxa era preparato luminarie di candele in carta, sì davanti alli balconi e fenestre come su li coppi, et per tutto in gran numero: qual fo impiate; che fe' gran luminaria. Et era pur vento fresco, che le done pativa, *licet* il

284

Bucintoro avesse la coperta solita. Hor a le 4 hore veneno tutte le donne suso in caxa, dove la corte e la caxa da alto a basso era aconzà con razi, ch'era bel veder, e in sala e per le camere atorno atorno le tavole preparate, e tutti se sentorono a tavola, ct li Compagni. Et fato una cena solita di noze; ma di più in taze (?) pernise e colombini. La qual cena duroe zerca .... el oltra. Le done e Compagni erano molti zoveni e mariti, sichè fu gran numero di personc a la ditta cena. Qual compita, si ballò un poco, poi tutti si partirono, che era... hore di notte, e il sposo con la spoxa si andono ad aletar, che prima non haveano dormito insieme, nè etiam stato senza guardie, perchè cussì ha voluto il Serenissimo, et non come si consueta far a le altre noze, che quel zorno danno la man, poi la sera dormino insieme; ch'è cosa mal fata. Et la matina per tempo il Bucintoro fo conduto in l'Arsenal.

È da saper. In questa matina, sier Bernardo Capello di sier Lorenzo compare di l'anello, per tempo mandò a presentar a la noviza una cestela d'arzento grande, di peso di marche..., in la qual era uno zibellin bellissimo con la testa bella, costò ducati... qual havia una cadenela al collo.

Et in palazo, davanti il Serenissimo e li altri, fu fato una oration latina et epythalamio in versi, per sier . . . . Contarini de sier Ruzier, in laude di tal matrimonio, e fo per Mio consejo.

È da saper. Hessendo le done in Bucintoro, sul tardi vene una dona moier de sier Vetor Grimani procurator, et non hessendo pontil, fo tirata suso a braze; tanto fu la voluntà de venir a tal festa. Fu fato la colation in Bucintoro di storti, buzolai, fugacine e cestelle de confetti.

285 Questi fonno li compagni Ortelani, che fonno a la ditta festa.

> Sier Antonio Zane qu. sier Hironimo, signor di la festa.

Sicr Polo Contarini qu. sier Zacaria el cavalier, novizo

Sicr Piero Contarini qu. sier Zacharia el cavalier zimelli

Sier Ambruoso Contarini qu. sier Andrea.

Sier Zuan Maria Contarini, qu. sier Alvixe.

Sicr Agustin Contarini di sier Marco Antonio, qu. sicr Alvixe.

Sier Marco Corner, qu. sier Piero.

Sier Nicolò Boldù qu. sier Hironimo, qu. sier Nicolò.

Sier Andrea Bolani qu. sier Alvixe.

Sier Bernardo Capello di sier Lorenzo, compare di l'anello.

Sier Zacaria Lippomano, di sier Hironimo.

Sier Alvise di Martini da puovolo. Sier Marin Pixani, di sier Alexandro.

Sier Piero Grimani, di sier Francesco.

Sier Hironimo Querini qu. sier Francesco.

Sier Piero Soranzo qu. sier Zuane, qu. sier Vetor.

non Sier Lorenzo Tiepolo qu. sier Hironimo

Sier Francesco Tiepolo qu. sier Hironimo

Sier Marco Antonio Venier qu. sier Pelegrin.

Sier Marin Zustignan di sier Sebastian el cavalier.

Sier Domenego Zorzi qu. sier Alvixe.

Sier Gabriel Beneto qu. sier Domenego, havia corotto.

Sier Zuan Jacomo Bembo qu. sier Bernardo.

Sier Luca Navaier qu. sier Bernardo.

Sier Battista Nani, di sier Polo.

Sier Lodovico Michiel qu. sier Piero.

Sier Jacomo Vituri, di sier Alvixe.

Sier Zuan Pixani, qu. sier Vetor.

Sier Dolfin Dolfin, qu. sier Piero. Sier Carlo Zen, di sier Piero.

Di Cremona, venute questa matina, di 23, 286¹) hore 24. Come hozi, quel illustrissimo Ducha ha adviso di Lodi, che heri comenzorono li cesarei a ussir, et hozi forniranno di passar tutto lo exercito. Per quanto dicono, non mancano di ogni loro possibil in operar per far quel bene li darà il possibile, et con securtà a beneficio di la impresa. Hanno mandà 1000 fanti a Marignano con alcuni cavalli,

zimelli

<sup>(1)</sup> Le carta 285 \* è bianca

et scrivo lo adviso di heri, che dise il secretario da Genoa. Di grisoni, che erano ussiti da Milano, par non reense, et questo illustrissimo Ducha, non lo avendo hauto per altra via, tien non sia vero. Dil ducha di Albania, sua excellentia ha adviso che l'è su quel di Siena; altri dicono che 'l è per ritornar. Dil Christianissimo e suo exercito, non vi è nova alcuna.

Di Crema, di 23, hore 4 di notte. Come hozi li è ritornato uno explorator dil campo francese, che referisse come apar per il suo riporto. Et per uno suo venuto da Lodi, li è stà referito che questa notte passata sono uscite fuora de Lodi bandiere 10 de fanti cum pezi 7 de artellaria et buon numero de cavalli lizieri, et che erano gionti a Marignano. Le 16 bandiere de lancinech, che erano a Pandino et quelli loci vicini, sono andate a Lodi et già erano usciti per andar ad alogiar a Lodi vechio, et haveano seco altri sei pezi de artellaria. Et diman dia uscir de Lodi tutto el resto di le gente. Scrive, di Crema via è passati ozi da circa 120 homini d'arme et 200 cavalli de borgognoni, tra li quali ne erano 120 ben armati; et è passato etiam un' altra compagnia de 100 cavalli legieri. Sono etiam passati 40 muli cargi de polvere et zerca 200 fanti; le qual gente d'arme sono andate a Rivoltaseca, et li cavalli lezeri et fanti a la volta de Lodi. Questo è il riporto nominato di sopra:

Bernardin da Salò, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Venere passato a di 20 zerca a hora di mezodi, et che quelli dil campo ha condutto di le artellarie grosse di là da Tecino per far la bataria a Pavia da quella banda, dicendosi che, facta la battaria, il Re li volea dar lo assalto. Se dicea ancora, che 'l Re, intendendo che le gente cesaree se moveno per andar avanti, non si volea mover da Pavia, ma mandarli a fronte una bona banda di gente, che li staria al contrasto; et dice, che ogni hora arriva in campo gente a piedi et a tutti li vien dato soldo. Et ha veduto che quelli de Pavia de notte fanno fochi assai, zoè segni, sopra le torre, alzando et bassandoli. Dice ancora, aver inteso che'l Re ha in campo al numero de fanti 35 milia, et 2500 lanze, quali sono bella gente et li è abondantia granda del viver.

Da Brexa, vidi lettere di sier Antonio Surian dotor et cavalier, podestà, di 23. Qual manda una lettera auta da l'orator Venier da Cremona, di 23, hore 20. Qual dice che eri li cesarei con parte di l'exercito suo ussirno di Lodi, et per il

286 1

tempo cattivo non poteno far più di quel feceno, et che ozi uscirà il resto et faranno bon allogiamento; et che Sabato di notte a di 21 spinsero in Marignano fanti 1000 et alcuni cavalli, quali ancora vi son et tengono dicto loco. Li cavalli loro dice esser più avanti verso Santo Angelo, et che fanno qualche coraria, et sperano far bon fructo e che l'aviso dil partir de grisoni da Milan non è vero. Et il ducha de Albania si dice esser su quello di Siena; altri dice che 'l tornerà adrieto. Questo riporto però ho notato di sopra.

Di Yspruch, fo lettere di sier Carlo Contarini orator nostro apresso il signor Archiducha, di 19, di l'instante......

Da Corfù, di sier Justinian Morexini bailo, de 30 Decembrio. Scrive del caso seguito li proditorie di la morte di Michali Avrami, et il modo, da quelli Petratini soi inimici, che in doana l'amazono. Scrive poi, haver di novo da uno patron di schierazo, vene li a Corfù a di 22 di lo instante, se parte da Salonichi a li 16 dil passato, dice aver visto cargar una nave de ragusei de ...... de portada de bote 300, et esser li a Salonichii più navilii che non sono a Venetia, quali sono tutti turcheschi et se cargano tutti di biave, pegole, canevi et piombi, di formenti per la Natolia per esserli grandissima carestia di biave; et li predicti canevi, piombi et pegole per Constantinopoli, perchè fama era di far armada grandissima; et che tutti li sui spachi hanno hauto tre comandamenti che vadino suso, li quali se mettevano in hordine per andar, et se diceva de far exercito contra l'ungaro, ma di l'armada non si saveva dove. Et dice esser desfate tutte le galie grosse, et ha fatto far galle sotil et bastarde.

A di 26. La matina, introe con campanò, iusta 287 ) il solito, le galie di Baruto, capitanio sier Nicolò Trivixan qu. sier Piero, sopra le qual è il cargo coli

Eri introe do galle sotil, venute a disarmar, sier Vicenzo Salamon et sier Zorzi Guoro, et cussì vegnirà le altre, iusta la parte presa.

Di Crema, fo lettere di 23, hore 3 di nocte. Come per li soi nontii mandati a Lodi li è stà refe-

<sup>(1)</sup> La carta 287 \* è bianca.

rito, che erano uscite hozi da Lodi alcune compagnie di cavalli lizieri et sono andati a la volta di Santo Anzolo et Busnago luntano da Lodi miglia 5 apresso Adda, et hanno fatto condur fuori pezi dui de artellaria, che in tutto sono pezi 14. Hanno fatto etiam ussir sopra li carri alcune barche et ponteselli per far ponti, et hanno fatto far cride che tutti se portano driedo victualie per dui giorni. Li fanti spagnoli et lanzinechi sono alogiati a la Torretta et altre ville vicine, et quelle gente che andorono a Marignano se retirorono parte a la Toretta et parte in altri loci de lì a cerca, et in Marignano non vi sono gente alcuna nè francese nè cesaree. È stà dito in Lodi, che certo numero di gente francese erano ussite da Milano et gionte a la Peschiera ch' è luntano da Milano milia 7, et da Marignano milia 5, verso Monza, et hanno inteso ditti nuntii da alcuni spagnoli, che li cesarei volino spingere certa quantità di gente a la volta di Monza, et si diceva che diman tutto il resto de le gente sariano a la campagna, nè si pol sapere cum fermeza che volta vogliono fare. Scrive, il nuntio suo che'l mandoe a Rivolta seeha questa matina li ha rifferito, che le gente d'arme, che erano in quelli contorni, tutte se hanno tirato apresso Adda a la volta de Postino, et se dicea che molte de ditte gente passerano Adda li a Postino. Scrive, ozi è passato di Crema via 140 cavalli lizieri di la compagnia di Guido Guain, quali vanno . . . . . Et dil campo francese sotto Pavia hozi nulla ha.

Di Crema, di 24, vidi lettere di l' Orator nostro. Come le zente cesaree e duchesche haveano passà Adda et andate a Marignano, et l'antiguarda era a Landriano.

Vene l'orator dil re Christianissimo in Collegio iusta il solito, dicendo il suo Re averà vitoria, e di la bona mente soa verso questo illustrissimo Stado, e tal parole. Il Serenissimo li rispose verba pro verbis.

Di Bergamo, di 23. Come in quella era zonto 288 uno di soi che parte de Lodi. Riporta in sumario, come il signor marchese di Peschara, per spia di francesi intercepta si ha molto sdegnato, et osato dire che farano cognoscer a la Signoria di Venetia dil suo error; con molte bravarie. Poi dice che, fora de Lodi ha visto cavare pezi 18 de artegliaria fra grandi et picoli, zoè canoni et falconeti, acompagnate da 6 bandiere de fanti, qual tirano verso un loco nominato San Gratho; che lì è facto una spianata, quale va per andar a Milano. Poi dice che venendo esso refferente a la volta de Trivino, vete che le

gente d'arme venute de Cremasca passavano a Cassano, ove li è posto un ponte per loro cesarei; et parimente le fantarie che venivano da Lodi, e tutte insieme andavano per incontrarse con le gente erano con le artigliarie. Et dice che Sabato passato, a dì 21, da hore 4 fino a le 6 di notte, fo fatto una gran scaramuza a Lodi vechio in lo fiume di Lambro, in la qual rimaseno molti spagnoli feriti, et che a hore 8 se dete a l'arme, et che in dicta notte steteno fuori cinque compagnie di cavali lizieri, che andavano verso Santo Agnolo per far imboscata, come se iudica. Item, dice che ha inteso come le gente cesaree et hispane zà sono 8 mesi che non hanno tocato danari, ma che stavano per la gran libertà gli era data di allogiare et far a suo modo, ove andavano; et che l'altro giorno mostrorno de voler partirsi, tamen a pregiere dil signor Marchexe che convocò tutti li capi par siino restati con farsi intender di voler stare al servitio fino harano le proprie vestimenta, de modo che unite se sono poste a camino per andar a la volta de Milano, et esser a le mano con francesi. Quali stanno anche loro ben provisti, et per quanto si ha, loro hanno mandato le bagaglie oltra Ticino per poter in ogni bisogno ponersi contra dicti cesarei et hispani; et tiensi che non passerano doi giorni che sarano a le mano, perchè hyspani, per quanto si ha, hanno facto preparamento de viver per doi giorni. Sichè si stà in aspectation di tal cosa e dil successo adviserano. Et scriveno de lì se fa provision, et hozi esso capitanio con lo illustrissimo signor Camillo ha fatto provisione di fanti 2000 di le valade per farli intrare in la terra in ogni bisogno; sichè non restano di 288\* fare quanto è di bisogno per ogni conveniente ri-

spelto. Di Brexa, di 24, di Raphael Gratiani a sier Tomà Tiepolo vidi lettere, qual dice cussì. Se la Maestà Christianissima haverà apresso bon consiglio, se aproxima hora el tempo de farne parangono, perchè spagnoli come disperati, vedendo esserli mancati li denari, et el temporegiare li denota la sua certa ruina, come cani rabiati sono unitamente andati a Malignano con tutte le loro forze per fare la giornata con francesi; et perchè, ancora che la Maestà prefata sia superiore di forze, non di meno chi se induce a cambattere se mette in mano de la fortuna, et il fine de la battagiia è dubiosa. Si iudica che se Sua Maestà vol haver la vittoria certa non debbia combattere, et cussi monstrarà prudentia et consiglio, et combattendo acadeno de le disgratie assai; quel che succederà aviserò. Spagnoli

vanno facendo mille stratagemmi, potria anche minaziare di soccorere Pavia et andarsene a Milano. Dio la mandi bona.

Da Constantinopoli, fo lettere di sier Piero Bragadin baylo, di 13 Dezembrio. Come el Signor era pur in Andernopoli; qual va a caza, et ha ordinato 30 milia persone a una caza vol far bellissima. Scrive, haver visità il magnifico Mustaffà bassà rimasto al governo de lì, qual ha gotte, et parlando con lui, li dimandò si tal mal era in Venetia in li grandi. Disse di sì, in uno fradello fo di la rayna de Cypri. Et lui disse: « C' è miedegi? » Rispose de si; ma el vol un pato, che in termine di un mexe si privi de la dignità che l'ha, et varirà di la gotta. El qual se la rise e disse: « Adunche saria privà di bassà. » Poi parlono di altro. Scrive di la morte di Ferat bassà, qual el Signor ussito da lui . . . . li fece taiar la testa, perchè l'havia ditto mal de Embraim. E sopra questo scrive longo ut in litteris. Item, che Embrain bassà zonse a Syo, et quelli di Syo, sempre che va lì armada turchesca tien serade le porte et portelli, solo una; ma che al presente feno tenir aperte tutte, et Embraim fè far una crida che in pena di la vita niun facesse alcun danno. Et quelli di Syo li mandò a presentar carisee et fiorenze con uno bazil, sul qual era ducati 2000 d'oro, che a li altri capitani si suol donar 1000. Et lui non li volse, unde quelli Maonesi andono a pregarlo li acetasse, e lui acetò li panni, ma non li danari; et che montando sopra una nave era li, vete uno bazil d'arzento; li 289 piaque et il patron ge lo mandò a donar, e lui prima quando el smontò di barca butò, un pugno di ducati in barca, e poi de' un altro pugno a chi li portò il bazil; che era più di quello valeva el bazil preditto. Item, essendo stà lamentà per syoti dil chadi de li et subassi dil pasazo, esso Embraim inteso la cosa ordinò fusse apicato, et loro lo dimandono in don: non volse, ma ben lo mandò fuora di la terra a far morir. Scrive che 'l ditto Embraim andò a Rodi e ave gran fortuna, adeo era zonto con 3 navilii e si era roto l'albero di la sua galia; qual havia ditto mai più voler andar per mar, et scritto al Signor che 'l vol andar al Chayaro per terra. E il Signor li ha ditto che 'l vadi per terra e mai più per mar. Scrive che 'l nostro viceconsolo, era li a Rodi, essendo stà dismesso per quelli capi, esso Embraim l'havia fatto ritornar dicendo: « Venetiani è amici del Gran Signor, etc. ».

> Item, per altre letere in zifra. Scrive che 'l non feva preparation di armada li a Constantinopoli per

questo anno; ma bensi dicea che in Mar mazor feva far 40 galie grosse. Item, par pur feva exercito terrestre; si dice per l' Hongaria.

Da poi disnar fo Consejo di X con tutte do le Zonte, et steteno con la ordinaria fino 4 hore di note. Et prima col Consejo semplice ballotono do secretarii ordinarii che mancavano, et rimase Vicenzo Fedel et Nicolò di Gabrieli.

Item, preseno una gratia, suspender per do anni certe rate dovea dar sier Gabriel Valaresso qu. sier Francesco per conto di le 30 et 40 per 100, atento la inopia soa et esser cargo di fameia.

Item, preseno la gratia di sier Lodovico Foscarini di sier Michiel, ch' è in l' Armamento, condanà per il Consejo di X per l'insulto fatto a Margera a quella da cha' Zorzi, et dona ducati 100 suo padre. Et letto il processo, fu posto farli gratia, con questo stagi ancora mexi 4 in ditta prexon, sichè sii stà uno anno.

Item, fono sopra una gratia di Ferigo di Martinengo brexan posto in exilio in Candia per custion fata qui, et vol donar ducati 300. Tamen non fo posta, perchè non voleno a forestieri, se prima non si pacificano insieme con la parte offesa, qual è i Martinengi altri. A la fin li fo concessa.

Item, fono sopra la materia di ori ch'è in questa terra et vien portadi continuamente bassi et di manco valuta, et preseno una parte qual dice cussì: 289\* Che tutti quelli che de cætero condurano dopioni in questa città di manco di soldi 20, et corone di manco di soldi 10, e ducati di manco di soldi 10 di quello coreno, se intendino esser incorsi in pena di quelli portano monede false; con altre clausule, dando a chi acuserà di aver li danari, e siano taiadi etc. ut in parte, la qual sia publicada a Rialto et a San Marco.

Item, preseno una altra Zonta, che li dopioni sono in questa cità de soldi 18 et 16 manco, e de lì in zoso, e corone di soldi 8 e ducati di soldi 8, e li in zoso, si spendano per quello valerano etc. Una parte molto intrigata per opinion di tutti; la qual fo publicata la matina sequente.

A dì 27. La matina per tempo fo lettere di Roma di l'Orator nostro, di 24. Di colloquii auti col Papa, et Sua Santità averli ditto che vedeva lo exercito cesareo in campagna ussito apropinguarsi a Pavia, e che se spagnoli vadagnassero si staria mal, et però conseiava si tolesse a comuni stipendii sguizari 10 milia et mandarli capara, aziò bisognando si possino far calar; dicendo che il voleva tuor venen per medicina, e lassar andar di longo francesi in reame.

290

Di Spagna, fo lettere di sier Gasparo Contarini orator nostro, da Madril, a dì 11 Dezembrio, venute per via di Roma. Come, a di 19 Novembrio, la Cesarea Maestà con la corte e lui Orator lo seguite, parti da Vaiadolit, et a di 27 ditto zonse lì a Madril, terra picola, ma bella et ben acaxada; et come l'Imperator atendeva aver danari. Scrive zerea l'arziepiscopo di Capua orator pontificio stato li per tratar acordo col re Christianissimo, Soa Maestà havia risposo che l'era contento di trattar questo a Roma, c meter la cosa in man dil Papa et scriveria a li soi agenti. E altre particularità.

De Yspruch, di sier Carlo Contarini orator. Come nel ducato di Vertimberg, ch'è dil signor Principe, sono sublevati da forsi 8000 persone, le qual hanno levate le bandiere e si chiamano: Defensores scripturae evangelicae. Sono luteriani, per modo che questo Serenissimo ha convenuto alcuni fanti, quali lui volea mandarli in Italia da numero 4000 et 600 cavalli, mandarli per defension dil suo Stato. Et come esso Principe ogni giorno fa provision di trovar danari.

Da Crema, di 24, hore 6 di notte. Come in quella sera li è ritornato uno explorator, dil campo francese, et manda il suo riporto. Quanto alla retcutione dil signor Zanino, uno altro suo explorator nartito cri dil campo predetto, quale è stà preso da li fanti di Ludovico Vestorino su il lodesano, li ha mandato a dire che il prefato signor Zanino è stato rctenuto et subito mandato a la volta di Franza; ct per dui soi nuntii in questa hora ritornati, quali sono stati fino in Melignano cum li cesarci li è stà affirmato, tutte le gente d'arme et cavalli legieri et il resto de li fanti esser ussiti de Lodi et andati a la volta de Melignano, dove la magior parte de le fantarie et cavalli legieri erano gionti, et dicevano che vogliono andare alla volta de Milano. Le gente d'arme et il resto de li cavalli legicri crano allogiati nelle ville vicine a Malegnano; et che sette pezzi de artellaria de la più grossa, cum li carri de la munitione, nel ritorno de li ditti nunzii erano poco luntano da Lodi impaludati nel fango, et iudicano non Ie potrano condure in Lodi. Sono rimasti il magnifico Morone et il conte Bortolomio da Villachiara, cum bandiere 5 de lanzinechi et fanti spagnoli.

Antonio da Crema mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dicc, de li esser partito heri matina, fo a di 23, a una ora de di, et che in campo non si facca motione alcuna, salvo ehe a le volte se tirava qualche botta de artellaria. Et dice che Dominicha di notte, a di 22, allogiò cum uno becaro francese, qual vene a hore 3 di notte allo allogiamento, dicendo a esso refferente: « Vi so dir di novo, che la Macstà dil Re ha retenuto il signor Zanino, perchè il volea far tradimento a Sua Maestà. » Et heri, venendo per camino cum alcuni vivanderi, li disseno haver inteso questo medesimo. Et di poi eri sera, apresso San Columbano, atrovò uno altro nuntio mandato per il prefato magnifico Podestà, quale è ritenuto da li fanti di Ludovico Vistarino et non ha potuto venir de longo, che li disse el medesimo, che Sabbato matina, a di 21, il Re mandò per il signor Zanino, et gionto a sua presentia, Sua Maestà li messela man al pecto di cendo: « Tu sei traditor, sta forte che sei preson. » Et volseli dar de la dageta, et fu facto pregion, ne più se ha veduto. Item, dice che Dominica a di 22 si atrovò a Milan, et de li andete in campo, et dicevassi che in Milano si aspectavano 4000 svizeri. Et 290\* in campo si aspectava uno de li Palavisini con 3000 fanti: dicendo che le gente francese non erano aneor mosse da li lochi sui.

Di Bergamo, di 24, hore 24. Come hanno per exploratori agionti in uno momento. L'uno vien di le terre de grisoni et svizeri, che riporta haver rizercato molte terre et lochi nè haver visto, nè manco udito che si parla, che si movino di quelle gente per venire alle parte de Italia; ma che Venere passato, a di . . . atrovandose a Zorich loco de grisoni, che è propinquo a Chiavena miglia 4, agionseno zerea 500 fanti che a caso se incontrorno con fanti 30 dil Duça che condusevano barili 4 de monition per bisogno di la terra di Chiavena, qual ge tolseno et tagliorono quelli a pezi; et che alla guardia di Chiavena li sono fanti 250, et in la forteza 40. Item, per uno altro nuntio che parti heri di campo sotto Pavia, che la Maestà dil Re con lo assedio sta al solito; ma che un exercito è venuto a Santo Anzolo et San Columban per obstar alli hispani et cesarei, quali vanno per passare et già sono passati li legieri, quali hanno alogiato la notte passata a Melzo, et li borgognoni con le gente d'arme spagnole erano ancora a Agnadello, Pandino et Rivolta ove hanno uno ponte et uno a Cassan, l'altro a Lodi. De Milano si ha, che tutti stanno in gran paura, ct che molti gentilhomini venivano cavati fuora, et tollevano le arme al populo. Scrive, si stà in continui advisi a le parte oltra Ada, et di quello intenderano adviserano.

Di Brexa, di sier Piero da ca' da Pexaro procurator, proveditor zeneral, di 25, hore . . . Di occorrentie, et una relation di uno explorator

291

suo stato in campo di francesi sotto Pavia, qual nula dice dil signor Zanino di Medici.

In questa matina, in Rialto, fo dito in zirculo per todeschi, che spagnoli erano intradi in Milan, tamen non fu vero.

Item, fo ditto che Babon di Naldo capitanio di fantarie era stà mandato, overo si mandava, per il proveditor zeneral Pexaro in ferri în questa terra ai Cai di X per prodition etc.

Fo ordinà Collegio; tamen sul tardi fo ordinato Consejo di X semplice, et partino li salari fra li secretarii ordenarii, et Hironimo Alberto ave ducati 25 più di altri. Item, preseno retenir Pelegrin fo dil doxe Barbarigo, atendeva al sal a doana, et uno altro fachin, et ditto Pelegrin fo preso, e il fachin scampoe.

Da Constantinopoli, di sier Piero Bragadin baylo, date in Pera a di 13 Decembre 1524. Come il Signor se ritrova in Andernopoli, et a questi di ha fatto taiar la testa a Ferat bassà suo cugnato, el qual vene a basarli la man, e menò la moier sorella dil Signor con lui, e per via di la madre obtene di poterli parlar, e li mandò a donar alcuni presenti, et aspri 25 milia. El qual si dolse che Imbrain havia ditto mal de Iui. El Signor disse : « Imbrain non ha ditto mal de ti; ma le tue operation parlano. Tu fosti rotto da ongari, et scrivesti haver auto vitoria. Festi la impresa del Gazeli e tutta la soa casendà fo toa, e cussì quella de Allidulli, che io non ebbi uno aspro. » Et con tal parole lo mandò via, e ussito ordinò a li capizi che li tagliaseno la testa. Scrive, spera cussì esso Signor castigarà Michal Begovich sanzaco dil Ducato.

A questi zorni, el ducha di Valachia, che ha cazato uno altro messo Duca per questo Signor, è venuto a basar la man al Signor in Andernopoli, dicendo aspetarli de jure quel stato e vol esser tributario di questo Signor. È stà ben visto et expedito. Scrive, el Signor se atrova a una caza zeneral qual durerà 10 zorni con più di persone 30 milia comandate, et sta su piaceri. De quì, Mustaffà bassà è stato 8 dì cum li chadilescheri et altri cadi, et molti tulismani al Scutari, ch'è il pasazo di la Natolia sopra la Grecia poco distante da Constantinopoli, dove ha fatto sagrar una bellissima moschea che l' ha fato, et li ha fatto li la prima oration dentro, come cosa fatta di novo, con gran numero di persone da conto a tutte sue spexe. Zonto de qui con il suo mal di gotte, esso Baylo lo andò a visitar; il qual era sentado con do belli cu-291 \* sini d'oro uno per banda et uno copertor d'oro molto bello lavorato alla zimina, fodrato di panze di boyi cervieri getado sopra li piedi. Era lì lo agà di

medici, el canzelier grando et quattro altri homini da conto, e qui il Baylo li usò alcune parole, ut in litteris. Et lui bassà li rispose amorevolmente, et li mostrò el forzo di le . . . . portò dal Cayro, e disse cra aviso che la sua armata havia preso do insule di portogalesi.

Item, scrive, a questi di ditto bassà lo mandô a invidar per Halibei et per sei chiaus da la Porta, che 'l andasse a le noze de uno suo fiastro nepote dil Signor; però che lui ha una altra sorella dil Signor per moier, et ha fatto per queste noze una grandissima festa, et il Signor ha donato ducati 5000 per far la festa, ma lui ne spenderà altrettanti, e ditto bassà Mustafà lo tien per fiol. Et cussì lui Baylo li apresentò una vesta di veludo cremexin, una di raxo cremexin, una di scarlato di cento, una di panno paonazo di cento, et dete a quelli lo vene a invidar ducati . . . . Le noze durono tre di. Vene a levarlo uno sanzaco et 12 chiausi da la Porta, e molti di quelli dil bassà feno una sdraviza la matina a bona hora fino al serar di le porte di la terra. Et scrive, che 'l ditto sanzaco fo quello che primo intrò in Rodi per obstazo con uno altro, quando el Signor avc la terra.

Scrive il magnifico Imbraim zonse a Syo, dove stete alcuni giorni, fece moltc degne operation, et ne l'intrar in porto sbarono bombarde. Quelli di Syo li aperseno tutte le porte di la terra, che in altri tempi zonzendo armada de li solevano tenir aperto solo uno portello di la terra; et cussì le porte steteno aperte di et notte, et andono 4 oratori di Syo con bon numero di zoveni ben vestidi a offerirli la terra, et li apresentono peze trenta di carisec, 15 di 292 panni sopramani, pano d'oro, veludo et razi, zucari et cere et uno bacil ct uno ramin d'arzento dorado molto bello con ducati 2000 d'oro venetiani, però che a li altri bassà che andavano li syoti usavano donarli solum ducati 1000. Imbraim bassà non volse accettar, salvo accettò li confetti, cere et biscotelli. Li oratori si dolevano pregando che 'l volesse acceptar e non far questa vergogna a la terra. Fo contento aceptar li panni per le galie in honor di la terra; ma li ducati 2000, bazil et ramin di arzento mandò indredo, et vestite li 4 oratori et il dragomano di veste d'oro. Queli de Syo li aparechiono la più bella caxa de Syo. Imbrain mandò uno bando, che se niun di la terra si lamentava di alcuno di l'armata, senza altro colui di l'armata fosse immediate apicato. Non seguite però nulla c quelli di la terra li fece molte feste, et ordinò che fin el stesse li li homeni et donc portascno li più belli vestimenti haves-

cadi e uno subasi dil pasazo. Esso Imbrain mandò a tuor el subasi et el cadì; ma el subazi fuzite, e il cadì li fo menato, el qual Imbrain ordinò fosse apichato, et quelli di la terra li dimandò di gratia volesse perdonarli la vita. Lui non volse; ma lo mandò al ditto pasazo per mezo Syo e li lo fece apichar. Et essendo andato a uno bel zardin di fora di la terra con alcuni soi, e non volse niun di la terra andasse con lui dove disnò sotto un bel zotroner, e nel suo partir gettò uno pugno di ducati là soto. Et essendo in 292\* ditto porto una nave grossa, ditto Imbrain volse andar a la improvisa a vederla, e quel patron di la nave lo honorò molto con arzenti, e nel partir la barca di la nave che 'l conduse a galia, el buttò un pugno de ducati in la barca preditta. Et il patron visto Imbraim il suo bazil d'arzento li piaque, unde ge lo mandò a donar insieme con il ramin pur d'arzento. Esso bassà lo acctò, e donò a quello li portò do pugni di ducati, che fo più di la valuta. E ditto bazil e ramin ha mandato a donar al Signor. E nel partir disse a quelli di Syo: « Pregè Dio io torni a salvamento; voio esser vostro protetor, e dite a le vostre done, che le vadino a li sui zardini senza homini, e si fuste vi darano impazo, io voio patir la pena.» E inteso che erano do fuste poco luntan, le mandò a prenderle e apicò li homini, che non ne scapolò pur uno, et brusò le fuste.

seno e zoglie. Quelli di Syo si lamentono di uno

Et poi zonto a Rodi, el Consolo nostro, havendo auto comandamento da quel governador se levi de lì, andò a dolersi a esso bassà, e dir le soe raxon. El qual per lettere di 8 Novembrio scrive averlo confirmato. Et che era gran discordia fra el signor di la terra e il chadì, et il bassà aldite le ragion di uno e l'altro, terminò el chadì mai più potesse haver officio, e feceli forar il naso da una banda a l'altra e metter uno anello e taiarli la barba. El qual bassà partito de lì, andò fino a vista de li Farioni de Alexandria, e per una gran fortuna convene tornar, e zonto al Fisco con 3 galie, roto l'alboro di la sua e mal conditionata, nè sa dove sia scorso il resto di l'armata, ha spazato uno olacho di qui al Signor, dicendo aver fato voto a Dio non andar più per mar. El Signor li ha scritto e comesso vadi per terra. Scrive esso Baylo, averll scritto una lettera che le sue operation è davanti di Dio, e la sua fama va per tutto il mondo, e che questa terra è rimasta orfana di padre et di madre essendo partito el Signor e la sua magnificencia, che Dio presto Io ritorni cum sanità et honor come spera el sarà.

Dil ditto Baylo, date a dì 13 Decembrio 293 1524, in zifra. Come el Signor ha mandato comandamento a Mustaffà bassà restato de quì, che 'l fazi che tutti li ianizari et sanzachi, sì di la Grecia come di la Natolia si mettino ad ordine; el qual è stato mo terzo di al loco di le bombarde, et ha ordinato si fazi schiopetti 20 milia, et solicita il compir di falconeti 600, di quali pochi ne manca a compir; fa romper alcune bombarde grosse. Da poi, el di sequente andò a l'Arsenal a solicitar le galie nove, e cussì ha mandato a solicitar quelle si fa a Galipoli e in Mar mazor, et ordinò che compite ne fazino de le altre di sotil et bastarde. Scrive, l'armata vechia è malissimo conditionata per convenir far lungo viazo, e non se va a proposito. De qui non è molta maistranza, et è da creder che per questo anno non possi far armata grossa. Ha comesso che 'l ditto bassà revedi li magazeni di le munition, et mandarle tutte in nota. Si dice farà questo anno la impresa di Hongaria, e poi l'altro anno haverà in ordine l'armata, tutti dicono per passar in Puia e andar a Roma, obtenuta però prima l'habbi l'Ongaria.

A dì 28. La matina vene in Colegio sier Nicolò 294¹) Trivixan venuto capitanio di le galie di Baruto, et referite iusta il solito.

Di Crema, fo lettere di 25, hore 22. Come in quella hora era ritornato uno di soi nontii che mandò a Malignano, et manda il suo riporto. Et ha dimandato se nel campo cesareo si parlava di la retentione dil signor Zanino. Dice non haver inteso cosa alcuna, per il che tien tal nova uon sia vera.

Alexandro da Crema mandato per il magnifico Podestà di Crema a Malignano, dice de lì esser partito questa matina a di 25 a hore due de giorno, et che heri sera gionse in quel loco la fantaria spagnola insieme con li italiani, et da poi li lanzinechi, et etiam li illustrissimi signori Vicerè, marchese de Pescara, et altri signori cesarei, et li cavalli legieri se allogiorno da Malignano fino a San Martino luntano da Milano milia 5, et le gente d'arme driedo Ada verso Cassano. Et dice che questa matina tutte le ditte gente da piedi, che erano in Malignano, nel far dil giorno se sono levate et partite in ordinanza, et andati verso la Chiarella, che è luntano dal Barco di Pavia miglia zerca 4, et se diceva che volevano andar a la volta de Pavia, et seco haveano 7 pezi de artellaria menuda, dicendo non saper se le gente d'arme et cavalli legieri habino seguito ditta fantaria. Et dice che, questa matina, nel ritorno suo ha visto li 7 pezi de artellaria grossa gionti alla Muza apresso Malignano miglia 5. Dice etiam haver inteso da alcuni contadini, che eri sera a di 24 venero da Milano, che heri a hore 20 li entrò 800 cavalli de francesi, et che abrusavano li borgi de Milano. À inteso etiam da alcuni contadini de Malignano, che lo exercito francese se havea ristretto acanto Tecino sotto Pavia, et havevano fatto passar di là da Ticino le bagaglie. Dice etiam haver inteso che a San Columbano et Santo Agnolo li sono le gente francese al solito.

Dil ditto Podestà di Crema, di 25, hore 3 di note. Come in questa hora li era ritornato uno che mandoe a Lodi, qual li referisse che de lì se diceva buon numero di gente francese esser venute a scaramuzare cum le gente cesaree, ct aveano preso alcuni cavalli de li borgognoni. Et che a Binasco li era gionto una buona banda di gente francese, et 294\* quelle che sono a Santo Agnolo et San Columbano hanno rotto la strada fra Malignano et Lodi, et hanno preso alcuni vivandieri et alcuni sachomani di le gente che sono in Lodi. Dicendo etiam che non lassavano partir victuarie de Lodi per il tempo; se iudica, che dubitando li cesarei di le gente francese che sono in Santo Agnolo et San Columbano, farano passar le victuarie con scorta. È stà fato cride hozi in Lodi, che tutti li patroni di le caxe habino trovato diman un guastador per cadauno, cum promissione di pagarlo, chi diceva per mandar al campo, et chi diceva per fortificar la terra.

Di Bergamo, di 25. Come ha auto aviso che tutti li hispani et cesarei sono passati Adda, et aspectano altri soi messi. Item, hanno, per uno di soi vien da Chiavenna, qual dice che grisoni sono sotto per expugnarla, et che hanno mandato 3000 fanti tra valtolineschi ed grisoni a expugnar le tre pieve che sono a longo il lago di Como, che hora sono tenute a nome dil Duca.

Da Cremona, di 25, hore 24. Scrive l'orator nostro sier Marco Antonio Venier el dotor. Come lo exercito cesareo è tutto uscito fuora de Lodi, et ha tolto per suo alozamento Marignano et contorno. Et si ha, per lettere dil signor Vicerè de heri a hore 19, che voleno ad ogni modo avicinarsi più che potrano a lo exercito del re Christianissimo, et ogn'hora attendono ad andar avanti, et si ha etiam per uno venuto questa notte qui a Cremona, qual parte Luni a di 23 da Pavia. Et dice, come quella terra sta molto ben in ordine, et come hanno inteso dil socorso qual li vien; il che aspectano cum sum-

mo desiderio. Scrive etiam esser lettere di Zenoa di . . . quale dicono come l'armata sua non havia potuto uscir fuora, per rispetto del tempo a loro contrario. Et come l'armata dil Christianissimo se ritrova ancora a Vaijs et è fortificata lì.

Vene in Collegio l'orator dil re Christianissimo, dicendo, iusta il solito, che 'l suo Re vincerà l' impresa, nè teme questa ussita de li cesarei di Lodi, et ha provisto a Milan di bona guardia. *Item*, disse

Vene l'orator cesareo domino Alfonxo Sanzes, per esser il protonotario Carazolo amalato, et il cavalier Bilia orator dil duca di Milan per esser domino Francesco Taverna amalato. Et disse come l'exercito era ussito di Lodi et passato Marignano.

Da poi disnar fo Pregadi per scriver a Roma, et 295 verso sera una posta con li infrascripti avisi.

Di Crema, di 26 hore 21. Come in quella ora li sono ritornati dui soi exploratori dil campo francese, et manda li reporti. Ancora li sono ritornati alcuni soi nuntii da Lodi, che dicono non aver inteso de li cosa alcuna; ma ben questa matina han sentito far cride, che tutti li vivandieri cum le victuarie andasseno a la volta de Santo Agnolo et Santo Columbano, che pareva che li cesarei andaseno a quella volta.

Jacomo dal Casaleto, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito Marti a di 23 da matina, et che quelli de Pavia la note facevano de gran segni de focho sopra la torre, e avanti il suo partir ha visto chè in campo facevano apparechio de levarsi del campo le gente d'arme cum gran numero de fanti et la persona dil Re, qual già era a cavallo per venir verso Malignan a fronte de le gente cesaree, perchè se diceva che andavano a quella volta, et rimaniva a lo assedio de Pavia il signor Zanino di Medici cum li svizeri, et il resto di la gente. Et se diceva che il duca di Albania e il signor Renzo ritornavano al campo, et di le gente sue ne erano già cominciate arivare sul parmesano. Et in Milano gli era grossa banda de fanti et gente per guardarlo. Se diceva in campo che quelli de Pavia erano molto stretti del viver, et che se pagava la carne de cavallo 8 marchetti la lira. Et in campo si parlava che aspectavano de Franza buon numero de guasconi, dicendo che ogni giorno arivava in campo 50, 60 et 100 a la volta de grisoni et simil gente et a tutti davano danari.

Thomaso dal Casaleto mandato ut supra al

campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Marti a di 23 a mezo zorno, et che poco avanti il suo partire dil campo, atrovandosi a la corte dil Re, vide che principiavano cargar le bagaglie, et le gente d'arme che erano li se preparavano el montavano a cavallo, et medesimamente se metevano in ordinanza 10 milia fanti, dicendosi voler caminar verso Malegnano per venir a l'impeto de le gente cesaree che se diceva andar a quella banda. Et a la obsi-295 dione de Pavia restavano li svizeri cum il resto di le gente insieme cum il signor Zanino, dil quale fu ben ditto qualche parola, che l'cra stà pregione, ma non è stà vero. Dicendo che il Re in persona dovca venir cum le gente, che venivano a l'impeto de cesarei. Item, dice che se diceva che a Milano li era una buona banda de gente per guardar quella città, et che in campo si aspectava presidio de gente. Ha inteso etiam dir in campo, che il Re ha mandato al duca de Albania che 'l retorni in campo.

Dil ditto Podestà et capitanio di Crema, di 26 hore 2 di notte. Come a hora li era ritornato uno explorator dil campo francese, et manda il suo riporto, et per dui soi noncii che mandoe questa matina al campo cesareo li è stà rifferito, che questa matina ditto excrcito si è levato da Malegnano per andar a Landriano et Vilante luntan da Pavia miglia 9 et da Santo Agnolo 5, et da Lodi veniva condutto le victuarie al campo. In Lodi davano danari a la compagnia di quel magnifico gubernatore, et diman dieno pagar un' altra compagnia.

Nicolò da Cordera mandato ut supra al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito heri a di 25 a hore zerca 23, et clie tutte le gente d'arme che erano di là da Po et lochi circumvicini allo exercito si haveano retirato al campo, et haveano voltato le artellarie verso Malegnano, et per tutto il campo se asettava, perchè li cesarci havcano mandato a dimandar la battaglia al Re, et che Sua Maestà li havia risposto che li aspectava alliegramente. Et havcano mandato heri gente d'arme a Santo Agnolo, et si parlava di mandarli etiam li lancincehi di la banda negra. Et dice che de hora in hora li arivava in campo svizeri et grisoni a 50, 100 et 200 alla volta, et subito si metevano sotto capitanii et li venivano dato danari, et si diceva ne doveva venir fino al numero de 6000. Ha etiam inteso che 'l signor Lodovico Palavisin havea fatto 3000 fanti et 100 lanze al servitio dil re Christianissimo, et di questa gente esso referente dice haverne visto gionti in campo zerea 1500, et che la Maestà dil Re li dava l'ordine di San Michiel. 296 Ha etiam inteso che il conte Alexandro Scotto avia

fatto a Piascnza 500 fanti per nome dil Re, et si diceva che 'l marchexe di Saluzo costizava li monti verso Saona per obviar che non venisse gente di Spagna. Se diceva etiam che si aspectava il duca de Albania in campo cum le sue gente. Item, dice haver visto li cavalli ligieri dil signor Zanino scorer fin la Costa il Bisone et quelli altri contorni per devcdar le victuarie alli ccsarci, et haveano mandati alcuni fanti da San Columbano a Castione per far simel effetto. Item, dice hozi, ch'è a di 26, le gente cesaree esser levate da Malegnano, et andate verso Landriano et Villante apresso Santo Agnolo.

Di Bergamo, di 26. Come hora li erano agionti doi soi, che vengono l' uno dil campo dil Re et l'altro di lo yspano, e dicono che ambo exerciti sono non poco distanti l'uno di l'altro. El Christianissimo è restretto apresso el ponte per loro facto sopra Tecino fra doi bastioni molto forti; quel de yspani è reduto a Vidigolfo et Landriano oltra Marignano, lassato le artellarie a Marignano con guardia di 6000 fanti. Lanzinech in lo hispano sono, per quanto si ha fanti 20 milia et bona gente, et questi riportavan che pensavano hogi o doman far la giornata, percliè hispani la cercavano et svizeri la volevano, non si sa quello sarà. Scrivono haver altri soi a quelle parte, li quali sono tardeti perchè da Crema do et tre volte al giorno pono seriver per esser propinqui; ma loro di Bergamo in tre giorni non pono scriver. Item, si ha come in campo di Franza si aspectava il signor Renzo et la soa gente, et che il signor Zanino era andà in Milan con cavali lizieri 400, et che al suo gionger fece primo mandar fuora da 300 c più gentilhomeni, e poi fece serare do porte, videlicet porta Renza c porta Nova, teniva aperta porta Ticinese. Et dice haver visto apichati con li piè in suso a la torre dil castello di Milano tre, fra li quali dice esser uno de li Crivelli perchè voleano fare tradimento. Hozi si aspectava a Cassan el signor duca de Milan con homini 4000, et cavalli 500. Questo è quanto si ha. Per giornata si vederà come passerano queste cose e di tutto darano aviso.

Fu posto per i Savii ai ordini, desiderando sier 296 Zuan Moro proveditor de l'armada electo di menar con sè per armiraio Zaneto di Zara, ch'è armiraio dil porto di Corfù, persona experta, però sia preso darli licentia possi andar, sicome l'andò con sier Domenego Capello etiam proveditor in armada, e sia scritto al rezimento di Corfù metti una persona idonea in loco suo, e sufficiente fino al suo ritorno. Fu presa. Avc 157, 20, 0.

297

Fu posto per tutto il Collegio una parte zerca li Savii sora la reformation di la terra, acciò si compissa di tansar il resto che manca. La copia di la qual sarà scripta qui avanti, et dia esser letta nel primo Mazor Consejo. Fu presa, ave . . .

Fu posto per sier Francesco Foscari, sier Domenego Trivixan cavalier procurator, sier Alvise di Prioli procurator, sier Luca Trun, sier Nicolò Bernardo savii dil Consejo, sier Marco Autonio Contarini, sier Beneto Dolfin, sier Nicolò Tiepolo dotor savii a terra ferma e li Savii ai ordini, atento sono in l'Arsenal nostro molte galie vecchie navigabile e ben conditionate, e li Sopracomiti vol galie nuove, adeo le vechie vano a la maza, pertanto non si possi dar ad alcun Sopracomito galia nuova se non per deliberation de questo Consejo, e la parte sia posta per la mazor parte del Collegio, e la parte habbi li do terzi dil Consejo. Fu presa: 165, 11, 3.

Fu posto per i Savii, atento li movimenti presenti, per segurtà dil Stado nostro cautissime siano fatti 1000 fanti da esser postì dove parerà al Collegio, e sotto quelli capi parcrano. Et fo presa. Et di questo fo comandà grandissima credenza.

Fu posto per li Savii, cazadi li papalisti, una lettera a l'Orator nostro in corte in risposta di sue, zerca quello li ha ditto il Papa, videlicet di tuor a comuni stipendii 10 milia sguizari, semo contenti et manderemo la nostra parte; con altre parole.

Et contradise sier Alvise Mozenigo el cavalier, dicendo saria bon indusiar. Li rispose sier Luca Trun savio dil Consejo. Andò la lettera, 40 et più di no. Et fu presa.

A dì 29, Domenega. La matina vene in Collegio sier Alvise da Canal stato Capitanio al Golfo mexi 22, vestito di veludo negro, et referite di quelle occorentie di la Dalmatia e dil Golfo. Fo laudato iusta il solito dal Principe.

Vene lo episcopo di Trau olim di Scardona; qual di Trau è venuto in questa terra et ave audientia con li Cai di X.

Vene il Legato per cosse di beneficii di pret, i non da conto.

In questa matina, di ordine dil Collegio, sier Zuan Moro qu. sier Antonio electo Provedator in armada, vestito di veludo cremexin, sier Hironimo da Canal di sier Bernardin electo Capitanio al Golfo, vestito di veludo negro, col nome dil Spirito Santo messen o a banco acompagnati da molti zentilhomeni vestiti di seda e di scarlato, et sier Gabriel Moro el cavalier suo fradello di veludo alto e basso e becheto d'oro. Item, do galie messe etiam banco, sier Jacomo Badoer di sier Hironimo fo electo Soracomito per il Consejo di X, et sier Domenego Zorzi qu. sier Alvise, qual ritorna una altra volta Soracomito, et era sier Polo Valaresso proveditor sora lo armar, licet per le leze sia fuora per aver acetà Podestà a Bergamo, tamen el stà ancora. Et questo armar si fa per esser venute tre galie sotil a disarmar, aziò le zurme non si perda, et in esecution di la parte presa in Pregadi.

Da Cremona, vene lettere sul tardi per via di le poste, dil Venier orator nostro, di 27 hore 24. Come quell' illustrissimo signor Duca ha lettere di heri dil magnifico Moron da lo exercito cesareo, che li dà aviso loro ritrovarsi ne li termini come eriscrisse, et che erano a Vilantero con l'antivardia et la bataglia, et la retrovarda era a campo a Santo Agnolo, dove se ritrovava dentro el signor Piro da Gonzaga con 1500 fanti, 300 cavalli, con promission dil Christianissimo re, che occorrendoli bisogno, lui i socoreria. Però questi cesarei se haveano messo in loco apto a poter obviar al Christianissimo. El preosto di Becaria, che heri sera gionse qui di campo parte terzo zorno, dice, a l'ussir di Lodi l'antivarda era dil marchese di Pescara et capitanio Archon con li lanzinech vecchi, la bataglia il signor Vicerè con li spagnoli, retrovarda monsignor di Barbon con li lanzinech novi. Dice, i lanzinech in tutto esser da 13 milia, spagnoli 6000, italiani 3000. Sono romasi in Lodi 1500 italiani fanti et domino Bortolomio da Villachiara. Dice, lo exercito esser assai ben ad ordine et ben disposto di far facende.

Da Milan non li è nova alcuna. Dice ditto Preho- 297\* sto, che essendo lui in campo, li vene nova come quelli di Pavia haveano dato el contrasegno, per il qual se cognoscea quelli francesi erano in borgo: Santo Antonio di là da Ticino esser venuti di quà. Scrive, eri et hozi si ha sentito bater asai. Iudicano questi habbi ad esser a Santo Angelo, et stano di. hora in hora in aspectation di qualche aviso, che peressersi alquanto allontanati, tardano.

È da saper. Il Collegio eri et ozi steteno molto. sopra di sè, dubitando non si fazi la zornata et francesi fosseno roti, perchè spagnoli fariano mal assai; però hanno et continue fanno provision a le terre Crema, Bergamo, Brexa et Verona, di tutto quello è di bisogno. Et iusta la parte presa eri . . . .

Da poi disnar fo Gran Consejo, non fu fato voxe da conto. Fu fato Proveditor sora i conti, et niun: passoe il resto di le voxe sì.

Fo publicà per Zuan Batista Ramusio secretario alcune parte vecchie prese nel Consejo di X. di ordi-

ne di Censori, zerca le pregierie e il dar danari per esser tolti, et per haver le loro ballote, et quelli vederano pregar debbi acusar, sotto pena etc.

Da poi leze tre parte prese nel Consejo di X a di 18 de l'instante a requisition de li ditti Censori: la prima che sia revocà a le parte sopraditte la pena a quelli vederano pregar et non acuserano.

Item, azonto et preso un' altra, che li Censori dagano sagramento una volta al mexe a tutto il Gran Consejo avanti il ballotar, di dar la ballota contra a quelli haverà pregado o pregerà, sì loro o altri per suo nome; et il Canzelier grando over vice gerente, debbi aricordar ogni Consejo tal leze, et quelli contrafaranno se intendi zurar falso.

Item, fu preso che, ogni Gran Consejo, lì rimasti quel zorno debano, poi publicà li rimasi in Quarantia civil zurar a li Censori non aver dà, nè promesso danari o altro presente ad alcun per esser stà tolti, sotto pena, non andando, di perder dove sarano rimasti; et non essendo a Consejo, vadino la mattina sequente, et essendo fuori di la terra, subito come saranno tornati etc.

E nota. In la parte di le pregierie, è compreso sagramentar il Consejo quando si farà la Zonta dil Consejo di Pregadi avanti la ballotation.

Fu publichà per Alexandro Businello secretario 298 la parte presa in Pregadi zerca dar in nota la soa condition a li XX Savii; la copia di la qual è notada di sopra.

Fu poi leto per Lorenzo Rocha secretario una gratia de li heriedi qu. sier Filippo Correr, qual hanno certo stabile conditionato a San Trovaxo, voleno permular etc. Et letto l'opinion di Proveditor di comun sopra di questo, et fo balotà do volte; ma non fu intesa, non ave il numero di le ballote bisognava, et cussi non fu presa.

A dì trenta Zener. Vene in Collegio l'orator di Mantoa, con do lettere aute del suo signor, di 25 et 26. Come il re di Franza si feva forte et pareva volesse passar Texin e levarsi di l'assedio di Pavia, et altri dice alozar nel Barcho. Tamen è avisi contraditorii l'uno a l'altro.

Vene l'orator cesareo et il cavalier Bilia orator dil duca di Milan con advisi auti, et che il suo exercito prosperava.

Di Bergamo, di 27 hore 1 di note. Come li è venuto uno qual fo l'altro zorno in Lodi et parlò con persone da conto zerca le cose di la guerra, qual li ha ditto che a li 25 di questo, che fo Mcrcore passato, in el qual giorno cesarei andorno a Marignano, fo a di 25, certa banda de cavalli li-

zieri di francesi corseno fino suso le porte di Lodi, et li preseno le victualie che andava drio il campo. Et come in lo instesso giorno venero fuora de Milano francesi, et forno in scaramuza con borgognoni et spagnoli, et ha udito che ne restorno presoni alcuni di borgognoni et tre francesi di spagnoli. Riporta etiam haver inteso di certo, che lo exercito cesareo tutto è posto sotto Santo Agnolo, et che batteno tutta hora; il che può esser perchè hozi se ha sentito tirar molto di l'artelleria. Insuper referisse, che ha inteso che spagnoli si lassano dire: se non fanno qualche bella impresa fra zorni 4, che più non sperano far cosa alcuna. Dice etiam, che heri hispani et i lancinech fonno insieme a gran parole per causa di le victualie, imperochè pareva li spagnoli tolevano le victualie et tedeschi non ne poteano haver, et perciò fono a partito, di sorte che li todeschi voleano partirsi di lo esercito, ma il marchexe da Pescara et il duca 298\* di Borbon li seppe tanto persuader con darli da vivere, che restorono. Hozi si feva preparation in Treze di allogiamento per il signor duca di Milano.

Dil ditto, di 28. Come da novo non hanno più di quello scrisse heri, tamen questa matina non è stà udito trazer artellaria alcuna.

Di Crema, di 27 hore 4 di notte. Come in quella sera li sono ritornati dui exploratori, uno dil campo francese, et l'altro da San Columbano, et manda li reporti. Et per diversi suoi nuncii, fra li quali alcuni balestrieri dil magnifico conte Alexandro Donado, quali hozi da mezo giorno sono partiti dal campo cesareo, li è stà refferito che tutto l'excrcito cesareo è allogiato a Villante, Landriana et altre ville vicine, et che 1000 spagnoli erano andati a Santo Agnolo, et se diceva che li dovea piantare l'artellaria. Dentro vi sono fanti 400, et cavalli lizieri, et al partirsi che fecero li spagnoli, una parte e l'altra se tirorno de li archibuxi et schioppi. Dicendo, che li cesarei se fortifichavano nelli allogiamenti. Et hanno inteso che lo andar dil prefato excrcito a Malegnano è stato per veder quello voleano fare le gente sono in Milano, et havendo veduto che non hanno fatto motione alcuna, et vedendo le gente sono in Santo Agnolo tagliarli la strada de le victualie, deliberorno di far li ditti allogiamenti per veder de obtenir Santo Agnolo, cum oppinione che'l Christianissimo re lo mandasse a soccorer, havendo intercepte lettere di Sua Maestà, per le quale prometteva a quelli che sono in Santo Agnolo che al tutto li manderia soccorso, perchè mandando il soccorso, alli cesarei pareva dover

combattere *cum* avantagio per esser nel suo forte; nè in campo se intendeva che francesi fusseno mossi nè da Pavia nè da Milano.

Zuan Zanut da Rivolta mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Mercore da sera a di 299 25 a hore zerca 23, dove arivava fanti 2000 sotto il signor Lodovico Palavisino, et de altri italiani buon numero che venivano de piasentina et parmesana, ma non se ricorda el nome del loro capitanio. Li arivava etiam buon numero de grisoni et svizeri, et se dicea fino al numero de 4000, et che ne doveano calar de li altri. Et dice che 'l Tecino ha rotto il sustegno che haveano fatto, et dicevase in campo che le gente francese non se voleano mover ma stavano aspettar le gente cesaree, cum desiderio che andaseno a trovarli per combatter. Dicendo etiam, che heri ritornando fece il camino da San Columban, et che fino a hora de vesporo le gente cesaree non si haveano mosse da Landriano et Villante et quelli loci, et se diceva in campo, che facendo li cesarei altro allogiamento che Malegnano, facevano desegno de andare o a Milano o a Pavia; et andando verso Milan, una parte di lo exercito francese se unirano cum quelli de Milano et li andarano a trovare; et andando a Pavia, quelli de Milano sortirano et farano lo medesimo effecto.

Andrea da Rubian mandato ut supra al campo francese, ma dice non aver passato San Columban per le gente che scoreno il paese et esser le strade rotte, et dice esser partito da San Columbano heri a hore 22; ne la qual liora corseno li cavalli cesarei fino al ditto loco de San Columbano et tagliorno la corda del porto, che era su Lambro, et erano a Borgeto luntano da San Columbano zerca dui miglia alcuni cavalli de li cesarei et de quelli de San Columbano che scaramuzavano. El venendo, vide alcuni fanti di la compagnia di domino Ludovico Vistarno, che se diceva andavano a Castione, quali preseno una spia, qual disse che 'l campo cesareo che era a Malegnano et Landriano doveva 299 \* andar a Santo Aguolo, che le gente cesaree doveano andar a quella volta dettero il foco alli borgi per abrusarli.

Dil Podestà e capitanio di Crema preditto, di 28, hore 23. Come in questa hora li è ritornato uno suo explorator, che mandoe al campo francese, per le corsione che fanno le gente francese et cesaree, dice non haver potuto passar. Qual refferisse quanto è nel suo riporto. Li sono etiam ritornati doi soi nuntii dil campo cesareo, che li riferiscono

ditto campo cesareo non esser ancor mosso da li allogiamenti, che per soe di heri sera scrisse esser; ma che attendono a fortificarsi, et che il re Christianissimo avea fatto fare le spianate verso Santo Agnolo, affirmando che li cesarei non hanno piantato le artellarie al ditto loco, ma fortificati che saranno, le pianterano; et che quelli dentro dicono volersi mantenire atutto il poter loro per nome dil Re. Dicono etiam diti nuntii, che buona quantità di gente francese si spinseno heri sera verso lo exercito cesareo, el quale dette a l'arme e spinse alcuni cavalli alla scaramuza, e scaramuzato alquanto cadauno de le parte ritornò a li sui alogiamenti. Et che in ditto campo sono stà fatte cride et comandamento di lo illustrissimo signor Vicerè, che cadauno si debbi fornir de vitualie per tre giorni, de le qual ne hanno gran carestia. Et hanno sentito dire, che la opinione de li cesarei è de tirarse de allogiamento in allogiamento fino apresso Tecino, per veder de trazer fuori le gente che sono in Pavia.

Bernardin de Piamonte, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese, dice non haver posuto passar Cugitola luntano da Santo Anzolo miglia 7, per le gente da guerra che scoreno el paese, et de lì essere partito questa note a hore 10, dove li era de lì fanti francesi, fra li qual uno capo di squadra cum il quale lui è stato per il passato, che li disse che monsignor da la Palissa, il signor Federico da Bozolo et il signor Zanino de Medici doveano venire a Santo Agnolo cum una bona banda di gente; et che in campo si aspectava monsignor di Bonavalle, che veniva di Franza cum buon numero di gente.

Di Brexa, di sier Antonio Surian podestà 300 vidi lettere, di 28, hore 6 di notte. Come, per uno explorator dil proveditor zeneral Pexaro, parte questa matina ad hore 17, ove si atrova il signor Vicerè, il ducha di Barbon cum tutte le fantarie et cavalli lizieri salvo sie bandiere de hyspani et italiani che sono a Santo Angelo cum il marchese di Pescara, et gente d'arme a cerca Villante a duo miglia. Dice da poi esser passado per Santo Agnolo, et haver veduto che quelli dil castello si tiravano schiopetate et archibusate con quelli di fora. Ha incontrato le artellerie zerca mezo meglio da Santo Angelo che li andavano per batter il castello, quale sono lutte quelle li fono condute da Trento. Item dice, ha inteso esser gionta una spia al signor Vicerè dil campo francese, qual referisse che'l Re non si movea dalla obsidione, ma havea facto voltar il forzo di le artellerie sue verso Santo Angelo, sicome prima erano contro la terra; ma prima le haveano scaricate tutte; et dice che i voleano aspetar li hyspani nel suo allogiamento. Dice etiam, che era ussito uno di Pavia, qual parti Domenica passata a di 22, con il qual ha parlato, et dice che hanno pane et vino ancora per zerca uno mexe, et un poco di formazo, nè hanno altra sorte de victualie. Stavano di bona voglia, nè si dubitavano de francesi; masinavano il formento cum molini di mano. Ne sono morti fin alhora dentro Pavia hispani cerca 100, lanzchenech 200, tra feriti et malati. Item, dice, che lo allogiamento de Villante dove è li hispani è fortissimo, circumdato de fossi et il fiume de Ambro.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta, et prima feno li capi per il mexe di Febraro, sier Hironimo Loredan fo dil Serenissimo, et do nuovi sier Pandolfo Morexini fo di sier Hironimo et sier Hironimo Barbarigo qu. sier Andrea fo dil Serenissimo.

Di Crema vene lettere di 28 hore 4 di nocte. Come li era ritornato uno suo mandato al campo cesareo, et manda il riporto, nè da altra banda si atrova haver cosa alcuna.

Alexandro Rosseto, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo cesareo, quale si atrova a Villante et loci vicini, dice de lì esser partito hozi da poi mezo zorno, et che heri sera a di 27 lui passò sino a Giermuzana di la da Vilante miglia 2 per intender quello che haveva fatto la compagnia dil capitanio Zucharo, che havea scaramuzato con le zente francese, et intese che eri scaramuzorno luntano da Pavia cerca miglia 5, e per li cesarei fu preso un francese, et francesi pigliorno dui stradioti. E se diceva nel campo cesareo, che dimane il Christianissimo re debbe andar cum buona quantità di lo exercito a soccorer quelli di Santo Agnolo, et ha inteso per boca dil capitanio Zucharo, che nel campo dil Re si aspecta il ducha de Albania cum le gente, et che 18 bandiere de fanti erano partite dil campo francese et andate di sotto di Pavia; ma non intese a qual volta. Dice etiam esso refferente, esser stato a Santo Agnolo dove questa notte li cesarei li dieno piantar l'artellaria, dicendo che come li cesarei si dimostrano a quelli di Santo Agnolo, li tirano fuori de li archibuxi et schioppi facendoli gran danno, et che atorno ditto loco, tra lanzinechi et spagnoli, li sono da cerca 2000 fino al suo partire. Et di-

cevasi, che preso che haverano li cesarei Santo Angelo, volevano caminar avanti verso Pavia, et che facevano più ponti sopra una aqua nominata Lambro; et dice che 'l ditto campo cesareo li è grandissima carestia dil vivere, de modo che heri le gente la maggior parte non mangiorno pane. Et venendo per strada, et etiam in Lodi ha inteso che hozi di le gente francese che erano in Milano ne erano venute verso Cassano.

Di Roma, di l' Orator nostro, di 27. Come 301° il ducha di Albania era ancora su quel di Siena, et concluso con senesi in ducati 15 milia. et li danno do canoni, et ne haverà doi altri da luchesi. Item, in Roma Colonesi et Orsini fevano fanti, non però coreva ancora il danaro.

Fu lecto il processo di sier Vicenzo Baffo qu. sier Matio bandito per il Consejo di X etc., et posto la sua gratia, qual vol esser assolto e donar ducati 100, et ave 7 ballote de si solamente. Et non fu presa.

Fu lecto il processo di la condanason di Nicolò Aurelio *olim* canzellier grando confinà a Trevixo, qual vol donar ducati 500, et esser assolto di lo exilio. Et lecto parte, l'hóra era tarda, et fo rimesso di lezer uno altro Consejo. Si tien sarà liberato, perchè il Consejo tien lui medemi sia stà causa di la condanason, atento li soi constituti.

A di ultimo. La matina per tempo, se intese in questa notte a hore 8 zonse uno messo di Brexa di sier Piero da cha' da Pexaro procurator proveditor zeneral, qual porta una lettera sola dil ditto Proveditor, di eri, hore 12. Come avisava che havia nova per uno explorator, li cesarei aver hauto Santo Agnolo e taiato tutti a pezi, dove era il signor Piro di Gonzaga fradello del signor Federico da Bozolo, et Emilio Cavriana. La qual nova leta per il Serenissimo, et la matina fo ditta per tutta la terra. Et poi terza alquanto, sopravene lettere di Crema, di 29, hore 1 di note. Con la certeza di tal nova.

Di Crema, di 29, hore 17. Come manda alcune nove, qual saranno qui sotto scritte, et per uno altro suo nuntio, venuto da poi, li è stà affirmato, che questa notte li cesarei hanno piantato le artellarie sotto Santo Agnolo, et havevano cominciato batere, e tutta volta lo bateano, et lì a Crema si sente benissimo tirar le artellarie. Copia di una lettera di Piero da Gedi, mandato nel campo cesareo per il magnifico Podestà di Crema, per aver avisi di la guerra.

Magnifico signor mio.

Per non mancar di quanto è il mio debito, prima vostra signoria sarà avisata, come el campo cesareo è convicino a Santo Agnolo e attendeno a metterli le artellerie, quale penso da matina sentirete tirare, et si pensa presto lo harano. Dentro si atrova il signor Pyrro con 400 cavalli legieri et una 302 buona banda et 400 fanti fra archibuxieri et schiopetieri, per quanto hanno detto persone di quelli dentro, che sono state prese, et dentro si sono ben reparati; ma li cesarei dicono che serà poca provisione alla furia sua. Il signor marchexe de Peschara sta a ditta impresa, et dice che cum pocha fatica lo harà. Il Re di Franza ha fatto fare le spianate alla volta de Belzoioso, dice li cesarei, per darli suspeto, ma che niente stimano tal dimostratione, nè a l'arivar de qui de questo exercito francesi non si hanno dimostrati, anzi questi cavalli lezieri hanno corso sul suo. Diman, questi cesarei pensano che francesi si lasserano vedere, e loro li aspectano di buon animo. Heri vene nova dal signor Antonio da Lieva da Pavia, come stanno di buona voglia et non li manca victuaria. Avisa, come è morto il colonello de li lancinechi, et che li fanti hanno fatto il conte di Lodron suo colonello, et stanno tutti uniti; et la morte è stata da febre. L' arcivescovo di Capua è venuto a questi signori cesarei mandato dal Nostro Signor, quale è andato heri al re di Franza. Pratica acordo, non penso che ne habbia, perchè le cose sono troppo avanti per quanto dicono questi cesarei. Il conte di Genevre fratello dil ducha di Savoglia die gionger de quì fra quatro giorni mandato da lo Imperadore. Se dice che viene cum sua comissione. Nè altro per hora ho da scriver. A vostra signoria humilmente mi aricomando.

Data a Matrica, a dì 28 Zener 1525.

Sottoscritta:

Servitor PIERO DA GEDI

Di Cremona, di l'orator Venier, di 29, hore 24. Come quel illustrissimo signor Ducha heri sera li mandò, che non avanti che heri sera potè gionger l'artelleria in campo, però il batter de li copia di le lettere dil Morone e dil governator di

do giorni precedenti tiene fusse il castello de Milano. Heri matina se ha sentito assai batere; ben pensa sia i cesarei che habbino messo el campo a Santo Angelo, i quali cesarei desiderano, per quanto costoro dicono, che francesi lo andasseno a soccorer. Idio faza quel sia per il meglio. Di Pavia nè del campo dil Christianissimo altro non è. Da Milano, quelli di dentro si fortificano.

Noto. In le lettere di Brexa, dil proveditor Pexaro, di 29, hore 12, scritte di sopra, dice, per uno suo venuto dil campo cesareo, che a di 28, Domenega, a hore 21, Santo Agnolo fu preso per forza, et amazati tutti, et ditto nuntio venuto di 302\* tanta pressa scrive li è morto uno cavallo sotto; la qual nova per esser de importantia la spaza.

Et da poi gionse una altra man di lettere di Brexa, di 30, hore 13, dil preditto Proveditor zeneral, qual manda lettere haute di Crema dil Podestà, che verifica la ditta nova.

Di Crema, di 29, hore 1 di notte. Avisa di la presa fata per li cesarei di Santo Anzolo, et manda una copia di lettera scritta al conte Alexandro Donato. Per Villachiara ho aviso dal magnifico Morone e dal gubernator di Lodi che li cesarei hanno pigliato Santo Anzolo, essendo francesi in ordinanza luntano dal ditto exercito zerca tre miglia. Et parte de li ditti francesi, che erano in Santo Anzolo, ma sono pochi, si sono retirati nel castello, tutto il resto è andati a pezi. Vi era etiam zerca 350 cavali lizieri.

Copia di una lettera dil conte Bortolomio da Villachiara al magnifico conte Alexandro Donato.

Signor conte, compare et signor mio honorandissimo.

In questa hora ho aviso da lo illustrissimo signor marchexe da Pescara, come hanno pigliato Santo Agnolo per forza in comspecto dil campo regio, ch' è lì vicino a doi miglia. Altro non ci è. A vostra signoria mi aricomando.

In Lodi die 29 Januarii 1526.

Sottoscritta:

Al servitio de v. s. BORTHOLOMIO DA VILLACHIARA.

Et manda a la Signoria, oltra questa copia, la

Lodi, date a hore 22, quali scriveno in quella hora esser zonta il tal nova, et il marchese di Pescara è stato il secundo ad intrare.

Da poi disnar fo Pregadi, et leto le lettere et quelle di Roma, di 27, che oltra quello ho scritto di sopra, si contien, come il Papa si ha dolesto che ha inteso che la Signoria à risposo non voler dar le gente a li cesarei, perchè il Papa non vol le dagino.

Fu posto, per i Savii d'acordo, scriver a Roma a l'Orator nostro, cazati però li papalisti, in escusation nostra di quello ha ditto il Papa, che havemo risposo a li cesarei non li dar le zente perchè il Papa non vol ge le demo.

Fu posto, per sier Gasparo Malipiero e sier Marin Morexini censori una parte, la qual sarà notada qui avanti, zerca certi ordini in li scurtinii di Pregadi e in li scurtinii di Gran Consejo. Fu presa. Ave:

Fu posto, per li Consieri, excepto sier Zuan Miani, una parte zercha li XX Savii sora i extimi, di confirmarli per uno altro mexe, et se ne fazi altri XX, ut in parte. Fu presa. Etiam la copia sarà quì avanti. Et fu mala stampa di confirmar alcun in oficio, et Consejo, et maxime in quelli che hanno, salario, come è questi sora i extimi.

Fu posto, per sier Francesco Corner el cavalier procurator, provedador sora l'arsenal, sier Antonio da cha' da Pexaro, sier Simon Lion et sier Alvixe di Prioli patroni a l'arsenal, una parte zercha le 50 galie preparate in l'arsenal, con molti capi. Il sumario di la qual parte sarà scripto qui avanti. Et fu presa. Ave: 177, 3, 4.

Fu posto, per i Savii a terra ferma, atento el dar di la compagnia di domino Zuan Paulo Manfron a Julio Manfron suo fiol, era suo locotenente domino Alexandro Manfron, fradello dil prefato Zuan Paulo, qual è vechio et impotente et ha servito, etc., li si à dà taxa per cavalli 4. Item, Andrea Montanari homo d'arme dil conte Mercurio Bua, vechio e si à fatto cassar, li sia dà taxe per cavalli tre. Item, a Julian di Bologua, homo d'arme dil signor Malatesta Baion, taxa per cavalli 3. Et questo s'intendi dil sora abundante dil raines, per non dar altra graveza a li territori. Et, fu presa. Ave: 131, 16, 19.

Fo mandato zoso quelli non meteno ballota, per far il scurtinio di sie di X Savii sora la reformation di la terra, in luogo di sier Pandolfo Morexinì è intrado dil Consejo di X, sier Zuan Alvise Duodo, intrà governador di l'intrade, sier Andrea Mudazo: è intrado sora le vendede, sier Andrea

Baxadona è intrado Consier di Veniexia, e sier Alvise Gradenigo è intrado sora i banchi, et sier Andrea Magno intrò provedador sora le vendede, et sier Pandolfo Morexini è intrado dil Consejo di X (?).

Fu posto, per i Consieri, Cai di XL e Savii, suspender li debiti per do anni di sier Francesco Baxeio qu. sier Piero, l'ha a le Cazude. Fu presa. 149, 23, 4.

Fu posto, per li ditti, suspender il debito di Joachin Roi e fioli ha a le Cazude e Governadori, excepto le do decime numero 101 et 102. Fu presa. Ave: 150, 6, 4.

Scurtinio di sie di XX Savii sora la refor- 303° mation di la terra, con pena, che mancano.

- † Sier Alvise Mocenigo el cavalier, fo savio dil Consejo, qu. sier Tomà.
- † Sier Alvise Bon el dotor, fo avogador di comun, qu. sier Michiel.
- † Sier Piero Boldù, fo savio a terra ferma, qu. sier Lunardo.
- † Sier Francesco Arimondo, fo provedador al Sal, qu. sier Nicolò.
- † Sier Alvise Foscari, fo podestà et capitanio a Crema, qu. sier Nicolò.
- † Sier Andrea Vendramin, è di Pregadi, qu. sier Zacharia.
  - Sier Homobon Gritti, fo al luogo di procurator, qu. sier Batista.
  - Sier Andrea Barbarigo, è di Pregadi, qu. sier France-co.
  - Sier Andrea Mocenigo el dotor, è di Pregadi, di sier Lunardo qu. Serenissimo.
  - Sier Domenego Gritti è di Pregadi, qu. sier Francesco.

Et nota, Sier Andrea Vendramin con sier Homobon Griti veneno a tante tante, e reballotà, il Vendramin romase.

Da poi fo licentiato Pregadi e restò Consejo di X con la Zonta ordinaria, per expedir di lezer il processo di Nicolò Aurelio *olim* canzelier grando confinà a Treviso, et vol donar ducati 500, et esser asolto di lo exilio.

Et fu posto la sua gratia, videlicet che sia permutà il suo confin di Treviso in questa terra donando li ducati 500 a la Signoria nostra, nè polendosi partir di qui senza licentia dil Conseio di X con la Zonta.

In questo Pregadi, notà di sopra, fu posto, come ho scripto, per sier Francesco Corner el cavalier procurator, proveditor a l'arsenal, e li Patroni a l'arsenal, atento li urgenti bisogni dil Stado nostro, è da vigilar di far provision. Però l'anderà parte, che atento per il Proveditor sopra l'arsenal e per li Patroni siano stà electe 50 galie, parte di le qual è stà serade e finite dil tutto, parte hanno bisogno di manifatture, però sia preso che si atendi a compirle, e redute nel termine che sono le 8 è nell'arsenal novo, le qual non siano tolte per alcun Capitanio, Proveditor o Soracomito senza li tre quarti di questo, Consejo, congregato da 150 in suso, sotto pena de ducati 500. Item, si prepari li coriedi per galie numero 50 et l'armiragio, li artimoni fatti, che son numero 46, e li terzaruoli numero 28 debbi tenir custoditi in la sala dove i sono, e per finir di compir il resto, bisogna sia ubligà li fustagni che se farano e intrarà in la caxa. Item, gomene et sartie di aqua di quelle di l'alboro e coverta, di le qual è zà fata bona parte, sia preso che il proto di la Tanaatendi a compir il resto. Item, de li canevi è stà 304 comprà da Bologna, Montagnana e Treviso si atendi a farle compir, però sia messo in magazen in custodia di l'armiraio. Item, le sartie per li arbori e coperte siano poste in uno magazen apresso el restello, e li remi siano posti nel magazen apresso la curazaria, e non possi esser mossi sotto la ditta pena. Item, li Patroni a l'arsenal fazi compir li arbori, antene e timoni con soi mascoli, e quelli servar nel magazen dove sono al presente Item, finir lirespetti videlicet banchi, pontapė, staze, colone, colonadi, tutti altri fornimenti di coperta e poner in uno altro magazen deputado; et di tutte queste cose siano fate do chiave, una tegni li Patroni l'altra l'armiragio et proti, che hanno la cura, sotto la pena sopra scritta. E li Patroni avanti il compir suo debbi dar uno inventario dil tutto al Serenissimo Principe particular di tutti li coriedi. E la presente parte sia registrada in l'officio di l'arsenal. Ave: 177, 3, 4.

Fu posto, per li ditti, atento fusse preso del 1524 a di 29 Setembrio, che tutte le lane si condurano de qui per mar o per terra pagino mezo nollo a l'arsenal fino al partir di le galie per Fiandra, che se meterano, et atento siano stà messi pani et stagni, quali hanno pagà mezi nolli a la taola di l'intrada, i quali non aspectano ad alcun, è ben conveniente quelli siano di l'arsenal nostro, sicome è di le lane: per tanto sia preso che ditti mezi noli siano di l'arsenal nostro, et cussì fino al partir di ditte galie si meterà. Fu presa. 136, 1, 5.

Die 28 Ianuarii 1524. In Rogatis. 3051)

Consiliarii, Capita XL, Sapientes Consilii, Sapientes terrae firmae.

Havendo li XX Savii sopra le tanse expedita quasi del tutto la tansatione de quelli che sono stà trovati descritti sopra li libri de li sestieri et contrade, et restando anchora ad expedir qualche numero de quelli che si trovano posti sopra li ditti libri, come si ha trovato per li libri che sono a li X Savii per le condition nove date da poi el foco de Rialto, è da trovar expedienti che etiam questi siano expediti, et sia posto votivo fine a ditta tansatione prima che venga il tempo de scoder la tansa, che già è posta, che sarà questo Marzo prossimo, et però:

L'anderà parte, che per autorità di questo Consejo sia posto et statuito ultimo et perentorio termine a tutti quelli che non sono stà chiamati, nè expediti da i prefati Savii sopra le tanse, de comparer al loro officio et dar la condition sua in nota, sì de i beni che sono in suo nome, come in cadauno altro nome a loro pertinenti, per esser expediti iusta il consueto de quel officio, da mo' per tutto 15 dil mexe di Febraro proximo venturo; il qual termine passato, ditti Savii debbano expedir tutti quelli non troverano non esser comparsi nè expediti da loro per la informatione potranno haver per i libri hanno al loro officio, et come meglio a le conscientie loro parerà, senza mandarli altramente a chiamar, aziò sia posto fine a la tansatione preditta de questa città, come è summamente necessario. Et la presente parte sia letta nel primo Mazor Conseglio, et publicata sopra le scale di San Marco et di Rialto ad intelligentia de cadauno.

> De parte 150 De non 5 Non sinceri 5

1524. Die ultimo Januarii. In Rogatis.

3051

Ser Marcus Dandulo doctor, eques, Ser Franciscus Bragadenus,

(1) La carta 304 \* è bianca.

Ser Lazarus Mocenicus, Ser Marinus Georgio doctor, Ser Franciscus Donatus eques, Consiliarii.

Ser Johannes Emiliano non sentiente, Ser Johannes Venerius, Ser Imperialis Minius, Ser Andreas Michael, Capita XL.

Perche hozi finisse il tempo per el qual sono stà eletti li XX Savii sopra le exemption dil padoan et trivixan, restando anchora alquante cause da expedir, è necessario proveder che le possino esser ultimate, sicome stati a la presentia nostra li oratori et nuntii de le comunità et territorii de Padoa et de Treviso hanno *cum* instantia richiesto, et però:

L'anderà parte, che anchora per tutto Fevrer proximo i presenti XX Savii preditti debano continuar in la expedition de ditte cause; nel qual mexe de Fevrer se debano elezer in loco loro altri XX Savii, i quali habbiano ad intrar a di primo Marzo 1525 et star mexi 6 proximi subsequenti, cum tutte le condition, modi et auctorità solite, et maxime le contenute etiam ne la parte presa in questo Conseglio a di 11 Luglio proximo preterito. Da poi veramente i ditti sei mexi, non se possi far altra elctione se non per deliberation de questo Consiglio; et aziò che, non essendo quella facile, se dia causa che presto habiano fine queste cause, non se possi metter la parte de elezer più altri se non per tutti 6 Consieri, 3 capi di XL, et per la maior parte di Savii di l'una man et l'altra, ne se intendi presa si la non harà hauto li tre quarti de le ballotte de questo Conseglio congregato da 150 in suso.

De parte 141
De non 36
Non sincere 8

306 1524. Die ultimo Januarii. In Rogatis.

Ser Gasparus Maripetrus, Ser Marinus Maurocenus, Censores.

Desiderando i progenitori nostri, talmente proveder che le pratiche et pregierie si facevano in questo Conseglio di Pregadi per obtenir li officii et magistrati, si fanno sì per scurtinio come per elec-

tion di quello, cessasseno et fusseno extirpate, hanno sopra di questo facte molte leze ct ordine, et praecipue prohibendo che non potesseno dir a più di tre i debino tuor in questo Conseglio; ma da poi che per la lezc del 1520 fo imposto a li Censori nostri non dovesseno più mandar per quelli de questo Conseglio, ma solum sacramentarli nella ballotation a dar la ballotta contra et de non a cui li havesse pregato o facto pregar, sono molti ambitiosi clic se hanno excogità de praticar et far praticar quelli de questo Conseglio in Pregadi li voglino tuor, si ne li scurtinii come ne le election se fanno per questo Conseglio, non se contentando parlar a tre, ma se fano lecito parlar, se non a tutti, saltem a la mazor parte di quello: cosa invero de directo contra la intention de questo Stado, desideroso non se facino pratiche nè pregierie in tal election: ct el sia necessario proveder a tal inconveniente,

L' anderà parte, che per autorità di questo Conseglio, de coetero sia statuido: che alcun nostro zentilhomo, nè per sè nè per altri, ne li officii, rezimenti et Collegii se farano per il scurtinio de questo Conseglio de Pregadi, si nel nostro Mazor Conseglio come in questo, nec non ne le clection se faranno nel ditto Conseglio di Pregadi, non possino dir ad alcun che metta ballotta nel ditto Conseglio, nè far dir che 'l debbi tuor ne li dicti officii, rezimenti o Collegii che se farano ne li scurtinii predicti et election, si di questo come nel nostro Mazor Conseglio, et se harano audacia de parlar o far parlar a li predicti, se intenda esser espressa pregicria et quelli del ditto Conseglio di Pregadi senza alcun rispetto l' habbi per pregieria, et sotto debito del sacramento se dà per li Censori nostri li diano la ballotta de non, non obstante ogni altro suo parer. Ben sia lecito a cui se volesse far tuor parlar a tutti quelli viencno in questo Conseglio, che se cazasse cum loro da capello; et perchè ne potria esser qualcheuno non havesse de tali, però sia lecito a cadaun vorà de andar dal Canzellier nostro et darli un bolletin del nomo et titulo suo a quella prova el vorà esser provato, et el dicto Canzellier, facto cl scurtinio de i electi debba scontrar ditti bolletini cum il scurtinio, et se alcun dei dicti in nota non fusse su la poliza del scurtinio, li debino notar sopra dicta, acciò cadauno che desidera esser tolto possa esser balotato a questo Conseglio.

De parte 105 To Pe non 77 Non sincere 9

3071)

Dil mexe di Fevrer 1524.

A dì primo. Introno Consieri di qua da Canal nuovi sier Andrea Baxadona, sier Marco Minio et sier Andrea Trivixan el cavalier, et la Quarantia Civil vechia intrò Criminal. Et Cai a la banca, sier Marco Antonio Foscarini qu. sier Almorò, sier Lunardo Boldù di sier Piero, sier Bernardo da cha' da Pexaro di sier Piero. Item, Cai dil Consejo di X sier Hironimo Loredan fo dil Serenissimo, et nuovi sier Pandolfo Morexini qu. sier Hironimo et sier Hironimo Barbarigo qu. sier Andrea qu. Serenissimo, zovene di anni solum . . . .

Di Cremona, fo lettere di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator nostro, di 29, a hore 8 di nocte. Manda la copia di uno aviso li è stà mandato per nome dil Ducha, qual dice in questa forma:

Molto magnifico signor mio observandissimo. Di ordine di lo illustrissimo signor Ducha mio signor, adviso vostra signoria, come hozi, zercha a hore 19, li nostri hanno preso il loco di Santo Angelo per forza. Et tagliato a pezi tutti quelli erano dentro. Et più, bandiere 17 de fanti francesi cum una grossa banda di gente d'arme sono venuti apresso a dui miglia dove erano li nostri, per soccorrer ditto loco, et non bastandoli l'animo sono ritornati indrieto. Però, volendo vostra signoria expedir potrà scriver quanto di sopra per certo; ad lei mi ricomando.

Ex arce Cremonae, 29 Januarii, hora 7 noctis.

Sottoscritta:

De V. S. deditissimo servitor GIO. ANGELO RITIO.

A tergo: Al molto magnifico signor Marco Antonio Venerio orator vencto observandissimo.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 29, hore 5. Come da poi le sue di hora prima di nocte di quel zorno, li sono ritornati doi soi nuntii dil campo cesareo, quali partirono hozi a hore zerca 23, et referisse come le gente cesaree introrono in la terra di Santo Agnolo, come scrisse, et quelli che erano retirati nel castello si resero a discreptione di lo illustrissimo signor marchexe di Pescara. Et avanti prendesseno la terra, dettero dui assalti, ne li qual de li cesarei ne morite zerca 70, et molti feriti; de quelli dentro pochissimi. Et si dice che li francesi che erano in ditto locho erano molto minor numero di quello che per avanti fu ditto; et dicono che 'l Marchexe preditto fu il secondo a intrar in la terra. Hanno trovato pochissima roba. Dicono etiam che francesi non si hanno mossi ozi di Pavia. Et questo è quanto lui ha di novo.

Da Brexa, dil proveditor zeneral sier Piero da cha' da Pexaro procurator, di 30, hore . . . . Scrive esser ritornato uno suo maestro di caxa, qual mandoe nel campo cesareo, et referisse il modo fu preso Santo Anzolo, e il marchexe di 307° Pescara fo il secundo a intrar; e altre particularità

Da poi disnar, iusta il solito, il Serenissimo con le cerimonie andoe a vesporo a Santa Maria Formoxa, vestito di restagno d'oro soto e di sora uno manto damaschin bianco e d'oro con il bavero di armellini et baretta damaschin bianco e d'oro, et li oratori, Legato dil Papa episcopo di Feltre, domino Alfonso Sanzes orator cesareo, domino Francesco Taberna orator dil ducha de Milan, domino Jacomo Tebaldeo orator di Ferrara, et domino Zuan Battista di Malatesti orator di Mantoa. Do soli Procuratori, con li Consieri sier Alvixe Pixani et sier Hironimo Justinian, poi il resto de deputati, tra i qual in ultima era sier Zuan Antonio Venier ussito di Avogador di comun. Portò la spada sier Sebastian Justinian el cavalier va podestà a Padoa; fo suo compagno sier Antonio Venier fo di sier Marin procurator: gran differentia di età, ma sono compagni a l'hospedal di mal Incurabili, tutti do vestiti di veludo cremexin.

A dì 2, fo il zorno di la Conception di la Madonna. Per tempo vene le lettere di le poste, qual fo lette. Et poi redutti, vene il Principe in chiesia vestito di veludo ruosa secha, con la beretta di quell'instesso color, di cento, con li oratori, Papa, Imperador, et era etiam Franza, Milan, Ferrara et Mantua, et domino Jacomo da Pexaro episcopo di Baffo. Eranvi etiam sei procuratori, sier Lunardo Mocenigo, sier Alvise di Prioli, sier Alvise Pasqualigo, sier Jacomo Soranzo, sier Alvise Pixani et sier Hironimo Justinian, ne veneno più Procuratori per non andar di sotto di Cai di XL. Et dato li candeloti et aldito messa, Collegio non se reduse.

Di Bergamo, vidi lettere di sier Tomà Mo-

(1) La carta 306° è bianca.

ro capitanio, di ultimo. Come hora era zonto uno qual li sta in casa et riporta il vero, però lo tien in caxa. Dice ch' è stato in campo cesareo, et che a dì . . . . a hore zerca 21 in 22 spagnoli detteno uno assalto a Santo Anzolo, in lo qual quelli dentro si diffeseno, et morite uno capitanio di fanti dil signor marchexe di Pescara, nominato el signor Alvise, et forse 50 homeni da bene. Et che in lo secundo assalto che li dette, udite cridar: dentro, dentro; de modo, che quelli di la terra coacti se tiravano in lo castello, con li quali pareva spagnoli fosse a parlamento, e si pensa che anche loro se renderano, perchè il castello non è forte da potersi tenir. Item, dice che in campo de yspani si parlava, che fornito la impresa de ditto loco di Santo Anzolo, vogliono andare a San Columban distante di Santo Anzolo miglia tre.

Di Cremona, di sier Marco Antonio Ve-308 nier el dotor, orator apresso il ducha di Milan, di ultimo. Manda una lettera scritta per il magnifico Morone, che è in Lodi, che manda una lettera li ha scritto il signor marchexe di Pescara, di Santo Anzolo, la qual sarà soto scripta. Scrive esso orator, come il signor Ducha è in pensier di partirsi di Cremona si quelli signori terminerano andar a Milano, però ch' è aviso che quelli di Milano mandano assà zente fuora al campo francese. Li spagnoli hanno terminato tuor l'impresa di San Columbano, e aziò quelli è dentro non escano fuori, li hanno mandato certo numero di cavalli. Si dice vi sono deutro lanze 50, cavalli lizieri 200, et fanti 400 con il signor conte Zuan Francesco da la Somagia.

> Copia di la lettera dil signor marchexe di Pescara, scritta di campo a Santo Anzolo al signor Hironimo Morone, data in Santo Anzolo, a dì 29 Zener 1526, mandata in Lodi.

Quello che heri sera vi scrissi è seguito. Questa terra è presa per forza; el castello a mia descritione, la robba e cavalli hanno sachizato li soldati. Li presoni sono mei. Certo la zente ha fato bene, è stata bona cosa. Io ho hauto a fare; per caso uno schiopeto me hanno passato uno stivale, senza farmi altro male che abrusono le calze, et che un altro el zupone e la camisa in la manega, senza farme poco altro male che brusarme un poco la carne. Vostra signoria potrà dar aviso di tutto a l'illustrissimo signor Ducha, ch'io non lo fo, parendomi che questo basta, certificarlo, che dentro erano, oltra

molti homini da conto, più di 200 cavalli, la compagnia di gente d'arme di Federico da Bozolo et 500 in 600 schiopetieri. Nova zerta tenimo, che quelli de Milano sono usiti, però vostra signoria pensi un poco suso.

Da Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 30, hore 21. Come in quella hora havia hauto aviso da do soi nuntii che tien nel campo cesareo, come lo illustrissimo signor marchexe da Pescara havea mandato uno trombeta a dimandar il loco di San Columbano, et quelli dentro gli hanno risposto non lo voler dar, ma tenirlo a nome dil Christianissimo re; et che li cesarei haveano deliberato levarsi cum il campo et andar al ditto loco di San Columbano cum l'artellaria, dicendo che alli capi, che erano in Santo Agnolo, haveano dato grossa taglia et lassato andar li altri, et che le gente 308 ° francese hanno sacheggiato le victuarie che erano in Belzoioso, dicendo volerle più presto loro che spagnoli.

Dil ditto, di 30, hore 4 di nocte. Come in quella sera li era ritornato uno suo explorator dil campo francese, et manda il suo riporto. Et per uno suo venuto dil campo cesareo, partito de li hozi a mezo giorno, ha inteso che nel partir suo dal campo alcune compagnie de fanti se partirono per andar a San Columbano, et si dice che questa notte li impianteria l'artellaria; et in quel loco si atrova il conte Zuan Francesco de la Somaglia con cavalli 200 fra homini d'arme et cavalli leggeri, et fanti 400. Et dice che in campo se diceva, che buona parte de le gente, che erano in Milano doveano andar al campo a Pavia; et haver inteso per buona via, che preso che harano San Columbano, li cesarei desiderano far uno allogiamento apresso Po verso il ponte de la Stella, luntano da Pavia miglia 4, per potersi unir con le gente sono in Pavia, et che non vogliono venir alla giornata, ma ben desiderano che 'l Christianissimo re vadi a trovarli dove saranno allogiati et fòrtificati.

Bernardin da Crema, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito heri matina, et se diceva che per una spia venuta fuori de Pavia, se intendea che dentro li era mancato le victuarie hormai dil tutto, salvo che anchor haveano qualche poco di pane, et qualche cavallo per mangiare, et che non se pono tenir più de sei over otto giorni; et se diceva che 'l Re desiderava che le gente cesaree se movesseno

309

de li allogiamenti, perehè sono in lochi forti, et movendosi eombaterano senza mover l'assedio de Pavia; et che buon numero de gente francese doveano venir a far lo allogiamento a Belzoioso, luntano da Milano miglia cinque, per aprosimarsi più a li inimici; et de le gente de Milano doveano ussire et venire al campo a Pavia.

Item, avisa etiam per uno altro aviso hauto, ehe il conte Lodovico di Belzoioso, qual era in castel San Columbano, era partito eon li cavalli lizieri havia, et andato in eampo sotto Pavia.

Di Brexa, vidi lettere, di sier Antonio Surian dotor et cavalier, podestà, di 30, hore 5 di notte, qual scrive cussì. Questa notte a hore 9 gionse la nova qui di la perdita di Santo Angelo, et subito spazorno, nè lui potè dar aviso. El successo è stato a questo modo: Apropinquate le gente yspane al loco di Santo Angelo, quelli de dentro fecero resistentia et rebaterno el primo assalto, con oecisione di zerca 30 et feriti da 60. Da poi li eesarei se poseno ad bater un torion et lo spianorono, de maniera che quelli dentro, vista la poea provision et forze loro da poter resister, ben in eonfusion se ritirorno in la rocha. Interim el marchexe di Pescara ascese le defese, et vista tal defensione dentro, piantò le artellarie a la rocha preditta, et quelli di dentro, visto questo, si reseno a pati. Non vi è morto salvo 3 persone di quelli. Si iudiea ditti eesarei andarano a San Columbano, et che lo siano per haver, et il signor Dueha nostro eapitanio monstra non poter anchora veder a che strada anderà questa impresa. Dubita ehe diti cesarei et hyspani habbino miglior governo, ita ehe se francesi non lo harano bono, potranno patir, et havendo bono, tiene indubitatamente che si prevalerano; pur si starà a veder. È fama, il mar chexe di Pescara esser stato il secondo che ascese il torion di la terra batuto, et visto ehe erano tirà ne la rocha, eomenzó a cridar: « dentro, dentro ». Et eussi introrno, et poi haveno la rocha a descretion; nè mai se ha sentito eosa aleuna di francesi, nè dar a l'arme, nè altro. Fino heri, che fo 29, non se intende che siano mosse da Pavia.

Item, per lettere di ultimo, scrive. Questa sera si ha eerto adviso di Zuan di Naldo, ehe li eesarei si aviavano alla volta di San Columbano, nel qual loco è il signor Zuan Francesco di la Somaglia eon eerto numero di fanti et eavalli lizieri; vedrassi quello suceederà. Francesi non se intende se siano anchor mossi.

Da poi disnar, per esser il zorno di Nostra Don-I Diarti di M. Sanuto. — Tom. XXXVII. na, da poi vespero, li Savii si reduseno in Collegio a eonsultar.

A dì 3. La matina per tempo fo lettere di le 309° poste, dirò il sumario.

Di, Roma, di l' Orator nostro, di 30. Come il ducha di Albania, havendosi aeordà con senesi in ducati 15 milia et quatro pezi di artellaria, do canoni et do altri pezi, item, hauto da luchesi do eanoni, si è levato et venuto eon le zente a Orvieto; sichè va continuando la via per reame, dove si unirà con li Orsini. Et che in Roma, aneora le parte Orsina e Colonese siano su le arme, non è stà fato movesta alcuna, nè novità, però ehe 'l Papa li ha fatto intender lassa far zente de lì a tutti, ma non vol siegui novità aleuna in Roma. Scrive eolloquii hauti eol Papa zereha queste occorrentie de Lombardia.

Di Bergamo, di ultimo, hore 2 di notte. Come in quella hora era gionto uno di soi, qual partì eri sera a hore 24 di lo exercito cesareo, che si atrova a Lanterna, e vene alogiare in Santo Anzolo, il qual loco l'aveno a di 29 a hore 22 la terra per forza, con morte di 15 di loro ma feriti molti, quali lui ha visto condurli sopra li cari a la volta de Lodi. La forteza, hauto da botte 8 in 10 de artellaria poi si rese, e il signor Pyro di Gonzaga è preson di monsignor di Barbon. Li fanti ehe erano li da zerca 400, sono stà heri conduti verso Lodi acompagnati da eavalli lizieri; et esso relator ha udito a dire, ehe li voglino mandare a Zenoa per armar galie; per il ehe si iudica si rendeseno a discretione. Dice etiam ehe San Columbano è stà abandonato per le zente erano li per Franza, et che si parlava li eesarei voleano mandar a tuor Belzoioso. De francesi si ha che stanno pur a lo assedio di Pavia, et tendeno a ponersi in forteza.

Dil ditto, di primo, hore 18. Come esso sier Tomà Moro capitanio è andato a far la risegna di la eompagnia di domino Babon di Naldo, et come si stava in continua aspectation di loro messi mandati.

Questo illustrissimo signor Ducha spera di reaverlo, et voria che la Signoria li desse aiuto di fantarie in questo suo bisogno.

Da Crema, di ultimo, hore 22. Come ha adviso di questa matina di hore 14, da uno suo, qual tien nel campo cesareo, che li cesarei haveano fatto far le spianate verso Belzoioso, et fatto condur al campo le artellarie che erano a Santo Agnolo; et che questa matina il campo si dovea levar, ma per tempo vene ordine da lo illustrissimo signor Vicerè che le gente non si movesse; et de francesi non intendevano che havesseno fatto motione alcuna, dicendo che nel campo cesareo se diceva che 'l signor Viccrè havea lettere da la Cesarea Maestà che si atrova in Barzelona, che l'havea pagati 6000 spagnoli che di hora in hora dovea gionger a Genoa, et subito gionti venirano al campo; nè altro ha di novo.

Dil ditto, di ultimo, hore 4 di notte. Come li era ritornato uno suo explorator dil campo francesc, et manda il riporto. Et per uno suo nuntio, che ozi a hore 22 partite dal campo cesareo, li è stà refferito, che ancora il ditto campo non si è levato da Villante, Santo Agnolo et loci lì vicini; ma ben dice che diman è per levarsi et far lo alogiamento di Belzoioso. Hozi sono corsi 250 cavalli francesi de quelli sono in Milano a Spin et Agnadello fino apresso Pandino, loci de la Geradada, et hanno preso molti cavalli de victuarie che andavano al campo cesareo, et sono ritornati alla volta de Milano. Et per uno venuto de lì, che parti heri, mi è affirmato che di quelle gente non vi sono uscite, et che stanno con gran guarda per la custodia di quella città. Et questo è il riporto :

Maximilian dal Cassaleto, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito Domenega matina, a di 29, et che hanno retirato insieme da la banda de svizari tutta l'artellaria grossa; ma che le gente non si sono mosse da li sui soliti allogiamenti. Dicendo haver sentito di bocca di monsignor di la Palisa, che il re Christianissimo non si vole mover de Pavia per cosa alcuna, ma veder il fine di quella impresa; et da 8 giorni in qua li è arivato da 4000 svizari et 2000 lanzinechi da la banda negra, et italiani assai, de modo che in campo se li atrova da 14 milia svizari, 5000 lanzinechi, da 8000 fanti italiani, 4000 venturieri, et da zerca 4000 francopini. Et heri, facendo il ca-310 \* mino da Piasenza, passava de li da 1500 fanti ilaliani conduti da novo, che andavano al campo, et

scontrò uno cavallaro suo conoscente che andava alla volta del campo, quale ha dimandato da novo. Li disse, che portava nova al Re che 200 lanze, 400 cavalli lezieri et 2000 fanti dil signor ducha di Ferrara erano tra Rezo et Modena per venir in campo in presidio dil Re; et in Piasenza se atrova le gente d'arme et cavalli legieri dil signor marchexe da Mantoa; ma non si parlava che si dovesseno movere, dicendo che in campo ogni 28 di pagano li fanti et lui haver veduto gran quantità de danari. Et dice haver udito, che uno lanzinech, che era butato fuori de le mura de Pavia, disse a monsignor da la Palissa che quelli de Pavia non si potevano più tenire, perchè non havcano più victuarie.

Dil ditto, di primo, hore 19. Come in questa hora havia hauto doi advisi da soi nuntii che 'l tien nel campo cesareo, di questa matina hore 14: Che ditto exercito si levava per andar a Belzoioso, abenchè alcuni haveano opinione, che fariano una vista falsa et andariano a Binasco. Et che heri li cesarei scaramuzorono cum francesi, et presero da zerca 100 cavalli de bagagie de francesi.

Di Parma, di sier Lorenzo di Prioli ora- 311 tor va a la Cesarea Maestà, di 30. Come è li, e aspecta ordine di quello l' habbi a far. il suo colega domino Andrea Navaier è a Pisa. Scrive zercha la armada spagnola, qual è in ordine per ussir di Zenoa contra l'armada francese; tamen era mal in ordine di gente per quanto se intendeva. Scrive come de li domino . . . . . Palavicino feva fanti a nome dil re Christianissimo, et etiam si feva fanti a nome dil ducha di Ferrara.

Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di hore 5 di notte, a di primo. Come, uno suo explorator, venuto dil campo cesareo, zonto in quella hora quarta di notte, dice li cesarei questa matina esser levati di Santo Anzolo et quelli lochi, et vanno verso Pavia a tuor uno altro alozamento a Belzoioso vicino di Pavia miglia 8; tamen non si (sa) certo, potriano andar etiam verso Binasco, ch'è tra Pavia e Milan. Danno fama volersi vicinar al campo francese a do miglia. Item, scrive haver aviso, che in campo di Franza non sono restati più di 15 milia fanti, tamen hanno fatto stecadi atorno di Pavia, et loro è in forteza lì dentro con fossi etc.. sichè volendo spagnoli andar a la zornata, andarano con disavantazo. Scrive come l'orator dil ducha di Milan domino Scipion da la Tella, è li a Brexa apresso il nostro capitanio ducha di Urbin, li ha richiesto a nome dil suo Ducha 1000 fanti per andar a recu-

perar uno castello preso per francesi sul cremonese, chiamato San Zan in croxe, e il capitanio haverli risposto questa esser cosa de importantia, et volcr scriver a la Signoria e aver un poco de pensamento sopra de questo, quasi dandoli la negativa.

Vene in Collegio l'orator dil ducha di Milan domino Francesco Taverna, et richicse questo aiuto di mandar a recuperar Santo Joane di qualche numero de nostri fanti, che sono a Brexa, et che l'havia richiesto al nostro Capitanio zeneral, qual diceva voleva haver consideration, et etiam scriver a la Signoria nostra. Poi disse la vitoria di la presa di Santo Anzolo fo bella, et preso da 20 homini da taia, et mandati in Cremona assa cavalli etc. sicome ha hauto aviso dal Vicerè, et col campo era levato per andar a trovar francesi. Il Serenissimo li disse di questi fanti, che 'l richiede, si vederia.

311

In questo zorno, reduti tutti per far il piovan di San Moixè, vene uno mandato dil Patriarca nostro novo, che devedava niun di quelli vol farsi balotar debbi intrar dentro et parlar etc., cosa sempre usità aldirli et vederli, unde li parochiani terminorono soprasieder e dolersi di questo a la Signoria.

A dì 4. La matina per tempo vene lettere di le poste, tra le qual una di Crema, di 2, hore 19, di grandissima importantia, che diceva: L'armada cesarea è stà presa e rota da la francese poco luntan da Zenoa, et prese et manda a fondi 14 navi; la qual nova vien per lettere di Zenoa di 30 al fiol dil signor Janus di Campo fregoso, sicome difuse dirò di sotto. La qual lettera lecta per il Serenissimo, ordinò le lettere particular non fusseno date fuora: tamen le fu date, et poi leta in Collegio, comandò grandissima credenza et sagramentò tutti; questo fece aziò non si dicesse per la terra, perchè ancora non era la certeza, pur fo mandata a dir a l'orator di Franza. Item, se intese il campo cesareo esser alogiato in uno loco vicino a Pavia miglia . . . . . chiamato. . . . Stin, et questo aviso fo mandato a dir a l'orator cesarco e di Milan.

Venc l'orator di Franza, et disse che lui non ha-

via nulla; ma era credibil nova, et che non si dubitasse il re Christianissimo era in loco forte et con stecadi e fossi atorno, nè vorà la zornata e manco lasserà metter soccorso in Pavia.

Di Bergamo, di primo, hore 1 di notte. Come, a hora a hora li erano gionti advisi per tre soi l'uno poi l'altro venuti; et per uno venuto riporta che questa matina si parte dil campo cesareo dove par che fevano con molta diligentia provision di farine et altre vituaric per portar soccorso in Pavia, perchè senteno che i lanzinech non vogliono imo non possono più durar in lo asedio, ct dicc che si durarano 3 over 4 giorni farano assai. Dice, che eri si parlava in campo, che ozi dovea esser il portare di le victuarie preditte, ma che al suo partire li vide poco ordine. Tamen il campo dil re Christianissimo sta al solito, et ha fatto un gran fosso di fuora, de modo che 4000 fanti sono sufficienti a diffendersi; et che quelli de dentro di Pavia non ponno ussir a modo alcuno; ct dice che ha inteso in lo campo de francesi si aspectava il ducha de Albania. Et scriveno essi rectori, che di continuo aspectano altri soi, qualli sono in via, e giongendo aviserano.

Di Cremona, di l'orator Venier, di 2. Scrive esser nova il campo cesareo eri alozò a Viver et ozi a Lardirago; sichè si vanno visinando a Pavia et al campo francese.

Copia di una lettera data in campo cesareo, 312 drizata a l'Orator veneto a Cremona.

Illustrissimo signor mio.

A di 29 di Genaro, ad hore 17 in circa, li cesarei havendo batuto castel Santo Angelo, il quale è apresso a Pavia miglia 12, lo pigliarno per forza, et il signor marchese di Peschara fo il secondo ad intrare dentro. L' uccisione de l' una e l'altra parte fu poca o nulla; il bottino è stato grande, perche hanno preso pregioni di gran momento, li quali tutti ho veduti et sono questi, zoè; il signor Pyrro fratello dil signor Federigo da Gonzaga, il signor Cagnino, il signor Gonzagha, il signor Camillo, il signor Joane Francesco, il signor Emilio, il signor Hercole con altri gentilhomeni. Hanno ancora preso 700 cavalli utili e molti bagagii, et svalisati da 500 fanti, e messo a bottino tutta la roba dil ditto castello. Li sopraditti pregioni si sono arresi a discretione. Di certo li salvarano la vita, ma li farano pagare grosse taglie. Questa presura ha dato molta allegreza a li imperiali, si perchè quelle gente erano uno de li

megliori membri de lo exercito francese, et si ancora per essere successa dinanzi a li occhi dil Christianissimo, il quale, secondo che dicono li pregioni, haveva promesso de soccorerli in ogni modo.

Hoggi che siamo a l'ultimo di Zenaro, lo exercito cesareo si trova qui a Villante longi da Lodi miglia 12, et presso a Pavia miglia dece, dove è stato già tre giorni, e domatina di bonora, se altro accidente nol disturba, si leverà e farà allogiamento a due o tre miglia presso al campo francese.

Li francesi pare che siano obstinati ad non voler levarsi da la obsidione di Pavia, et secondo se dice, si dispongono di aspectare li cesarei che li vadeno ad trovare. Li imperiali, quando il Christianissimo non si levi da Pavia, li andarano a frontare fra due o tre giorni al più, perchè la vogliono soccorrere senza manco. Si sono cercate molte vie per fare apontamenti et acordi tra queste due potentie, de li quali l' uno è stato, come me ha ditto questa ma-312 tina il signor ducha di Barbon, di dare lo stato di Milano al figlio del Re et fare parentado con Cesare, l'altro è stato di dare Pavia a discretione del Re senza l'altre terre dil ducato, et fare tregua per sei mesi; ma nessuno de questi acordi si po' capire, perchè li imperiali vogliono che il Re al tutto se ritorna in Franza. Altro non ho a dire ad vostra excellentia, se non che de continuo a quella con missier Luca Octavian mi aricomando.

Di Villante, a dì ultimo di Genaro, ad hore 18, 1525.

Fo intendere a vostra excellentia, che con quelle incomodità che la può peusare, et con quelle che la non penserebbe mai, me ritrovo in campo, dove non c'è tanto scanno di poter scrivere etc.

Sottoscritta:

Di Vostra Exeellentia servitor Fortunatus Vechius orator Senarum

A tergo: Al magnifico signore il signore ambasatore venetiano mio signore etc.

Di Crema, di primo, hore 4 di notte. Come questa sera li erano ritornati alcuni soi nuntii dil campo cesareo, che parteno hozi a hore 17. Dicono che tutto lo exercito caminava a la volta de Belzoioso, et in campo nulla se dicea de francesi. Dicendo che a Santo Agnolo hanno lassato una compagnia de fanti et una de cavalli legieri, et certo

numero de cavalli lezieri a la guarda de San Columbano. Dicono etiam, che in San Columbano si atrova il conte Zuan Francesco da la Somaglia cum 150 cavalli, fra homini d'arme et cavalli legieri, et fanti 200, quali hanno mandato via le robe sue et li cavalli inutili. Et per uno suo nuntio venuto da Milano, che parti heri mattina, li è stà riferito, che nel partir suo vide in ordinanza buona parte de li grisoni che erano de lì, che si partivano per andar al campo a Pavia. Et che Sabato sera, a di 28, gionsero in Milano 3000 fanti italiani, et attendevano a fortificar il corpo di la terra, et li facevano bona guarda; et che quelli dil castello tirano della artellaria a quelli di la guarda; dicendo, che essendo in Milano, ha inteso che 'l Christianissimo re ha fato far le spianate alla volta de Belzoioso, et aver posto de banda verso ditto loco 4 pezi de artellaria.

Di Brexa, dil provedador zeneral Pexaro, di 2, hore . . . . di notte. Manda l'aviso hauto da Piasenza al conte Alberto Scotto, qual si ha auto per via dil Podestà di Crema, che sarà quì avanti; et di più questi altri reporti, et lettere ha haute esso Proveditor zeneral.

Lettera di Paulo da Bologna, scrive a esso Proveditor zeneral, date in campo cesareo in Vastarin, a dì 2 Febraro, hore 12.

Questa notte el signor Vicerè è stato a Vestarin luntan da Pavia zerca milia 8, et questa notte è stà dato a l'arme. Cosa alcuna non è seguito. Hozi se levemo et si anderà più inanti zerca do o tre miglia verso Pavia; il loco non lo ho potuto saper. Questa gente va tanto con grande animo, che non si poria dir; et per quanto si dice, a l'altro allogiamento andaremo alla volta dil castello di Pavia.

Lettera dil Pretello, data in Vastarin a di 2, ut supra, drizata al ditto Provedador zeneral.

Heri partimo per andar a Belzoioso, et si fermeseno ad una terra *cum* il retroguarda; qual terra se 313° dimanda Vestarin, et credo hozi andaremo a Belzoioso, per haverla abandonata inimici questa notte. Heri vene da Milan il genero del Moron, et dice esser partito il forzo di le gente erano in Milano, et sono ite in campo. Il campo dil Re non si mosse donde era, ma si è fortificato qui verso noi, et tutti questi spagnoli dice, il Re voler la zornata. Tutte

gente inutile il Re ha mandate di là da Ticino. Questi hyspani et lanzinechi vanno con grandissimo animo. Ho numerato a filara per filara. Todeschi non sono più di 10 milia et 4 in 5000 spagnoli, et la gente a cavallo non ho potuto numerare; è certo bellissima. A Santo Anzolo è restato do compagnie di fanti italiani, et la gente borgognona venuta al campo.

0

Lettera dil signor Alberto Scotto, data a Crema, a di primo Febraro, hore 23, drizata al Proveditor zeneral Pexaro sopraditto.

Uno, parti l'altro heri dil campo francese, dice che Sabato preterito, fo a di 28, li francesi voltorono verso il camino di Belzoioso 9 pezi de artellaria canoni, verso il qual loco inteseno dover andar li cesarei, et ditti canoni esser apresso di Santo Spirito et Santo Jacobo; et che in uno altro loco non molto luntano, ma per il traverso, simelmente ne sono voltati 5 pezi cum assai munition, et si son fortificati nel ditto loco, et il Re ha fornita la Certosa et Binasco. Da Milan sono usiti molti fanti et venuti in campo, et di novo aspectasi a Milano 4000 svizari. Venere passato, fo a dì 27, in una torre di Pavia fu visto di nette un gran foco. Et come verso lo alogiamento dil Re sopra il Gravalon era ponti trc. Per altra via ho, il campo hyspano partito questa matina da Villante andar ad alogiare ad Belzoioso lontano da Pavia 7 miglia, et apresso il Po tre miglia. Heri alcune bandiere di fanti, fo a dì primo, et cavalli corsero a Santo Columbano, ct furno a le man con quelli di francesi, et restò presoni Cesar Barbo. Quì incluse vi si mandano lettere dil tenor di le cose di Genoa, che vostra signoria vederà.

Et perchè ditta copia è in le lettere di Crema, avanti la noterò.

Di Brexa, dil Surian podestà vidi lettere, 314 di 2, hore 5 di notte. Scrive cussi. È stato qui hozi meco domino Gregorio da Casal cavalier et capitanio di cavalli 300 per nome dil re di Ingalterra, che vien in giorni 9. Ha portato commission al Pazeo di venir a Venezia ad far residentia, et per operar in summa che la Signoria observi quanto l'ha promesso ne la liga, zoè che la mandi le gente etc. Ha etiam portato ordine di ducati 50 milia, che il prefato Re ha in Italia in man di l'episcopo Battoniense orator suo in corte, aziò si spendino nella impresa. Et perchè ditto Pazeo ha obligà la sua fede in el

far de li lanzchinech et altro per qualche summa di danari, etiam dice haver portato lettere di cambio da disobligarlo; ita che in conclusion, ultra ogni altro obligo et spesa, al presente el ditto Re spende ducati 50 milia, benchè io non lo credo, et penso che tutte siano rase (ciarle) per far che la Signoria nostra sia con li cesarei. Da lui intendo etiam, esser gionto in Angelterra el bayli de Roano per orator dil re Christianissimo apresso domino Joan Joachin zenoese, che da molti di è stato pur in Anglia per nome di esso re Christianissimo, benchè oculto, per quanto lui dice. Ivi etiam in Anglia hora si trovano oratori dil re di Scotia per concluder, per quello el dice, la pace; et che uno de dicti oratori scocesi era tornato in Scotia per causa de haver ordine circa lo includer o non il Christianissimo re in ditta pace. Che parca in questo vi fusse difficultà, et forsi che per tale causa anche di Franza hora è venuto questo novo orator. Tutte queste cose, et altre apresso ho comunicato al Provveditor: non so se 'I scriverà a la Signoria, c nominerà da chi l' ha auto l'aviso.

Da Brexa, di Raphael Gratiani, di 2, drizate a sier Tomà Tiepolo qu. sier Francesco, qual scrive cussì:

Magnifico missier compare.

La guerra è riduta ad un certo termine, che è nccessario fra pochi di vederne el fine, et se tutte le altre cose el negasse, la penuria del danaro rizerca celerità. Questi spagnoli come homini disperati sono ussiti alla campagna, et come credo sapiate, hanno fatti mille stratagemmi fingendo di andare quando in un loco et quando in un altro, et poi a l'improviso se ne andorno a Santo Angelo, et per forza, su li ochi dil Re si può dire, lo hanno preso, dove hanno guadagnato assai pregioni de qualche importantia, et maxime el signor Pyrro 314° fratello dil signor Federico da Bozolo, et de li altri assai, et hanno guadagnato zercha 800 o 1000 cavalli, quali erano la maggior parte stati tolti ad epsi. Spagnoli se erano indrizati per andare a la impresa di San Columbano guardato da francesi; ma sentendo la furia lo hanno abandonato. Epsi spagnoli, con tutto el campo sono andati ad allogiare a Belzoioso 7 miglia distante da Pavia, et si sforzano el più che ponno acostarsi a Pavia per soccorerla. Si existima che debiano far la giornata, che vedendo ad omni modo che sono a mal porto, vorano tentare la fortuna; ma al Re si aspecta, volendo la vittoria certa di non fare experientia

dil suo exercito et comettersi alla fallace fortuna; quale non so anchora quel che in questo caso harà determinato di fare. Altro non mi occore etc.

Di Crema, come ho ditto, vene lettere, di 2, 315 hore 19. Come in quella hora ha auto aviso da li soi che 'l tien nel campo cesareo, come heri sera ditto exercito si allogiò a Gustan Botera et Roncho apresso Pavia miglia cinque, et se diceva che hogi soccorevano Pavia; et de francesi nulla se diceva. Item, il conte Alberto Scotto ha havuto questa matina alcuni advisi di le cose di Genoa, et manda la copia, la qual è questa:

Illustrissimo signor mio.

Domenica proxima, e fo a dì 29, l'armata Adorna ussì per andar a trovar l'armata regia, et le fantarie, che erano in Genoa, tutte ussirno *cum* don Hugo spagnolo, et cum il signor Sinibaldo Flisco. Ad un medemo, le fantarie regie ch' erano a Saona, quale inteso questo li venerno a l'incontro in fino a Varazi, et lì furno a le mani, de sorte che le fantarie genoese sono state vere rotte con morte de fanti 400 et più. Il resto cussì disfati, parte ne andorno a Genoa, parte dispersi chi in quà chi là. El signor Sinibaldo è ferito, ma non de malo; don Hugo se è ascoso non so in qual loco, et è stato fin her sera a ritornar a Genoa. L'armata francese ad un medemo tempo cum vento prospero si frontò cum la genoese et cum pocha faticha l'à disfata, et presi la maggior parte de li vaselli, et da quella via è andata a Genoa et tutto heri l' ha battuta, et la fantaria terrestre ha seguito la victoria in fina a Sestri. Genoesi, dubiosi di andar a sacho, hanno deliberato di rendersi et cussì credo farano; pur anchora non sono intrati. Her sera se partite la posta venuta quì (di) tutta notte; ho voluto subito dil tutto darvi aviso a vostra signoria, et perchè è per nova, et per Genoa non è da tardar, ma, volendo, venire, et a vostra Signoria mi aricomando.

In Garbagna, a l'ultimo di Zener 1525.

Sottoscritta:

Di V. S. servitor JOANNE PETRO DE ASUTIS.

A tergo: Λ lo illustrissimo signor Petro Fregosin patrone et signor mio singularissimo.

In questa matina, per avisi particular, se intese a Piove di Saco heri esser morto domino Bernar-

din Marzello fo di sier Francesco, qu. sier Jacomo Antonio el cavalier, arziprete di Piove electo alias per il Consejo di Pregadi episcopo di Faenza, et li soi beneficii havia za renontià a uno suo nepote fiol fo di sier Jacomo Antonio Justinian qu. sier Marin. El qual par sia stà atosicato da uno suo prete stava in caxa con lui.

Da poi disnar, fo Collegio dil Serenissimo e Con- 315° sieri et Savii per aldir certe differentie di officii di Proveditori di Comun, intervenendo sier Zuan Antonio Venier olim Avogador. Et prima alditeno li Proveditori sora i officii zerca quelli stati a le Raxon nuove, et per Quarantia laudà la sententia dil modo dieno pagar il loro debito. Et non fo terminà cosa alcuna, perchè poi vespero sopravene lettere di le poste, qual fo queste:

Di Bergamo, di 2, hore 20. Come de li campi non se intendeva altro più di quello che eri scrissemo. Avisano haver visto lettere di heri da Milano, qual dicono che l'armata dil re Christianissimo è stà a le mano cum quella di Genoa, qual andoe per pigliare Vares, ch'è fra Saona et Genoa, dove smontati da 3000 fanti, ne sono stà presi et morti 600, tra li qual sono circa 100 zentilhomeni de apparentia, et il capo è don Hugo di Moncada capitanio di l' armata *cum* alcuni altri capi ; la qual nova l'hanno da Milano. Etiam si ha che Marti passato, a di 31, si levò di Milano monsignor di la Tramoia *cum* li grisoni, et è andati al campo francese sotto Pavia.

Di Bergamo, ancora di 2. Come in quella hora prima di notte erano agionti tre, che vengono dil campo hyspano, quali riportano, doi in consonantia, come heri matina in aurora lo exercito hyspano se levò da Villa Antea et marchiò a Belzoioso, et seco haveano da muli 200 di farine per veder di ponerle in Pavia, et haveano sopra cari, barche et ponti per voler quelle usar a soi bisogni. Tamen scriveno, per uno altro li è riportato, che eri, andando un numero di spagnoli verso Pavia per far uno suo effecto, si atrovono a una imboscata facta per francesi, che li salirno di dietro et davanti, de modo che molti di ditti spagnoli li sono rimasti. E questo è il sumario di soi riporti. Agionge ancora uno suo venuto di le terre de grisoni, come heri matina partite da Nova, loco propinquo a Chiavena per miglia 8, et dice haver visto et parte udito, che le gente sono alla expugnation di Chiavenna, che sono da zerca 4000, ogni hora più se ingrossano; et che Marti passato, fo a di ultimo, grisoni forno a parlamento con quelli di la terra, quali se li voleano

render a essi grisoni, ma ditti grisoni volean etiam 316 la forteza, tamen che forno renitenti, de modo che grisoni li assignorno termine di 4 giorni a rendersi, aliter che li assalteriano senza più torli a patto alcuno.

Da Crema, di 2, hore 23. Come in questa hora havia auto aviso di ozi hore 17 da li soi che sono nel campo cesareo, che in quell'hora ditto exercito si levava in pressa per andar alla volta dil Barco, et haveano aviato le artellarie a quella volta, et nel levarsi hanno mandato 4 bandiere de fanti cum dui pezi de artellaria a la volta de San Columbano.

Dil ditto, di 2, hore 4 di notte. Come in quella sera li sono ritornati doi exploratori dil campo francese, et manda i loro reporti. Etiam manda uno reporto di uno suo gionto questa sera da Cremona. Scrive, dil campo cesareo esser venuti alcuni quali partino hozi a hore 20, che affirmano che 'l campo caminava alla volta dil Barcho, et che le gente francese non erano mosse per quanto se diceva.

Bernardin de Piamonte, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito eri matina, a di primo a hore 14, et che francesi si preparavano per far fatto d'arme cum spagnoli, perchè intendevano che venivano a Belzoioso per venir a trovarli; et haveano condute alcune artellarie, che haveano verso Ticino, alla banda di qua verso spagnoli. Et al suo partir ha visto il signor Zanino cum più di fanti 18 milia, ultra una grossa banda di gente de arme, che erano in ordinanza per star a l'impeto di spagnoli; ma essendo esso referente heri sera a Milano, gionse una staffetta, che disse che spagnoli haveano scaramuzato cum francesi et si aspectava buon numero de fanti in campo, et gente da cavallo che doveano venir da le bande di Franza; et dicevasi che l'armata cesarea era stà rotta insieme cum certo numero de fanti per terra da l'armata et fantaria francese. Et dice che a Milano hanno serato tutte le porte excepto le pianchete, fortificando et facendo buona guarda alla città. Et che francesì haveano preso una spia che era venuta fuori de Pavia cum lettere, che dentro non haveano victuarie per tenirse, salvo per tutto il mese passato.

Zuan Piero da Montodone, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito heri a di primo a hora di terza, et che nel suo partir vi giongeva

316\*

bandiere 28 fra svizeri et grisoni, quali venivano da Milano; et dicevasi che di per di doveva gionger di Francia buon nuniero di gente si da piè come da cavallo, zoè lanze 300 et fanti. Et che l'armata cesarea cum fantaria per terra era stà rotta da l'armata francese. E più che, nel partir suo, ha visto in ordinanza da zerca fanti 18 milia et buon numero di homini d'arme star a l'impeto di spagnoli verso Belzoioso, dicendo che si diceva, che francesi non volea partirsi de torno Pavia, ma aspectar lo exercito cesareo per combattere. Dil che parcano esser molto desiderosi, et haveano conduto 10 pezi de artelleria, che erano da la banda de Tecino a la banda di qua verso Belzoioso; et lia inteso che, in loco de le sopraditte gente, che erano partite da Milano, il re Christianissimo li havea mandato de le fantarie italiane.

Antonio da Crema, nuntio dil magnifico Podestà di Crema, venuto questa sera a di 2 da Cremona, dice esser lettere del ducha de Milano, di 29 dil passato, da Genoa, che narano, essendo circa fanti 1500 de francesi in Varaze presso Saona 7 miglia, che don Hugo parti con l'armata da Genoa et fanti 3000 e li mise in terra apresso Varaze verso Saona, aziò non potessero esser soccorsi da quelli de Saona, pensando che preso quelli andaria a Saona et debellaria lo resto, et cussi l'armata; ma che 'l vento non lo servi et si voltoe, di sorte che l'armata francese quale era li presso li sopragionse; et che pensando salvare li fanti per via de la montagna, usirno quelli di Varaze et li svalisorno tutti, nè si sapea quello fusse seguito di don Hugo, che si pensava fusse preso. Et così, che parte de l'armata ancora restò svalizata. Ancora dice, che 'l vescovo de Lodi, il signor Zuan Lodovico Palavicino et Nicolò Varolo hanno facto qualche moltitudine di gente, et hanno preso castel San Zuane in croxe et madona Cecilia Bergamina con una figliola grande et doi fratelli overo cugnati soi; et che hanno, Mercordi notte fo a dì primo, menato via tutti li molini di Cremona, erano su Po, et andavano fazando dil male assai; et clie si dubitava di Caxal magiore.

A di 5, Domenega. La mattina, fo lettere di 317 le poste venute per tempo.

Di Crema, di 3, hore 20. Come in quella hora erano gionti avisi dil campo cesareo da Lardirago de heri, hore 2 di notte, da li soi che el tien de li, come heri sera ditto exercito si allogiò in dicto loco et a Guardabrava, doi over tre miglia apresso il Barcho, et uno e mezo apresso Pavia; et

che il campo francese era pur restreto a Pavia, et se diceva che haveano mandato tutte le bagaglie di là da Tecino, et haveano carestia di pane. Et che 'l signor Zanino la notte precedente havia abrusiato uno loco nominato Septimo cum alcune cassine cum strami dentro, et corso fino a Santo Alexio dove era il campo cesareo; et tenivase in campo, che hozi, o che intrariano nel Barco, o che farano la giornata; et che heri sera il campo cesareo scaricò l'artellaria verso Pavia, dicendosi per avisar quelli dentro, che erano per soccorerli. Et mandò etiam uno reporto di uno suo explorator venuto dal campo francese.

Jacomin Lusello, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de lì esser partito Mercore a mezozorno, fo a di primo, et quella matina si partirono in ordinanza fanti 18 milia et una bona banda de gente da cavallo andando verso Belzoiozo a l'impeto de spagnoli, cum li quali scaramuzorno et preseno da spagnoli zerca 60 cavalli cum una bandiera di gente da cavallo; et dice che crano venuti da Milano in campo buon numero de grisoni et svizeri, et la compagnia di gente d'arme dil signor Theodoro Triultio. Et dicevano in campo, che se preparava de far la giornata cum spagnoli, et il Christianissimo re con la mità di lo exercito si havea posto in ordinanza nel Barco, et che haveano voltato l'artellaria a la volta de Belzoioso contra spagnoli, zoè alla volta che venivano. Dicendo che quelli de Pavia, Domenega passata, fo a di 29, venendo fuori per scaramuzar, li fu tirato de una artellaria et ne fu morto trenta in uno colpo, et ne fu preso dui che disseno che dentro non hanno più victuarie de sorte alcuna.

Dil ditto Podestà et capitanio di Crema, di 3, hore 22. Come in quella hora ha auto aviso da li soi che 'l tien nel campo cesareo, di questa matina, che ditto exercito non era mosso da Lardi-317 \* rago et Guardabiava dove che heri sera si allogiò, et havcano mandato cavalli verso Pavia per haver novelle de francesi; et che altro fino quell' hora non s' intendeva, nè altro ha di novo.

Di Cremona, di l'orator Venier, di 3. Come era lettere di heri hore 19 de lo exercito cesareo, il qual eri andò a Lardirago. Serive il magnifico Moron, che di quelli dil Christianissimo altro non si havea, nè non haveano fatto alguna mutation, et che ozi li cesarei volcano far uno altro allogiamento, al far dil qual se per francesi non ne è fato inulazione alcuna, scrive esso Moron che più

non vi sarà tempo. Item, questa notte è venuto domino Gregorio da Casal, qual parti a li 18 di Zenaro di Ingalterra. Ha portato lettere dil reverendissimo Cardinal a questo illustrissimo signor Ducha de la qualità che 'l prefato Ducha desiderava, sicome scrive per le pubblice, perchè il reverendo Pazeo orator anglico se ne va in posta alla Signoria nostra. Item, ditto Orator scrive, che il castel di san Zuane è stà abandonato da quelli el preseno, et questi lo hanno fornito, et cussì alcuni loci circumvicini. Item, scrive, la notte precedente, alcuni dil marchexe Palavicino di là di Po vennero con barche et tirorono zoso di Po da zerca molini 25, et quelli dil Ducha ch' è in Cremona ussiteno fuora et hanno recuperati quelli; et dicese che 'l ditto Palavisino andava al Christianissimo re. Scrive etiam, come si dice lì in Crcmona, don Hugo di Moncada che era dismontà in terra verso Saona era stà a le man con quelli francesi, et haver patido el ditto don Hugo in zerea 100 homini da piedi, et è salvà la sua persona. Scrive, che per non ritrovarse hora li a Cremona il secretario di Genoa, non ha altra particularità. Domino Fedrigo di Becaria, che era verso Alexandria, con quelle zente è lì è andato a ritrovar quelli fanti erano fati in Piamonte per nome dil re Christianissimo, et sono stati a le man, et si dice ditti piamontesi esser stà svalizzadi et toltoli alcune bandiere. Item, scrive, dil ducha di Albania, di qui si dice esser ancor su quel di Siena.

Vene l'orator di Milan domino Francesco Taverna in Collegio, insieme con il cavalier Bilia, con la nova di fanti svalisadi per quelli di Alexandria, dicendo cra zerca 2000. Item, altre nove di exerciti che 'l signor Ducha manda a comunicar, instando per suo nome la union di le zente nostre, perchè se ha vinto la impresa, e il signor Ducha cognoscerà haver il Stado di Milan da questo Illustrissimo Stado. El Principe li rispose parole zeneral, et che hora mai le cose è tanto strette, che presto se intenderà l'exito. Poi foli ditto di l'armata. Rispose havia hauto poco danno, et era stà solum le zente da terra verso Saona, e non l'armata.

Da poi disnar fo Gran Consejo, fato tre Cai di sestier, uno di la Zonta, et 5 di XX Savii sora li extimi.

Fo letto prima, per Zuan Battista Ramusio secretario, la parte presa in Pregadi a di ultimo di questo, posta per li Censori.

<sup>(1)</sup> La carta 318 \* è bianca,

Da poi, tutti do li Censori sier Gasparo Malipiero e sier Marin Moroxini, uno per banco andono a dar sagramento a tutto il Cousejo di dar la ballota contra tutti quelli pregerà, over farà pregar, iusta la parte presa nel Consejo di X. Et a far questo effeto si stette assai.

Fu posta la gratia di sier Filippo Corer, zoè di soi heriedi, voleno far permutation di certo stabile conditionato in san Trovaso, e letto l'opinion di Proveditori di comun che conseia. Ballotà do volte, a la fin ave il numero e fu presa.

Fu posto, per li Consieri, dar licentia a sier Zuan Michiel podestà di Castelbaldo di venir in questa terra a curar la sua egritudine, lassando un zentilhomo etc. Fu presa.

Et ballotandosi le voxe, vene le infrascritte lettere di le poste, qual il Doxe le lexè a Consejo, et cussì li Consieri.

Da Crema, di 3, hore 5. Come in quella hora li era ritornato uno suo nuntio dil campo cesareo, qual parte de li hozi a hore 22. Referisse che questa mattina li cesarei cominciorono due grosse scaramuze cum francesi, una nel Barco, et l'altra de fuori a canto alle mure, quale durorno fino a hore 21, et sempre le gente cesaree sono state rebatute, de le quale ne sono morte molte, judicando etiam che de francesi ne debbano esser morti. Dicendo che, essendo esso nuntio apresso lo illustrissimo signor Vicerè, sentite che una spia li disse, che el Christianissimo re cum lo exercito suo era venuto a Mirabello luntano da Pavia uno miglio e mezo, 319 havendo lassato però buona guarda a Pavia. Et si diceva in ditto campo cesareo, che se leverebeno et andariano alla volta de Milano. Et se spagnoli avesseno voluto far fatto d'arme, hozi era tutto il campo francese a l'ordinanza di combatter, come esso nuntio ha veduto, et venendo di campo qui, ha veduto et inteso che le gente francese da Milano hanno rotto la strada de le victualie, et tolto da Lodi fino al campo da 300 cavalli de victuarie.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 4, hore 16. il summario et avvisi sarà notado qui da sto altro ladi. Et cussì venuti zoso di Consejo, tutti steteno in motu con dir che li campi erano apizati, come è vero scaramuzavano: et ogniun diceva la sua.

A dì 6. La matina per tempo, fo lettere di le poste, zoè:

319

Da Bergamo, di 3. Come era gionto uno suo nuntio, che dice come il eampo hispano si era levato da Belzoioso e andato ad allogiare a Vistarin et altri lochi et casine che sono acanto ad una aqua nominata l'Arona, et che lui ha udito che l'altro allogiamento voliono fare alle do porte dil borgo di Pavia, ove acanto acanto sono le gente francese, de modo che è pericolo non fazino la zornata in el far de ditto allogiameuto, o che francesi se retirerano. Quello sarà presto si saperà, et gionti saranno li altri soi nuntii, aviserano. Il reporto dice anchora, come ha udito che il ducha de Albania et le gente dil ducha di Ferrara erano già gionte a Casalmaggiore, et che marchiavano alla volta di Cremona. Et dice che si parla che domane o post domane li agiongerano. Dice etiam che li lanzinech si hanno resi dificili a volersi lassar persuader di andar con el campo avanti: tamen che pur si sono aviati per chè hanno hauto certi pochi danari, con altre provisione fatoli.

Di Cremona, di 4. Come erano lettere di lo exercito cesareo dil magnifico Morone di la note precedente, qual in campo scrive, per varii avisi auti da lo exercito dil re Christianissimo, quelli capitani cesarei haveano deliberà per uno giorno soprasieder li in Lardirago, et il signor marchexe di Pescara con 2000 spagnoli et 600 cavalli volea andar fino apresso francesi per ben certificarsi di loro andamenti, et secondo quelli poi operar. Da altra banda non è aviso alcuno. Nè sono ben lettere di Alexandria, conferma el dissipar di quelle gente, et erano bandiere 17. Di la cosa di don Hugo di Moncada, per esser il secretario a Genoa, altro non se intende. El marchexe Palavisino, qual è col re Christianissimo, ha pur fino a fanti 1200 e si tien passerà Po per far qualche danno a questo paese dil cremonese, et occupar anchor qualche loco. Scrive, il signor Ducha et quelli è de li non mancano di far tutto quel li è possibile per difendersi; ma il tutto dipende da quel seguirà de li exerciti.

Da Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, 320 di 4, hore 16. Manda li sottoscritti avisi, et manda una relation auta da Agnolo cavallaro vennto heri sera. Partite dil campo cesareo; dice, ditto eampo esser alozato apresso il Barco di Pavia, dicono uno miglio ma non è più di mezo miglio, ad uno loco nominato per quello si dice Lardirago, dove veneno avanti heri et allogiorno li a di 2 a hore zerca 20. Dice ditto loco esser lontano dil campo francese zerca quattro miglia, et questi do di hanno scaramuzato, ma heri fu una grossa scaramuza cum gran renzate de archibusate, nella qual ne fu morti alcuni et feriti assai, et presi, ma non da conto. Dice haver visto le gente d'arme francese in ordinanza bellissi-

ma, et che la fama è in campo, che hozi o diman li campi faranno la zornata. El Pretello è stà toco da un schioppo che li ha passato per li vestimenti fin presso la carne da un canto a l'altro, et la ballota è ussita, ha toco uno altro è morto, et lui illeso è scapolato.

Lettera dil Pretello, data alla ordinanza in campagna, alli 3, hore 13, al Proveditor zeneral.

Heri sera semo alogiati col campo a Lardirago, presso Pavia mia 4. Da hore 16 fin 20 steteno in bataglia, et tutti pensava dovesseno far la giornata, ct siando lo exercito come ho ditto in ordinanza, andeti sopravedendo il tutto. Sapi vostra signoria поп esser più di lanze 800 in 600 (sic) ma ben in ordine; ma de li cavalli legieri non ho potuto havere conto iusto per esser loro sempre in motu, et hanno pezi 15 fra grossi et minuti de artellaria, et pezi doi de spingarde. Et fermo, lo exercito tutto è in disposition tanto di combattere che nihil supra. Si dice il Re haver lassato grossa guarda alla Certosa, et si è volto con l'armada grossa verso noi pur in el Barco ben fortificati, et voleno al tutto combatter si eostoro vanno ad trovarli. Ancuo si dice di levarsi, et chi dice andarano al porto de la Stella sopra Po, et chi dice verso la Certosa, donde del viazo et del resto darò aviso.

Lettera di Paulo da Bologua, data in Lardirago, a dì 3 Febraro, hore 13, drizata ut supra.

Heri sera giongemo in Lardirago lontan dal Barco mia 3, tra il Barco et Lardirago li è un fiume cum una aqua che dà alla sella de li cavalli; di là di la qual aqua heri sera fecemo un poco di scaramuza con il signor Zanino. Heri un presone di francesi dize al Viccrè, che 'l Re stava contento di la venuta sua. Stamatina il campo è in arme per levare.

Dil ditto di horc 23. Hozi non si levemo, et hanno faeto una scaramuza bona. Li francesi sono 320° comparsi molto gagliardi, cum fantarie et cavalli assai, et è stato morti de li nostri circa 8 o 10. Hanno di bon cavalli lizieri feriti molti, et morti et feriti zerca 20 cavalli; per hozi non è altro. Li francesi pur sotto Pavia ben assetati, et voleno combatter se anderemo a la volta de la terra, et stanno con bon animo, per quello intendemo. Li cesarei prepa-

rano il ponte sopra quella aqua che è tra Lardirago et il Barco, et dicono che diman passerano, et così si farà certo la giornata. Altro non dico; tutti stamo a la campagna.

Item, scrive ditto Proveditor haver, in ditta scaramuza esser morto il locotenente del signor Vicerè de li cavalli legieri.

Queste lettere veneno a di 6 da matina.

Di Crema, di 4, hore . . . . Come in questa hora li era gionto uno suo, qual parti heri matina dil campo francese. Riporta come la notte passata, per esser andati spagnoli a Lardirago eon tutto loro campo, una gran parte dil campo dil Re stete tutta la notte in arme; et stando, il Re havea una grossa banda de artellaria, et li svizeri verso il camino di Belzoioso: hora haver tutto fatto voltar verso Lardirago. Et dice, che 'l signor Zanino, per esser volonteroso, cum li sui cavalli ogni di ataca la scaramuza cum li cavalli de hyspani; ma che 'l Re non se ne cura molto, per haver in tutto deliberato di aspectar che li sui inimici lo vadino ad ritrovar, et non lui li vole andar a trovar loro. Et così li se ne stano, et che se dice Pavia esser in effecto in malissimo termine.

Da Placentia son advisato, come lo illustrissimo signor Joane Ludovico Palavicino, quale ha in esser fanti 1000 et zerca lanze 50, Nicolò Varolo con fanti 1000, et il signor Ludovico da Tiene, il signor Vitellozo et il vescovo de Lodi con molti cavalli dovea passar il Po, ma che quelli di Cremona hanno facto assundar tutti li porti; ma si dicono hanno certi molini sopra li quali dicono al tutto voler passare, et si dice che 'l fiolo dil ducha di Ferrara con le sue gente ha ad unirsi con queste. Et esser gionto in placentina uno francese con danari per levar 300 guastadori et condurli in campo.

Di Brexa, dil Proveditor zeneral, di 4, hore 7. Manda questi advisi:

Lettera di Paulo da Bologna, data in Lardirago, alli 4, horc 14, drizata al ditto Proveditor zeneral.

Questa mattina si leva il campo cesareo et va inanti qualche do miglia, et hanno heri sera facto el ponte e le spianate et andaremo in battaglioni cum tutto il campo, et andaremo arente il Barco dalla 321 banda di sotto verso Lodi. Li francesi per mo' sono alli soi allogiamenti. Si dubita hozi la zornata o una bona scaramuza, la qual non pole esser di manco.

## Lettera dil Pretello, data a Lardirago, alli 4, hore 15.

Heri sera mi trovai in casa dil Vicerè, et mi acostai apresso alquanti gentilhomini i quali fidavano de mi, et dicevano dubitarsi poter socorer Pavia; la causa per haversi fortificati francesi molto forte, et non voler partirsi senza combatter. Questi spagnoli hanno comenzo una spianata verso Santo Alexio alla volta de Pavia; questi spagnoli bravano molto forte contra noi.

Da Crema, dil Podestà et capitanio, di 4, hore 21. Come in campo se diceva, che le gente sono in Alexandria haveano svalizato al Castellazo certo numero de fanti, et quelle compagnie che erano cum il signor Renzo, quali venivano dalla Riviera di Genoa al campo francese; et che li cesarei haveano butati ponti sopra a Lona nel Barco apresso Pavia, per haver facto le spianate a quella volta. Il tardar de li advisi procede, perchè francesi questa notte son stati fori alla strada, et hozi son corsi fin apresso Lodi doi miglia; et che se diceva che questa mattina il campo si doveva levar et andar ad alogiar nel Barco vicino a li francesi.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria e Sa- $322^{1}$ ) vii, et alditeno in Minori Consilio una intromission fata per sier Zuan Antonio Venier olim avogador di una sententia fata per li Proveditori di comun contra alcuni todeschi, che pagano certum quid per rami fini conduti in questa terra più dil solito. Parlò esso Avogador e li avocati, e balotà tra mercadanti e Consieri fo taià di tutte le bal-

Di le poste venne lettere, videlicet di Brexa, di 5, hore 20, dil Proveditor zeneral, Crema et Bergamo, il sumario è questo:

Di Bergamo, di 4, hore 2. Scriveno ogni sera scriver una over doi lettere sicome vien le nove; et come sono per far continuamente provisione a quella terra. Li exerciti sono fatti molto vicini l'uno a l'altro, de modo che sarà un miracolo se non si danno di le bote. Il campo cesareo è allogiato sino heri a Lardirago, propinquo a francesi per miglia 4. Cum gran corazo dicono voler andar a la impresa per desfension de Pavia, de modo che certamente non si pol pensar che altro effecto provenga che male. Idio ci aiuti, che 'I bisogna. Scrive, aver scritto che monsignor di la Tramoia partite da Milano e andò in campo eum li grisoni. Hora li è riportato che eri el ritornò in Milano con dieti grisoni. Si dice etiam, che il ducha di Albania con le gente sue vieneno al cremonese, et che havia butato uno ponte sopra il Po, et andar al campo francese. Di hora in hora expectano soi messi e quello si harà adviserà.

Di Crema, di 4, hore 24. Come alcuni . . . . partiti dil campo cesareo questa matina, riferiscono esser partiti per tempo, et che al partir suo ha veduto tutte le gente sue, si da piedi come da cavallo in ordinanza, che andavano alla volta dil Barco con optimo animo di combattere. Hanno lassate tutte le bagaglie da driedo, e dice che venendo per strada ha sentito tirar molti colpi de artellaria, si grossa come menuta a quella volta, et che in campo cesareo li è gran carestia di victualie, maxime di pane, qual val 4 marcheti l' uno picoli, et questo perchè francesi hunno rotto le strade e preso i vivandieri. Scrive, questa matina è ussito di Lodi 3 bandiere di fanti et è andati alla volta di Cremona.

Dil ditto, di 4, hore 2 1/2 di nocte. Come, per uno partite dil campo cesareo hozi hore 22, resserisse come ditto exercito era intrato nel Barco, et tutto hozi è staio in battaglia, et hanno scaramuzato insieme con francesi, dove sono morti molti cavalli et homini di una et l'altra parte; ma sempre li fran- 322 \* cesi non hanno lassati spontar li cesarei. Quali franeesi sono stati saldi nel suo forte, expectando inimici, excepto quelli che erano alla scaramuza. Et così il campo cesareo al suo partir era intrato per uno muro nel Barco, et procedevano verso francesi a banda manca nel Barco cum le loro bagagie. Dice etiam aver inteso che quelli di Pavia hanno voluto ussir, ma per francesi sono stà rebattuli con le artellarie et morti molti di loro; et che nel campo cesareo è gran carestia, respecto allı cavalli de francesi che rompeno le strade.

Et per uno altro parti dil campo francese sotto Pavia Zobia matina poco avanti terza, fo a di 2, dice che lì si dicca doverli gionger bon presidio di gente si da pie come da cavallo, che li mandava il ducha di Ferrara, e che il di avanti gionse al campo 24 bandiere fra svizeri et grisoni; che si dicea venir da Milano. Dice etiam, che francesi erano preparati per combatere con bon core andando li ispani a trovarli, et ehe hanno voltato l'artellaria a la volta loro; et che quelli di Pavia non hanno più el

modo del viver, et sorta alcuna de victualie, et che non eessayano far diversi segni con fochi.

Di Brexa, dil Surian podestà vidi lettere, di 5, hore 18, particular. Qual scrive, questo signor ducha di Urbino ha hora oppinion che questi exerciti non siano per venir a la giornata, et pondera il non volersi mover francesi, che farà li cesarei non andarano nel forte di francesi ad assalirli, che saria con troppo disavantazo suo; ma el tien che poi ehe li cesarei hanno "principiato ad aviarsi alla banda sinistra dil Barco, andarano così zirando fino alla riva di Po, et lì se locarano; il che vien esser con perdita di Pavia. E ben vero che in sti casi così presso l'uno a l'altro exercito, poco disordinar li farà far giornata; maxime essendo pur francesi di natura focosi, ehe ha parso maraviglia che siano stato tanto pacienti. Vedrassi quello seguirà.

Dil Proveditor zeneral Pexaro, di 5, hore 20 . . . . .

323 A dì 7. Da matina, vene per tempo lettere di le poste, come dirò.

Vene in Collegio il Legato dil Papa per cose particular.

Vene l'orator di Ferrara, etiam per cose particular.

Di Roma, di l' Orator nostro, di 3. Come haveano inteso la captura-facta per spagnoli di castel Santo Anzolo, unde si vedeva eon quanta vigoria andavano avanti, et si steva in aspectation dil seguito, perchè di quà dependeva il tutto. Il ducha di Albania andava lentamente; era a Orvieto e aspetava zonzese l'artelleria di Luca et Siena. El signor Renzo a Spoleti havia fato fanti; et tra Orsini et Colonesi haveano fato 2000 fanti, ma non li davano danari: et Colonesi fevano la massa a l'Aquila, dove il signor Ascanio Colona si dice haverà 3000 fanti, et a san Zerman el signor Vespasiano Colona con altri 3000, et haveano posto artellarie per li castelli dil reame, che importano; sichè si tien le cose dil reame siano asecurate per la tardità hanno fato francesi a pingersi avanti. Scrive colloquii hauti col Pontefice, come voria questi doi exerciti facesseno trieve insieme. Disse etiam saria bon la Signoria aiutasse di danari il Christianissimo re, e si facesse trieve.

Di Padoa, di sier Francesco da cha' da Pexaro podestà et sier Nicolò Venier capitanio, di eri sera. Come il reverendo Pazeo, qual era zonto de li arivato dal nepote dil suo serenissimo Re, et vien come orator anglico a la Signoria nostra, partirà questa mattina etc.

Et so ordinato mandarli da 20 zentilhomini contra, hozi a Liza Fusina, et preparatoli l'habitation a San Zorzi Mazor.

Di Bergamo, di 5, hore 21. Come in quella hora li era gionto uno di soi, zoè quello che sta in casa di esso Capitanio, per mandarlo ove fa bisogno per esser molto pratico, qual dice partite heri a di 4, a hore 17 dil campo francese, et dice che ditto exercito Mercore a di primo, il Christianissimo re in persona, si movete dil solito suo loco, et andò a Mirabello in el Barco apresso li inimici miglia doi, qual è alogiati a Lartirago, et ogni giorno scaramuzano insieme; ma perhò lo exercito dil re Christianissimo non vol ussir di le soe sorteze, et che tamen sempre spagnoli è per andar con disavantazo a la pegior. Item, dice ditto referente, che Venere, a di 3, lui vete che quelli di Pavia ussiteno et asalirno la guardia de francesi a la parte dil eastello, et tagliorno uno paviglion qual se voleano portare den- 323° tro di la terra; ma fu fatto lassare da drio per la furia de francesi che li fo a le spale, et ne fo di loro morti et feriti alcuni. Item, come in el campo dil re Christianissimo si ha nova, che il capitanio zeneral de lanzinech che sono in Pavia, è morto. Item, dice haver intese di bon loco, che Marti prossimo, a di ultimo, spira un termine a questi di Pavia di doversi rendere a la Maestà dil Re, con pacto di darli una quantità di victualie, et che per questo si atrova a Piasenza il Legato dil Papa et tre zentilhomeni di monsignor di la Palisa per far provision a ziò. Item, dice haver inteso il signor Lodovico Palavicino è andato alla volta di Cremona con fanti 2000, cavalli lezieri 200 et homini d'arme 100. Altro non e'è degno di notitia.

Di Cremona, di l'orator Venier, di 5. Come erano de li lettere di heri, hore 19, di lo exereito cesareo, qual volca andar più vicino a Pavia a mia do et li ponerse; et che lo exercito dil re Christianissimo pur stava al loco solito, sichè questi de qui tengono che si combaterano, over se socorcrà Pavia, et in questa expetation si stà. Serive la cosa di Genoa fu molto pericolosa: è rimaso preson don Hugo di Moncada et prese tre nave et preso da 150 homini, ma con grande pericolo di quella città di Zenoa. Pur hora par sia assicurata, et el presidio se li mandava, quel Duce l' ha rimandato indrieto per non ne haver hora bisogno. Scrive, mo' terza notte il marchexe Palavicino passoe Po, et s' è alozado in Casalmazor, el qual loco per esser aperto non si potè diffender. Dubitasse pur non faccia dil male al paese. Item, ditto Orator mandoe alcuui summarii

di successi di spagnoli, la copia de li quali scriverò qui avanti.

Di Crema, di 5, hore 20. Come in questa hora era zonto uno suo nuntio dil campo cesareo, qual li riporta che heri sera dicto exercito allogiò a Prati, Fosso armato, et a la Torre bianca apresso doi milia, luntano dil campo francese etiam miglia doi, et che ambidoi exerciti scaramuzano et stanno continuamente, dicendo che francesi hanno brusato una villa fuora dil Barco mezzo miglio apresso Pavia, et che in campo se diceva che hozi fariano fato d'arme; ma di questo, scrive, fin hora non ho altro aviso, salvo che si sente tirar molti colpi de artelleria.

Da Brexa, dil Provedador zeneral, di 5, hore 21. Come hozi, da poi pranzo è zonto li a Brexa uno homo d'arme di domino Piero da Longena condutier nostro, el quale vien dil campo ce-324 sareo, et parti heri al tardo. Refferisse, che heri nel campo cesareo se partite et caminò ditto exercito a la banda dritta, non alla zanca come dice lo adviso di questa mattina, et andavano alla volta di Pavia; ma se li fece a l'incontro una grossa banda de francesi, li quali veduti li capitani li sehivorno et andornó a man zanca andando ad un loco apresso Pavia miglia do e mezo, ma ben loco de dove non si po' soccorer Pavia, et li allogiorno alla campagna con carestia de victualie. Questa matina doveano andar al ponte de la Stella, lontano de li miglia uno e mezo: loco dove francesi non lo pono ofender, e distante da Pavia 4 in 5 miglia, et è opinion che li siano per metter un ponte sopra Po per andar da quella banda dove el Re non guardarà Pavia, per veder se potrano trazar fora le gente che sono entro Pavia. Et crede dicto refferente che nulla farano, nè potrano soccorer Pavia. Dice che nella scaramuza di l'altro heri fu morto un capo di cavalli lezieri hyspano, et uno banderal de cavali nur spagnol, et 3, o 4 altri spagnoli lanze spezade, ma homini da ben, et 4 borgognoni et morti da zerea 12 cavalli. In campo cesareo, visto li francesi così grossi, più non si parla di venir alla giornata parendoli esser troppo pochi. Et ha sentito l'artelleria francese scaricar contra la terra de Pavia tutta in un tempo, et certi pochi colpi, che quelli dentro trasseno fori.

Di Yspruch, di sier Carlo Contarini orator nostro, di primo di l'instante. Come de li in quella corte de l'Archiduca è mal veduto, et molto mormorano de la Signoria nostra, e dicono che mandano victuarie a francesi per Po et molte zanze. Di qui zonse a di 26 Zener el conte Filippo

de Ginevra fratello dil signor ducha di Savoia con zerca 80 cavalli, qual veniva di Fiandra da madama Margarita, et è partito et va al campo. Lui tiene inimicitia con il Christianissimo re respetto el fratello, che è el Gran Bastardo, licet el sii fratello di sua madre. Poi, a li 29 passò de qui un domino Gregorio da Casal tesorier dil re de Ingelterra con do muli carchi, si dice de denari, et va al campo; per quanto li è stà riferto, ben serive haver veduti li mulli, ma non li danari. Sono venute lettere di la Cesarea Maestà a questo Serenissimo Principe, e li avisa haver fato preparatione de ducati 200 milia, li quali dicono se haverà presto al campo, et che 'l manderà etiam 8000 fanti. Scrive, la Signoria nostra non ha mandato li soi deputati sopra le differentie de confini, come fo deliberato; il che molto dà da pensar, immo molto si ha doluto quel Serenissimo etc.

Da poi disnar, fo Pregadi per lezer lettere, et 324° chiamar Consejo di X per trovar danari, et fo letto le sorascritte lettere e di più:

Da Sibinico, di sier Bernardin da cha' Taiapiera conte e capitanio, di 23 Zener. Come era zonto a Scardona uno cadi et uno . . . . . venuti per nome dil Signor turcho, per metter li confini a Sebenico; et li ha avisato di questo; el qual Conte ha tolto termine zorni 20 di seriver a la Signoria nostra: per tanto aspetta l'ordine quello habbi a far. Item, scrive come quelli di Scardona havcano tolto sachi 25 di formento di alcuni di Sebenico erano andati a masenar alli molini, però che voleano tolleseno la bolleta a Scardona. Et ha scrito a quel . . . . di Scardona, tamen nulla ha operato e li ha scritto indrio che non li scriva più di tal cosa, perchè li vica in fastidio. Item, scrive haver hauto col cadi venuto per li confini, lettere di Constantinopoli dil Baylo nostro, date questo Avosto, drizate al prefato Conte, che lo avisa di tal venuta, et a che effecto.

Noto. Per Collegio, fo terminà seriver a sier Piero Zen, è a Cataro per metter confini, vengi a Scardona, zoè a Sibinico, et *etiam* metti li ditti confini, *ut in litteris*. El qual ha ducati 120 al mexe.

|   | 1   | Di | $Z_0$ | are | α, | di | sic | r  | Be  | rtu | zi  | Zi  | vre | an | con | tc | ct |
|---|-----|----|-------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|
| S | ier | Zo | icc   | ar  | ia | Va | ala | re | 880 | ca  | pit | anı | 0,  | di | ٠   |    |    |
|   |     |    |       |     |    | •  | ٠   | ٠  | ٠   | •   |     |     | ٠   | ٠  |     | ٠  | ٠  |
| • | ٠   |    |       |     |    |    | ٠   |    | •   | ٠   | ٠   | ٠   | ٠   | •  |     | ٠  | ٠  |
|   |     |    |       |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |     |    |    |

Et essendo reduto Pregadi, vene un 'altra posta con lettere :

Di Crema, di 5, hore 2 di nocte. Come in quella hora havia hauto aviso da li soi, ch'è nel campo cesareo, di hozi hore 20, che ditto exercito si atrovava pur a li Prati, dove scrisse heri, a canto le muraglie dil Barco di fuori, et che questa notte ambidoi exerciti sono stati in arme et scaramuzorono assai, dicendosi nel campo cesareo, che diman al tutto o dariano soccorso a Pavia o fariano la giornata; ma che francesi non si hanno mossi da li lochi soi, et quelli de Pavia tirano di l'artellaria di fuori, dicendo che li cesarei hanno posto ne le battaglie de le gente d'arme buon numero di schiopetieri, et questo per non haver tanti cavalli, come 225 hanno francesi. Item, manda uno aviso di Zenoa, hauto dal conte Alberto Scotto per la via di Piasenza, el qual dice cussì:

Il sugo di le nove scritto per quello servitor dil signor Pietro Fregoso, alli 3 del presente al sopraditto. Don Hugo capitanio de la Cesarea Macstà è prigione insieme cum il signor Cesaro Colona in mane di missier Andrea Doria, et oltra, esso Doria ha preso tre vaselli grossi, tra li quali è una nave grossa ditta la Capitanea. Etiam non si parte di la boca dil porto, batendolo continuamente esso porto et la città.

Di Brexa, dil Provedador zeneral, di 6, hore . . . . Manda la copia di una lettera dil Podestà di Crema, di 5, hore 7  $^{1}/_{2}$  di notte, qual dice: Come havea hauto lettere da alcuni che esso Podestà tien nel campo cesareo, di 5, hore 22, per le qual li advisava che al dì sopra scritto, el campo cesareo non si è partito, ma stato in ordinanza da heri in qu'ì. È stà perchè monsignor di la Palissa et il signor Zanino havea preso uno certo passo, dove gli è andato il marchese di Pescara cum una gran quantità di schiopetieri et cavalli legieri, et hanno scaramuzato et preso 50 schiopetieri dil signor Zanino et uno suo locotenente cum uno capo squadra, et morto il cavallo sotto a ditto Zanino, et hanno fatto grossa scaramuza, dove ne è morto da una parte e l'altra : et pur il campo de francesi stà saldo. Et che si diceva per quelli capi cesarei, che questa nocte o dimane dicto exercito si meterà in uno loco fortissimo sotto Pavia ad uno miglio, et sarà necessario che fazino fatto d'arme.

Item, manda uno aviso hauto per lettere di Mantoa, di 5, qual dice cussì: Heri don Hercule fiol dil ducha di Ferrara et Nicolò Varol insieme son venuti a la volta de Casalmazor cum 4000 fanti, 100 homini d'arme et 200 cavalli legicri, che son venuti per la via de Rezo, et passato Po a Borsel,

sichè hanno preso Casalmazor, et sachixato molte caxe di quelli che erano ducheschi, et di quello poi fato restitutione alla illustre madonna Antonia da Bozolo.

Noto. In ditte lettere dil Provedador zeneral di 6, è uno aviso, come quelli dil castello di Brexa li ha mandato a dir che a hore 19 hanno sentito trar assa' colpi de artellaria. Item, che 'l Capitanio zeneral nostro voria si compisse di far altri fanti fino al numero di 10 milia.

Da poi licentiato Pregadi, restò Consejo di X 325° con la Zonta, et fu tratà di vender uno casal in Cipro, qual tutto pol dar intrada ducati 1400, ma solum 300 contadi, il resto formenti, e uno ciprioto vol comprar la mità e dar ducati 10 milia. Di l'altra mità dar ducati 500 a la camera ogni anno, il resto di formenti, et volendo questa mità, si possi vender con altre clausule. Et posta la parte, non fu preso.

In questo zorno, venne in questa terra per la via di Padoa il reverendo domino Ricardo Pazeo orator anglico stato altre fiate in questa térra, vien da l'Archiduca dove andoe. Li fo mandà contra alcuni zenthilomini fino a Liza Fusina, et preparatoli alozamento a San Zorzi Mazor in la cha'di la Signoria, et fatoli le spese la prima sera.

Da Cremona, vidi lettere di l' Orator nostro, di 5, qual manda una lettera di campo cesareo li scrive Donato de Tassi, data in Lardirago a dì 3, qual dice cussì: Tutto hogi li francesi sono stati in bataglioni, e si è fato grandissima scaramuza e tuttavia si fa e si restringe l' inimico tuttavia, tal che sarà sforzato al combattere o levarsi. Hozi s' è ditto anche, che quelli de Alexandria hanno tagliato a pezzi 11 bandiere de fanti venivano al campo francese smontati di l' armata. Presto, presto, vostra magnificentia sentirà qualche effecto.

 $A\ d\imath$  8. La note piovete, et etiam la matina, 326 sichè il tempo è dato al sciroco, et fo . . . Vene per tempo letere di le poste, il sumario è questo:

Da Cremona, di l' Orator nostro, di 6. Come erano lettere di heri, hore 19, dil campo, dil magnifico Moron, per le qual dà aviso che hozi li cesarei volevano far uno altro allogiamento uno mio più avanti a uno loco che si dimanda la Cha' di livrieri, mezo mio luntan da lo exercito dil Christianissimo. Et scrive, che 'l zudega che hozi si farà la giornata, qual la tien habbia ad esser sanguinolenta, perchè lui dice francesi stanno li nel forte suo ancor ivi expectandone. Et dice è messo l'ordine con quelli è dentro Pavia, che ad un tempo a li loro segni

26

questi atachano el fato d'arme et loro escono fuori di la terra et facino el debito, perchè per il sito dove si trovano li exerciti, quel dil Christianissimo è in mezzo a la terra et a li cesarei. Scrivé ditto Orator, questi stanno, come in simili casi far si suole, con speranza et paura, et molto li fano che pensar lo star dil Christianissimo nel loco suo, se li cesarei non havesse avantagio di alcuna cosa, che questi ancor non la intendeno, perchè havea tanto il re Christianissimo habuto tempo di far altro pensiero se havesse voluto che effective, senza alcun bon fondamento havesse aspectato in quel forte li cesarei (sic). Misser Domino nostro suscipiat causam suam. Item, scrive, quelli che erano in Casalmazor heri andorono a castel San Zuane in croxe, nè è adviso sieno partidi per esser dito loco deffeso da quelli sono dentro; et par che Nicolò Varola era stà ferito, et par vadino ad uno altro loco. Scrive etiam, questi havendo sta notte un grosso alarme, sono ussiti per far quel ben potrano.

Di Crema, di 6, hora prima di notte. Come heri sera di hore 7 non scrisse a sier Vetor Barbarigo cuo cugnato per la celerità grande di expedir le lettere; ma ben scrisse a la Signoria e a Brexa. In questa hora ha hauto lettere dil campo cesareo de li soi che tien de Ii, di hozi, hore 16, che dice che ditto exercito non era ancor levato, ma ben posto in ordinanza per levarsi; et chi dicea anderà sotto Pavia in uno loco si chiama Vernacula, et chi dice andarà al porto di la Stella, abenchè ditti soi non lo credano. Et dice, che dicti cesarei hanno parechiato per butar il ponte, donde serà necessario che 26\* francesi deslogiano overo che combatino. Et el cavalaro che ha portato le ditte lettere riferisse che, venendo, lui ha sentito tirar una gran schiopetaria a la volta de li exerciti.

Post scripta. Se diceva nel campo cesareo che 40 cavali lizieri erano partiti et andati nel campo francese, dove il Christianissimo re li ha dato doi page per cadauno et una caxaca; et che le gente da

Milano erano partite per andar al campo francese. Di Bergamo, di 6, hore 13. Come heri sera esso capitanio sier Tomà Moro ave aviso, che propinquo de lì al bergamasco erano venute gente. Subito mandoe per intender tal cosa; el qual riporta esser da zerca fanti 200, di quelli sono stà svalisati da grisoni, che sono sotto Chiavena, li qual andavano per soccorer ditto loco. Qual fantarie vanno a la volta di Lodi. Scrive come stanno in aspectation di soi messi, che dieno venir di campo, per sapere come passano le cose.

Dil dito, di 6, hore . . . Come in quella hora era gionto uno di soi, che parti eri sera dil campo francese, che dice come heri su l'hora del disnar li cesarei et hispani si mossero in arme per voler ogni modo provocar alla giornata francesi, che erano all'opposito suo dentro de li repari; de li quali non volseno usire ma con bone artellarie li salutorono, de modo che ne restorono assai de guasti et non volseno seguitare il camino. Dice etiam, che di Pavia usirno molti contra francesi, ma forno facti retirarsi in molta pressa dentro. Dice etiam che ha visto che assai fanti si parteno dil campo cesareo, sì per penuria di vivere, come per non aver danari, et che in Lodi lavorano molto frequentemente. Scrive si stà in continua aspectation di novi advisi, et quello averano aviserano.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 7, hore . . . Manda reporti di homini venuti dil campo, e lettere dil Pretello et di Paulo di Bologna di ditto campo cesareo, l' uno di hore 21 l'altro di hore 23 heri. Come voleno, la note di 6 venendo a 7, combater uno bastion, qual volendo esser difeso per francesi, convenirano venir a la zornata. Item, quelli di Pavia mostrano fochi; et che li exerciti sono mia mezo lontano l'uno di l'altro.

Copia di do lettere di campo cesareo, scrite per 327 l'orator di Siena, a dì 3 et a dì 4 Febraro 1525, mandate a Cremona a l'Orator nostro veneto.

Illustrissimo signor mio.

Di Vilante, di l'ultimo di Genaro, scripsi quanto era di novo tra questi exerciti; duplicai le letere, et mandai per diverse vie, et aziò che havessero miglior recapito.

Il primo di Febraro parti lo exercito da Vilante et andò a Ristanno; il secondo di andò a Lardiragho, longi da Pavia 4 miglia et longi dal campo di francesi da due miglia in circa. Poco inanti che si rivase a Lordirago, se feceno alcune scaramuze da cavali leggieri et fantarie, dove fu il signor Johannino di Medici, et morirli da 8 in 10 homini de l'una parte e l'altra, imperò non sono state scaramuzie grosse, nè di momento. Li francesi stanno per anco in el medesimo loco dove erano, et secondo li advisi che se hanno, dicono aspectare li questi imperiali, che li vadino a trovare. Heri sera, subito che fu gionto lo exercito, si sparono cinque boche di artigliaria per fare el segno de esser gionti al signor

Antonio de Leva in Pavia, come era dato l'ordine per questi cesarei; il quale signor Antonio ha risposo col prefato segno con fochi, quali ha facto questa nocte. Altro non me occorre dire, se non che di giorno in giorno non mancaró di avisare vostra Excellentia di quello che si dirà.

Dil campo de l'imperiali in Ardiragho, a dì 3 di Febraro, a hore 16, 1525.

Circa lo esser mio, fo intender a quella che hor sto con quanto disagio si po, dormendo per le stalle, senza una comodità; nia mi conforta, che tutti questi signori stanno al simigliante. Supplico vostra signoria ad dover fare partecipe de li mei advisi il magnifico signor conte Matheo de Persico, et tenermeli racomandato.

## Sotloscrilta:

Di Vostra Excellentia servitor Fortunatus Vechius orator

Una altra littera dil ditto.

Illustrissimo signore mio.

Heri non parti lo exercito de qui de Lardiragho come scripsi a vostra excellentia. Li cavali legieri tutto il di scaramuzono nel borgo, ma non furno scaramuza grossa. De li cesarei furno morti 4, et alcuni cavali de li francesi, non si sa, vero è che eri sera furno menati tre pregioni. Preseno ancora li imperiali Santo Alexio, ch' è una torre presso al Barcho mezo miglio, a guardia de la qual (erano) 327 · quatordici schiopetieri, i quali si lassarno andare, et ge fu fatto cortesia de l'arme. È venuto adviso al signor duca de Milano, che di Savona venivano da 1500 fanti in adiuto del Cristianissimo, et come furno ad uno loco ditto el Castellazo, se li feseno incontra quelli che erano a la guardia di Alexandria, et tagliono a pezzi 11 bandiere. Di l'armata di Genoa era aviso, esser dismontata in terra per assaltare li inimici, et erasi qualche dubio d'epsa. Venne ben novo adviso che era salvata, et non erano periti più che 100 homini, et era salvo don Hugo armiraglio di Cesare. Il campo si leva de qui questa matina e va a la volta de Pavia; pigliasi la via verso porta Justina, et lassasi il Barco a man dritta; di lo qual vi hanno fatto spianate et gitati ponti sopra la Rola, secondo la opportunità ehe rizercha la zente. Altro non g'è di novo, se non del continuo novi disagii et fastidii, maxime di corpo, che sono già 12 giorni che se dorme per le stalle con reverentia

di vostra excelentia, et bisognasi più volte scrivere in piedi.

Del campo de li cesarci in Lardirago, a di 4 di Febraro ad hore 16, 1525.

Sotoscrita:

Di Vostra Excellentia Servitor Fortunatus Vechius orator Senarum.

Vene in Collegio il reverendo domino Richardo 328 Pazeo orator anglico, qual vien di Trento, ha facto la via di Padoa per visitar uno nepote dil Re studia li, et ha auto nove lettere dil suo Re che 'l vegna orator iterum a la Signoria nostra, per esser lui stà quello fo a la conclusion di la liga con Cesare. Era vestito di raso nero di martori a la longa, et vene acompagnato con sier Andrea Badoer el cavalier, sier Gabriel Moro el cavalier, alcuni dottori et altri zercha numero . . . . vestiti di scarlato. Et intrato in Collegio, il Principe li vene contra al pè del mastabè facendoli careze. El qual sentato, apresentó la letera dil Re suo, data a di . . . . poi usato alcune parole 

Vene l'orator di Mantoa con alcuni sumarii di nove.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 6, hore 6. Manda la relation di uno suo venuto dil campo cesareo, qual è questa:

Baptistin da Brexa mandato per il clarissimo Proveditor al campo cesareo, parti questa matina a zirca 18 hore, dice il campo preditto esser stato questa note nel loco preditto di Praia, dove non è salvo case doi. In una aloza monsignor di Barbon in l'altra el Vicerè, tamen tutte scoperte, ita che non li po' capir 10 persone per una. Et li cavalli et muli stanno tutti al scoperto loco aratino, che per la neve che tutta questa integra nocte è cascata adosso a persone et cavali, et poi questa matina neve agiazata cum uno vento che taiava le persone, et per dicta neve et acqua el terren è inumedito, sichè li cavali sono come in uno mezo paludo, et tutti tremavano, che era compassion a veder. Poi el campo in extrema penuria de victualie, de vino. Uno a cena ha bevuto 6 328' parpaioli di vin, et questa carestia è per esserli taiate le victualie, et praesertim da San Columban et Belzoioso. Pur dice ditto refferente, che apresso Santo Agnolo ha incontrato da 200 cavalli de victualie, et

329

da zerca 7 cassoni de pan; ma dice che non saranno, hoggi in campo, perchè da Santo Anzolo al campo è da zerca 13 mia, ma per la extremamente cativa strada non potrano arivar. Et però che 'l ditto campo non po' star lì più, et che però l' havca fatto far le spianade a la volta dil ponte di la Stella, distante zerca 4 mia. Et dicto loco di Praia è distante di Pavia mia 4, et da lo exercito francesc zerca 2 mia: hanno per fianco un bosco. Pensasi che anderano verso dicto loco de la Stella, qualc però è loco cativissimo, che franccsi l'ha brusato, per quanto l'à inteso. Sono stati però hozi in scaramuza; ma poco è stà facto, niun preso. Heri fu preso un bolognese, quale dise quello scrissc questa matina, esso excrcito cesareo ancor nel Barco; sichè tutti li advisi precedenti son falsi, et è stà falsissimo che al signor Zanin sia stà morto il cavallo sotto, perchè el ditto non è stato in scaramuza. El campo de spagnoli è hormai senza core, et sono in continui consulti; nè però se intende quello siano per fare, nè dove siano per andare: pur si pensa andarano al loco della Stella. El pan picolissimo: questa matina una parpaiola l'uno; eri sera do a la parpaiola. Franccsi sono gaiardissimi, ne punto se disordinano. Quelli di San Columban, heri corseno fin a Lodi con le croce rosse; taiorno una extremità de vituarie. Quelli di Pavia eri scra tirorno do colpi di artellaria, et quelli dil suo campo li risposeno: sono segni che non possono più tenersi. Possono li cesarei tornar indriedo senza esser molestati da alcuno. Questo sumario par confuso, et non è ad litteram, come quello che 'l Proveditor mandò a la Signoria; ma il Surian podestà lo ha examinato, et scrissc per sue particular il sumario ut supra.

Di Brexa, dil dito Proveditor zeneral, di 7, hore 4. Come manda do avisi auti dil campo cesareo; uno di Paulo da Bologna et l'altro dil Pretello, dati a di 6, hore 6, a le Casedilivreri, qual è questo:

Che eri il campo cesareo si condusse al loco soprascritto di Livreri, mia uno apresso Pavia da la banda dil castello, et apresso lo excrcito francese mia uno, et che crano li cesarei nel venir stati in scaramuza con li francesi, et haveano rebatuti dicti francesi gagliardamente, con molti hinc inde presi et morti. Che principiavano ad bater li stecadi di francesi; per il che si dubitava cum tale occasione fusseno per devenir a la giornata. Che la intention de li cesarei se judica fusse robar la nocte uno bastion di Pavia, et a quella banda poi far quattro cavalieri et da la terra bater francesi ne la schena

per farli levar. Che da pò la scaramuza prima, ne la qual erano stati rebatudi, francesi havcano remesso gente per far nova scaramuza; ma li spagnoli non l' haveano voluta atachar.

Dil Surian podestà, si ave letere particular di ditta hora. Come tal nova si tien non sia vera circa il voler pigliar el bastion, perchè a quella banda Pavia non ha bastion alcuno, et che tra loro et francesi vi è una aqua grossa et paludo, et similiter tra loro di la terra; sichè si tien non potrano facilmente soccorer Pavia.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta, si 3301) ordinaria qual di Roma. Et prima, fono facti 4 di la Zonta di Roma in luogo di sier Domenego Trivixan procurator si caza con sicr Andrea Trivixan el cavalier è intrà Consier, di sier Nicolò Pernardo si caza con sier Francesco Donado cavalier intra Consier, sicr Francesco Bragadin ch'è intrà Consier, et di sier Zorzi Pixani dotor et cavalier a chi Dio perdoni. Et rimaseno questi : sier Daniel Renier savio dil Consejo, qu. sier Constantin, sier Marco Dandolo dotor et cavalier, fo savio dil Consejo, sier Andrea Magno, fo capitanio a Padoa, et sier Zuan Miani fo Consier. Item, feno do di la Zonta ordinaria in luogo di sier Andrea Baxadona intra Consier e sier Alvise Pisani procurator si caza con sier A. Trivixan cavalier, ct rimaseno sier Lunardo Mozenigo procurator savio dil Consejo, et sier Piero Lando fo savio dil Consejo. Il Miani cazè di l'ordinaria e il Lando di quella di Roma.

Da poi, con dita Zonta ordinaria preseno una gratia di una expectativa di sanser in Fontego di todeschi, da poi 14 che sono avanti a uno . . . . . di Jacenti fo fio di Nadal, qual dona de praesenti ducati 150.

Item, preseno una gratia dil conte Federigo di Martinengo, fo bandito 10 anni in Candia per il Consejo di X per certa custion, et fo permudà il suo bando di Candia in questa terra, et dona ducati 200. Questo si maridò avanti l'andasse in exilio in una (fia) di sier Marco Marzello qu. sier Jacomo Antonio el cavalier.

In questa matina, fo seguito in Quarantia criminal a lezer le scriture per il caso che si mena di sier Francesco Contarini, fo capitanio a Baffo, intromesso per il synico Trun.

A di 9, fo santa Polonia. La matina per tempo fo lettere di le poste, et la terra stava in

35

<sup>(1)</sup> Le carta 329 \* è bianca

330\*

grande expetation di saper lo exito di exerciti. Il sumario dirò di soto.

Vene l'orator di Franza, dicendo non è da dubitar che 'l Re suo vengi a la zornata, e mancho che spagnoli metti soccorso in Pavia, et mostrò una lettera auta dil campo francese, di le zente è lì, qual' sarà scrita qui avanti.

Vene l'orator Pazeo di Ingaltera, dicendo eri vene in Collegio replicando quello disse eri, et accertando la Signoria el suo Re era in amor e benivolentia con la Cesarea Maestà, et in aiutar la impresa contra francesi e il duca di Milan, e havia ordinato che li ducati 50 milia erano a Fiorenza siano mandati nel campo cesareo: per tanto questo stado etiam lui non doveria mancar; con altre parole. El Serenissimo li rispose verba pro verbis etc.

Noto. Eri nel Consejo di X con la Zonta fu posta la gratia di sier Lion Venier qu. sicr Andrea procurator, qual impresta ducati 300, et non fu presa di una balota.

Item, feno uno vice Cao di X in luogo di sier Hironimo Loredan è amalato, sier Polo Donado stato altre fiate.

Da Brexa; dil proveditor Pexaro, di 8, hore 13. Come non ha auto aviso alcuno da li soi sono nel campo cesareo; ma havendo auto letere di Crema, manda quelle, il sumario è questo:

Di Crema, di 7, hore 21. Come in quella era havia auto aviso da li soi che tien nel campo cesareo, di eri sera hore 2 di nocte, che ditto exercito era mezo miglio sotto Pavia, et che non cessano di scaramuzare luntano uno exercito di l'altro per tratto di schioppo. Dicendosi, che hozi o diman al più longo, o che daranno soccorso a Pavia, o che faranno la giornata; nè altro di novo si atrova.

Di Cremona, di l'orator Venier, di 7, hore 19. Come erano lettere de lì, de heri, dil magnifico Moron, di hore 18, che nel campo cesareo scrive volcano andar in quella hora di cri più avanti verso francesi fino a tiro de canoni; ne altro più se intende. Scrive dicto Orator, quelli che pasorono di qua di Po col marchese Palavicino sono ritornati in Caxalmazor, et quelli dil signor Duca, che terza notte ussirno fora di Cremona, andarano a quella volta; ma il tutto stà a la risolution farà li exerciti.

Di Bergamo, di 7, hore . . . . Come, per uno suo partite heri a hore 20 da Milano, riporta come Domenega a di 5 da scra gionseno in Milano fanti 1000, che venivaao dil campo francese, ct questo perchè dubitavano che yspani non marchiasseno a quella volta; de modo che in Milano si sta con gran-

dissima custodia. Et scrivendo questa, sono qui gionto uno altro suo vien da Milano, partite hozi a hore 16. Dice che in effecto si sta in quella città con gran guardie, sì al castello come ancora in la cità, in la qual si atrova il signor Thodaro Triulzi con lanze 300, fanti 3000, et lizieri 400, et che tutto il resto di le zente è in campo. Et che hozi, venendo in qua, ha udito trazer di molti colpi de artellaria a la banda dil campo.

Da poi poco vene una altra stapheta con lettere di Brexa, dil Proveditor zeneral, di 7, hore 8. qual manda lettere aute dil campo cosareo, che son queste a lui Proveditor drizate.

Il Pretello, dil campo cesareo, date a di 7, hore 22. Hozi non sono mossi de qui, et ozi è stà preso uno di quelli dil campo francese dil signor Federico da Bozolo, quale mi affirma che in campo francese sono svizari 10 milia, italiani boni 5000, lanzchenech electi 4 in 5000, venturieri 5000, homini d'arme il numero 1500, ma ge die esser più di 1100 lanze, pezi di artellaria tra grosse et picole 40, 331 et che'l Re e tutto lo exercito ha deliberato più presto morire che lassar dar socorso a Pavia. Tutto hozi è stà scaramuzà, et che no son stà presi et morti molti da una parte e l'altra.

Lettera di Paulo da Bologna, data alla Cà de livreri, alle 7 Febraro, hore 22. Hozi semo pur qua e tuttavia si scaramuza. Noi cum schioppi et archibusi et li francesi cum le artellarie, et se francesi sollicitasseno dicte artellarie, non potressemo star quì, et saria forza levarsi. Francesi ad tal scaramuza non mandano troppo cavalli, et dicono che tutti hanno a morir più presto che lassar soccorrer Pavia. La carestia è grandissima in campo cesareo, et abundantia nel campo francese.

Per lettere di Bergamo di heri, hasse che, suspetando francesi che li cesarei non andasseno o mandasseno a Milano, hanno rimandato le gente indrio al signor Theodoro Triulzi, et che in Milano sono fanti 3000, lanze più di 200, et altrettanti cavalli

Da Romano, di sier Lunardo Bembo podestà e proveditor è lettere. Come uno che vien da Lodi e parti heri, fo a di 6 a mezodi, (dice) che in campo cesareo non era vituarie, et tre di è che alli cavalli non son stà cavate le briglie, et che da mezodi in driedo si ha sentito continuamente artellarie grosse et d'altra sorte; unde pensa che siano stati alla giornata. Item, scrive la nova di Mantoa di eri sera, che scrisse, non è vera.

Da Crema, di 7, hore 2 e mezza di nocte.

Manda uno reporto, overo aviso auto da uno suo dil campo cesareo, qual scrive di 7, hore 21, come era andato a Belzoioso doe bandiere di fanti, etiam una compagnia di homini d'arme et molti cavalli legieri per piarlo; et che dentro sono 100 schiopetieri; et che il campo scaramuza al bastion de francesi apresso San Lazaro da sera parte (sic), et fatto grossa scaramuza, et fanno tutta in questa sera (sic), et che veniva detto da persone di conditione, che, se ge daria lo assalto, il campo staria a l'erta.

Dil ditto, di 7, hore 2 di note. Come, per uno suo qual è zonto et partite dil campo cesareo ozi a hore 17, dice che ditto exercito esser apresso a Pavia et al campo francese, et che si andava acostandosi a Pavia, et che ne lo exercito cesareo francesi tirano de l'artellarie facendoli danno assai. Dicendo, che lo illustrissimo signor Vicerè volea farli tirar de l'artellaria sua; ma che il signor marchexe di Pescara non volse, aziò che francesi non intendesse a qual volta la fusse, et non li facesse danno, et che li facevano li repari per poter battere nel campo francese, et uno bastion per il qual desegnano soccorer Pavia. Dicendosi, che se per tal via non li danno soccorso, per altro loco gli è gran difficultà; et alcuni iudicano che non combatterano; et che quelli de Pavia la notte fanno molti fochi. Et la precedente notte, el signor Vicerè li ha fatto correspondere cum altri segni di foco. Et che nello exercito cesareo heri patirono molti de victuarie, et maxime per li cavalli; ma che ozi ne sono stà condute assai.

In questa matina, a caxa di sier Francesco Contarini e fradelli fo di sier Zacaria el cavalier, per aver heri sposato sier Filippo suo fradello la fia di sier Antonio da Pexaro, fece uno solenne pranso. Vi fu parenti di l'uno e l'altro novizo, tra li qual domino Jacomo da Pexaro episcopo di Baffo, lo episcopo di Torzello domino . . . . . . et il cavalier di Garzoni domino Zacaria, li fradelli del Sere. nissimo, cavalieri et altri zentilhomini di età, tra i qual io Marin Sanudo; et era do Cai di X, sier Pandolfo Morexini e sier Hironimo Barbarigo. Da zerca 100 zentilhomeni et donne 50. Il pranzo fu con pignoca', fasani et una pernise per uno. Fo balato di su e di zò assai, nè altro fu fato. La caxa tutta era conzà con razi, sì il primo come il secondo soler, e camere, e posto feste con arme a le fanestre sora il Canal grando.

Da poi disnar, fo audientia publica di la Signoria et Savii daspersi.

332 A dì 10. Da matina vene per tempo lettere di le poste, videlicet:

Da Cremona, di l'orator Venier, di 8, hore 19. Come in quella matina erano lettere di eri sera di lo exercito cesareo, dal magnifico Moron. Scrive, quelli signori cesarei haveano facto lo alogiamento vicino a lo exercito dil re Christianissimo uno tirar di canon, et ivi essersi firmati expetando occasione de far qualche bono effecto. Dicono, il re Christianissimo star al solito ben unito et a l'ordine, nè altro fin qui è venuto. Il secretario di Genoa li ha mostrato lettere di 4 di l'instante, li scrive quel illustrissimo Duce suo, la cosa de Genoa esser reduta molto al securo et optimi termini, et il risego esser ben stato assai grande et pericoloso, oltra la perdita del capitanio suo e di tre vaselli che se persono, come scrisse; ma che fin hora l'armata sua è reduta in porto di Genoa, zoè 15 nave et 15 galee, et 4 altre nave scorse per fortuna in Cicilia, le qual spera che ritornarano a salvamento. L'armata francese è ritornata a Vais, et similmente le gente, zoè quelli fanti che erano a Savona sono ivi ritornati. Di qui si dice don Ugo di Moncada capitanio di l'armata esser stà dato per il re Christianissimo al signor Federico di Bozolo per riscato dil signor Pirro suo fratello et quelli altri che furono facti pregioni da spagnoli in Santo Agnolo.

Da Crema, di 8, hore 21. Come in quella ora havia auto aviso da li soi che tien nel campo cesareo, di eri sera, a di 7, a ore 24 dil campo preditto. Dice che non si ha potuto partir dil campo, per le sentinele, il cavalaro fino a questa matina. Dice che spagnoli eri preseno il bastione, quale tieneno per spatio di due hore; ma per francesi furono rebatuti, et che feceno grossa scaramuza, dove mori di l'una e l'altra parte da zerca 40 homini; et che da poi al tardo, li lanzchenech cesarei volseno passar oltra alli repari per combatter, ma con gran fatica lo illustrisimo signor marchexe di Pescara li intertene, de modo che cadauno iudicava che heri il fato d'arme si facesse; e che li francesi cum le artellarie facevano gran danno nel campo cesareo; et che quelli de Pavia non cessano di far segni cum fuochi, et quelli de fuora medesimamente li rispondeno; et che li cesarci hanno sachizato Belzoioso, ma che nel castello ge sono anchor di le gente francese. Et il cavalaro che mi à portato dicti avisi, scrive esso Podestà, dice che ca- 332\* minando ozi per camino, da zerca 400 cavalli fra homini d'arme et cavalli lizieri di la compagnia dil signor Theodoro hanno corso fino a Santo Agnolo, et si dice che hanno preso alcuni cavalli de vituarie, de modo che tutti li vivandieri che andavano al campo sono ritornati verso Lodi, et che nel campo

cesareo li è grandissima carestia, sì per li homini come per li cavalli. Et scrive esso Podestà, che per uno altro suo venuto da Milano hozi, li è stà affirmato che de li non gli è salvo il signor Theodoro cum la sua compagnia, et alcuni fanti italiani. Item, lì è ritornato anche uno suo explorator dil campo francese, et manda il riporto.

Zuan Piero da l'Ochio mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese soto Pavia, a di 8, dice de li esser partito Lunedi, fo a di 26, a hore 20, et haver tardato il suo venir per haver convenuto far la via di Piasenza; et che tutto ll campo è allogiato nel Barco, salvo le gente che sono alla guarda atorno Pavia. Et la Maestà dil Re esser allogiata in Mirabello, et stano di et notte in battaglia aspettando le gente cesaree per combattere; quale sono apresso l'una e l'altra, et da la matina a la sera scaramuzano. Il Luni, a di avanti il suo partir, feceno una grossa scaramuza, nella quale spagnoli hebbeno il peggio et lì fu morto fra a cavalo et a piedi più di 100 homini. Dicendo etiam, Luni la matina ussirno da Pavia a l'alba zerca 300 fanti, et veneno allo alogiamento di monsignor di la Peliza, dove altre volte allogiava il campo de la Illustrisstma Signoria, et scaramuzorno; ne la qual scaramuza morite zerca 200 homini, e il resto se retirò. Et Domenica da sera, alli cinque, li arivô 7 bandiere di grisoni da Milano, et si diceva che aspectavano di per di uno numero de svizeri, che venivano al servitio dil Re, et medesimamente di Franza buon numero di gente da cavallo et da piedi. Et dice, che tutto il giorno la Maestà dil Re armato va per il campo facendo animo alle gente, le qual sono molto animose di combattere, et che Sabato pigliarno una spia di spagnoli che andava in Pavia ad farli intender, che Dominica passata, a di 5, il campo doveva asalir il campo francese, et in quel tempo quelli de Pavia dovesseno ussir fuora; dicendosi in campo, che in Pavia non lianno più el modo de viver, e che di continuo fano segni con foco.

Dil ditto Podestà et capitanio di Crema, di 8, hore 23. Come in quella hora havia auto adviso da li soi che 'l tien nel campo cesareo, de heri, hore 17, come da heri in qua non si ha fatto altro, salvo che si tirano una parte et l'altra de li schioppi; et che li cesarei hanno dato ordine fra loro, che come si sente tirar dui colpi di artellaria grossa, che ogniuno si sera a le loro bandiere, perchè dicono voler assalir il bastione de francesi et entrar dentro. Item, manda uno reporto auto in quella sera di uno venuto di Zenoa.

Per homo degno di fede, che parte di Zenoa a li 3 di questo, è refferito, che 'l di avanti si partite l' armata francese qual era stata sopra il porto di Zenoa giorni 4, che non possendo far altro tornava verso Saona, et le fantarie verso Vareze. In ditta terra di Zenoa, si stava cum qualche paura et gran tumulto. Referisse ditto homo, che 'l Martedì sera fu mandato uno trombeta a dimandar la terra da ditta armata francese, et che sopra questo fu fatto Gran Consejo, et deliberato di elezer 12 che facesseno quello li paresse. Et che si parlava molto di far unione in tutta la terra, et governarsi a republica et non più per signori.

Di Bergamo, di 8. Come, hora 17, era zonto uno de li lizieri de domino Jacomo de Vigoaro capo di cavalli lizieri, qual dice haver inteso da uno vivandiero qual venia de il campo hispano, che gli lia ditto che eri si atacò fra li exerciti una gran scaramuza con trazer de molte victuarie, et che in essa ne sono morti de l'una e l'altra parte assai, de modo che lo exercito yspano si detrazeva venendo a la volta de Lodi. Et uno altro dice che 'l veniva a la volta de la Stradella. Qual nova come si ha significa, tamen non fu vera. Et scrive, star in aspectation di soi nuncii, che dirano meglio la cosa come sarà passata, et dil tutto aviserà.

A di 10. La mattina per tempo fo lettere di le 333° poste.

Da Crema, di 8, hore 9 e meza di note. Come in quella hora havia auto lettere da li soi che 'I tien nel campo cesareo, che questa sera li cesarei fecero una grossa scaramuza cum francesi, et sono andati fino a li bastioni de francesi, et che una parte et l'altra è stà saldi. Et che 'I capitanio Zucaro ha corso alla volta de Milan, et ha rotto una compagnia de cavalli legieri de francesi, et preso zerca 20 cavalli et 5 homini d'arme di quelli dil signor Theodoro Triulzi.

Di Brexa, dil provedador zeneral Pexaro, di 9, hore 16. Come era ritornato dil campo cesareo Paulo di Bologna, et manda il suo riporto qual è longo e bellissimo; il qual riporto sarà qui avanti scripto.

Vene in Collegio domino Hironimo da Luca secretario di l'orator cesarco qui existente, et monstrò lettere di Pavia di Antonio da Leva scritte al Vicerè: et come erano ussiti fuora, et preso certi fanti lanzinech, svalizati e toltoli li cavali e bagagie, et ha victualie assai; sichè non li manca. *Item*, disse che l'era zonto in campo 50 milia ducati dil re d'Ingalterra et 100 milia da Napoli, e la Cesarca Maestà mandava danari; sichè non li mancheriano danari; con altre parole.

334

1524. Die 8 Februarii, hora 2.

Relatione di Paulo da Bologna homo d'arme dil magnifico domino Piero Longena, quale de ordine dil clarissimo Proveditor generale è stato nel campo cesareo per alcuni giorni, partito questa matina a hore zercha 17, et in questa hora ritornato. Riferisse:

Come da poi la scaramuza de heri, quale el serisse per lettere de 22 hore, francesi useirno un' altra fiata fuori de li sui repari, et questo perchè li cesarei se erano spinti verso loro per scaramuzare; li quali furno gagliardamente rebatuti da francesi cum occisione de 10 in 15 persone, et molti fanti, et fu preso da loro il capitanio de li cavalli borgognoni ultimamente venuti di Alemagna. Ne la qual scharamuza, etiam il signor marchexe de Pescara hebbe la fuga, et li francesi se ne ritornorono cum grande festa et soni de trombe nel suo forte.

Che questi giorni francesi havevano tirato qualche bota de artellaria al eampo cesareo, et facea gran danno alli homeni et cavalli: pur questa matina haveano principiato a tirare cum grande impeto assai tiri de artellaria, ct tiravano alla volta dove sono le munitione, le quale non haveano aneora reparato, ma questa mattina li principiorno fare li repari. Et dice ehe de li fanti svalizati a Santo Angelo, quali erano stati nel eampo ecsareo, et se era- no partiti et andati al francese, et li haveano facto intender a ehe volta erano le munitione, et come stava allogiato tutto lo exercito. Et questa matina, le artellarie diedeno in alcune barche ehe condueeano sopra carri, et etiam avanti lo allogiamento di monsignor di Borbon, et furno morti aleuni homini.

Che li cesarei sono allogiati al discoperto in campagna, et ehe non vi sono salvo due ease ben triste, ne le qual allogiano il signor Vieerè et monsignor di Borbon: tutto il resto, chi sotto tende et chi al discoperto.

Che li francesi sono ne li sui repari, li quali di eontinuo vano fortificando. Et dice esserli stà refferito da uno trombeta dil signor Zanino venuto per causa di alcuni pregioni, eome la Maestà dil Re si è al tutto deliberato di non si mover dal suo forte sia 334° per qual causa si voglia, ma volcr aspectar ehe li cesarei lo vadino ad trovare; et da poi che haverano combatuto li sui repari, vole che dentro de quelli facino la giornata: nelli qual repari vi è tutta spiana-

ta, et che non manda fuori salvo due bandiere de schiopetieri, una de archibusi et una banda de cavalli legieri, cum poehe gente d'arme alla fiata. Alli quali fa intender, che intervenga quello si voglia, non è per mandarli pur uno homo per socorerli, per non disordinar le cose sue. Et che Sua Maestà è stata per tutto el suo exercito, confortando le sue bataglie ad star de gagliardo animo, et iurarli o che Sua Maestà vorà morire cum tutti loro o che havera Pavia, senza lassarla soccorere; et ehe tutte le gente sue sono benissimo disposte et inanimate.

Che il disegno de li cesarei è, di andar tentando ogni notte avanti giorno di dare l'assalto ad uno bastione de francesi, per andarli poi una fiata cum tutto el forzo del suo exercito, et provar di haverlo, et per quello mezo butar de le polvere et altre monitione dentro le fosse de Pavia per darle a quelli de dentro. Tamen, ehe a lui pare, per quello ha potuto vedere, ehe difficilmente lo possano fare per esser francesi vigilantissimi, et molto grossi a le guarde, et etiam è cavalier de li cesarei, quali vanno cum grandissimo disavantagio ad ritrovar franeesi, maxime per l'artellarie che li scopre et batte grandemente; et dice se continuano ad tirare gagliardamente sarà necessario che si dislogino.

Che hanno grandissimo mancamento de victuaglie, et sono mezi afamati, de maniera che hanno principiato tutte le gente ad murmurare, et maxime di lanzchenechi, così per il desagio de le victualie come etiam per il pessimo allogiare, et che li cavalli non hanno strame, et se non fusse stato che eri sera hebeno Belzoioso cum la rocha, nella quale erano da 30 fanti et sci homini d'arme et non più, che se li reseno dal qual loco hanno pur hauto un poco de soventione così de biava come de strame, non haveriano potuto più durare.

Che heri, da poi le 23 hore, avanti la scaramuza 335 ultima vide il signor Vicerè cum il capitanio Archone et uno altro capitanio che non cognosce, in eampagna, quali se restrinseno cum il Despoto de l'Arta, che è homo vechio et stimano assai il suo conseio. Il quale disse verso quelli signori, non mi par tempo di star più quì, perchè la impresa è difficile et la stantia è di sorte che non si può più stare. Io voglio andare via. Et ditte queste parole, haver sentito dire, perchè si accostò ragionando cum uno spagnolo, et il capitano Arehon li rispose:«È necessario che voi stiate o alla vittoria over alla perdita insieme cum noi ».

Che ha veduto esscr assai allentato et refredito il fervore cum il quale andavano da principio tutte

le gente cesaree, maxime le fantarie, et quasi cominciano disperare de l'impresa.

Che nel caminare hanno fatto questi giorni cum lo exercito, ha veduto la fantaria cum grandissimo ordine et bona dispositione; ma la gente d'arme squarzata et molto disordinatamente.

Che 'l stima la fantaria alemana da zerca 10 milia fanti, et la hispana non crede passi 4000, et zerca 3000 italiani. Le gente d'arme veramente da 550 lanze ben contate, et poi li borgognoni, et quelli di monsignor di Barbon possono essere da 250. Et ha veduto per tre battaglie de cavalli legieri da zerca 400 per battaglia molto ben in ordine, et maxime alcuni stradioti levantini; la qual dice esser bellissima cavalleria.

Che haveano data voce in campo, come domino Antonio da Leva era uscito di Pavia et avia tagliato da 800 fanti de francesi et toltoli molti cavalli et tre pezi de artellaria; il che dicevano esser seguito l'altro heri. Tamen, che lui parlò heri cum uno francese che fu fatto pregione, et li dimandò di questa cosa; il che li referì che li grisoni gionti da Milano haveano lassato le sue bagaglie disordinate, et alcuni fanti erano ussiti di Pavia ne le fosse, et haveano tolto alcuni de ditti cavalli cum le bagaglie et morto 335\* qualche saccomano de li sui; ma che non si hanno pur acostato, ove era l'artelleria.

Che dicevano li cesarei esserli arrivati 200 milia ducati di Spagna, 100 milia da Napoli et 50 milia de Ingiltera.

Interogato se li cesarei sono intrati nel bastione de francesi heri over l'altro, dice de non; ma che eri sera furono a quella volta li hispani, et chiamorno: « scale, scale. » Et che ussite una si grossa battaglia de francesi, tutti schiopetieri et archibusieri, che li dieno una gran carga fino al suo allogiamento, et feceno dar all'arme, et francesi se retirono in ordinanza.

Che al principio che l'andò in campo, si apresentò cum lettere dil signor Provveditor a Io illustrissimo signor Vicerè, dimandandoli se li acadea alcuna cosa che sua magnificentia era per servirlo. Li rispose ridendo « non bisogna altro adesso » cegnando verso uno capitanio, et lui ctiam li disse « non è tempo adesso ».

Che tutti li hispani publicamente parlano contra la Illustrissima Signoria, minazando di voler fare assai.

Che si è partito dal campo per non li poter star più, stando *maxime* tutta la notte, come ha facto, in terra al discoperto *cum* piogia et fredo excesivo, et grandissima penuria dil vivere.

Che dice esser questa matina passato per Belzoioso, nel qual erano intrati alcuni fanti spagnoli, nè vi è alcuno francese più de la roca, et quelli 30 che vi erano, sono stà acompagnati al campo per aversi reso *cum* questa condictione.

Che questa matina sono corsi li cavalli da San Columbano su la strata de Lodi, et haveano impedito alcune victualie che andavano al campo *cum* cavalli et homeni sopra le spalle per non li poter andar carri per li fangi extremi, ma sopragionse poi la sera et recuperò la maggior parte de dicte victualie.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta, et 336 questo per expedir alcunc grazie, perchè compie la parte di poter far gratie per danari, che su presa za do mexi.

Et per tratar una gratia voleno alcuni zoveni banditi, che fo quelli de le camise bianche, et voleno donar tra loro danari chi più e chi manco, et per legittimar la banca, li Cai sier Polo Donado vicecao era cazado, et feno in suo loco per questo tantum sier Polo Trivixan; ma per non esser il numero atento li cazadi di Consieri et etiam Consejo, non poteno intrar in ditta gratia.

Fu preso la gratia di sier Lion Venier qu. sier Andrea procurator, bandito per la Quarantia per boletini fatti di crediti di le Cazude, et è stato in preson assa mexi, ha pagà il cavedal, hora è quì e sta in caxa. Fu asolto dil bando, et dona ducati 300.

Item, feno la gratia di sier Filippo Barbaro qu. sier Zacaria olim Cinque di la pace privo . . . . anni di officii e Consegii. Hor fu assolto, el qual dona ducati 50 per esser povero.

Fu preso una gratia di uno . . . . Dolze . . . . . una expetativa in Fontego di todeschi di esser sanser da poi li antiani, et dona ducati 150.

Fu preso, atento sia compito la vendeda fata per il Consejo di X con la Zonta de la vicecolateralia di Cypro ai Tiepoli fo di sier Hironimo per cinque rezimenti, qual val ducati 300 a l'anno e più, il Collegio possi darla e conferirla a plus offerenti.

Fu preso, essendo morto Pasqual Ingaldeo citadin di Caodistria, qual era capitanio di schiavi, avia ducati 12 al mexe tra salario et utilità, et per li privilegi se dia far uno di Caodistria: pertanto preseno che 'l Collegio etiam possi dar ditta capitaneria a plus offerenti, non possendo darla via per manco di ducati 400.

Vene una man di lettere di le poste, e questo è il sumario :

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro,

di O hore . . . di notte. Manda una lettera auta dil campo cesareo, dil Pratello, di 9, hore 15, la qual dice cussì: Hcri esser stà fatto una grossa scaramuza da piedi et da cavallo, et vien dito esserli stà la persona dil Re. Fu fatto uno presone stratioto di lo exercito francese. Se reputa esser da conto, et di qua uno da conto borgognone, et presoni di uno canto et da l'altro assai. Et come el marchexe de Pescara era eri andato a sopraveder per far prender uno reparo fra lo exercito suo et il loco de Santo 336 Lazaro. Et come spagnoli molto la bravano contro de noi. Dicono che voleno dar paga general a tutto lo exercito. Et che Antonio da Leva li ha mandato uno suo fuora de Pavia, et fatto intender che non se apresseno, che in Pavia li è victuaria ancor per doi mexi. Et che li francesi scaricorno molta artellaria che facea gran danno a l'exercito cesareo, et una ne dete apresso dove stava monsignor de Bar. bone: ma per ventura era uscito di lo allogiamento. Et che uno presone de francesi li disse, il Re aspectava cum grandissimo desiderio la giornata, pur che li sia dato l'occasione. Questo è il sumario di la dita lettera; ma la lettera è più longa.

337 Genoa, primo Febraro 1525.

Alli 28, la notte venendo a di 29, il signor don Hugo con 21 galere, caricati 3 mila fanti, partite per Varagine, loco di quà da Savona miglia 7, dove haveano avisi che erano spenti da 1500 fanti de i nimici, persuadendosi con le ragion d'expugnarli facilemente, il che seguendo se saria poi facilitata l'expeditione de l'armata inimica et del resto. E così arrivarono le ditte nostre galere in ditto loco nel spuntar de l'alba, et sbarcate le gente, incominciorono a bombardar la terra. Et stando in quello, sicome la nostra gente si trovava ai là del loco, parse al signor don Hugo che fosse meglio le repassasse di qua; il che havea da far per la montagna. Et così volse la sorte nostra, che quel vento col quale erano andate le nostre galere non procedete più oltra, che in opposito si fece favorevole a l'armata francese, la qual assai presto sopragionse al facto, e con le sue galere et certi galioni fece desister le nostre dal batter de la terra. Et più, li veneno tanto acconcio et a proposito batter la nostra gente che passavano la detta montagna, che li dannificavano assai. Et con quello inconveniente et asprezza di animo che è inextimabile, e furia de vilani che stavano a l'erta, usciti quelli de la terra con il favor, la gente nostra incominciò a marchiar disordinatamente. De la qual, benchè non li restasseno in gran quantità,

fu pur troppo la perdita del signor don Ugo, de Cesar Galietano, missier Bartolomio Spinola fratello dil capitanio con missier Barnaba et Cavaler fratelli Adorni, missier Donato di Sarzana et certi altri, con tanto mala sorte quanto dir si possa. Il che seguite per voler far testa.

Luni da matina, di bona hora, comparse qua tutta la detta armata inimica cum il vento, qual pare che si sia acordato con essa. Qua nel porto erano rabia de venti, che lor venevano con vele piene. Et seguite un altro sinistro, che'l dì inanti, che fu la Domenica, credendosi far la presa de Varagiue, si erano tirati tutti fora li vasselli quadri del porto per proceder alla vittoria, e essendo tutti usciti, immediate si poseno venti rabiosi et di tal qualità, che tutto quel giorno et il seguente perseverarono in quel modo che non fo mai remedio a retrarne alcun dentro; de li quali siandose scostati parte da terra e maximamente la nostra capitania et doi altri vasselli, son pervenuti in man de li inimici. Una altra parte fece vela per salvarsi alla volta de Sicilia. Quelli che si trovavano più a terra tandem sono reintrati in porto. Haec est summa rei. Detta armata inimica à sorto qui sopra la Malapaga.

A di 11. La mattina fo lettere di le poste, iusta  $338^{1}$ ) il solito.

Vene in Collegio l'orator di Franza, per cose particular di uno prexon francese ha auto taia da spagnoli ducati 500, et poi volseno altri 1500 di promessa, e vuol farli prometter a Brexa. *Item*, disse di certi corsaleti di Brexa voriano per il campo. Li fo risposto per il Screnissimo parole zeneral.

Vene il Pazeo orator anglico solicitando la union di exerciti, et non si rompi li capitoli fati con la Cesarea Maestà per suo intervento, acertando il Re suo aver questo animo; con altre parole in questa materia. Il Serenissimo rispose parole zeneral, e non era tempo di far motion alcuna fino non si veda che fin prenderano li exerciti essendo tanto vicini.

Di Crema, di 9, hore 21 e meza. Come, in quella hora havia auto lettere da li soi dil campo cesareo di hozi hore 13. Avisano tutta questa notte hanno scaramuzato li cesarei cum francesi cum gran schiopeteria, et che li prefati cesarci hanno fato le spianate verso al Tecin, et si dicea che li spagnoli si voleno metter sopra Tecin, et che metendosi in quel loco non si ritirano niente anzi si metteno cum avantazo per le victuarie. Passano de qui molti lanzinechi che parteno dil campo cesarco, a' quali à fatto

<sup>(</sup>i) La carta 337 \* è bianca,

338\*

adimandar la causa dil partir loro. Dicono perchè non hanno hauto danari; et che in campo patiscono molto de victuarie; et che fin hora ne pono esser partidi da 600, de li quali ne sono andati nel campo francese, etiam de li fanti italiani.

Dil ditto, di 9, hore 22. Come, serate le alligate, era sopragionto uno de li soi dil campo cesareo, che parti de li a hore 15 a posta per farli intender, che li cesarei questa notte a hore zerca 8 deteno a l'arme grossamente, et se acostorono a Pavia da la banda de sotto acanto Tecino, et li messero dentro soccorso de cavalli 50 de munitione. Dicendo che uscirno de Pavia 3 homini d'arme dil signor Antonio da Leva, a li quali sentite dire che in Pavia haveano ancor victuarie per uno mexe; ma che munitione non haveano.

Da poi disnar, pochi di Collegio si reduse, perchè parte di Savii dil Conseio, tra li qual sier Lorenzo Loredan procurator, sier Hironimo Justinian procurator, sier Luca Trun, sier Nicolò Bernardo savii dil Consejo andono a veder provar una comedia a cha' Arian a san Raphael, si farà Luni a li 13 di questo, per la festa fanno li compagni Triumphanti, di la qual è autor Zuan Manenti. È signor di la festa sier Marin Capello qu. sier Batista. Poleno menar do done per compagno parente, et una in numero di belle da esser conossuta per tre di loro compagni, a questo deputati sier Vicenzo Contarini qu. sier Alvise Minoto, sier Hironimo Grimani di sier Marin et sier Justo Gradenigo qu. sier Zuane Paulo, zoè per do ballote di loro sono compagni. E faze la cena a persone 300; preparà la cena benissimo et su un bel concier, con lettere: Concordiae dedicatum. Il concier fu bellissimo. Vi vene altri procuratori, sier Jacomo Soranzo, sier Andrea Justinian, sier Marco da Molin, sier Marco Grimani, sier Francesco di Prioli, sier Andrea Gusoni, sier Antonio Mozenigo, ch' è compagno et per il grado de la procuratia non si spoglioe. Era do Cai di X, sier Polo Donado et sier Hironimo Barbarigo, sier Lazaro Mocenigo consier da basso, sier Andrea Badoer el cavalier, sier Zuan Dolfin fo savio a terra ferma, sier Fantin Valaresso fo al luogo di procurator, sier Nicolò Trivixan e sier Piero Badoer governadori de l'intrade. Altri di Pregadi più di 40, di altra età assà, e di condition, tra li qual io Marin Sanuto. Et si ando con pioza, e per tempo la sala fo piena. Et però non fu fato Pregadi nè Consejo di X. Erano do fradelli dil Serenissimo, sier Michiel e sier Polo Malipiero. Et fo principiada a hore 24; duroe fino a le 6. Fo 9 intermedii, et tre comedie per una fiata in prosa per Zuan Manenti, ditta Philargio et Trebia et Fidel. Poi Ruzante et Menato padoani da Vilan feno una comedia vilanesca et tutta lasciva, et parole molto sporche, adeo da tutti fo biasemata, et se li dava stridor. Quasi erano da done 60 con capa sul soler, et scusie le zovene, che se agrizavano a quello era ditto per so' nome. Tutta la conclusion era de ficarie, et far beco i so' mariti. Ma Zuan Polo si portò benissimo, et li intermedii fonno molto belli, de tutte le virtù de soni e canti ch' è possibil haver, vestiti in vari habiti da mori, da todeschi, da griegi, da hongari, da pelegrini, et altri assà habiti senza però volti, e Zan Polo con l'habito prima de tutti si messe nome Nicoletto Cantinella. E infine venino 8 da mate con roche, qual fe' un bel ballo in piva. Et fo compita la prova di la ditta comedia con biasmo de tutti, non a li compagni che spendeno ducati . . . . . , ma di chi è stà l'autor, e fo danari vadagnati mo' un anno al loto.

## Die 9 Februarii 1524.

339

Reporto di missier Antonio Romanello, qual è stato in campo di spagnoli, di la presa di Santo Agnolo in quà, hauto per lettere di rectori di Bergamo, di 9 ditto, hora 1 di nocte.

Come, a l'ultimo di Zenaro, ditto missier Antonio andoe in campo ad Villantera, et incontrorno de molti feriti, quali portavano à la volta de Lodi de spagnoli.

In Villantera il campo cesareo stete per doi di, et poi parti et andò ad Vistori, e là stette una notte che fo lo Mercoredì de notte primo dì del mexe, et lo di seguente che fu la Giobbia 2 dil mexe, et andò a Lardirago, et cominzorno ad scaramuzare li, et li passorno l'aqua et andorno fino alla muraglia di Barco scaramuzando. Et Venerdì da matina tornò alla scaramuza un'altra volta, el lo Vicerè andò in persona, et lo marchexe di Pescara et lo ducha di Barbon, et preseno la porta del Barco al mezodi et introno dentro dil Barco, et francesi erano tutti in battaglia a cavallo et a piè con l'artellaria per far la giornata, et credeano che spagnoli intrar dovesseno de li per quella porta. Et durò questa scaramuza fino alla sera, che lo Vicerè la faceva stare a posta, perchè lui andò a vedere dove haveano ad fare l'altro allogiamento, et poi tornorono allo allogiamento la sera, et abandonorono la

porta et la muraglia. Et Sabato matina se levò el campo e andorno un' altra volta al prender quella porta dil Barco, et li si missero tutti in ordinanza credendo esser assaltati da francesi, perchè lo campo francese era tutto in ordinanza et per aventura erano stati tutta la notte. l'ordinanza dil campo cesareo era in questo modo, zoè li lanzinechi di là et di quà, et li spagnoli in mezo per poter soccorer da tutte do le bande, et le gente d'arme in mezzo una cum li spagnoli, et così l'artellaria. Et tenevan francesi un' altra porta dil Barco verso de Pavia, et li scaramuzavano, alla fine spagnoli guadagnororno la porta, et subito guadagnata la porta, spagnoli ferno marchiare in un tratto tutte le gente ocultamente senza tamburo, et lì comenzò ad allogiare il campo. Et tenea il campo da ditto fino ad una villa che si chiama Prato, et là scaramuzorno fino a notte nel Barco, et anco fuori dil Barco verso Pavia. Et stette lì 339° el campo doi notte, che fu el Sabato di notte et la Domenica venendo el Lunedi, et tutti quelli zorni sempre scaramuzavano, et fu morti doi capitanei de spagnoli, un da piedi et l'altro da cavallo, et fo morto lo capitanio de bandiera dil ducha di Barbon.

Siando Sabato di notte venendo la Domenica, el marchese di Pescara andò con 2000 schiopetieri, perchè credeano che 'l campo de francesi andasse a Milano, et 200 homini d'arme, et andò verso la Certosa su la strata per darli a la coda, et trovò che non era verò; ma trovò lì Doggeto che stava su la strada, et pigliorno otto homini d'arme che vedevano, perchè francesi erano in battaglia, che era notte nel Barco, che volessemo pigliar quella strada et abandonar Pavia.

Lunedì mattina se parti el campo da Prato et andò alla volta de Pavia sotto al campo francese, sempre scaramuzando, pur in quella medesima ordinanza de prima cum pochi tamburi occultamente. Come furno appresso ad francesi et al campo, che stava sotto Pavia, andavano senza sono alcuno ma occulte perchè 'dubitavano de loro artigliaria. Et tutte quelle caxe dove venero spagnoli ad allogiar francesi le haveano abrusiate, zoè quelle dove non potevano bater cum l'artigliaria; quelle che potevano bater le havea lassate in piede. In tra lo allogiar dil campo andavano molti pedoni ad veder lo campo de francesi, che erano dentro li repari in batalia. Et loro, come li parse che fusse arivato el campo, comenzorno a sparare de molta artegliaria et amazorno de molte gente de spagnoli et ad piedi et a cavallo, et in quelle poche case che era allogiato el Marchese, el Vicerè, et lo ducha di Barbon, et lo Morone, che era quatro sole, le comenzorno ad passare de banda in banda. Et lo Vicerè voleva far tirare la loro artigliaria verso francesi, che si vedean a lo scoperto ancora loro; ma lo marchese di Pescara non volse per non far sapere dove fosse la loro artegliaria a francesi, atteso che non ce aveano fatto alcun reparo, et era in opinione, che non potesseno stare in quello allogiamento per l'artellaria de francesi. Ogni homo pensava che dovesse tirar l'artellaria de francesi tutta notte. Alli fossi non 340 tirarno artigliaria la notte fino alla mattina a doi hore de dì, che spagnoli credeano overo fusseno levati, overo mutata la artigliaria in altri lochi, et dicevano di voler andar essi spagnoli sopra la ripa di Tesino, e non mutariano allozamento de scontro ad San Lazaro; et li son deliberati, idest lo marchese di Pescara, non partirse, che vole far uno buscio o per una o per un'altra via, per dar socorso dentro de Pavia: et tutti sono deliberati, lanzchinech et spagnoli de restarge o de socorerla. Et così se parti alle 16 hore lo Martidi dil campo, et partito che fu, sentì tirar de molta artigliaria francese, che tirava in campo loro, et così quella de spagnoli da l'altra banda.

Item, dice haver una burchiella nel campo cesareo, quale vede la portano a posta per soccorere se non altramente Pavia per la via dil Tesino, in qualche modo di notte, de monitione.

Item, dice, come erano in Prato allogiati, che fu la Domenica, vene la nova de la Signoria haver fatta la crida, che potesse venir victualie in el campo cesareo, che la tenero per bona nova, et ferno assaì alegreze tra Ioro.

Item, dice che Venerdi venero 50 milia ducati, quali havea mandati il re d'Ingilterra, et derno meza paga alli lanzchenech; et questo fo a Lardirago.

Item, che se dice in corte dil Moron, che lo Imperator manda 300 milia ducati, et tengolo per certo; et questo se dice secretamente.

Item, che spagnoli hanno hauto a dir, che hanno tante collane et arzenti, che vogliono dar due paghe a i lanzchenech non venendo altri danari.

Item dice, che hanno trovato assa' biava in Sartirana et in Santo Alexio, che era monition de francesi, che ha facto bon servitio, et non hanno patito se non doi giorni di victualie. Al presente quando se partì, valea doi e tre pani alla parpagiola. Et venendo, in la via à trovata assai victualia che va al campo cesareo. Et spagnoli hanno unò loco che si chiama Inverno, dove hanno messo 400 sachi de farina per meterla dentro in Pavia.

Item, dice che li cavalli lezieri, sono a San Columbano, faceano gran danno a quelli portavano victualia.

Item, che spagnoli haveano deliberato mandar due bandiere et cavalli per assediarle, et che lo Vicerè stava al Borgeto ad guardar quel passo.

Di Cremona, di l'Orator, di 9. Manda avisi 340 hauti, qual dice cussì: Avisi dil campo dati alli Tre Livreri a Pavia, a li 7 de Febraro, a hore 6 di notte, che essendo inimici uniti et posti al forte, non pare al signor Vicerè e altri capitani cesarei andare inanti temerariamente, poi che iudicano di potere vincere; et che non gli è gran necessità de soccorere Pavia, nè de victuaria perchè quelli gli sono dentro stanno de più gagliardo animo fosseno mai, et affermano, per messi mandati fora aposta, non patir alcun bisogno importante, et pregano non afretarse troppo per far presto : anzi adcatare li avantazi, perchè son per stare anche molti giorni senza altro rinfrescamento. Che non si resta de scaramuzare ogni di et grossamente, et il giorno preterito fono occisi più di 100 svizari, quali si sono lasciati arcogliere in una imboscata et erano tre bandiere, et manco de cento spagnoli, et li hanno fugati et expugnati, con la morte de li sopraditti. Che ad un'altra parte, li nostri hanno cargato adosso a una grossa banda de cavalli lizieri de inimici stimando far ingrossar a poco a poco la scaramuza per farla divenire una bataglia fuora dil forte loro; ma essi mai sono voluti reusire, et pur molti ne sono stati morti de inimici da schiopeti et archibusi. Che li prefati ussiti da Pavia narano, et anche alcuni francesi captivati lo afirmano, che il giorno avanti, che fu a li 6, ussirno de Pavia il conte de Lodrone con cinque bandiere de lanzinech et una de spagnoli, et superate le trinzee pervenero in el Borgo Rato ove stavano grisoni et italiani con algune artellarie, et che li asaltorno, et che combaterno, et ne occiseno più de 500 et meseno in fuga il resto, et li levorno tre pezi de artellaria grossa et uno carro di polvere, quali conduseno in Pavia; et oltra a ziò, pigliorno tanti cariazi, cofani pieni di valuta de più de 12 milia scudi, e tutti conduseno in Pavia.

341 — Da poi disnar adunca, pochi di Collegio si redusc, nè la sera fo spazà in campo iusta il solito.

Di Roma, di l'Orator nostro, di 7. Come il ducha di Albania era zonto, con le zente francese va in reame, apresso Viterbo, vien a la volta di Monterotondo loco di Orsini, et li farano la massa con il signor Renzo di Zere; poi a l'Aquila et San

Zermano. Scrive nove di l'armada di Zenoa, il successo qual si ha hauto per altra via, et che si sta in aspectation di quello haverano fato li exerciti, tanto apropinquati l' uno a l'altro. Scrive colloquii hauti col Papa.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro di 10, hore . . . . Come, per uno homo di Piero di Longena venuto dil campo cesareo, partite eri sera, come 50 cavali con polvere erano intrati in Pavia, et che li exerciti scaramuzavano insieme.

Di Crema, di 9, hore 4 di notte. Come havia hauto aviso da li soi dil campo cesareo, che pareva spagnoli si volesseno levar e andar do mia presso Tecino. Item, scaramuzavano ogni di insieme, et par 50 cavali di spagnoli con sachi di polvere, si dicea in ditto campo, erano intrati la notte in Pavia, etc.

Di Cremona, dil Venier orator nostro, di 9. Come in quella matina erano venute lettere di heri, hore 18, di lo exercito cesareo; ma non cosa alcuna di momento. Havia fato pur qualche scaramuza, non però de importantia. Di quel dil Christianissimo, scriveno esser ancor loro nel forte suo: et cussì vano scorendo. Scrive, alcuni di quelli è in Cremona in corte dil signor Ducha iudicano, che per la vicinità loro potria farse alcuna cosa oltra il pensier loro, come pol occorer in simil occorentie. Di le zente dil Palavicino sono in Caxalmazor, et queste duchesche che uscirno de qui sono ancor lì vicine; et dicesi che 'l Palavicino ritorna di là di Po.

A dì 12, Domenega. La matina, fo iusta il so- 341° lito lettere di le poste.

Vene l'orator di Franza in Collegio, con dir di victuarie per li exerciti, et si manda in campo di spagnoli ctc. Il Serenissimo disse nui non mandavemo, et altre parole. Il qual orator è sapientissimo et fa officio perfectissimo.

Vene sier Zuan Badoer dotor et cavalier, va capitanio a Verona, dicendo era venuto a tuor licentia, et si partirà Marti da matina.

Da Piasenza, di sier Lorenzo di Prioli, orator nostro, va a l'Imperador, a dì 6 de l'instante. Scrive di successi di l'armada di Zenoa, et altre occorentie de li non da conto.

Di Cremona, di 10. Come hozi sono lettere di heri, hore 20, come quelli dil campo cesareo scriveno haver messo dentro di Pavia cavalli 46 di polvere per artellaria con munitione, et hanno acquistato un loco picolo più apresso lo exercito dil re Christianissimo, et lo suo exercito è al loco suo

forte nè de li se moveno. Questi dil Palavicino sono ancor a Casalmazor e le zente duchesche sono li vicine; et a quel modo stassi, nè altro aviso vi è.

Di Crema, di 9, hore 6 di notte. Come in quella hora havia hauto lettere dil campo cesareo di hore 21, avisa che 'l ditto campo è stato tutto hozi in arme, et che hanno fatto una grossa scaramuza ne la qual sono morte molte persone de una e de l'altra parte. Et in campo preditto se dice che se voleno metter sul Ticino; et che spagnoli tuttavia facevano uno cavallier per batter nel campo francese. Spagnoli dicono voler mandar questa notte 300 cavalli a la volta de Alexandria per romper le victuarie a francesi ; et se diceva fermamente che lianno dato soccorso a Pavia di barili 50<sup>7</sup>di polvere, portate per li cavalli lezieri uno per homo davanti. Et per uno altro suo gionto quella sera li a Crema, parti heri sera da Cassano et hozi da Trevi, li ha ditto che in quelli lochi de la Geradada davano danari per far 1000 fanti, et li venivano dal monte di Brianza altri 2000 per quanto se diceva, quali tutti insieme cum altre gente doveano andar a Milano.

Di Brexa, dil Proveditor zeneral, di 10, hore 4. Come spagnoli haveano mandà a Piasenza dal Legato a rechieder victuarie.

Da poi disnar, fo Gran Consejo, non venne il Serenissimo. Fatto al luogo di Procurator sier Zuan Antonio Dandolò fo podestà a Chioza, et altre voxe, sequendo a far 5 di XX Savii sora i extimi.

Et essendo Conseio suso, vene lettere di le poste, qual il Serenissimo le lexè e le mandò dai Savii in Collegio.

Di Crema, di 10, hore 22. Come in quella hora havia hauto lettere de li soi che 'l tien in campo cesareo, et manda la copia: ctiam uno reporto di uno suo explorator venuto dil campo francese; nè altro ha di novo:

Magnifico et clarissimo signor, patron honorando.

Altra nova non c'è, se non che ogni hora se salutano l'uno l'altro con artellaria grossa. Ancora heri sera preseno uno capitanio francese zerca a le 24 hore; et la monition dil campo cesarco si fa a Belzoioso. Credemo che non se farà tropo in presa lo fatto d'arme; del che l'una et l'altra parte se fortificano là dove se ritrovano. Anche più vi accerto dil soccorso di Pavia, che el se ge à dato libre

5000 di polvere. El capitanio ch' è andato dentro se dimanda Charavaselle spagnolo. Non altro. Como passarano le cose daremo aviso a vostra signoria, a la qual di continuo se aricomandiamo.

In campo, die X, hore 14, Febraro 1525.

Sottoscrita: Di Vostra Signoria servitori Sтернало Разавию et Риопо да Векдамо arcieri dil signor conte Alexandro Donato.

Questo è il riporto:

Christophoro de Piacenza, mandato per il magnifico podestà di Crema al campo francese soto Pavia, dice de lì esser partito Marti de sera, fo a di 7 cerca hore 24, et haver tardato il suo ritorno per haver fato il camino de Milano; et che il campo cesareo sicome va acostandosi a Pavia, così l'antiguarda dil campo francese li va avanti, de modo che, movendosi li cesarei se moveno li francesi, et sono lontani l'uno da l'altro per una balestrada, et sempre scaramuzano, et tirano l'artellaria facendosi danno assai; ma più danno fano francesi a spagnoli. Dicendo che le gente francese sono do terzi de più che li spagnoli, et tutta bella gente, et animosi a combatter. Et in campo francese li è abondantia de victuaria, ma alquanto cara. Item, dice che eri se partite da Milano a hore 18, dove li sono poche fantarie et lanze zerea 200; ma stanno cum bona guarda. Et intese che spagnoli volcano butar un ponte sopra Tecino, et francesi ne voleno butar uno altro avanti a loro. Et dice esser stà avanti nel campo cesareo dove gli è grandissima carestia dil viver, et per li cavalli non hanno strame alcuno.

Da Roverè, di Andrea Rosso secretario. 343 Come li commissarii di l'Archiduca non voleno parlar zerca li confini di monti di visentina, dicendo non esser compresi in li capitoli di Vormantia, et non haver di ziò commissione etc.

Da poi Consejo, si reduse il Serenissimo con li Consieri in Collegio, con li Savii, per la materia di le possession di frati di Corezuola.

Noto. La differentia di monti di visentina con todeschi è questa: Dil monte di Marsesene apresso Bexen et monte di le Laste fonno mandati doi cittadini a Roverè per nome di la comunità de Vicenza, domino Zuan Galeazo da Tiene el cavalier e domino Galian de Angaran doctor.

A di 13. La matina fo pioza, e tutta la notte 343, vento grandissimo, et cussi il zorno, adeo la posta

a venir tardoe assà, perchè per il vento non potean venir da Liza Fusina, *licet* vengono con le barche del Consejo di X a questo deputade.

Da Crema, di 10, hore 6 di notte. Come in quella hora havia ricevuto lettere da li soi dil campo cesareo, di hore 22, che li avisa, che si aparechiava una grossa scaramuza, et lavoravano ancor al cavalier, et per sino li homini d'arme et cavalli legicri andavano per fassine per far ditto cavalier, et che continuamente se tirano de la sciopeteria; nè altro ha di novo.

Di Bergamo, di 10, hore 1 di notte. Come in quella hora li era zonto uno dei soi messi qual agionse heri matina in campo de francesi, et partitosi a hore 20, qual reporta : Che lo exercito di la Maestà dil Re è al suo loco dentro de li repari, ct hispani sono anche loro al loco suo dentro de le do porte dil Barco, ove la bravano. Et dice che heri a hore 18 udi far una crida sopra la piaza ove alogia il signor Federico da Bozolo, che sotto pena de la forca tutti li venturieri che se atrovano in campo per tutto hozi tocasseno danari per far il debito a li bisogni, aliter si levassino di campo sotto pena di la forca. Item, che tutti, si a piedi come a cavalo, excepto quelli è a le custodie, per tutto hozi, ritornaseno al campo, dove dice che li è bon viver per li homeni, ma che patiscono de strami. *Item*, dice ch'è venuto per Milan hozi, dove ha visto il signor Theodoro Triultio con la solita guardia, et pezi 6 di artellaria a la volta dil castello. Di Pavia, dice che non si parla cosa alcuna. Item, che si parlava che li grisoni si lamentavano, che faccano magior fatione de li altri per esser a l'opposito di spagnoli.

Di Crema, di 11. Come hora erano venute lettere di lo exercito cesareo, e per non esser innovà cosa di momento poco contengono. Dicono loro cesarci in quel loco picolo che aquistorno avanti heri, havendolo alquanto alzà, li hanno posto alcuni pezi de artellaria, et hanno pensier di batter a quel modo il campo dil re Christianissimo, tenendo, per quanto dicono, poter far algun bon frutto. O che cussì sia o che cussì vorebono, loro vanno questo cussì dicendo. De victuarie il campo ne ha assai comodità, perchè havendo abuto Belzoioso, la via di Po li è aperta. Di lo exercito dil Christianissimo è nel suo forte; per esser ben munito, non fa innovation alcuna. Scrive, qui a Cremona si stramaza (?) al solito de li exerciti, ma destramente. Da Pavia nè Milano nulla si ha. Il marchese Palavicino è in Ca-344 xalmazor et fermasi li facendosi alquanto forte per quanto si dice; queste gente duchesche li sono vi-

cine, e cussì si va scorendo fino piacerà a l'omnipotente Idio. Il secretario di Zenoa non ha cosa alcuna, e quella città esser riduta a bon termine.

Di Brexa, dil provedador zeneral Pexaro, di 11, hore . . . . Manda lettere di Bergamo et altri avisi, qual son questi:

Di Bergamo, di 10, hore 3. Come, avanti che habbi serata la lettera, è arivata una spia, che alli di passati spazono in campo francese et parti heri de li, et dice el medesimo, di la perdita di quelli pochi fanti sotto il castello di Pavia, che narò el suo stafiero da Milano, et che 'l campo dil Christianissimo sta forte e saldo dentro de li soi repari, et quello de spagnoli alle do porte dil Barco. Che alcuni fanti che partino dil campo francese dicono essere impossibile che mai spagnoli possano con quelle victualie soccorer Pavia, excepto che al tutto non havesseno ruinati francesi, perchè li repari sono talmente grossi et alti li fossi, che quando mai non havesseno impedimento, voriano tempo a spianarli.

Relatione dil Perosino, quale partì da Milano a dì 10, ad hore 15.

Dice che Zoba da sera, fo a dì . . . . fu fato el bando in Milano, che tutti li soldati che sono dentro vadano al campo per tutto Venerdi et Sabato sotto pena de la forca, excepto quelli che sono deputati alle guardie in Milano. Item, dice che al di ditto de Zoba forno messi sei cannoni atorno al castello de Milano più che non erano prima. Item, dice haver inteso dal capitanio de bandiera dil signor Theodoro, come Lunedì passato ando el capitanio Joanni Paulo a dare uno assalto al castello de Pavia con 300 fanti fra italiani et svizari. E dice che, come fu scaricato tutta la schiopetaria italiana, sguizari denno volta aretro et li taliani restorno, in modo che de quelli che restorno ne fonno tra svalizati et morti zerca 100. Item, dice che 'l campo francese sta nel Barco, et el campo cesareo sta fra le do porte. Item, dice che la victuaiia che va nel campo francese va da Villagrassa, et non va più donde andava prima, che andava da Binasco; et come ge ne va assai. Et dice che in Milano el pane vale doi quatrini l'uno, et dice che è grando quanto è questo che se fa in Bergamo pur per doi quatrini.

Da poi disnar fo Pregadi per l'Avogaria, a 344° petizion di sier Alvixe Mocenigo el cavalier *olim* avogador di Comun, qual ha intromesso, in favor

di certi villani de Avian contra sier Anzolo Gabriel qu. sier Silvestro e sier Polo Pasqualigo qu. sier Cosma conti di San Polo per causa di loro consorte, uno certo privilegio novo fatto per la Signoria nostra per Zorzi Franco secretario, il qual dice li dà ditto loco con merum et mixtum imperium et il privilegio vechio diceva cum omnimoda potestate. Et reduto il Pregadi, sier Alvise Mocenigo preditto andò in renga et introduse il caso presente, le parte con li soi avochati, et parloe, ma malamente, adeo tutto el Pregadi li sentiva contra; sichè par habbi gran torto. Li rispose domino Pietro de Oxonica dotor avocato, et compito, satisfeze el Consejo. Et l' Avogador non volse mandar la parte, dicendo voler parlar anchora, et fo licentiato il Consejo; tamen si tien se torà zoso di la intromission, perchè tutto è una cosa medema, ut dicitur.

Vene a hore 22 lettere di le poste, videlicet di Crema et Brexa. Vene etiam poi lettere di Roma et di Elemagna.

Di Yspruch, di sier Carlo Contarini orator, di 9. Come quel Serenissimo Principe ha cominciato a scuoder parte di denari di le Ydre, over minere di arzenti vivi. Item, ha ordinato una dieta provincial per la setimana prima di quaresima, a fin di trovar danari, videlicct di tutti guelli dil contà di Tiruol.

Di Roma, di l' Orator, di 10. Come il ducha di Albania era mia 20 luntano a Monte Rosello e lochi circumvicini, et dia venir a Roma a basar li piedi al Papa. Et la massa si farà a Monte Rotondo. Et scrive poi, il Papa haverli ditto, che, vedando li cesarei esser in boni termini, se ritrovavano haver ducati 200 milia, et se diceva il re de Ingalterra calar su la Franza, per il che il re Christianissimo convenirà lassar la impresa de Italia, però voria far una liga trina, Soa Santità, la Signoria nostra et fiorentini, per potersi prevaler in ogni caso. Et che 'l signor Alberto da Carpi havia trovà esso nostro Orator, dicendo era a proposito si mandasse danari a Roma per far cavalcar le zente francese di longo in reame, zoè che la Signoria nostra servi il re Christianissimo di scudi 20 milia.

Di Roma, di Marin da Pozo, drizate a Francesco Spinelli, di 10, qual vidi, et dice cussì: Lo ducha de Albania con le gente sono in questo di Roma, et hanno fatto un ponte sopra il Tevere a Monte Rotundo 12 miglia longi de Roma, castello de Ursini, et dicesi passerano dimane. Io credo che vanno temporegiando per aspettar la re-

345

solutione de questi campi, de li quali si ha lettere di 6 dal Legato, che erano uno miglio e mezo lontani, et che havea sentito quel giorno tirar gran artellaria et fochi. Qui si sta aspettar che vengi la nova dil fatto d'arme. Di ragion non può esser vincitor se non il Re; pur son cose de fortuna. C'è una lettera di 5 dil sceretario dil signor Alberto di Carpi, zoè missier Sigismondo, ch' è in campo dil Re, che scrive la gagliardia de francesi, et dà il gioco vinto, et dice che ne l'antiguarda sono 12 milia sguizari et 600 lanze, ch'è bel sguadron. Poi il Re cum li grisoni et vallesani molto ben in ordine, et che gli è primo armato e l'ultimo disarmato, et in campo adorato. Lui scrive, et tutti dicono, che venendo al fatto d'arme, che non si lassino pigliar l'avantaggio, francesi saranno vincitori. Per Roma va il tamburo, et fano gente questi Ursini. Ogni giorno continuamente vien gente in Roma che fuzeno de questi castelli convicini. Mi par veder quando a Venetia veniva quelli de le ville cum putini et forzieri et letti. Queste gente francese che sono quì vicine sono cagion di questo movimento, et poi serà nulla, perchè la cosa dil reame non credo procederà. Altro non vi dico.

Di Crema, di 10, hore . . . . Manda una lettera hauta di Lodi, qual dice cussi: Ex litteris cuiusdam Organtini, diei X Februarii. Come questi doi di passati hanno fatto grandissima scaramuza, et ne son morti de una parte et l'altra assae, abenchè li spagnoli hanno levato una zanza cum dir che li haveano tolto uno bastione et che haveano amazati 500 grisoni, e tolto pezi tre de artellaria, la qual cosa non è vero; et come li lanzinech vanno con Dio a pezo a pezo, et più come doe compagnie de fanti che erano in Lodi sono andati via, et la maggior parte vanno in campo francese. Et che li francesi ogni di passano Ada et coreno per tutto. Et come heri di notte arrivò una gran cavalcata a 345° piedi et a cavallo alla Pescara de Boromei, la qual gente assai dubitano che non vengano ad metterse in Geradada per poter scorer tutte le strade de le victualie, perchè el governador de Como ha mandato a dimandar soccorso dubitandose di quelle gente che sono a Givenili (?), quali dubitano che non se metono insieme con quelli che sono alla Pescara. Et hanno fatto uno contestabile per mandar a Como, el qual ha zercato tutta Geradada per far la compagnia, et non ha possuto fare 100 compagni, perchè manda la paga per non li dar se non uno scudo per homo. Et che le victualie ogni di se incariscono, perchè le strade sono rotte de ogni banda.

Di Crema, di 11, hore 20. Come per li avisi lui ha de li soi è nel campo cesareo, di hore 12, ha che de quella scaramuza scrisse la sera avanti non è sortito cosa alcuna; et che l'una parte et l'altra non tirano più de schiopeteria, nè de artellaria, ma quelli de Pavia a l'*ave Maria* tirorno heri sera molti eolpi al campo francese; et che nel campo cesareo non si fa altro che solicitar li bastioni et il cavalier.

Dil ditto, di 12, hore 11. Come per uno partito dil campo cesareo eri a mezo zorno, dice quelli di lo ditto exercito scaraniuzavano grossamente cum francesi, et atendevano a far repari.

Di Brexa, dil Proveditor zeneral, di 12, hore 21. Manda lettere haute dil campo cesareo dil Pretello, di 11, hore 23. Come questa matina hanno dato ducati 5000 a li lanzinech, et li hanno promesso fin quatro zorni darli lo paga. Questa matina ha inteso da alcuni milanesi che parlavano zerca la materia del denaro, che non li mancheria denari per do page; ma uno di loro disse « sì de zanze. Iddio volesse li fosse il modo per una ». Questa matina il signor Marchexe ha fatto oratione a li soi eapi spagnoli, esortandoli a dimostrare la loro virtute. Che hanno alzato il reparo forte dil qual serisse heri sera, et che voleno far doi eavalieri dentro, et uno bastionzello fuora a man dritta de ditto reparo verso il eastello in una eaxa è li apresso, qual pensa offenderà molto francesi.

Di sier Antonio Surian dotor et cavalier, 346 podestà di Brexa, vidi lettere, di 12, hore 21, con li soprascritti advisi, et come il signor Alvise di Gonzaga ha fatto uno schizo, contien il sito dil loco eesareo, et de francesi, et come sia zonto a Pizegaton lo manderà al Proveditor zeneral. El ditto va a tuor el signor Cayno fiol dil signor Lodovico da Bozolo, qual ge ha dato il marchexe di Pescara sopra la fede sua. Si dice li cesarei hanno pigliato certe barche armate de le gente francese, quale facevano la scorta ad alquante barehe di victuarie che erano condute al suo campo.

Et in le lettere di Crema, di 12, hore 11, è questo aviso: Come uno vien di campo li ha ditto haver parlato con Guido Guaino, qual li ha ditto, che di curto se intenderà cosse honorate per loro, et che pensa Pavia sarà soccorsa, et se farà altre cose, che iudica la victoria sarà senza combatter de cesarei si desordine non nasce.

In questa mattina, sier Filippo Trun synico, in Quarantia criminal, poi lecte sti zorni le scripture contra sier Francesco Contarini di sier Ferigo fo

capitanio a Baffo per danari, intromesso per lui et preso in Pregadi di retenirlo, eomenzò a parlar, facendoli 60 opposition grandissime.

In questo zorno, licet tusse eativo tempo, fu fato la comedia di compagni Triumphanti in cha' Arian a san Raphael, et fo bellissima et honesta. Vi fo da zerca 100 done, et non feno recitar la comedia sporca fata per quel da l'Oio, di la qual havia ducati 50, ma ben quella di Ruzante a la villota. Et Zuan Polo si portò benissimo, et fo belissimi et assà intermedii. Compite a hore 7. Poi la cena a persone assà zerca . . . . sichè durò fino hore 10 di notte.

Da Roma, vidi lettere di domino Francesco di Gonzaga, date a dì 10 Fevrer. Come de Ingilterra è venuto commissione a lo orator anglico è lì a Roma, di far rispondere 50 miglia ducati a li imperiali ad ogni requisitione loro; et pare che vi siano lettere gagliarde di l'animo che ha il re de Ingaltera contra la Franza. Da dui di in qua vanno tamburi per Roma sotto il nome dil signor Alberto de Carpi, che chi vol danari vadi in certi lochi lì apresso a la stantia soa che li ne sarano dati, facendo voce di voler fare bon numero de fanti per mandare nel Regno. Il ducha de Albania se ritrovava heri sera a Ronziglione, et senza dubio venirà inanti se la giornata non si facesse a danno de'francesi. Li imperiali dicono esser ben forniti nel Regno secondo la importantia de li lochi.

A dì 14. Veneno in Collegio li quatro oratori, 346° videlicet eesareo don Alfonxo Sanzes, per esser il Carazolo indisposto, il Pazeo orator anglico, do di Milano, il Taberna et il Bilia. Parlò il cesareo dicendo molte parole, exortando la union di le zente, zoè farle cavalcar almeno sopra le rive di Adda, perchè certamente la vittoria sarà nostra; con altre parole. Et poi parlò il Pazeo in eonsonantia, dicendo il suo Re è mantenitor di questa lega, però si dia observarla, persuadento a questa union. Et ditti oratori apresentono una scriptura, pregando sia lecta in Senato. La copia di la qual sarà scrita qui avanti. Et il Serenissimo li rispose . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .

Vene l'orator di Mantoa, et comunicoe alcuni avisi zerca le cose de Palavisini di qua di Po.

Fo lecto uno aviso in Collegio zerca le eose di Zenoa, et che 'l marchexe di Saluzo andò a dimandar la terra a nome dil re Christianissimo, e non volseno darla dubitando dil saco, et poi hanno dismesso il suo Doxe et fatto 12 al governo di la cità,

347

e si voleno governar a republica; et altri avisi, come in la lettera si contien, qual sarà notà quì avanti.

Di le poste non vene lettere questa mattina, che parse di novo.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta ordinaria, qual si stete poco, et preseno di vender la mità di uno caxal verso Saline chiamato . . . . . a Nicolò Xagratico, qual è in questa terra, per ducati 10 milia et 800 con le condition notade di sopra quando non fu presa, et hora fu presa atento il bisogno dil denaro per mandarlo a Brexa. E da matina die dar tanti fiorini a lire 6 soldi 14.

Et per esser compita le parte di do mexi di poter far gratie, et par non se voy più perlongar per esser mal fatto per tal absolution principii di molti inconvenienti.

Et venuto zoso la Zonta, restò Consejo di X simplice per expedir un prexonier, et vene zoso a bon hora.

Et li Savii si reduseno per consultar di scriver a Roma, e fo opinion di sier Alvise di Prioli procurator, savio di Consejo, di scoprirsi per francesi, poichè semo *cum* loro, et cussì fazi il Papa; et fono sopra questo consulto.

Vene hozi poi lettere di le poste di questo tenor. Di Cremona, di 12. Come erano lettere di

campo di heri horc 20. Le cose al solito et su scaramuze. Dil Palayisino è pur in Caxalmazor, et si dice vol far 300 fanti.

Di Crema, di 12, hore 20. Come in quella hora era gionto uno de li soi dil campo cesareo, che parti de li zerca 12 hore. Refferisse che nel campo preditto heri si fece una grossa scaramuza cum li francesi, et per una parte et l'altra fu scarcato molte artellarie, et quelli di Pavia anco ne tirorno assai nel campo francese. Et li cesarei corseno fino al bastione de francesi, che lavoravano, et tolseli buon numero de badilli et zaponi. Et ha inteso da alcuni homini da bene, che hozi o doman dieno dar lo assalto al ditto bastione. Et da heri sera in qua se hanno tirato de gran schiopeteria. Et a una hora di notte li trombeteri andavano comandando alli capetanii, che non lassaseno andar fuori li sacomani, ma stesseno a l'ordine. Et si parlava che hozi o diman sarano cose nove et di gran momento. Item manda do reporti, uno dil campo francese et l'altro di Zenoa. Scrive, hozi ha passato de qui el conte de Zenevre fratello dil signor ducha di Savoglia con zerca 60 cavalli ben in ordine, qual va al campo cesareo.

Francesco da Bergamo, mandato per il magni-

fico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia. Dice de li esser partito Venere a mezo zorno, fo a di 10, et haver tardato il suo ritorno per aver convenuto far il camino da Piasenza. Et che ditto exercito fa 7 bataglie in ordinauza, tutte di gente oltramontane, et li italiani sono quelli che scaramuzano, et sono a la guarda de Pavia, et hanno fatte le sue fortificationi, et medesimamente li cesarei si hanno fortificato. Dicendo che francesi hanno posto alla volta de li cesarei 22 boche de artellaria grossa con la quale li fanno gran danno, non obstante che habino fatto repari. Li quali cesarei non hanno tirato de l'artellaria nel campo francese salvo 3 o 4 botte, et non li faceva danno. Item, dice che il Christianissimo re ogn' hora va cavalcando per il suo exercito, confortando et facendo animo a le suc gente, che stiano ad ordine et non vadino a scaramuzare, perchè non è intention sua di combattere, dicendo che li cesarei si convenirà levar de lì. Et in ditto campo non li manca le victuarie, benchè da 4 giorni in qua li siano state alquanto care per aver li cesarei tolto il porto de la Stella; ma adesso le victuarie hanno preso altro camino per terra. Item, dice che Zobia a di 9 avanti giorno li cesarei messeno in Pavia cerca cinque miara di polvere per la via dil Barco, per mezo la guarda de francesi, cum inganarli dicendo che erano stati alla scaramuza cum le croce bianche, et parlavano francese. Et se dice in campo, che quelli de Pavia ponno star cussì 347\* ancora per fino Pasqua; ma che la Maestà dil Re ha deliberato non se partir de li (prima) de haverla. Dicendo esso referente che nel ditto campo francese li pono esser a iuditio suo da cerca fanti 30 milia, de bella gente.

Relatione di uno zentilhomo degno de fede, hozi 12 Febraro zonto da Genoa a Crema.

Dice esser partito da Zenoa Mercore passato 8 de l'instante, et Zobia da uno castello miglia 10 de li lontano, et dice che sopra le tre nave prese li zorni passati li erano gran numero de artellarie, fra le qualc ne era una che ne havea pezi 26 di bronzo in caraton. Et da poi prese ditte nave, l'armata de francesi era ritornata nel porto dove cra prima. Dicendo che li 12, che sono stà facti a proveder a le cose di Zenoa, procedono a dar ordine di governar la terra a republica, et opinion de molti è che tal ordine si farà. Et questi giorni hanno provisto de ducati 70 milia per pagar le zente che guarda la terra. Et se parlava che quello faria Pavia farà Ge-

noa, et che de li fanti che erano a la custodia de : dicta città erano da 4000 fanti, de li qual se dovea partir 1000 et andar alla volta di Alexandria, dicendo che in Genoa si stava di bona voglia. Et dice, che'l signor marchese di Saluzo era in Saona con fanti 500, et poco lontano de li ne erano da 3000 a nome dil re Christianissimo.

Di Bergamo, di sier Tomà Moro capita-348 nio, di 12, hore 1 di notte. Come, per uno partito heri dil campo yspano, refferisse che esso exercito ogni hora se fa più vicino a le sbarre de li francesi, eum mezo di far trinzee et andar sotto li repari de francesi, et fanno in el suo exercito uno cavalier et uno altro in Pavia per trazer le artellarie et far danno al campo francese; qual tutora rezercano, con alzar li soi repari necessarii far le deffension; et che si fanno scaramuze assai. Et si ha ditto, che hyspani con mezo di mandar suso cavalli lizieri hanno posto polvere in Pavia, et stanno in continuo moto di far facende. Scrive si atrova doi soi in campo, quali di hora in hora si expectano; aviserà etc.

Di Crema, di 12, hore 2 di notte. Come per uno parti dil campo cesareo a hore zerca 22, dice che in ditto campo se diceva per certo ehe francesi haveano mosso 3 pezi de artellaria di quelle che tiravano nel campo cesareo. Nel qual era voce che li francesi si levavano, ma il nontio predicto dice che oppinion sua è che conducano diete artellarie ad un bastion ch'è sopra una alta per bater meglio lo exercito cesareo, al qual bastion dice che francesi heri levorono; et che hozi non è sta facto scaramuza salvo nel suo partir. Ha visto andar molti schiopetieri alla scaramuza, et venendo dice ha incontrato alcuni muli cargi de zaponi et pichi che andavano al campo. Item, scrive ditto Podestà di Crema, come per uno suo nuntio mandato a Lodi ha che dimane, le gente che sono de lì si dieno levar et condur 3 pezi di artellaria seco alla impresa di San Columbano, dove etiam dieno andar due compagnie di spagnoli dil campo.

Di Brexa, dil Proveditor zeneral, di 13, hore . . . . . Manda questi advisi :

Di Crema, dil conte Alexandro Donato, di 12, hore 1 di notte. Come el conte Bortolomio di Villachiara, da Lodi li ha mandato a dir, che li cesarei hanno principato uno altro cavalier, et che fanno due trinzce una longi da l'altra un tirar di balestra, dice per incontrar quello de francesi; et come harano facto questo, voleno far uno allogia-

mento più avanti, però se il tempo li servirà; che se 'l piovesse un poco non li potriano star, che per un poco di pioggia che fece l'altro di è venuto tanto fango, che non si pò caminar per il campo. Scrive che suo fratello, qual in questo di a hora una di nocte è partito de Lodi, dice haver visto 4 bandiere di fanti in ordinanza, dice voleno acompagnare l'artellaria, che in effecto va a San Columbano. Si dice ancor che francesi hanno levato l'artellaria da 348° un certo loco che haveano atorno a Pavia, et non si sa a che effecto, nè dove la voleno condur.

Item, si have aviso dil campo, che spagnoli erano andati per robar el bastion di San Lazaro dove francesi feva il cavaliero, et haveano preso gran quantità di badili et zape.

Di Roman, di Zuan di Naldo, di 12 Febraro, scritte al Proveditor zeneral a Brexa. Come, per uno de li soi qual se partite Venere fo a di 10 prossimo passato ad hore 22 di campo di spagnoli, ha inteso che in ditto campo è fama che hanno dato alquanti barili di polvere in Pavia; ma che non se cata alcuno che habia visto, et per quello lui dice, li pare impossibile, perchè lo exercito cesareo è lontan assai di Pavia, et lo exercito francese tra Pavia et li cesarci in lo Barco et drio le mure. Et dice, che ogni giorno et notte stanno in scaramuza fanti et cavalli, et non sono più che uno trato di balestra luntano uno da l'altro. Dice che Zobia a di 9 di notte, scaramuzando, se cridò per tutto el campo cesareo: «vitoria, vitoria». Et la matina si dicea che haveano pigliato il signor Zanino, et se trovò che l'era uno francese, et altro non fu. Dice che le artellarie francese amazano ogni giorno assà gente, et li cesarei se fortificano con bastioni a lo impeto de li inimici, et fanno cune sotto terra per sua habitatione per rispetto di l'artellarie. Nel campo cesareo se stentava de victuaria; ma da poi che hanno hauto Belzoioso pur stà meglio, perchè anche hanno metuto tre bandiere de fanti a la varda de San Columbano azò che le victuarie non sieno impedite per loro. Dice costui, che molti lanzinech se parteno a la zornata per non haver danari.

Relatione de Argentino da Spoleti, qual parti a dì 11, a hore 20 dil campo di spagnoli, et diee eussi, videlieet:

Dice, Venerdì 10 dil mese andò in campo di spagnoli ad hore 22, qual allogia alla campagna lontano de Pavia mezo miglio, et stanno più avanti,

tirano.

che non erano una arcata et una trinzea. Et tutto Venerdì, a dì 10, li gentilhomini et tutto il campo portorono fascine per far uno cavalier per veder se potesseno offender dentro li bastioni, et dicono volerne far tre; ma non ne hanno principiato se non 349 uno. Item, dice che Venerdì sera li lanzinech andorno allo aloziamento dil Morone et cridavano per voler danari, di sorte che 'l Vicerè et il marchexe di Pescara et il Morone se li butorno inanti cum grande pregerie, cum promettergli che ge haveriano fatto parte de tutti li loro danari, et che in fra termine de 8 giorni ge haveriano dato la paga compita, che aspectavano 50 milia ducati che li mandava el re d'Ingilterra. Item, dice esser stato in casa dil Vicerè et dil Marchexc et dil Morone, et haver parlato *cum* secretarii et altri homini da ben, et haver dimandato zerca el dar soccorso a Pavia, idest de munitione, et sono de quelli che dicono che havevano messo in ordine 40 cavalli, et che li haveva messa una sachelta per uno de polvere de cinquanta libre, et che havevano fatto dar a l'arme da una banda, et da l'altra havevano fatto correre 10 cavalli et fattoli intrarc in Pavia, et alcuni altri dicono per altra via, et ogni uno voria et non se intende chi ratifichi una medesima cosa. Item, dice, che Zobia a dì 9 feccno una scaramuza, et che restò preso uno capitanio de cavalli legieri de Barbone cum 4 altri de li soi, et che 'l genero di l' Arcone è stà ferito et portato a Lodi.

Nota. Ditto zenero nome . . . . insieme cum uno gentilhomo milanese. Et che el capitanio Zucaro ha preso doi gentilhomini dil signor Theodoro, et questo fu Zobia preditto; ma che ogni di se amazano come cani et feriscono. Item, dice, el Vicerè haver messo molti cavalli legieri a Lodi a la guardia, che niuno possa passare se ha ciera de soldato senza suo bolletino. Item, dice, da doi di in quà esser megliorato el campo assai de victualia, et maxime da poi la presa de Belzoioso. Item, dice che a quelli stanno in San Columbano ge hauno messo una gran guarda.

Lettere di domino Romanello, date in campo cesareo a dì 11 Febraro, drizate.....

Come Mercordi, fo a di 8, ad hore 16, l'artellaria de francesi comenzò ad tirare e scaramuzorno insieme et ne fu morto de l'una et l'altra parte assai; et che la notte el Marchese fece stare el campo de francesi sempre in arme, la causa fu perchè ditto Marchexe mandò 50 cavalli legieri con 150 349\* libre di polvere de artegliaria, perchè uscirno a la volta de Belriguardo et andorno a Pavia. Le gente de Pavia havendo la spia che dicta polvere doveva venire, uscirno fora con 2000 fanti, et intrò ditto soccorso dentro. Il giorno sequente, il signor Antonio da Leva, vedendo che la guardia de francesi che cra alla porta de Santo Antonio era sminuita, uscì fuora una gran compagnia et assaltorno dicta guardia, et ne amazorno assai, et li tolseno 3 falconeti ct polvere et molte altre cose, onde fu fatto bottino per diece milia scudi anche de più. Et se dicc, che Zobia, a di 9, scaramuzando l' artellaria de francesi amazò dui banderali de spagnoli, et i nostri archibusicri amazorno certi homini d'arme francesi, ct preseno monsignor de Bondormin gentilhomo dil Re. Al presente, el Marchexe fa fare uno cavalier sotto francesi per tirarli l'artellaria ad francesi. Et ogni di se va avanti, et l'uno campo et l'altro è tanto vicino che uno arco ge puol tirarc, et è necessario che o l'uno o l'altro si lievi o non fazano fatto de arme. Il campo non s'è mai mosso dal primo dì che venne sotto francesi, nè anche s'è per partire senza far fatto d'arme, over che francesi sc re-

In questa sera, a Santa Maria Formosa, in la caxa sul ponte da cha' Morexini, per una compagnia de famegii de zentilhomini fu fatto una festa et balli. Quali messeno un ducato per homo, feno un signor, e tutti con la sua putana, et ballono tutta la notte et cenono lì, nè volse alcun ve intrasse. Sichè, a concorentia di nobili, li famegii fanno festa. Fo mal fatto, e li Cai di X dovea proveder.

Noto. Ozi zonse in questa terra Nicolò Aurelio olim Canzellier grando di Veniexia, era confinato a Trevixo, per la gratia hauta dal Consejo di X, et havia una gran barba: sta in caxa, nè va fuora di caxa.

Di Brexa, vidi letere di 13, con li infra-350 scripti avisi, zoè: Come haviano lettere di Crema, di 12, acusa haver lettere dil campo cesareo, di hore 22, come spagnoli sono corsi fino alli allogiamenti di sguizari, et ne hanno morti molti, et toltoli zerca 150 castroni et cavalli 25. Item, che li francesi hanno levata l'artellaria et inviata alla volta dil Barco; stando lor stretti in battaglia, et Pavia li tira dal canto verso Milano; et però dicesi che se retirano alla volta dil Tecino.

Lettera dil campo cesareo, di 12, hore 23.

Spagnoli comincia a far un cavaliero, et hanno pensiero di metterli sopra pezi tre de artellaria. Ditto cavaliero è a man dritta dil reparo, a l'incontro dil castello. Francesi fanno qualche riparo cum qualche cavaliero da la banda drita, et non a la cima dil Barco, più presso la terra, dove haveano veduto menar da 6, o 7 pezi de artellaria. El Marchexe ha mandato hozi do capitanii de spagnoli per piar una casa toca li soi repari, et non hanno potuto far nicnte, che francesi erano ben provisti, dove sono morti parechi di una banda e l'altra; ma gli spagnoli li hanno menato via parechi montoni che pascolavano apresso li repari. L'artellaria de Pavia molto li saluta, et non so il danno li faccia. Et così questi, et il campo francese non resta far il simile, facendo a noi molto danno. Noi havemo li nostri allogiamenti sotto terra con li repari: non havemo zerca 100 guastatori, ma tutti lavorano a li repari, cum tanta affectione che non se potria dire. Pur, da do di in quà, è venuta tanta vernaza ch'è al mondo.

3511) A dì 15. La mattina vene in Collegio l'orator anglico et monstrò lettere dil suo Re, scrite a Roma al suo orator è li, el qual ge l'ha mandate, come parli al Papa acertandolo esser in benevolentia et paxe e liga con la Cesarea Maestà, come fu sempre, e però non si voy separar questa amicitia; con altre parole, et che 'l vol esser contra Franza.

Vene l'orator di Ferrara per cosse particular. Di Cremona, di 13, di l' Orator nostro. Come in quella matina erano lettere di heri hore 20, di lo exercito cesareo, del magnifico Morone. Scrive, atendeno a far i repari soi et alzandosi più possino, nè cosa di momento è innovata nè da l' un nè l' altro exercito. Quel dil Christianissimo stà ben munito nel forte suo. Questi vanno dicendo che li cesarei non mancherano di trovar modo per combater, ct a questo molto atendeno: quel seguirà il nostro signor Dio lo sà. De Pavia nè da Milan altro è. Quelli di qua di Po dil marchexe Pallavicino heri a mezozorno ussitero di Casalmazor, et andorono a saltar le gente di questo illustrissimo signor Ducha, che erano in Angusola. Le gente d'arme et cavalli lezieri di questo signor che ivi crano parse temesseno lo arsalto, et sc ritirorno alquanto; la fantaria stcteno ferma, unde quelli dil Palavicino non possendo

far frutto, se ne ritornò in Casalmazor con occision de 40 homini: di questi pochi per quanto dicono. Scrive, hozi vien quì a Cremona fanti 300 erano in Pizigaton, capo uno . . . . . Semenza per andar ancor lui con ditti fanti in Angusola. Scrive, eri sera vene li a trovarlo el signor Alvise da Gonzaga condutier nostro, vien dil campo ccsarco, parte terzo di de li, dove andò per conzar la cosa de li presoni presi in Santo Anzolo, et ha conzà di haver la persona dil signor Pyro da Gonzaga suo . . . . in ducati 2500, et il Gonzaga . . . . . . . in ducati 500, et li altri capi a lui in vardia siano dati con far quelle taglie sarano conveniente. De li exerciti dice quanto è stà scritto et ha opinion ancor lui che qualche effecto si farà; et cussì questa matina è stà con lui dal signor Ducha, il quale li ha facto grande acoglientie.

Di Bergamo, di 13, hore . . . . Come in 351\* quella hora era zonto uno suo vien dil campo francese. Riporta come li exerciti sono alli loci soliti; ma che ogni giorno fanno scaramuze con far grandissimi danni in l'uno e l'altro exercito con le artegliaric. Poi dice che Venere, fo a di 10, se levò de Milano cavalli lizieri 600 et andorono a un castello nominato Subia, ch'è di missier Zuan Arziboldo, atorno il qual castello crano fanti 500 brianceschi, li quali furono assaltati da ditti cavalli, parte morti, et lo resto svalisati. Item, è sopra venuto uno altro, qual riporta come Venere proxima preterita, fo pur a di 10, i lanzinech venero al Vicerè et signor Hironimo Morone digando voler danari, aliter se partiriano. Li qual signori li exortono a voler restare, et li fo dato mezo ducato per uno, de modo che restorno eontenti. Il che placato, il signor Hironimo hebbe a dire, che è forza far in giorni 4 quanto si puol, perchè poi non li vede ordine di poter più substenire i lanzinech; et che per tal causa lavorano con molta presteza a li cavalieri per bater lo exercito francese per tirarli a qualche fato d'arme. Tamen francesi stanno in li soi repari con lavorar et far di continuo cose a loro defension. Di Milano non è cosa alcuna, perchè si stanno a le suc custodie.

Di Crema, di 12, hore 7 di notte. Come in quella hora ha recevnto lettere de li soi che sono in campo cesareo, di hozi, hore 22, per le quale li avisano, che spagnoli sono corsi fino ne li allogiamenti de li svizari et ne hanno morti parecchi, et toltoli 150 castroni et cavalli 25; et che francese haveano levata l'artellaric, et inviate alla volta dil Barco stagando loro restretti in bataglia. Et che quelli di Pa-

via li tiravano dal canto verso Milano. Et se diceva che'l ditto campo de francesi se retiravano alla volta de Tecino; nè altro si atrova haverdi novo.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 13, hore  $4 \ldots \ldots \ldots \ldots$ 

Da poi disnar, fo Pregadi per scriver a Roma, 352 et non fu se non 8 papalisti, quali poi lecte le letere di campo et la scritura dete in Collegio li 4 oratori per la union di le zente, et ballotà certe parte, fono serati in chiesiola.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Spalato, di poter quel Conte poner in exilio di terre e lochi Zaneto di Trau, qual in piaza amazò il vice cavalier, con darli taia vivo lire 600, et morto lire 300, ut in parte. 153, 3, 10.

Fu posto, per li Consieri, essendo vacà il piovan di San Moisè di Veniexia per la morte di pre' Zuan Piero di Manenti detto Mantilo, è stà electo pre' Hironimo Murena canonico di San Marco ditto Vendramin: però sia preso che 'l Legato el voi confirmar. 162, 0, 0.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii, atento sier Antonio Trun procurator fusse tansato per li XX Savii, et essendo morto et la sua facultà andà in più parte iusta il suo testamento, per tanto sia preso che la ditta sua commessaria sia realdita da' ditti XX Savii, ut in parte. Fu presa, have: 150, 28, 7.

Fu posto, per li ditti, essendo mancato zà anni do domino Sigismondo di Manfredi già signor de Ymola, qual havia provision ducati 25 per paga a la camera di Ravenna, qual poi fu translatà a la camera di Padoa: atento la inopia di madona Lieta sua consorte et Marco Antonio suo fiol, i quali per cosse di la fortuna adversa di signori sono divenuti in si miserabil calamità, per tanto li sia dato ducati 4 per paga a page 8 a l'anno a Padoa. 177, 12, 3.

Fu posto, per li ditti, pagar il dazio dil vin conduto in uno anno al reverendissimo Legato, videlicet anfore 35, quarte 10. Fu preso. 149, 19, 2.

Fu posto, per li ditti, pagar il dazio a l'orator anglico di anfore 10. 146, 25, 4.

Fu posto, per i Consieri, sier Marco Antonio Contarini, sier Beneto Dolfin, sier Nicolò Tiepolo dotor Savii a terra ferma e i Savii ai ordini, che a Lioneto da Perpignano da Tine, atento li soi meriti per aversi ben portà contra corsari, che messe in terra su l'ixola per do volte, li sia concesso la scrivania de Tine per 4 rezimenti, poi compito Zorzi Vidal ch' à il ditto officio datoli per sier Domenego Trivixan el cavalier, procurator, capitanio zeneral nostro di mar. Et fu presa. 160, 10, 10.

Fu posto, per li Savii dil Consejo, una lettera a l' Orator nostro in corte, in risposta di soe di 10, zerca laudar Soa Beatitudine dil mandar dil vescovo di Varola a sguizari e volerli tuor ai comuni stipendii, et che l'Orator sotoscrivi a ditti capitoli etc. Et che 'l re Christianissimo mandi le zente in reame, et semo contenti pagar per terzo li 10 milia sguizari, videlicet uno terzo il Papa, uno la Signoria nostra et uno fiorentini; et quanto a la richiesta fata per il signor Alberto di Carpi per nome di la Christianissima Maestà che lo servianio de ducati venti milia, debbi negar che non potemo servirlo, etc.

Et in upa parte, videlicet l'ultima, sier Marco 352\* Antonio Contarini, sier Beneto Dolfin, sier Nicolò Tiepolo el dotor savii a terra ferma, non è di opinion e non vol si scrivi. Et lete queste opinion:

Fu ditto, per esser l'hora tarda, ch'era due liore di notte, uon si trateria questa materia; ma doman vengi questo Consejo, et ordinato strettissima credenza, perchè la materia importa.

Noto. Si have aviso che per francesi erano stà presi 6000 scudi, che di Zenoa venivano in campo di spagnoli.

Fo ditto in Rialto, in li exerciti era stà fatto una grossa scaramuza et francesi haveano hauto la pezor; tamen non fu vero, perchè poi disnar non vene lettere.

Fo mandà in campo ducati 5000, zoè a Brexa. Fo cavà Cao di XL a la banca di sora in luogo di sier Marco Antonio Foscarini, intrò official di notte, sier Piero Dandolo qu. sier Andrea stato altre fiate, et havia titolo; ma il Doxe vol tutti siano imbossolati; el quale introe la mattina seguente.

Fu posto, per li Consieri, atento sia stà impata une causa a li XX Savii sora i extimi dil prior di San Ziprian di Muran con li oratori di Treviso et nontio dil territorio, intervenendo lo abate di Trivixani, per tanto quando si potrà haver sia da la Quarantía novissima, la qual con ditti di Collegio debbi aldir ditta causa et expedirla con quel mazor numero si potrà, sì come fo fatto a quelli di Barban etc. 165, 12.

Fu posto, per tutto il Collegio, atento la miseranda calamità di Zorzi Caluri condutor dil dazio dil vin a spina di Candia dil 1523, debitor di iperperi 12900, debbi pagar el ditto debito in anni

6, ogni anno la rata, dando piezaria, ut in parte. Fu presa. 167, 6, 3.

Fu posto, per li Consieri, essendo il piovan di San Moisè, per la morte di pre' Zuan Piero di Manenti cognominato Manteo, ct essendo stà eleto pre' Hironimo Murena canonico di San Marco cognominato Vendramin, per li parochiani, sia richiesto la conferma al Legato qui existente. 162, 0, 0.

Fo ballotà et aprovà questi do Soracomiti venuti di armada:

Sier Vicenzo Salamon qu. sier Vido . . 151.2 Sier Zorzi Guoro di sier Hironimo . . 158.5 E tutti do si aprovono.

Noto. Hozi zonse sier Piero Vituri qu. sier Rcnier, stato vice Soracomito su la galia fo di sier Luca da Pexaro, che morite.

353 A dì 16. La matina, poco avanti terza, vene lettere di le poste.

Di Cremona, di 14. Come al solito, sono lettere dil campo cesareo dil magnifico Morone, di heri, hore 19. Come continuano a lavorar li repari e alzar quelli cavalieri, et per quanto dicono, non è seguito cosa di momento. Francesi stanno nei forti soi. Dicono nel campo cesareo de victuarie non li mancar, et cussì scoreno, et alcuni quì in Cremona rasona, che potria seguir che cussì se ne andassero scorendo over non (sic) expectando si debbi intender alcun fatto seguito; e con questo se passano di. Lo exercito dil Christianissimo sta ben munito nel forte suo ivi intertenendosi, nè a questi attendeno a voler combatter. De Pavia si ha che stanno rasonevolmente bene. De Milano non li è innovato cosa alcuna. Questi dil Palavicino, sono in Caxalmazor. Le gente di questo illustrissimo Ducha stanno in Santa Croxe et castel di Ponzini et castelli li vicini. Dicono volersi ingrossar, et apresso li 300 fanti che heri passorono quì, ne fanno de li altri; nè altro c'è di novo.

Di Bergamo, di 13, hora prima di nocte. Come in quella hora li è gionto uno di soi messi, che si parti heri a hore 18 di lo exercito francese. Riporta come li campi stanno a li soliti lochi distanti l'uno di l'altro per tirar de uno schioppo e manco: et che continuamente fanno grandissime scaramuze, et stanno sempre in arme. Et che Sabato da sera, essendo ditto refferente in campo, a hore 20 fu atacato una scaramuza per tutte le schiopeterie,

cavalli lezieri et svizeri con le gente hyspane, qual per do bone hore fo granda, de modo che de l'una et l'altra parte ne morite assai; tamen durò pur sino a hore 24. Et in quella medema sera dete fora di Pavia, et ne sono morti alcuni de essi, et tre ne forno presi, con li quali ditto refferente dice haver parlato, et inter coetera li dicono che in Pavia hanno da manzar pan, formaio et aio, et che dicono non stimano francesi. Dice ancora, che in quella medema nocte, da hore 4 in fino a giorno, il Christianissimo re fece star in battaglia tutte le fantarie, gente d'arme et cavalli lizieri, et niuno non sapeva la causa, et si stava con gran paura. Da poi venuto il giorno, ditto refferente intese da uno suo fratello che sta in caxa dil signor Federico da Bo- 353 zolo, che la Maestà dil Re fecc star ditte gente in arme, perchè li era venuta una spia che li havia ditto li cesarei voleano assaltarli da tre parte, zoè da do parte lo exercito, et da l'altra parte le zente de Pavia; ma tal assalti non forno facti, perchè in ditta medema nocte fo un tempo obscuro et tempestoso, de modo che non si poteva tenire in lo campo fuogo në luce alcuna, në l'uno vedeva l'altro; et che le gente cascavano a terra per la crudeltà di tal tempo. Item, riporta, in campo di francesi esser grandissima penuria di vivere, si per le gente, come per li cavalli. Dice poi, che ha inteso come in campo di francesi si aspectava di giorno in giorno sguizari da 10 milia. Item, dice che 'l Christianissimo ha fatto abastionare tutte le porte dil Barco, lassata solo una aperta, ch' è quella vien di la volta de Milan; nè altro se ha fin hora.

Di Crema, di 13, hore 24. Come in quella hora havia hauto aviso da li sui dil campo cesareo, di hore 12, che francesi haveano levato l'artellaria grossa dil primo bastione et menata a la volta dil Barco, nè si sapea dove la voleano condure, et la menuta l'haveano levata in parte dil primo bastione et posta al secundo, et il resto lassata ne li sui lochi, et poi francesi et svizeri erano ritornati a li loro alozamenti; et ancora spagnoli tiravano l'artellaria sua più inanzi al secundo bastione. Et da molti homeni da ben veniva ditto, che fra duc zorni se farà cosa di momento, perchè hormai sono forniti li bastioni et il cavaliere. Et nello assalto che fu dato alli svizeri, fu ferito uno capitanio spagnolo nominato el capitanio Neda, al qual è stà portà via una gamba da la artellaria. Item, manda doi reporti di soi exploratori ritornati dil campo francese; nè altro se ritrova aver di novo.

Bernardin de Piamonte, mandato per il magni-

fico Podestà di Crema al campo francese soto Pavia, dice de lì esser partito heri matina, fo a di 12, avanti giorno due hore. Et che le gente stanno continuamente in ordinanza, et hanno fatto tre battaglie excepto le gente che sono alla guardia de Pavia, et la persona dil Re con tutto il resto di lo exercito è ritirato nel Barco, dicendosi che il Re combaterà 354 se li cesarei lo andarano a trovare, ma altramente non, perchè è deliberato haver Pavia senza combattere, se non sarà sforzato. Et dice che le fantarie che sono nel campo, passano el numero di 30 milia al suo iuditio. Et Sabato, a di 11, li arrivò uno capitanio di la caxa Doria con 1000 schiopetieri, che veniva da Saona, et si dicea in campo che si aspetava etiam de giorno in giorno buon numero de sguizari. Dicendo che ogni giorno scaramuzano etiam spagnoli. Et che Sabato, a di 11, inteso il signor Zanino che spagnoli haveano futto una imboscata, fece levar tre pezi de artellaria dil campo per andar a quella volta, et per il mover di ditta artellaria, li cesarei deteno voxe che si levavano li francesi; ma poi ditta artellaria è stata ritornata a li suoi lochi. Dice etiam che quelli di Pavia escono alla scaramuza ogni zorno, et che nel campo francese li sono victuarie in abundantia; dicendo che il Re ha cassato alcune bandiere di fanti del lago Mazor, che erano a la guarda de alcune artellarie, per non si haver portato bene.

Zuan Piero da l'Ochio, mandato ut supra al campo francese, dice, de li esser partito heri matina a di 12 a zorno, et che ditto exercito si atrova comenzando nel Barco fino acanto Ticino da la banda de San Jacomo, excepto le gente che sono a la guarda de Pavia. Et Sabato a di 11 scaramuzorno cum spagnoli tirandoli de l'artellaria; et quelli de Pavia escono a scaramuzar. El Venere a di 10 ne furno presi 8, quali disseno che dentro stavano mal di victuarie. Francesi hanno disfato il ponte che era sopra Ticino alla Resana di sotto de Pavia, et lo hanno condutto di sopra. Sabato a di 12 (?) missier Piero da Birago prese 6000 scudi, che mandava il signor duce di Zenoa a li cesarei; dicendo esso refferente, ha dimandato, che nel campo francese sono al suo iuditio da trentacinque milia fanti.

355 Da Brexa, dil Surian podestà, vidi lettere di 14, hore 4 di notte. Manda una lettera auta di Bergamo dil signor Camillo Ursini, di 13 hore, 1 di notte; et manda il riporto dil Perosino, quale parti hozi a di 13, hore 15, da Milano. Dice come heri scaramuzorno quelli stanno dentro de Milano con spagnoli alla volta di Biagrassa, et che spagnoli fu-

rono rebatuti tre fiate, et che in ultimo preseno 15 cavalli lizieri di spagnoli. Item, che lo soccorso che hanno habuto in Pavia, non hanno hauto altro che uno poco di monition di artellaria. Et che dentro Pavia si lavora molto forte di cavalieri per battere nel campo di francesi, et che in campo di spagnoli è victuarie assai, salvo vino, ch' è molto caro. Item, che dal campo francese a Milano non si va molto sicuri, perchè spagnoli batteno per tutto.

Ex litteris residentis apud reverendissimum 355 dominum Legatum, datis Placentiae, die 14 Februarii 1525.

Se ha per diverse vie, che l'uno et l'altro campo se fortifica de repari alzando et ingrossando li principali, quali sono distanti quanto è il borgo de la Predella.

È venuto homo dil reverendissimo Legato, quale referisse li imperiali non essere per soccorere Pavia, per star francesi in lo forte fra la terra et essi imperiali, di sorte che quando volessero pur far sforzo per soccorerla, usciriano dil forte loro et anderiano a combatere con loro disavantagio. Haveano ditto essi imperiali di voler andar ad allogiare a Santo Lazaro; ma hora quel loco è stato fortificato et fornito da francesi de 500 schiopetieri, fra li capi de li quali è il conte Azo. Haveano etiam ragionato di passare il Tesino, poi non li è parso, perziò (che) in far lo effecto sariano da francesi stati assaltati nel mezo dil passar. Se è detto maxime per il signor Lorenzo Salviati, che da Genoa sono gionti alli signori imperiali da 8, o 9000 ducati. Il termine di dar danari a le gente imperiali tolto per il marchexe di Pescara a Lodi fu alli 10 di questo; hora se intende è defferito alli 15. Il campo dil Cristianissimo potrebbe haver più victualia che non ha, perchè per il Po non gli ne va; per terra dal canto di quà gli ne va, il viagio è longo e sinistro. Li signori imperiali ne hanno più abundantia; gliene viene portata da Lodi, Cremona et da quelle contrade. Se fosse vero che giongessero li svizeri novi per l'altra mia ditti, il Cristianissimo potria mandare una summa de fanti a Marignano con cavalli quali disturbariano alli imperiali le victualie, che li seria grandissimo danno, per esser in loco che non ne possono haver per altra via.

355 \*

Ex litteris domini Jacobi de Cappo datis in Triveler, a di 13 Febraro 1525.

Per altre mie ho advisato a vostra excellentia come et quanto questi exerciti siano vicini, et che il nostro si fortifica intorno al l'incontro de i nimici, quali licri cominzorno a levare l'artigliaria dove era a l'incontro dil castello et condurla più al basso verso il Barco, et li nostri, da poi che sono accorti di ciò, fauo tre cavalieri apresso al reparo novo più vi cino a li francesi, duo verso il castello dal capo, l'altro da l'altro capo, et vi hanno lavorato con grandissima diligentia, di modo che il signor Vicerè et molti altri signori, per invogliar gli altri soldati a lavorarc, non si vergognorno heri a pigliar le zappe et badili in mano, et forsi feceno de uno viaggio doi servizii per lo intollerabil freddo che qua regna. Vero è che a molti (punti) l'artegliaria li cazia da le quale non se è securi ne le case, benchè qua non ne siano più che 4 o 5, et ha dato in una dil signor duca di Borbone picola partita in due camere da uno muro che li è in megio, et ha passato il muro di fora et quello di megio (mezzo).

## Ex litteris domini Ludovici Guerrerii, datis Placentiae, 13 Februarii 1525.

Come per altre mie ho scripto a vostra excellentia, li cesarei sono a le Case di Levreri lontano do miglia e più da Pavia, et lì se fanno forti. Il Cristianissimo è a San Jacomo et altri monasterii fra el ditto exercito e Pavia, et tiene uno presso al Tecino, de modo che non può andare soccorso in Pavia che non passi per el suo forte da quel canto.

Quelli de Pavia hanno tirato certi pezi de artellaria sulla torre del castello, et tirando nel campo in una certa piazza dove il Cristianissimo passeggiava, amazò cinque svizari, non senza pericolo dil ditto Cristianissimo, el qual tornerà a Mirabello finiti che siano certi repari, che 'l fa fare a l' impeto de li cesarei. Dicesi che deveno gionger 4000 svizari, quali Madama ha pagati per tre mesi, et che ha mandato a dire al Cristianissimo, che non combatti, che lei non li lassarà mancar dinari da sostener la guerra.

356 Dil proveditor zeneral Pexaro, di 14, hore 20. Manda una lettera auta dil campo cesareo, dil Pretello, di 13, hore 23.

Questa matina, certi cavalli lizieri veronesi che sono in la compagnia di monsignor di Chrepe ban-

no rotto la strada di Binasco al campo de francesi, et hanno pigliato molti vivanderi et presoni, ma non soldati. Fra gli presoni han pigliato uno corier che portava lettere al signor Theodoro Triulzi per parte dil re Cristianissimo, che li comette celcramente volesse mandar polvere di artellaria nel campo, et che fra tre o quattro di mandaria danari da pagar quelle gente sono in Milano. Et dice quelli presoni il bocal dil vino valer in campo 5 et 6 soldi di nostri, et dui paneti a la parpaiola. Li francesi lavorano molto forte ad quello reparo et cavaliero che per altre fu scritto. Si dice l'artellaria di Pavia fa maggior danno ai nemici che a noi le artellarie. Ha facto far questi spagnoli li allogiamenti sotto terra. Il forzo de li cavalli legieri, zoè albanesi et italiani, dicono fra questi 4 o 6 giorni finire la sua paga, et non voler ruinarsi se non li darano danari. Tanti fanti et cavalli vanno chi a sacoman e chi a robar, che non li resta nel campo di le 4 parte le 3. Questi signori poneno ordine di dar meza paga a questi lanzchenech. Hozi questi signori sono stati più di tre hore in parlamento, et non si po' saper fin quì la lor deliberation; ma spero stasera in parte intender Circa la Ave Maria zonse qui fra muli et cavalli parte cargi di polvere et chi di piombo; ma il forzo di zape et zaponi fati che da una parte taglia in foza di manara et di l'altra foza di zapon. Come ho ditto hozi non s' è facto scaramuza; ma cavalcando il signor marchexe da Pescara, li inimici tirorno un pezo de artellaria et amazete uno cavallo che un zentilhomo era sopra, et parlava con il prefato Mar-

Da Mantoa si ave aviso, che l'orator dil Marchexe mandò in Collegio una lettera ha auta il suo signor dil campo cesareo, qual dice cussì.

Ex litteris domini Jacobi de Cappo, datis in 356\* Treviler, a di 12 Fevrer 1525.

Vostra excellentia saperà, che qua non se fa altro che scaramuzar il giorno, et se è inteso per pregioni che la Maestà dil Re ha ordinato che li soi soldati non vengano più alla scaramuza, perchè gliene sono feriti et morti assai dalla infinità de schiopi, che sono del nostro canto. Il campo nostro si va fortificando intorno con repari, nè mi pare siano più lontani li nostri repari da quelli de francesi, quanto è da la porta de la Perdella a Santo Jacobo del borgo, et benchè vi sia bel piano in megio, non di meno pare sia più caro il terreno ivi che in li altri contorni del territorio pavese, et sin hora cia-

scuno sta dal suo canto. De artigliaria se tira assai, et heri li nostri dil campo et di Pavia tirorno un gran numero di canonade.

357 Da poi disnar, fo Pregadi per expedir la materia di eri principiata, et andono solum . . . papalisti.

Di le poste vene lettere poi vesporo, questo è il sumario:

Di Bergamo, di 14, hore una di notte. Come, per il riporto di uno qual eri sera gionse, venia dil campo francesc, se intese che in ditto campo se divulgava aspectavano 10 milia fanti sguizari di giorno in giorno. Et hozi è venuto uno altro suo parte di Cuora terra de grisoni, qual dicc che Domenega passata, fo 8 zorni, che in Cuora si feva una dieta a la qual era uno per nome dil re Christianissimo. Quello fusse concluso e deliberato non l'ha potuto dire, perchė partite avanti fosse la dieta fornita; ma per il ritorno di un suo mandato a quelle parte, sarano advisati. Item, per uno suo vien da Milan, dice che le cose de li stanno al solito; ma che eri vide a condur in Milan zerca 15 prexoni facti per li cavalli lizieri a la volta de Bià, i quali crano cavalli di spagnoli presi, zoè li homeni e cavalli, li quali andavano vagando. Scriveno star in continua aspectatione di uno suo nominato Marco da Novolara, qual zà otto zorni è via, ct non si vedc ritornar, per il che loro rectori hozi hanno spazato uno altro per star advisati di successi.

Di Crema, di 13, hore 9 di notte. Come in quella hora havia hauto aviso da li soi che sono al campo cesareo, di hore 23, che ozi non hanno fatto li exerciti innovatione alcuna salvo scaramuzato cum tirarsi di l'artellaria, nè anco si sapeva dove francesi havesse posto le loro artellarie, che haveano mosso, ct che stanno pur saldi a li loro lochi. Scrisse che havia aviso, che nel campo cesareo si diceva che erano per far cosa de momento. Scrive haver inteso da alcuni che hanno dependentia de li primarii di ditto exercifo, che hanno designato fur trinzee per andar ne le fosse de Pavia per potersi metter dentro; ma li par più rasonevole di passar Tecino di sotto Pavia et andar assaltar le gente francese che si atrovano de lì; et di ciò par che francesi ne habbino qualche intelligentia, perchè hanno fatto fare le spianate a quella volta. Scrisse etiam, che le gente di Lodi doveano ussir et andar a la impresa di San Columbano, par che fin hora non sono mossi, anzi quelli de San Columbano heri sono corsi fino apresso Lodi. Et per uno suo venuto da Spin li è refferito, che la notte passata zerca 400 cavalli di quelli di Milano hanno passato di quà di Adda ct corso a Trevi, Rivolta secca et altri lochi de la Gcradada. Il danno che hanno fatto anchor non se intende; ma si iudica sia stato di qualche animale ct prigione.

Dil ditto, di 14, hore 23. Come in quella hora havia auto aviso da li soi ch'è nel campo cesareo, di hore 15, che questa notte li exerciti si hanno tirato molto di l'artellaria, et tuttavia questa mattina tiravano. Et che li cesarei lavorano molto ne li bastioni et facevano la spianata a la volta dil Barco verso Pavia, dicendo che hanno inteso da alcuni homini da ben, che credeno che li cesarei darano lo assalto verso il Barco al campo francese. Et che francesi hanno ritornato l'artelleria al secundo bastione, dicendo che li cavalli che portono la polvere in Pavia sono ritornati fuori. Hozi sono passati de qui da Crema da zerca 150 lancinechi de li cesarci, che ritornavano a caxa sua, et dicono per non li esser dato danari.

Dil proveditor Pexaro, di 14, hore ... Manda una lettera auta dil campo cesarco dil Pretcllo, di 14, hore 1 di notte, qual dice cussì : Questa matina spagnoli haveano portato la polvere in Pavia sono ussiti, et uno di quelli, ch' è suo amico, li ha ditto csser in Pavia vino per uno mexe, ct che hanno fatto dil birro da bever. De carne de cavalo e pane ne è ad sufficientia; di legna et sale patiscono molto. Francesi lavorano molto al bastion principiato.

Et nota. El ditto Pretello scrive da Lodi di essersi partito dil campo cesareo per dubito di la sua persona, et vien a Brexa, et questo per . . . .

Da Roman, di Zuan di Naldo capo di cavalli lizieri nostri, date a dì 14. Come Dominica passata, a dì 14, 400 lanzinech forno incontrati a Santo Anzolo, che partivano dil campo cesareo, et ne forno incontrati molti altri che vanno con Dio. Li francesi di Santo Columbano ogni giorno sono a la strata, et heri preseno cavalli 25 tra Santo Anzolo et il campo; tamen ge ne va, et ha incontrato 358 600 cavalli et 8 casoni che li vanno. Dicono de voler mandar artellaria a Santo Columbano per pren-

Di Crema, di 14, hore 7 di notte. Come in quella hora havia auto aviso da li soi che sono al campo cesareo, di hore 23 e meza, che li cavalli che sono ussiti fuora de Pavia sono 12, et ditti soi di-

358\*

cono haver parlato cum uno di loro, quale dicono dentro esser carestia dil tutto excepto de pane, et hanno bisogno di 6 over 8 bombardieri buoni. Et che francesi stanno pur saldi nel loco suo, et spagnoli hanno principiato uno altro bastione apresso il suo, lavorandoge giorno et notte. Et ditti exerciti ogni hora se tirano de artellaria una parte et l'altra. Et per uno suo venuto da Milano li è refferito, che diman, de le gente che sono de li doveano ussir et andar a Marignano per metter sospecto a li cesarei, et romper le strade a le victualie. Et che la nocte precedente tre compagnie de fanti erano uscite de Lodi et andava verso San Columbano, ritornorono in drieto, et quelli de San Columbano hozi hanno corso fino appresso Lodi, dicendo che a Milano atendeno a fortificar il corpo di la terra, et non dubitano di quelli di la terra.

Fu posto per i Consieri, non era sier Marin Zorzi el dotor, et li Cai di XL una taia a Corfù, atento l'omicidio perpetrato in la persona di Michiel Avrami per Augustin Petratin, qual è retenuto, et altri 4 complici, che di novo li devi proclamar, potendo bandirli di terre e lochi e navilii, ut in parte, con taia lire 1500 di soi beni, et morto lire 1000. Et possi il rezimento confiscar i soi beni. Et nota. Non dice bandizar di questa cità nè di navilii, ut in parte, fata ad arte per esser persone ricche. Et fu presa. Ave 137, 19, 5.

Fu posto, per li ditti, una taia a Treviso di darli autorità di meter in bando di terre e lochi etc. quelli che amazò Zuan Donado di Medulo fiol di domino Hironimo dotor, fisico, citadin di Treviso, videlicet Bernardin, Jacobello et Olivier fradelli, et uno Piero Zanoto venetian, con taia lire 1000 morti per cadaun di loro, et lire 600 vivi chi li darà in le forze. 139, 1, 1.

Fu fato il scurtinio di do Provedadori sora l'arsenal, con pena, in loco di sier Francesco Corner el cavalier, procurator, ha compito, et uno che manca, e fo tolti 16, il scurtinio è questo, ma non notadi al suo ordine: basta li nominati.

Scurtinio di do Provedadori sora l'Arsenal, con pena.

- † Sicr Hironimo da ca' da Pexaro, fo savio dil Consejo, qu. sicr Bencto procurator.
- † Sier Lunardo Emo, fo podestà a Padoa, qu. sier sier Zuan el cavalier.
  - Sier Hironimo Querini, fo savio a terra ferma, qu. sier Piero.

- Sier Michiel Morexini, fo savio a terra ferma, qu. sier Piero.
- Sier Francesco Contarini, fo savio a terra ferma, qu. sier Zacaria el cavalier.
- Sier Zuan Dolfin, fo savio a terra ferma, qu. sier Daniel.
- Sier Vetor Diedo, fo retor e proveditor a Cataro, qu. sier Baldissera.
- Sier Jacomo Soranzo procurator.
- Sier Piero Lando, fo savio dil Consejo, qu. sier Zuane.
- Sier Alvixe d'Armer, fo Cao dil Consejo di X, qu. sier Simon.
- Sier Alvixe Mozenigo el cavalier, fo savio dil Conseio, qu. sier Tomà.
- Sier Nicolò Pasqualigo, fo di la Zonta, qu. sier Vetor.

Da poi li Savii veneno fuora, et introno in la materia di Roma, nè era altri di Pregadi papalisti in Pregadi se non sier Sebastian Justinian el cavalier, et il Canzelier non si aricordò di mandar fuora quelli non si pol impazar in le cose di Roma, adeo il Serenissimo li fece un grandissimo rebuffo, e ditto sier Sebastian si levò e fo serato in chiesiola dove stete tre hore serado.

Hor fo letto la lettera si scrive a Roma a posta per li Savii dil Consejo e terra ferma in parte, e ne la fin li tre Savii di terra ferma sicr Marco Antonio Contarini, sier Beneto Dolfin et sicr Nicolò Tiepolo el dotor non vol si scrivi cussi etc. Parlò primo sier Luca Trun savio dil Consejo per la soa opinion; li rispose sier Nicolò Tiepolo preditto e fo la prima volta parlasse, poi parlò sier Marin Morexini el censor contra una opinion e l'altra. E andò le parte, zoè do opinion di Savii, et nè l'una nè l'altra fu presa, et fo comandà grandissima credenza. Veneno zoso a hore 3 di notte.

Nota. Sier Marin Morexini volca si dicesse al Papa, venisse a li pericoli e a le arme a (per) far li cesarei deponi il stato de Milano in man di Soa Santità.

A di 17. La matina vene per tempo lettere di 359 le poste.

Da Cremona, di l'Orator nostro, di 15. Come erano lettere dil campo cesareo di heri di 19 del magnifico Morone, come l'una parte e l'altra de li exerciti atendevano a fortificarsi, et manda la copia di una lettera di campo di 14, scrita a lui orator Venier, qual dice cussì:

Illustrissimo signor mio.

Heri li cesarei videro che li francesi moveano certi pezi di artigliaria, et pensandosi che lo facessero per volersi ritirare, vi corseno cum alcune bandiere de schiopetieri et andorono in fino a' loro allogiamenti scaramuzando sempre con qualche avantagio; ma tosto che li francesi si acorsero di questo, caricorono adosso a li imperiali molte gente, di sorte che li fecero retirare, et al retirarsi ne menarono uno bono numero di castrati et da 10 cavalli utili, et alcuni bagagii. Circa la occisione et serimenti, de li cesarei ne furno morti 4 et da quattro o cinque feriti, et quasi tutti da la artigliaria. De li francesi si pensa che ne dovesseno morire altrettanti o più, maxime che quelli di Pavia fecero uno gran tirare di artigliaria in verso loro. L'artigliaria de li cesarci han sbarato due volte tutta, che sono 15 pezzi tra grossi et picoli, et stimasi che habbia molto dannegiato li francesi, perchè fu vista dare in uno squadrone de cavalli; et per esser ancora in loco di potersene mal diffendere, hanno li prefati francesi ritirata nel Barco certa artegliaria grossa che tirava prima al dritto de li nostri allogiamenti a hora e per dover tirare per fianco, benchè per ancora non l'habbino sbarata. Li cesarei hanno finita una loro trinzea longa un tiro di schiopedatta, . . . . . . . . . . lontan da li francesi medesimamente uno altro tiro di schioppo, apresso de la quale hanno principiato uno cavalier, di su dal quale cum l'artigliaria, tra a loro e quella di Pavia, disegnano cazare li francesi del loco dove al presente stanno molto fortificati de bastioni et fosse; et in sino a tanto che non è finito il prefato cavalier, et condutovi l'artigliaria, non si crede che sia per innovare cosa che sia de momento. Altro non mi occorre dire a Vostra Excellentia di le cose di questi exerciti, per non esserci successi di maggior importantia, conziosiachè ogni uno di questi principi sta sopra di sè, et zerca com-

Alli 14 Febraro in campo cesareo.

batere con il più possibile avantagio.

Sottoscritta:

359\*

Di V. E. servitor FORTUNATO DI VECHII orator senese.

Di Brexa, dil Proveditor zeneral, di 15, hore . . . Aspecta il zonzer dil Pretello che vien dil campo, et ne manda uno altro a star fermo, dal qual si averà etiam veri advisi. Item, scrive esser nova

de li . . . . . che a Milano erano zonti svizari . . . . .

Di Crema nè di Bergamo non fono lettere que-

Vene domino Hironimo da Luca secretario dell'orator cesareo, et apresentò una scrittura; la copia sarà scrita quì avanti.

Di Mantoa eri sera si ave uno aviso, qual l'orator dil Marchexe lo mandò a comunicar con il Serenissimo, ch'è lettere dil signor suo, di 13. Avvisa come il marchexe Palavicino ch'era con le zente in Caxalmazor di qua di Po e quelli contorni, essendoli andati da fanti 800 dil Duca, et homini d'arme . . . . . et alcuni lizieri, par ditti Palavicini, ch'è di la parte francese, habbi rotto, morto et svalisati li ditti fanti et preso 16 homini d'arme; et scrive il modo. La copia di la lettera sarà quì avanti.

In questa matina in Quarantia criminal, havendo eri compito di parlar sier Philippo Trun synico di Levante a le oposition fatte contra sier Francesco Contarini di sier Ferigo fo capitanio a Baffo, su le qual è stato zorni 4, hozi mo li rispose il suo avvocato domino Piero di Oxonica dotor, et prima zercò disonestar ditto Sinico.

Da poi disnar, fo Pregadi per expedir la materia. Et non vi andò alcun papalista, et erano per piaza il forzo, et questo fu per non star serati sì longamente suso.

Et si riduse prima Consejo di X semplice, qual fo ordinato questa matina perchè li Cai di X voleano prender non far più che si taia la testa ai porzi in piaza il Zuoba di la caza, ma in luogo di questo si fazi una festa, in la qual si spendi ogni anno di la cassa del Consejo di X ducati 50. Et non fu presa.

Da poi se introno in la materia di scriver a Roma una lettera posta per tutti i Savii d'acordo, et con grandissima credenza.

Nota. Prima fu posto, per li Consieri e Cai di XL e Savii: atento per lettere di sier Marco Foscari orator nostro in corte de di 4 Dezembrio passato, il Papa li havia ditto che fiorentini mercadanti non poteano mandar i so' panni d'oro e di seda in Ponente per la via solita rispetto a le guerre di Lom- 360 bardia, pregando la Signoria li concedi il transito per la via di Verona di poter andar a Trento; et havendo questo instesso richiesto a la comunità di Luca per soe lettere credential in Pandolfo Cinami mercadante in questa terra, et havendo il Collegio comesso tal cosa a li Savii sora la mercadantia, quali è venuti in Collegio a dir non è di danno ma utile a li dacii di Verona; et havendo il Papa iterum ri-

360 \*

chiesto l'Orator nostro di questo, però sia preso che a li ditti fiorentini et luchesi sia concesso poter portar i soi panui d'oro e di seda per transito per Verona a Trento pagando a Verona i loro dacii, nè li possi vender sotto pena di contrabando. Fu presa. Ave 146, 33, 4.

Fu posto, per li Savii dil Consejo e terra ferma, una lettera a l'Orator nostro in corte in risposta di soe: come semo contenti contribuir a la spexa di far 10 milia sguizari, etiam di far la liga eon Soa Beatitudine e con fiorentini; et è bon Soa Santità mandi le sue zente verso Parma e nui mandaremo le nostre più verso Adda, per veder li cesarei et il Christianissimo re vedino di acordarsi insieme. Item, a li 20 milia ducati richiesti per il signor Alberto da Carpi, scusar, semo su gran spexe etc.

Andò in renga sier Gabriel Moro el cavalier et contradise, et stato assa', niun di Collegio volse risponderli, *unde* andò sier Marin Morexini el Censor in renga e parlò per la lettera. Poi parlò sier Alvise Mocenigo el cavalier. Li rispose (*per*) il Collegio sier Alvise di Prioli procurator. Andò la lettera: 15 non sincere, 35 di no, 112 di sì. Et fu presa.

Fu posto poi una altra lettera al ditto Orator per sier Francesco Foscari et sier Luca Trun savii dil Consejo, *etiam* sier Alvise di Prioli procurator, che l'Orator digi al Papa, che saria bon Soa Santità instase il duca di Albania ad andar a la impresa dil reame. El resto di Savii messeno de indusiar, et senza parlar, ave 40, el resto di l'indusia, e non fo presa. Et vene zoso Pregadi a hore 4 di notte.

Di Cremona, fo lettere di 15. Come il Palavisino, è in Casalmazor, à lettere di Zenoa che de li atendeno a refar l'armata per ussir in mar, capitanio domino Julio da Capua.

A dì 18. La matina per tempo fo lettere di le poste; il sumario dirò poi.

Vene il Legato dil Papa per cosse zerca il vescoado di Vicenza.

Vene l'orator di Franza, dimandando di novo et veder si potea intender qual cosa, atento li tre Pregadi fati un di drio l'altro, et cazà li papalisti etc.

Di Bergamo, di 15, hore 1 di notte. Come, per il riporto di doi soi, vengono l'uno dil campo francese et l'altro dil campo ispano, et quello in questa hora venuto dil campo francese dice, quello exercito sta al solito con lavorar a li repari et suo' bastioni, che dinota di haver poco pensiero di far la zornata. Soa Maestà, Luni, a di 13, fece dar danari a li svizeri, et poi si levò dal suo alozamento et andò a uno loco propinquo a le artellarie sue, che sono

pezi quaranta. Dice che in ditto campo è carestia dil viver, e più per li cavalli che per li homini. L'altro vien dil campo ispano, dice quello star al solito molto vicino a li repari, con farsi dano l'uno a l'altro e far qualche scaramuza. Et in ditto eampo etiam è carestia dil viver. Et da Milan le cose stanno così. Scrive, a Trevi oggi si dava danari a fantarie; quale se faceva a nome del duca di Milano.

Di Cremona, dil Venier orator, di 16. Come sono lettere dil campo di heri hore 19, le eose sono al solito, et manda la copia di una lettera venuta di Pavia di quel domino Mathio Becaria; la copia sarà qui avanti posta. Et quelli dentro stanno di bon animo. Il marchexe Palavicino è pur a Caxalmazor e quelli contorni. Li ducheschi che ussirono è al solito. Questi vi mandano 300 fanti, capo domino Alexandro Bentivolo, qual diman si parte de quì. Adunche pareria l'aviso de Mantoa non fusse vero, overo il duca di Milan non l' ha voluto comunicar al nostro Orator.

Di Brexa, dil provedador Pexaro, di 16, hore 19. Dil zonzer dil Pretello lì, vien dil campo cesareo, et manda la sua depositione; et par sia partito per dubito di la vita, perchè parlando con uno milanese quello disse venetiani è traditori e non aver aidà il signor Duca, come erano ubligati, et lui li rispose che 'l non diseva el vero. E cussì parlando, dice, il milanese li dete un schiafo et lui Pretello li dette tre feride, e scampò fra spagnoli, perchè saria stà morto. Vene a Lodi poi lì a Brexa.

Noto. In le lettere di Cremona di l'orator Venier, di 16, hore 19, è questo aviso. Come, per le lettere di 11 da Pavia si ha, che si sta in ragionevol termini, nè patir di cosa alcuna, et haver aquistato tanto adito che possono ussir fora, et alle volte enseno a scaramuzar con francesi; et poi scrive questa lettera:

Copia di una lettera venuta da Pavia, dil si- 361 gnor Matheo de Beccaria al Preosto suo fratello.

Credo habiate aute mie lettere et inteso tutto il successo sin alli 4 di Febraro, che fono date. Hor eri, zoè alli cinque, francesi steteno tutti in ordinanza, la zente d'arme a Cantognio et al bosco grande, et al bosco picolo eon parte de li lanzinech soi l'artellaria, parte a la casa da missier Zuan Stefano Rizo, parte più avanti verso la Casa di Livrari, et la su quel dosso sguizari in battaglione lì a la volta de ditta artel-

361

laria, et su l'alto di Varnavole. Li gioanini stetero parte nel Barco, el resto a Sancto Victore in ordinanza, et così lanzchenech a Santo Salvatore sino a mezodi, che se partirno a la volta dil Barco. Et passando loro a le Fose abbandonando Borgo Rato, con li nostri saltassemo fora a la Spelta et al Mezabarba, et intrando nel Borgo Rato lo scoresemo fin a Santo Salvatore et li posemo fuoco et sachizasemo, benchè poco li giera. Il che vedendo, loro tornorono a recuperarlo et li vene 4 bandiere bianche, et una . . . . onde cum li nostri se ritornasemo dentro et loro rimaseno nel Borgo.

Hoggi a li 6 sono stati similmente in ordinanza nel Barco, a li boschi et Cantogno, li svizari su l'alto di Varnavola, et parte oltra Varnavola su quel alto, ove è la sua artellaria, de maniera che comprendemo li nostri esser li vicini et tuttavia acostarsi, maxime heri matina sentisemo gran schiopetarie, et così heri sera ancora, unde nui tutti stiamo a l'erta, et come più presto vediamo il tempo, non staremo a vedere. Vi prego ben a mandarmi subito risposta di quanto harete fatto di quello che vi ho scritto. Li nostri questa matina si sono aproximati et venuti a la Casa de la terra (?) et più in qua sopra quel oltra Santa Croxe, et scaramuzato *cum* franzesi, li quali dopo il disnare stando in ordinanza hanno scaricato cerca 40, over 50 botte de artellaria a l'incontro li nostri; onde vedendoli lo illustre signor Antonio tutti nel Barco, et oltre la casa di missier Zan Stefano Rizio, aperse porta Nova et saltorno circa 150 cavalli et 6 bandiere di todeschi cum alcuni pavesi, et corsi a Sancto Victore tolessemo la volta di Santo Salvatore ove erano le 5 bandiere cum boche 3 di artellaria, quali visti li nostri se misero in fuga, et li nostri iti là, presero le ditte 3 boche et sachegiorono li allogiamenti et svalisorono ogni cosa. Parte son scapati, molti morti, presi più di 100 cavalli tra soldati et bagagie, cavalli 30 de artellaria, molti barili di polvere, et brusorono tutto il monasterio de Santo Salvatore, et il Borgo, che poco li rimase. Prima che francesi lo sapessero, noi altri già eramo venuti dentro tutti; dopo il qual fato venero poi francesi a scaldarsi al foco di soi allogiamenti, et parte de li gioanini. Dimane speramo meglio.

Alli 7, li nostri usciti al Borgorato due o tre volte li hanno spenti fora, et stà abandonato da loro il ponte di Perdamasca. Li francesi l'hanno disfatto, et così l'altro sotto San Salvatore; non hanno più se non quello de Santa Sophia. Il nostro campo è vicino, che lo vediamo et odemo scaramuzare cum francesi, et quasi se tocaressemo le mane l'uno et l'altro.

Hoggi al vesporo nostri cavalli legieri et fantarie todesche et pavesi siamo usciti da porta Nova, et iti insino al ponte de francesi sul Ticino a Santa Sofia, et hanno menato più di 50 tra cavalli et muli, et botinato molto bene. Li muli quasi tutti carichi di pane, et hormai non passerà di che non si faccia il simile.

Papiae, 7 Februarii 1525.

Alli 8, altro non è stato senon una scaramuza nel zardino inanti al castello de nostri fanti et alcuni cavalli usciti al castello, et morti 4 o 6 de inimici; de nostri 3 feriti.

Alli 9, vene dentro nanti di cerca 60 cavalli mandati dal Pescara, tutti cum uno sacho di polvere.

Alli 10, altro non è successo se non qualche scaramuza con li inimici; noi atendemo a butar giù et brusar Borgorato, Monteoliveto, et il suo cavalier, et spianar le trinzee.

Hoggi alli 11, il nostro campo ha fatto grossa scaramuza cum francesi. Crediamo siano venuti innanzi noi similmente a la banda Darsena. Avemo 362 mandato fuora cavalli 25, quali sono iti sino li di sotto ove era una sua nave che del Sima passa victuarie et gente al borgo de Tecino; poi ad un tratto siamo usciti cum molti, dico molti, de nostri fanti, et siamo andati a la volta de Santo Apollinare, misse in fuga tutte le fantarie et gente che li erano, et ne hanno morti pur assai, et robato molte cose, et anchor cavalli. Poi francesi calcò adosso a' nostri et se retirassemo; ma subito li tornassemo a cazare vituperosamente, et loro erano forsi bandiere 10, quali mai se mossero. Vero è che mandavano fanti a socorer li suoi. Similmente se ritirassemo. Intrati cum victoria nel nostro torazo del castello, l'havemo pieno di sotto e di sopra de artellaria, et lavora bene ne li squadroni de francesi. Il che vedendo, loro hanno menato doi canoni o falconeti che sono li a la pesa in una casa rota de fora, et tirano al nostro castello a la torre; ma per questo non lo lassamo. Havemo anche facto uno cavaliere tra Santo Epiphanio e missier Jacomo Torto, ove tiramo con 3 boche, et così li scaziamo da certo.

Papiae, 11 Februarii 1525.

Di Crema, di 15, hore 23. Come in quella 3631) hora, havia hauto aviso da li soi che è nel campo

(1) La carta 362\* è bianca.

cesareo, di hozi hore 17, come si andava a campo a San Columbano la compagnia del conte Brunoro et altre italiane, et che hanno inteso ditti mei, che la notte passata sono venuti fuori de Pavia cavalli 50 di l'artellaria; il che non crede, et che trancesi stanno pur a li sui lochi, et li cesarei lavorano cum diligentia al bastione principiato, et l'una parte e l'altra se tirano de l'artellaria. Et per uno altro suo nuntio venuto da Lodi li è stà referito, che alcuni cavalli de francesi hozi sono corsi fino apresso Lodi, de li quali sono stà presi tre; nè altro si trova haver di novo.

Di Brexa, dil Surian, di 16, hore 19. Manda una lettera auta da Roman di Zuan di Naldo, di 15, qual dice cussì:

Dui de li mei partino dal campo cesarco a hore 14, dicono che li campi sono a li soliti lochi; che li cesarei fanno bastioni a l'impeto de li francesi verso Ticino; che 'l si dice hanno dato quella polvere in in Pavia, il che penso possi esser perchè heri si avia tratto assai, et così stà notte. Heri scaramuzorno assai verso Tecino ad uno bastion dove si dice esser il signor Zanin, et alla porta Milanese, per quanto hanno sentito in campo da un mio balestriero, che altre volte è stato meco, et al presente è favorito dil capitanio Zucaro, el qual me fa intender che lui, intese dal capitanio Zucaro et da 4 o 5 altri capitani, che'l si tramava una tregua tra il re di Franza et lo Imperator a danni de la Illustrissima Signoria, et che fanno le cose molto inanzi, et quasi la tengo-110 come facta. Et che 'l duca de Milan se farà cardinale, et che questi spagnoli fanno uno grande squarzar partendosi le terre di la Signoria. Un compagno di questo, che soleva esser mio balestrier, è stato preson di francesi, è ritornato in campo di spagnoli, et questi mei balestrieri sono allogiati con lui, qual dice che 'l Re li fece menar al suo padiglion dimandandoli se haveano abundantia di victualia, et con instantia voleva intender se la Illustrissima Signoria dava victualie a li spagnoli. Lui dice haver risposto clie 'l non sapea; ma per quello l'havca inteso, che le cride erano, che 'l non ge andasse victualie di sorte alcuna. Dice che francesi li hanno facto bona compagnia, et che in campo dil Re è bona abundantia et correno assai danari, perchè il Re li fece offerir arme et cavallo si 'l voleva servir di là. Spagnoli lianno callato il porto della Stella più a basso discosto a Pavia, et passano di là a la volta de Piasenza a far scorta a le victualie. Hozi li dicti venendo qui hanno catato zerca 200 todeschi con femine et bagagie, quali se ne vanno con Dio. Λ Santo Antonio de la Muza, zerca 3 mia lontan da Lodi, ca-

tono li cavali dil conte Bortolomio Villachiara a la scorta di le victualie vanno in campo, et quelli di San Columban vengono ad trovarli, et quelli dil Villachiara se retiravano verso Lodi, et che l'era piena la strada di victualie, et che credono che ogni cosa habbiano conduta in San Columban. Per bona via intende che a la volta di Milan si expectano 6000 svizari.

Da poi disnar fo Pregadi per l'Avogaria, per ex. 363° pedir il caso intromesso per sier Alvixe Mocenigo el cavalier olim Avogador di comun in favor di quelli di Avian contra sicr Anzolo Gabriel et sier Polo Pasqualigo per il contà di San Polo, zerca le parole del privilegio 1452, diceva: cum omnimoda potestate, et dil 1502 Zorzi Franco, era secretario, fece il suo privilegio, azonze: merum et mixtum imperium, e questo l'Avogador ha intromesso, e l'altro Conseio volea taiar consecutis, et questo non sentiva il Consejo. Hor, poi il parentà fato di la neza di sier Alvixe Pixani procurator in sier Vicenzo Contarini qu. sier Alvixe Minoto, con dota ducati ..., il Pregadi se reduse, et reduto andò in renga domino Bortolomio da Fin dotor avocato di quelli di Avian, et stete longamente in renga dicendo le sue raxon.

Et il Collegio di Savii si reduse a consultar materia di danari, et non fo cazà alcun papalista, et leto molte gratie per danari voleno dal Consejo de X, et zoveni poter venir a Consejo con prestar ducati 100 per uno, e altre cosse.

Di Roma, vene lettere di l'Orator nostro, di 14 et 15, et vidi lettere particular di Marin da Pozo. Come a di 13 da sera overo tardi di notte, intrò, intrò il duca di Albania in Roma per venir a basar il piede al Pontefice, alozato in borgo di San Picro in casa di Zuan Battista di l'Aquila, dove aloza il nepote dil Papa. El suo campo è restato mia 5 lontano a Castelnovo e li intorno; et cussì va temporizzando. Ha dato la paga a le zente francese è con lui et altre, e li danari à auti da uno fiorentino; si tien il Papa l'habbi servito. Colonesi et Ursini fanno gente. Il tamburo va per Roma. Si ha fatto li in Roma per tre giorni processione di ordine dil Papa per tutte le chiesie, a pregar Dio metti in core a questi do principi di acordarsi insieme. Scrive, lì a a Roma non si fa maschere alcuna, nè si vede per Roma si non fantarie intorno. Scomesse in Banchi a paro, che Milano serà prima perso che francesi habbi Pavia, 60 per 100 che per tutto Marzo proximo francesi non haverà Pavia, 40 per 100 che per tutto April francesi non haverà preso loco alcuno nel reame.

364 Vene etiam poi vesporo lettere di le poste di questo tenor:

Di Bergamo, di 16, hore 2. Come si ha uno aviso, per uno fante di uno gentilhomo partite hozi da Barian loco propinquo al bergamasco a Geradada, qual dice hozi haver lui visto fanti lanzinech zerca 140 che venivano dil campo cesareo, quali li disseno partirse per non li esser dato danari, et che etiam de li altri se partirano; che se questo fusse vero, el campo cesareo converà levarsi dal suo allogiamento propinquo a francesi. Scrive aspettar soi messi, et zonti aviserano etc.

Di Crema, di 16, hore 21. Come in quella hora era zonto uno suo dil campo cesareo, che partite heri a hore 21, et ha tardato il venir suo per li cavalli francesi che li hanno impedito la strada. Refferisse, che fino al partir suo li cesarei non facevano altro salvo che lavoravano a far alcuni repari poco lontano da quelli de francesi, et che francesi haveano levato alcuni pezi de artellaria, qual crano dove l'artelleria de li cesarei batevano, et l'haveano posta in loco più coperto; dicendo che francesi non venivano alla scaramuza, come facevano per avanti, et questo per comandamento dil re Christianissimo. Et che nel campo sono morti piò di 400 cavalli, sì per haver patito del vivere, come per li cativi alogiamenti. Et molti lanzinechi se partivano dal campo per mancamento del denaro; et che patiscono excessivi sinistri. Et dice haver inteso, che ad alcune compagnie de lanzenechi cesarei haveano principiato darli danari, et haveano auto uno dopione fra dui. Et per uno altro suo venuto da Milano, qual parti heri matina, li è stà refferito, che de lì attendeno a far bona guarda, et che li giorni passati parte de le gente che erano in Milano andorno al monte de Brianza, et tagliorno a pezzi alcuni che sc havcano sublevato in favor dil signor duca de Milano. Dicendo etiam, che se diceva per certo che 'l Rc aspectava 5000 guasconi, ct certo numero de svizeri, et in campo li dovea venir di le gente che erano a Saona. Et che tre pezi di artelaria, che erano in Lodi, hozi sono stati levati de lì con certo numero de fanti, et vanno a far la impresa di San Columbano, a la qual impresa li die andar con alcune compagnie de fanti spagnoli et italiani dal campo, sichè in tutto sarano 364° fanti 1500 a dilta impresa, et il conte Bortolomio di Villachiara con alcuni cavalli. Item, che dentro vi è il conte Zuan Francesco di la Sumaia cum la compagnia sua et fanti 200, et heri li entrò il contc Zuan Francesco Triultio con 30 homini d'arme et 50 arzieri, et se diceva che li dovea gionger bon numero de fanti.

Dil ditto, di 16, hore 22. Come, da poi scritte le altre sue, havia auto aviso da li soi che sono al campo cesareo, di horc 17 di ozi, che nel ditto campo non si faceva altro se non a far repari et fosse per metter li cavalli, per rispetto di l'artellaria francese, che li fanno molto danno, ct che ognora si scaramuza. Dicono etiam li ditti soi haver parlato cum uno di la compagnia dil capitano Zucaro, quale è stato presone de francesi, che li disse che Marti di notte fo a di 14 quelli di Pavia saltorono fuori, ct che hanno amazato 200 fanti di quelli dil signor Zanino de Medici, ct morto uno Marchexe di quelli di Seva (Ceva?) quale era il primo havesse il signor Zanino. Et che 'l ditto pregione li disse etiam che li hanno tolto tre insegne et le hanno portate dentro; et se diceva che il Re avea fatto intender a li cesarei, che se voleano combattere Sua Maestà li aspectava.

A dì 19, Domenega. La matina vene in Colegio sier Zuan Minoto venuto Podestà e capitanio di Caodistria vestito di scarlato, in loco dil qual andoe sier Andrea Malipiero da Santo Apostolo, et referite di quel rezimento, e il Doxe lo laudò de more.

Vene il Legato dil Papa episcopo di Feltre, et monstrò uno brieve dil Papa, gli serive, che havia fatto far per tre zorni de lì processione per implorar l'aiuto divino a inspirar a questi reali che si voglia accordar insieme, et cussì voy dimandar a la Signoria si fazi per tre zorni a le chiexie di Veniezia. Et lezè il brieve, il qual sarà scripto quì soto. Et il Screnissimo li disse eramo contenti. Et cussì si manderà a dir al Patriarca nostro fazi far tal procession et oration.

Di Roma adunca, di 14, oltra quello ha scripto è, come el duca de Albania intrò a di 13, hore 1 di notte in Roma. Li andò contra il signor Alberto di Carpi orator dil re Christianissimo, et li signori Orsini. Et la mattina fo a basar i piedi al Papa e disnar con Soa Santità. Le zente d'arme è restà a Sutri, et le fantarie a Civita castelana, Regnan et quelli lochi vicini. Item, come ha con lui 350 lanze, et fanti .... Et si dice Orsini hanno lanze 120 et voleno fare il numero di 12 milia fanti. Et come in reame quelli signori fanno provision, et hanno fatto Vicerè il conte di Santa Severina. Et Colonesi etiam loro fanno zente per difender la Cesarca Maestà. Scrive, esser zonto de li a Roma domino . . . . . da Caxal venuto per nome del re d'Ingalterra. Serive erano venuti col duca de Albania solum 30 cavalli. Scrive coloquii auti col Pontesice.

365

Et non fo lettere di le poste questa matina fin vesporo.

Fo dà licentia per li Cai di X, di potersi far mascare, atento 3 caze si fa ozi, una a San Moixè, una a San Barnaba et una a San Baxeio, dove una femena mata amaza la gata col culo (sic) et è vestita da homo.

Fono retenuti in questa notte tre famegi di zentilhomini, di quelli di la compagnia che feno la festa overo comedia a San Zane Polo, di ordine di Cai dil Consejo di X. Et si dice questi fevano secta 365 ' tra loro, che s' el fusse saria cossa di grandissima importantia, videlicet fata quasi coniuration tra loro, e sono gran numero, di non star con altri per manco di Lire 7 al mese. Item, non far altro exercitio che vogar la barca. Item, far al suo poter niun fameglio più si scriva, ma stagi a salario. Item, essendo qualche uno di loro retenuti da ufficiali, torlo da le man. Et altre cose fo ditto, che se cussi sarà li darano il malanno, per obviar a gran incendio, che da loro potria nascer. Quel seguirà scriverò poi.

Da poi disnar, fo Gran Consejo, et fato 9 voxe.

Et è da saper. Che fo tolto sier Marco Malipiero fo Cao di XL, qu. sier Polo, che fo quello solo messe la parte di far li tre Procuratori in Pregadi, et io la contradisi in Gran Consejo e la persi, et credeva rimanir sotto Pregadi. Hor nominato zudexe di Proprio, cazete da sier Francesco Renier fo consolo di mercadanti, qu. sier Jacomo.

Essendo suso Gran Consejo, a hore zerca 22, si senti terramoto un'altra fiata, ma durò poco, e quasi il Consejo si stremì; pur si andò drio balotando le voxe.

Vene a Consejo lettere di le poste, qual il Serenissimo le lexè.

Di Bergamo, di 17, hore 1 di notte. Come in quella hora era zonto uno di soi messi, qual parti la notte passata di lo exercito francese sotto Pavia. Dice li exerciti sono a li soi loci soliti, e come li yspani fanno cavalieri per offender in lo exercito dil re Christianissimo; non di meno che francesi attendono ad alzare i loro repari per non poter esser offesi. Et che in ditto campo è gran carestia, perchè hyspani tagliono le strade a francesi aziò non li vengano da vivere. Et che francesi coreno fin a Lodi per tuor etiam loro le victuarie vanno nel campo yspano; sichè una parte contro l'altra è molto incrudeliti.

Di Cremona, dil Venier orator, di 17, hore 19. Come crano zonte lettere di campo, di 15, hore 9, con avisi, qual li manda, et da Milano nulla

hanno, et che quelli dil marchexe Palavino è a Cassan, et fanno anchor loro quello li provedeno le forze. Scrive heri parti di Cremona il signor Alexandro Bentivolo con li fanti, come scrisse, per andar a le zente duchesche ; e di Zenoa nulla è.

Avisi hauti dil campo cesareo, de dì 15 Fe- 366 braro. Che alli 14 uscirono quelli de Pavia, et assaltorono la compagnia dil signor Zanino alogiata in una caxa suso la strada de Milano presso Pavia, et se combatete per bono spacio de tempo, finalmente venendo gran soccorso dal campo grosso de inimici, zoè de francesi, li nostri fecero uno gran forzo et ne amazorono più di 300, et li levorono 4 bandiere quale portorono in Pavia senza ulla lesione. Di po', zerca le 23 hore, vedendo venire verso Pavia su la strata di Belreguardo 38 some de diverse victualie, uscirono fora et senza contradition le introdusero in Pavia. El prefato giorno, li grisoni che erano in campo per la maggior parte si partirono per andar a caxa loro, revocati da soi signori, come dicono. Item il castello de Chignolo si è reso. Si manda con bon ordine ad recuperare San Columbano, et piú volentiera li vanno, perchè novamente gli sono intrati 80 cavalli inimici. Questa lettera fo scritta al ducha di Milan.

Di Crema, di 16, hore 5 di notte. Come in quella hora havia hauto aviso de li soi dil campo cesareo, di hore 23 1/2, che li campi stanno pur a li lochi soi, et hozi si ha fatto una grossa scaramuza, ne la quale è stato morto il cavallo sotto il capitanio Guido Guaino, qual era bellissimo, et de una parte e l'altra ne sono morti. Spagnoli hanno principiato doi cavalieri et uno bastione da tirare per fianco ; et manda il riporto di uno suo explorator, venuto dil campo francese.

Vicenzo da Venetia, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Marti passato a hora di terza et haver tardato il suo ritorno per haver convenuto far il camin de Piasenza per sceurtà, et che nel dito exercito li sono più de fanti 30 milia; il quale è ne li soliti allogiamenti ben fortificati, et stanno restreti con bona guardia. Et sc diceva che aspectavano il conte Guido Rangon con lanze 100 et fanti 3000, et etiam il signor marchexe di Saluzo cum buon numero di gente, et che doveano gionger buon nu 366° mero de svizari a Milano, de li quali parte ne dovea venir al campo ; dicendo in ditto exercito di le fantarie italiane sono quelle che fanno la fazione et che scaramuzano con spagnoli, et in campo si dice che dentro de Pavia hanno modo de viveranchora, per

che 'l Re ha deliberato non si mover de lì di haver Pavia, dicendo non voler combatter se non sarà forzato. Item, dice che spagnoli hanno principiato far una trinzea da la banda di San Lazaro per andar a longo Tesino verso Pavia, per potersi acostar alla terra. Et quelli dentro hanno barche per venirli a l'incontro per el Tisino. Dicendo che francesi fanno gran danno cum l'artellarie nel campo cesareo, et che patiscono alquanto di victuarie, respecto che li cesarei li hanno rotto la strada per via de Piasenza. Dicendo che francesi tengono preparati doi ponti per poter, venendo occasione, soccorer le sue zente che sono de là del Tesino.

Dil ditto, di 17, hore 21. Come havia hauto aviso da li soi sono nel campo cesareo, che non si faceva altro in ditto exercito che lavorar repari et cavalieri, dicendo che forniti li repari sarà necessario a francesi dislungarsi per forza di l'artellaria di quel loco. Et che li dicti cesarei dicono che fra do zorni se farà qualcosa di novo, che piacerà a la Maestà Cesarea.

Di Brexa, dil Proveditor zeneral, di 17, hore 22. Manda una lettera hauta da Romano, di 16, di Zuan di Naldo, qual dice cussì: Quì sono passati molti todeschi qualli sen van con Dio, et tal di loro havia un brazo, et dicono esser stata l'artellaria francese. Dicono esserne partifi 1000 in una botta, perchè non hanno danari, e che non possono durare per lo freddo et carestia. Da Sonzino, Martinengo e quasi da tutti questi confini si ha, che ogni di passano di questi todeschi.

Nota. In le lettere di Cremona, di 17, hore 19, di l'orator Venier, notate di sopra, è di più questo aviso. Come il marchese Palavicino è in Caxalmazor e quelli loci soliti, et heri sera parti di qui il signor Alexandro Bentivolo per andar a ritrovar ditte gente dil Ducha. Dove sarà etiam gionta hozi la compagnia di questo governador, et redute tutte insieme, farano quella deliberation che li parerano expediente.

Di Bergamo, dil signor Camillo Ursini, scritte a dì 16, hore 17, al provedador zeneral Pexaro. Come, per uno parti heri dil campo cesareo, dice che in quel exercito ad altro non se atende che ad repararsi, et che quelli di la terra continue tirano, che è segno habino hauto polvere per quella via; et il medesimo si fa in campo de Franza dove è grandissima copia de victualie. Et che monsignor di la Tramolia era a Binasco per asecurar quella strada, et lì se ha fortificato. Che nel campo cesareo, Marti, a dì 14, fu grandissima

carestia de victualie. Item, che heri in Lodi el ditto trovò molti casoni de pani, et some cariche, che non ardivano andare finchè non giongescho le

Item, el ditto proveditor zeneral Pexaro scrive et manda una lettera hauta dil campo cesarco da Paulo da Bologna, la qual è questa ad litteram copiata, che comenza cussì:

## Magnifico signor mio.

Hozi da le 21 hora se comenzò una gran scaramuza con francesi, de sorte che tutto il campo è stato in arme, et s'è morto parechi homini da bene e feriti di qua, et dubitavasi de la zornata per esser stà hozi fora un terzo de lo exercito a sacomanare et a buscare, parte alla volta de San Columbano e far la scorta di le victuarie. Et per mia fe' che ho visto ozi molti disordini in questo campo. Dio li dia bona sorte un' altra volta, che li francesi non intendano di tal disordine, e che non si lassino più ritrovar, che potrano ricever qualche danno; e ho visto le zente molto mormorare. Altro non vi è al presente.

Datae in campo cæsareo, die 17 Februarii 1525.

### Sottoscritta:

#### PAULO DA BOLOGNA.

Noto. In le lettere di Bergamo, di 17, hore una di notte, è di più questo aviso: Come uno altro suo dice che li lanzinech a parte a parte si atrovano per strata mal conditionati.

Di Brexa, dil Proveditor zeneral, di 18, hore 16. Come ha hauto lettere di Paulo da Bologna dil campo cesareo, di heri hore 21, che spagnoli haveano scaramuzato et era stà morto uno cavalo sotto Guido Guain, et amazato uno capitanio spagnol nominato . . . . . . . . qual lo mandono a sepelir a Belzoioso; et che spagnoli attendeno alzar li cavalieri, et sono andati parte a San Columbano dove è 200 cavalli lizieri, et 300 fanti di francesi. Item, scrive, che scrivendo questo havia hauto lettere dil ditto Paulo, di 17, hore 23 1/2. Come era stà tato una grossa scaramuza et erano stà morti molti spagnoli homini da bene. Et che fo hora che 367\* el teniva si dovesse far la zornata; et che dil campo cesareo non erano li do terzi, perchè parte erano andati a San Columbano, et parte a sacoman a impedir le victuarie; che si francesi l'havessino inteso hariano voluto far la zornata, et che tuttavia la sca-

368

ramuza si feva et erano trate assa' artellarie hinc inde.

Item, si ave aviso quelli di Pavia esser ussiti fuora, et aver amazati 200 fanti di la compagnia dil signor Zanino, e fatolo levar di lo alozamento.

Di Crema, vene lettere ad hore una di note, di 18, hore 17. Come in quella hora havia hauto aviso da li soi è nel campo cesareo, di heri sera ore due di notte, come si feze a hore 23 una grossa scaramuza, et ne morite di una parte et l'altra, fra li quali è morto uno gentilhomo de quelli dil ducha di Barbon, et preso uno altro de li primi lui avesse, et ferito il conte de Gimon capitanio de collonello di la Maestà Cesarea de li cavalli lezieri, et tutto il campo se misse in arme. Et che tutte le artellarie de l'una parte et l'altra si scaricorno, et si credea fusse atacato il fatto d'arme. Spagnoli hanno preso uno gentilliomo di quelli di Castigion milanese, dicendoli non haver potuto intender il nome suo per csser l'hora tarda. Scrive etiam che le lettere furono tenute questa notte per non haver potuto mandar il cavallaro fuori dil campo, ma datoli le lettere questa matina ad hore 12. Serive esso Podestà che li tre pezi de artellaria che erano stati lcvati da Lodi per condur alla impresa di San Columbano, sono stati ritornati a Lodi, perchè le fantarie italiane che doveano andarli del campo cesareo non li hanno voluto andar per non esserli dato danari. Lo illustrissimo signor Vicerè havia comandato a due compagnie de cavalli lezieri che dovesscno cavalcare, et per non haver hauto danari non hanno voluto cavalcare. Item, scrive post scripta: Sono gionti de qui alcuni spagnoli dal campo: dicono nella scaramuza de heri esser morti homini 400 de li cesarei.

Da Brexa, dil Surian, vidi lettere di 18, hore 19. Manda uno riporto da Milano, qual è questo mandato a la Signoria per lettere dil Proveditor zeneral.

Riporto di missier Janino, qual parti da Milano a di 16 de Febraro ad hore 19, mandato per il signor Camillo Orsino è in Bergamo, et è in una sua di 17, hore 19.

Et primo dice, arrivò in Milano a dì 15, ad hore 3, e la matina sequente si ritrovò esser ad porta Ticinese, dove erano circa 30 cavalli di victuaria carchi, et non si arisicavano ussir fora per timor non esser incontrati et arobati sì da spagnoli come da villani. Et in quel dì che lui arivò, vide ritornare

del signor Theodoro Triulzi circa 50 homini de arme, che ritornavano da corere. In Milano intese ancor dir che haveano pigliati tre spagnoli, dui ad cavallo et uno a piedi; et più dice, che essendo heri che fu 16 dil presente a disnar in caxa dil cavalier di la Croce, intese dir da uno francese che erano venuti in campo dil Re 100 milia scudi, et disseli che have butato uno taglione de dinar ad Milano, 368 et più li dise che la guardia grossa dil campo si era ritirata ad Sellafranca apresso a la persona dil Re, et che le gente che stava in Saona il Re le facca tornar in campo, ove anco se especta de novo 5000 sguizari. La strada de Milano nel campo dil Re continuamente è incorsa da spagnoli, et per questo danno grandissimo terrore.

Lettera dil conte Alberto Scoto, data a Crema, a dì 17, hore 14, drizuta al proveditor zeneral Pexaro.

Come, per uno mio, qual partite l'altro heri dil campo francesc sul tardo, mi ha refferito che ussiteno fora de Pavia zerea 2000 homini da quelo canto dove aloza el signor Joanino di Medici cum le sue gente, et trovando quella banda mal provista per esser esse gente dil signor Zanino per il campo travagliate, introrno ne li alogiamenti, et tagliorno a pezi zerca 200 fanti, che li trovorno, et deteno il foco alli allogiamenti, et poi ritornorono in Pavia con quatro insegne, che guadagnorono (da) detti fanti dil signor Zanino. Da Piasenza son advisato, come l'altro heri a Rotofredo lontano da Piasenza 6 milia su la strata romea, zerca 20 cavalli de spagnoli preseno una posta francese et quatro cavali de vivanderi, et poi andorono a passare el Po a Caginfango per andar al campo (de) longo. Et come il conte Francesco Rangon fradello dil conte Guido ha hauto una expeditione di Re di 1000 fanti et 150 cavalli, qual con tal sue gente ha ad unirse con il signor Joanne Ludovico Pallavicino; et come il signor Laurentio Salviati ha la expeditione di 50 lanze et 100 cavali legieri da la Cesarea Maestà, et cussì non alende ad altro che metterli in essere, eum prometterli dar il quartiron et le stanzie, et in bon locho, et mira su le terre de Palavicini. Et come di novo è rinfrescata la pratica de li di passati dil conte Guido Rangone con il Re, et si tiene debba sortire. Et come si dice che 'l Legato ha da cavalcar a Parma. De la cosa successa in cremonese tra quelli dil Ducha et Palavicini, altro non è.

In questa sera, l'orator dil marchexe di Mantoa mandoe al Serenissimo li infrascripti avisi auti dal suo signor, li quali fono lecti poi la matina in Collegio.

369 Ex litteris Residentis apud reverendissimum Legatum, datis Placentiae, die XV Februarii 1515.

Hozi si ha nova certa, come heri, essendo allogiati li fanti dil signor Gioanino di Medici in certe case alquanto lontane dal forte del campo loro per comodità, uscirno da Pavia da 1000 fanti et 200 cavalli, et andorono a quella volta, dove ruppero ditti fanti dil signor Gioanni, et 4 capetani non se trovano, et li tolsero 4 bandiere, quali al suo ritorno dentro posero sopra la muraglia. Et secondo il primo aviso, de essi fanti dil signor Gioani ne morirono ultra 200. Alla volta di questo fatto si trovavano doe bande di bon numero de cavalli francesi in ordine, quali mai volsero soccorere dicti fanti, dicendo che se si movevano del loco dove erano andavano alla discoperta, in modo che l'artellaria de la terra li batteva. Il signor Gioanni vole combattere con l'aiere; non può patir questa cosa. Credo che più habbi poca compagnia a piede e manco a cavallo, che gli è stata morta e ferita.

La banda de grisoni che era a li servitii dil Cristianissimo, per la maggior parte se ne è ita al paese suo, allegando di haver servito li tre mexi promessi.

Le gente d'arme francese non voleno far alcuna factione. Dicono solum esser obligati ad guardar la persona dil Christianissimo, et combatter in quel loco. Il suo campo non è molto abondante, anzi carestioso.

Li cavallieri che fanno li imperiali, affirmasi faranno gran danno alle gente francese che allogiano dentro de li repari.

Se le victuarie che vanno di qua da Po le fossero disturbate, staria malissimo il Christianissimo. Heri et hozi sono passati qualche cavalli et fanti imperiali, et di qua da Po et da castello San Joane, quali hanno tolto qualche soma de victuarie andava nel campo galico. Dimane, di commissione dil reverendissimo Legato, ce andarano qualche cavali lizieri per assicurar la strata.

Il campo imperiale sta assai meglio di victuarie. No so bene come stia la cosa; ma allo allogiamento dil Christianissimo si è trovato un certo segno di carta, come uno bersaglio, e stimasi gli sia

369 \*

I Diarii di M. SANUTO. - Tom. XXXVII.

stato posto aziò quelli di Pavia sapiano dove alogia Sua Maestà.

Li cavalli imperiali introrno alli di passati in Pavia con la polvere, sono senza lesione tornati fuora.

Essendo a canto alli repari dil campo francese alcuni castrati, dalli imperiali li sono stati tolti. Ogni homo afferma, che li cavalli escono fora di Pavia sono grassissimi, et che pcr di, setimana et forsi mesi a quelli di dentro non manca pane, vino, formazo caso, etiam carne di cavallo salata.

Il reverendissimo Legato et signor Lorenzo dicono, che alli imperiali lanzchenechi se darano qualche danari, ma non troppo, alli italiani manco il numero de li quali sono pochi, alli spagnoli nulla. Sua signoria reverendissima afferma haver in campo il Christianissimo grandissima summa de dinari, et che ne ha abundantemente.

Si dice che 'l conte Francesco Rangone ha auto il spazamento di far ad instantia dil Christianissimo 150 cavalli et 1000 fanti. Il primo ordine dato era che havesse con tal zente, subito fusseno in esser, ad andar ad unirsi con il signor Ludovico Palavicino. Hora parmi tal ordine sia mutato, et che anderà al campo.

Continua il certificarsi che vengono novi svizeri, et che sono 6000, al Christianissimo; quali gionti designa far un campo a Marignano per disturbar le victuarie alli imperiali: cosa che molto li saria dannosa e di gran proficuo a Sua Maestà.

Ex litteris domini Ludovici Guerrerii, datis Placentiae, die XV Februarii 1525.

Hogi se ha nova, che heri uscirno de Pavia 1000 fanti et cavalli verso San Lanfranco dove stavano li fanti dil signor Joanni, alla guardia di quali ne furno morti ben 150, morti dui capitani et dui presi et 4 bandiere, et se ne ritornorono in Pavia vittoriosi. La maggior parte de grisoni del Christianissimo se ne sono partiti, havendo finito il loro tempo de servir. Hozi sono passati di quì danari dil Christianissimo, che vengono da Ferrara, et credo

Ex litteris Johannis Borromei, datis Florentiae XIII Februarii I525.

. . . . . . . . . . . . . .

Quì è ritornato Raphael Girolami, quale era orator in Spagna, et dice che Cesare dice, che *qui me-*

370

cum non est, contra me est, et che minaciano tutta Italia non di taglie o colte, ma della totale desolatione; il che fa gran paura a eiascuno, et credo che ogniuno desideri la loro ruina, et non parerebbe fatica a persona spender per liberarci da questa paura.

Il dueha di Albania è con le gente vicino a Roma, et si dice dovevano passar al ponte Alementano; ma se hanno a spectare le artegliarie di luchesi et senesi. Credo sarano a Napoli questo Natale. Heri di là passorno quelle de luchesi a Poggibonzi, quali sino lì l' hanno fatte condure questa signoria a buffali et bovi dil paese, et hora tocca a condurle a senesi e'l suo paese, quali el fanno molto mal volentieri. Et quel canone grosso dettero al ducha di Albania, è rimaso fra la Scala et Ricorso perchè si sono rotte le rote, et per quello intendo da l' orator senese, danno dilatione da comentare et far preveder che non passa lì. Intendendo questo: il Christianissimo solicita che vadino nel reame, et che non potrano aspettar questa artegliaria.

371<sup>1</sup>) (Stampa)

Pro pace inter reges christianos a Deo supplicanda et ponenda.

De mandato Sanctissimi Domini nostri Domini Clementis divina Providentia Papae Septimi, Reverendi patres dominus Thomas Campegius Dei et Apostolicæ Sedis gratia episcopus feltrensis, et præfati S. D. N. Nuncius et legatus, ac dominus Hyeronymus Quirinus Dei et Apostolicæ Sedis gratia Patriarca Venetiarum Dalmatiaeque primas, mandantur omnibus et singulis ecclesiarum, monasteriorum etiam exemptorum ac parrochialium, et priorum locorum clericis, etiam monialium, etiam tertii et cuiusvis alterius ordinis et fraternitatibus etc. ut intra suas praedictas ecclesias singuli rogent supplicantes Divinæ Clementiæ pro pace inter Reges Christianos belligerantes interponenda et fienda. Et quod singuli intra suas ecclesias processionaliter illas circuentes et letanias ac hymnos infrascriptos die . . . . . . . cum duobus aliis diebus proxime sequentibus cantantes orent etc. Et prima Dominica Quadragesimae cum duobus diebus sequen-

Item, quod antequam incohentur dictae processiones, campanæ ter sonent euiuslibet ecclesiæ in signum orationis angelicæ, videlicet Ave Maria. Item, quod in sero præcedenti trium dierum prædictorum campanæ, post signum Ave Maria sonatum, etiam aliquantulum sonent pro significatione actus prædicti fiendi. Ipsaeque processiones fiant antequam missa ordinaria per ipsos cantetur aut legatur. Et quod omnes sub sua ecclesia degentes ad ipsas ecclesias accedant, et processionibus ac orationibus prædictis intersint et instent.

Versiculi et orationes etc.

Primo: Campana ter sonante omnes cleri et populi præsentes supradicti genuflexi dicant Pater noster et Ave Maria ter, deinde intonetur Hymnus: Veni creator Spiritus, et totus usque ad finem cantetur a claricis et populo processionaliter per ecclesiam eunte.

Deinde: Ave Maris stella et alius Hymnus unus vel duo similiter cantentur quoad processio omnis per illam ecclesiam ter ad minus circuerit, et sic finito circuito tertio, primus ex clero genuflexus ante altare cantet infrascriptos versiculos cum responsoriis suis notatis, videlicet:

Kyrieleinson Christe Eleinson Kyrieleinson. Pater noster. Et ne nos etc. Salvos fac servos tuos Domine. Ut confiteantur nomini tuo. Dissipa gentes quae bella volunt. Ut liberentur fidelis tui. Concede Domine populis tuis. Ut sit eis cor unum ct anima una. Fiat pax in virtute tua. Et abundantia in turribus tuis. Mitte eis auxilium de sancto. Et de coclo tuere eos. Congrega Domine ecclesiæ tuæ filios. Et miserere plebi tuae. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Et cunt spirito tuo.

Oremus.

Deus a quo sancta desideria, recta consilia iusta sunt, opera de servis tuis illam quam mundus dare non potest pacem ut et corda ipsorum mandatis tuis dedita et omnium sublata formidine tempora sint tua protectione tranquilla.

Deus largitor pacis et unitatis amator, da famulis tuis veram cum tua voluntate concordiam, ut ab omnibus quæ eos exant pulsant tribulationibus eruantur.

Deus refugium nostrum et virtus adesto piis ecclesiæ tuæ præcibus auctor ipse pacis, et praesta ut populi tui ab omnium bellorum turbine liberentur ac in tuæ protectionis securitate lætentur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

A dì 20. La matina fo principiato, a requisition 3721)

<sup>(1)</sup> La carta 370 \* è bianca

<sup>(1)</sup> La carta 371 \* è bianca.

del Legato del Pontefice, per l'ordine dato in Colegio, di ordine dil reverendissimo domino Hironimo Querini patriarca nostro far procession per tutte le chiesie di questa terra, et oration, et la sera sonar campane doppie per implorar la Divina Maestà inspiri a questi do reali l'Imperador et Franza per ben di la christianità a venir a qualche pace o trieva fra loro. Et cussì si farà tre giorni continui, come è stà fatto a Roma.

Veneno in Collegio il prothonotario Carazolo e l'altro orator di l'Imperador e li doi de Milano, Taberna et Bilia. Et il Carazolo prima parloe dicendo, horamai saria tempo de resolversi e voler far cavalcar le zente nostre almen sopra le rive di Adda, volendo mantenir li capitoli; et che 'l serenissimo re d'Ingaltera è di questo voler, come ha ditto etiam l'orator Pazeo è qui, et non si atendi a parole dil Papa, dicendo che vincerano l'impresa, et francesi overo sarano rotti o si convegnirà levar e andarsene via, con altre parole savie et ben ditte. Et poi etiam in conformita, parlò l'altro orator cesareo domino Alfonso Sanzes. Et il Serenissimo li rispose, che era cose di grandissima importantia queste a conseiarle ben, et che questo stado desidereria si facesse uno bon acordo, et che si conseiaria et con li Consegli si li faria la risposta.

Et non vene alcuna lettera di le poste in questa mattina.

Da poi disnar fo Pregadi, et vene a vesporo queste lettere:

Di Bergamo, di 18, hore 1 di notte. Come hora era ritornato Martin da Novolara, qual esso capitanio sier Tomà Moro tien in caxa per mandar fuora ne li exerciti, qual si teniva fusse perso, perchè l'andò zà 11 giorni; et hora è ritornato. Dice esser stà retenuto per spagnoli 8 giorni et poi lassato, et Zuoba passata 16 dil mexe a hore 18 parti dil campo francese. Dice che li exerciti stanno al solito propinqui l'uno a l'altro con molto dannizarsi, et che Pavia fa assai danni a francesi. Item, dice, che Mercore passato, fo a di 15, il signor Zanino di Medici conduse in lo exercito francese da zerca 150 cavalli fra boni et tristi di spagnoli et vivandieri. Item, che esso refferente ha inteso per bona via, come sono stà intercepti doi pacheti dil Vicerè che andavano al fratello di la Cesarea Maestà, per li quali ge dinotava che erano per far ogni suo sforzo di 372 \* soccorer Pavia et continuare ivi; ma quando poi non potrà star lì, che darà licentia alli fanti lanzinech, et lo resto se dividerano fra Lodi et Cremona sino al bon tempo, che sua signoria potrà venire se la vorà. Item, dice che in lo exercito francese si parla che fanti 4000 vengono di Franza, et che già possono esser passati li monti. Item, si parla in ditto campo, che la santità dil Papa rizerca far acordo fra questi reali; che Iddio fazi quello sia il ben et utile di la Signoria nostra. Di Milano le cose sono al solito con le guardie a l'usato in campo, e da viver; ma caro per li homini et per li cavalli carissimo.

Di Crema, di 19, hore 6 di notte. Come in quella hora havia hauto aviso da li soi dil campo cesareo, di hozi, hore 22, che non si fa altro in dito exercito se non tirarse l' una parte e l'altra de l'artellaria, et che spagnoli sono corsi su la strada che va a Casin et Binasco et hanno preso uno capitanio de grisoni, et tolto una bandiera; qual menato a la corte dil signor marchexe da Pescara, disse che li grisoni se ne va dil campo. Scrive, quel zentilhomo che fu preso heri, è di quelli di Castion, ma non da conto.

Da Cremona, di l'orator Venier, di 18, hore 19. Come de li se dice dil partirse dil campo qualche lanzchinech; ma quelli signori de li l'agionseno esser de quelli che veneno driedo il campo cum oppinion che presto si facesse la giornata per vederla, et venero senza soldo alcuno. Item, che le gente dil Palavicino sono in Caxalmazor, et che il signor Alexandro Bentivolo messe insieme queste dicte gente dil Ducha et va a la volta del ditto Palavicino; et alcuni dicono che qualche uno di le gente sue sono passate ultra Po, et che hanno etiam passate tutte le bagaglie.

Fo fatto do Proveditori sora l'armar, in luogo 373 di sier Agustin da Mulla acettado Luogotenente in la Patria, et sier Polo Vallaresso acetado Podestà a Bergamo, et rimaseno sier Hironimo Quirini e sier Polo Nani. E il Nani refudoe per esser ai XX Savii a tansar, e fo fatto *iterum* in loco suo sier Mathio di Prioli.

Item, feno 6 di XV Savii che mancavano, in luogo di sier Marco Loredan intrò Sora i banchi, sier Simon Capello intrò al luogo di Procurator, sier Nicolò Michiel dotor acetò Capitanio a Bergamo sier Marco Antonio di Prioli acetò Podestà e capitanio a Ruigo, sier Michiel da Leze e sier Sebastian

Justinian el cavalier introno dil Consejo di X. E tolti solum 11, rimaseno 6. Li scurtinii è questi, zoè:

## Electi do Provedadori sora l' armar.

- Sier Nicolò Pasqualigo fo di la Zonta, qu. sier Vetor.
- Sier Valerio Marzello fo al luogo di procurator, qu. sier Jacomo Antonio cavalier.
- Sier Marco Antonio da Canal fo conte a Spalato, qu. sier Francesco.
- Sier Piero Valier fo podestà e capitanio a Ruigo, qu. sier Antonio.
- Sier Michiel Morexini fo savio a terra ferma, qu. sier Piero.
- Sier Vetor Diedo fo retor e proveditor a Cataro, qu. sier Baldissera.
- Sier Francesco Contarini fo savio a terra ferma, qu. sier Zacaria el cavalier.
- Sier Alvise da Canal fo capitanio al Golfo, qu. sier Luca.
- Sier Zuan Francesco Badoer fo savio a terra ferma, di sier Jacomo.
- Sier Michiel Malipiero fo patron a l'arsenal, qu. sier Jacomo.
- Sier Sebastian Contarini el cavalier fo podestà a Vicenza, qu. sier Sebastian.
- Sier Lunardo Justinian è di la Zonta, qu. sicr Unfrè.
- Sier Hironimo Querini fo di la Zonta, qu. sier Andrea da Santo Anzolo.
- Sier Alvise di Prioli fo proveditor al sal, qu. sier Francesco.
- † Sier Hironimo Querini fo savio a terra ferma, qu. sier Piero.
- R. † Sier Polo Nani fo al luogo di procurator, qu. sier Jacomo.
  - Sier Bortolomio da Mosto fo capitanio a Famagosta, qu. sier Jacomo.

# Electi 6 di XV Savii sora la reformation di la terra, con pena.

- † Sier Andrea Barbarigo è di Pregadi, qu. sicr Nicolò.
  - Sier Hironimo Trivixan è di la Zonta, qu. sier Domenego.
  - Sier Mafio Lion fo avogador di Comun, qu. sier Lodovico.

- Sicr Andrea Mozenigo el dotor è di Pregadi, di sier Lunardo procurator, qu. Serenissimo.
- † Sier Thoma Michiel fo di Pregadi, qu. sier Zuan Mathio.
- † Sicr Alvixe Minoto è di Pregadi, qu. sier Jacomo.
- † Sier Jacomo Pizamano è di Pregadi, qu. sier Fantin.
- † Sier Domenego Gritti è di Pregadi, qu. sier Francesco.
- Sier Homobon Gritti fo al luogo di procurator, qu. sier Batista, vol esser ultimo.
  - † Sier Lorenzo Loredan è di Pregadi, qu. sier Nicolò.
- Sier Lunardo Justinian fo governador di le intrade, qu. sier Lorenzo, qu. sier Bernardo cavalier procurator.

Et perchè li Proveditori sora l'armar rimasti, 373 ° fo chiamati a la Signoria acciò intraseno, sicr Polo Nani refudò e fo *iterum* fatto.

## Electo uno Proveditor sora l'armar in luogo di sier Polo Nani, refudoe.

- † Sier Matio di Prioli fo governador di l'intrade, qu. sier Francesco.
  - Sier Bortolomio da Mosto fo capitanio a Famagosta, qu. sier Jacomo.
  - Sier Nicolò Pasqualigo fo di la Zonta, qu. sier Vetor.
  - Sier Alvixe di Prioli fo proveditor al sal, qu. sier Francesco.
  - Sier Homobon Gritti fo al luogo di procurator, qu. sier Batista.
  - Sier Hironimo Trivixan è di la Zonta, qu. sier Domenego.
  - Sier Tomà Contarini fo savio a terra ferma, qu. sier Michiel.
  - Sier Lunardo Justinian fo governador de l'intrade qu. sier Lorenzo, qu. sier Bernardo cavalier procurator.
  - Sier Vetor Diedo fo rector e proveditor a Cataro qu. sier Baldissera.
  - Sier Valerio Marzello fo al luogo di procurator, qu. sier Jacomo Antonio cavalier.
  - Sier Zuan Francesco Badoer fo savio a terra ferma, di sier Jacomo.
  - Sier Michiel Malipiero fo patron a l'arsenal, qu. sier Jacomo.

Sier Alvixe da Canal fo capitanio al Golfo, qu. sier Luca.

Sier Sebastian Contarini el cavalier fo podestà a Vicenza, qu. sier Sebastian.

Sier Marco Antonio Contarini fo capitanio di le galle di Fiandra, qu. sier Alvise.

Sier Piero Valier fo podestà e capitanio a Ruigo, qu. sier Antonio.

Sier Michiel Morexini fo savio a terra ferma, qu. sier Piero.

Sier Francesco Valier fo cao dil Consejo di X, qu. sier Hironimo.

Sier Marco Antonio da Canal fo conte e capitanio a Spalato, qu. sier Francesco.

Sier Alexandro Foscari fo patron a l'arsenal, qu. sier Urban.

Sier Alexandro da cha' da Pexaro fo di la Zonta, qu. sier Nicolò.

Sier Francesco Contarini fo savio a terra ferma, qu. sier Zacaria el cavalier.

Sier Hironimo di Prioli fo proveditor sora le camere, qu. sier Ruberto.

Fu posto, per i Consieri, Cai di XL e Savii, che domino Vicenzo da Lonigo dotor avocato, venuto qui per certa controversia, è stà tansato da li XX Savii; et perchè se ha hauto fede il suo domicilio è a Vicenza, però sia comesso a li ditti XX Savii debbi realdirlo e ministrarli raxon, et iustitia, ut in parte. Fu presa. 126, 43, 5.

Fu posto, per li ditti, che sier Zuan Francesco Loredan qu. sier Marco Antonio sia realdido per li XX Savii, et balotà do volte non fo presa. Ave:

Fu posto, per li Proveditori e Patroni a l'arsenal, havendo comprà con licentia di la Signoria questo anno feri da diversi mercanti per la caxa, daciadi, sia preso li Governadori incanti il dazio dil ferro, con quelle decliaration che li ditti possi metter tanti feri senza datio. 155, 14. 4.

Sebastian Paxoto lire 29079. Jacomo Baron lire 39001. Batista di Lazaro, per il mercado vechio, lire 13000. Batista di Lazaro mercado novo, lire 24500. Maximo Colona, lire 20000.

Copia di do lettere di sier Zuan Vitturi pro- 374 veditor di l'armada, la prima data a Cataro, a dì 20 Zener 1524 (1525).

Come le ultime sue fono sopra la Bocca de Cataro. Hor zonto che fu in questo loco per via de Ragusi, intese che domino Piero Zen dovea transferirsi de qui, per garbuglio ehe havea fatto el sanzaco de Montenegro alla Porta, de li confini di que. sto loco Budua, Pastrovich et Antivari. Deliberai di expetarlo per dar favor a questi manizi, per rispeto che zà questo loco et territorio di Budua et Pastrovich era in fuga, per haver el ditto sanzaco facto divulgar, che l'havea ordine dil Gran Signor di metter li confini a le porte de questi lochi, de sorte che tutti erano in grandissima fuga. El ditto domino Piero Zen zonse de qui a di primo de l'instante, con il qual era lo ambasador dil Turco che fu a Venetia, cum el qual si havea ad trovar cum el sanzaco sopraditto. Et subito zonto esso domino Piero fece intender al sanzaco che'l volesse venir sopra i confini, secondo el comandamento dil Gran Signor cum i tre cadi. El qual sanzaco li rispose non poter venir fin zorni 10; et ditto Zen li fece instantia dovesse differir de qui, et cussì fu molto contento, ancora che 'l desiderasse venir presto a Zara, sperando li trovar la sua licentia de repatriar. Et tutto quel paese era sotto sopra. Hor secondo l'ordine con il ditto sanzaco e cum dicto domino Piero, per più comodità andassemo al Scoglio cum galie 5. El sanzaco cavalcò alli 17, e cussì el Zen; i quali se incontrono ad un loco nominato la Trenità. El sanzaco havia adunato da 1000 pedoni christiani, et etiam di Scutari e Castelnovo zerca 120 turchi a cavallo, et il Zen era solum cum 15 in 20 cavalli, 8 over 10 stafieri. El sanzaco li mostrò ne l'incontrarsi mala ciera, usando alcune parole superbe, digando voler metter li confini in quel loco che altra volta li messe Michalegli; et havendo dal canto nostro grandissima raxon el Zen li volse mostrar le scripture et disputar sopra il loco la causa; non lo volse ascoltar et se partite in rota. El ditto domino Piero mandò domino Triffon di Drago, ch' è nepote fiol de la sorella del sanzaco la nocte monstrando esser venuto da lui a parlarli in persuaderlo con molte rason et siando zentilhomo venitian, che'l voglia portarsi bene et assetar questa cosa di confini. El qual sanzaco li rispose che la Signoria faceva 374° poco conto de lui, et che la non havea voluto far haver el suo ambasador che fu preso cum intelli-

gentia di nostri, che conduse el dito ambasator suo servitor; con molte altre parole, cum dir li era stà offerto ducati 800, e non vedeva cosa alcuna. Et el zorno sequente, a li 18, fu mandato domino Polo Justignan sopracomito per assetar questa cosa. El qual fu con esso sanzaco; el qual sanzaco si lamentava molto di la Signoria. Tandem i concluseno l'acordo in ducati 500, et il di seguente si dovesse cavalcar sopra il loco. Et con grandissima pioza si cavalcò et cavalcorono sopra li veri eonfini, con ordine che 'l zorno poi si andasse a Budua e per le grandissime inondation di aque non si potè andar; per il che il sanzaco se turbò per non esserli stà mandato el presente de ducati 500. Et questo fo, che prima si volea si facesse le chiareze che darli il presente, et farli *cum* li cadì di tutti li confini di Cataro, Budua, Pastrovich et Antivari, secondo la querella che la havia facto alla Porta. Et il zaus fo ambasiator de lì e tre cadi di quali non vene salvo do cadi. El zaus partite senza resolution dil sanzaco. Et heri se partissemo cum tutte le galle del Scoglio et venissemo qui, e questa mattina si andò a messa. Zonse una lettera dil sanzaco che si dolea di domino Piero Zen che non havesse cavalcato heri secondo l'ordine, e dovesse venir hozi sopra il loco de confini di Budoa. E consultato se si dovea portar li presenti o non, e ditto molte parole, lui Proveditor disse non era di portarli se prima non si expedisse tutti, ma mandarli a dir per domino Paulo Justinian el presente esser preparato, e dirli il Proveditor di l'armada non ha voluto si porti se prima non se fazi le chiareze di tutti li confini. Dicendoli facesse le chiareze, che 'l resteria per obstazo, et mandase la chiareza de eonfini per il suo vayvoda, e eussi fo terminà di far. Et hozi a hore 19 ditto domino Piero è cavalcato alla volta di Budua e con lui esso Justinian, el qual in questo manizo si ha molto afaticato et merita grandissima laude. Circa la querella che fece el sanzaco de Careegomiro Michaligli alla Porta, che le zente nostre insieme cum li hungari dete socorso a Clissa, di sorte che lo fece levar di la impresa, la qual era vadagnata per lui, dicto domino Piero se parti dal ditto sanzaco senza conclusion. A li 17, il ditto sanzaco mandò Mustaphà suo vayvoda quì a dir che 'l suo sanzaco volea far quello che si desiderava, e se rimase che 'l ditto sanzaco mandi uno 375 arz zoè scriptura alla Porta in questa forma. Che havendose abocado con il magnifico missier Piero Zen, li ha iustificado che alcuni pochi banditi di le nostre terre se han trovato con li hungari che deno socorso a Clíssa; che se i se potesse haver ne le man

se faria tal demonstration contra de loro, che saria esempio alli altri, cum far cognoser al Gran Signor questa cosa li è stà in dispiacer. Et si aspeta questa scriptura, et el schiavo venuto per tal eosa la aspeta a Castelnovo. Scrive, alli 23 si'l sarà tempo lui Proveditor si partirà de li per Zara. Scrive, questi tratamenti è stà cum grandissima difficultà e fatica di domino Piero Zen, qual procede con ogni dexterità clie si convien per haver da far con maligni, e quando i se crede haver per la testa, non si ha nianco per la coda. Dil magnifico rector de qui domino Moisè Venier, de le gran lamentation fate per haver bandizato alcuni tristi che usono malissimi termini cum tumulto contra il suo eavalier, si se fusse in altro loco che di confini meriteriano esser molto puniti e più di quello l' ha facto; et è malissimo che quatro o cinque ghioti solevano una terra, et maxime el vescovo de questo loco.

Dil ditto, di 21, ivi in Cataro. Come in quela nocte, ad hore 9, havia hauto letere da domino Piero Zen che andò a Budua con malissimo tempo per ultimar con questo zanzaco di Montenegro, per le qual li advisava che questa matina dovea esser cum ditto sanzaco et ultimar ogni cosa; sichè non sà a che modo passerano le cose, cognoscendo questo sanzaco di malissimo voler contra le cose nostre.

Fo leto una lettera di sier Zuan Vituri provedi- 3761) tor di l'armada, data a Cataro, per la qual scrive li successi di sier Piero Zen zerca li confini da esser messi col Signor turco, et haver conzà la mastelada in ducati 500 eon quel cadì. *Item*, quelli di Dulzigno è d'aeordo, e di quelli di Antivari vol ducati 300, et altre particularità, *ut in litteris*.

Vene sul tardi letere di le poste di Brexa, dil Proveditor zeneral, di 18, hore . . . . Come era seguito un caxo importante a li Urzinovi dove è proveditor sier Anzolo Trun, che li homini de lì è venuti a le man con li soldati alozati de lì overo fanti, di quali è stà morto 4 soldati, tra i quali uno favorito dil signor Ducha capitanio zeneral, nominato . . . . . . , qual si ha dolesto assai, et uno di quelli di Urzi è stà amazato. Et sopra questo scrive longo, e carga assai ditto proveditor Trun, et ha mandà il zudexe dil maleficio dil Podestà a far processo, et castigar li colpevoli.

Noto. In questa matina, in Rialto, fu fata crida per li Cai di X, niun portasseno arme sotto grandissime pene.

<sup>(1)</sup> La carta 375\* è bianca

In questa matina, in Quarantia Criminal, per il caso si mena di sier Filippo Trun sinico, compite di parlar l'Oxonica avocato di sier Francesco Contarini fo capitanio a Baffo.

In questa sera a Muran, in la caxa di Molini dal Banco, fo Priola, fu fato una comedia bellissima per Cherea, et uno festin a spexe di 4 Procuratori zoveni, quali feno la spexa sier Andrea Lion, sier Marco da Molin, sier Francesco di Prioli et sier Marco Grimani, con donne, poi balato, e altri parenti zoveni, e tutti cenono li zerca 80 a taola.

#### Clarissime mi domine observandissime. 377\*

In questa hora ho ricevuto lettere da Vostra Magnificentia et inteso quanto la me ordina, per il che le notifico come heri zonsi quà a le hore 22, et ho ritrovato tutti li corpi sepulti et cum fatiche fatti dissepelire 6, uno de questa terra et cinque de li soldati, de li quali quatro ne erano stati sepulti a Precalio in 2 loci, cossì nudi come naqueno, et penso ge ne siano molti altri, licet non me lo habbino volesto discoprire. Et il magnifico Proveditor et suo Podestà cercano ogni modo de voler ascondar questo caso; pertanto io reputo sia necessarissimo el formar prima un poco de processo de quà avanti me parta, sì per esser caso de importantia, come che me è molto aricomandato per il clarissimo Proveditor generale. Io me affrettarò quanto sia possibile, et fatto quello me apparerà più necessario, andarò a la ditta volta de Varolavegia. Et non dubiti Vostra Magnificentia, che io spiero haveremo la verità. Io haveva portato la copia del constituto cum meco de mia mane, et ho altre informatione de testimoni, che non dubito un pelo, et li sarà secreto et alla improvista a le spalle diman cum ogni modo ad qualche hora, et avanti ritorna quà mandarò la copia de quello harò fatto ad Vostra Magnificentia, che la poterà far tor il constituto, se la vorà, de Domenico.

Il caso de qui, iudico a principio sia stato per culpa de soldati et del suo capitanio, ma per la poca prudentía si del magnifico Proveditor come Potestà processo più oltra de quello doveva; ma poi habbino morti per colpa et diffetto preditto quelli se sono ritrovati alli allogiamenti et spoliati et secretamente sepulti, che come ho preditto, quelli sono stati ritrovati fin questa hora, sono tutti nudi posti al teralio et feriti de molte ferite de ogni sorte de arme tutti tagliuzati. Come habia facto, quello poco me appare più de bisogno, et necessiti in questo caso subito, subito andarò a Varola, et Vostra Magnificentia se ripossi sopra de me. Nec alia, ad Vestram Magnificentiam humiliter me ricomando et a la magnificentia de madonna et tutti·

Ex Urcisnovis, die 18, hora 7 noctis.

Rapte:

E M. V. servitor JOHANNES FRANCISCUS MARTINENGUS Judex.

Clarissimo domino Antonio Suriano doctori et equiti potestati Brixiæ dignissimo, et domino, domino observandissimo.

378

A dì 21. La matina, vene in Collegio tutti cin- 379 que li Oratori, videlicet do cesarei, l'anglico et do di Milan solicitando risposta per la union di le zente, dicendo che non è più tempo di scorer, con altre parole. E il Serenissimo, iusta il solito, che non era tempo de moversi, perchè de facili francesi si volteriano contra de nui, et perliò è savia cosa aspectar il tempo e veder se francesi si volesseno levar, poichè l'exercito di la Cesarea Maestà è in loco forte.

Non fu letera di le poste, nè di altro loco da conto.

In questa matina, sier Filippo Trun sinico in Quarantia criminal iterum parloe per il caso di sier Francesco Contarini fo capitanio a Baffo, per risponder a l'Oxonica avocato, et non compite.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta, et vene lettere di Roma di l'Orator nostro, di 18, et il cavalaro overo coriere disse haver scontrato il nostro con le letere dil Senato Domenega, a di 19, mia 12 lontano di Roma. Il sumario dirò poi.

Vene a vesporo letere di le poste con li infrascripti avisi, videlicet:

Di Bergamo, di 19, hora 1 di notte. Come in quella hora era gionto uno di soi messi, che partite heri a hore 18 dil campo francese. Riporta come Venere di notte vegnendo il Sabato, a di 18, il signor Zanino di Medici con bona cavalaria andò a la volta di la Stratella di quà dil ponte di la Stella,

379 \*

et ivi fu a le man con la compagnia di lizieri dil capitanio Zucaro, de li quali ne prese cavalli 60 et alcuni presoni. Et esso refferente dice haver visto a lo allogiamento dil signor Federico da Bozolo, et ivi haver aldito che il signor Federico e il signor Zanino dimandava a li presoni, che fantaria era de hispani. Gli risposeno, che spagnoli dicevano de volersi retirare a San Columban, perchè le artellarie de francesi poste sopra uno cavalier li noceva molto, et che Venere da matina, a di 17, fo dissipati forsi homini 50 dil Vicerè da dicte artellarie.  $I tem,\,$  dice che ha visto doi capi, videlicet Nicolò da Piombin et uno conte Bernardin che fevano fanti a nome di la Maestà Christianissima in campo. Item, dice che heri sera gionse in Milano a hore 23. Et che intese, come le gente dil signor Theodoro Triultio a cavallo et a piedi erano usslte et andate verso il monte di Brianza. Da Lodi si ha che heri fo facto crida publica ivi a Castel Lion et altri loci, che tutti dovessino pagar la taglia datali per hyspani, che è di ducati 4 per ster di sal et ducati doi per cavallo, et che molti fuzivano. Questo è quanto hanno degno di notitia.

Di Crema, di 19, hore 18. Come questa matina alcuni cavalli de francesi, di quelli che erano in Milano, chi dice 400 e chi più, et tre bandiere di fanti sono passati di qua da Adda et venuti al ponte de Lodi, quali hanno abrusato la mità, et alcuni de ditti cavalli sono corsi fino apresso li confini dil cremasco, quali poi vanno verso Pandino. Hanno etiam pigliato cinque cavalli de li cavallari che veniva alla posta de lì a Lodi; per il che scrive non è da pigliar admiratione se li avisi tarderano.

Dil ditto, di 19, hore 22. In questa hora, ha aviso da li soi dil campo cesareo, di hore 16, come heri sera di notte saltorno fuori quelli de Pavia, et hanno morto assai de quelli dil signor Zanino, feriti et fatto pregioni, dicendo che lui è ferito in la testa, tolendoli de la victuaria, et menata dentro ; et che questa notte spagnoli hanno tirata l'artellaria al secundo bastione.

Dil ditto, di 19, horc 4 di notte. Come in quella liora havia hauto aviso da li soi dil campo cesarco, di hore 22, che si scaramuzava tirandosi di l'artellaria. Dicendo elle la nova dil signor Zanino pur se diceva nel campo, la qual però veniva per una spia de li cesarei, et che in campo quelle gente stava mal contente per non haver danari. Et che del campo francese erano partiti 2000 grisoni per andar a casa sua. Et per uno suo nuntio, che hozi mandoe a Lodi, li è riportato, che le gente francese,

che hozi corseno, sono andate a la volta de Spin, et si iudica harano passato Adda, et saranno andati a la volta de Milano.

Di Cremona, di l' Orator nostro, di 19. Come erano lettere di heri dil campo a quel itlustrissima Ducha. Scriveno li exerciti stà al solito, pur cum alcune scaramuze, non però cose da conto. La impresa de San Columban si è deferita. Alcuni dicono, che l'artellaria che da Lodi se conducea, havea ritrovà sopra una aqua un ponte rotto. Altri dicono che 'l signor marchexe di Pescara l' ha fatta defferir havendo opinion che di brieve si facia la giornata; cosa che questi la credeno, dicendo esserne pur qualche aviso di campo. Sopra ziò questo Illustrissimo tien ancor lui che cussì habbia ad esser, et fanno questi in quel esser che se soleno far in 380 expectatione de un moto de questa qualità. Idio fazia seguisca il meglio! Quelli dil marchexe Palavicino sono in Casalmazor. Queste gente dil Ducha heri andorono infino in li borgi di Caxalmazor, et hozi scriveno dieno ivi fermarsi. Da Milano nè d'altro loco è cossa alcuna.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 19, hore 6. Nulla da conto.

Dil Surian podestà, vidi lettere, di ditto zorno et hora. Come ad hore 3 era ritornato di una festa fatta far in caxa dove habita il Capitanio zeneral nostro, qual è stata bellissima, in la sala grande con apparato et catafalchi et donne da 100, et collation bellissima con spongade et torzi 40; et in la collation se perse do taze d'arzento.

Di Roma, di 18, vidi lettere particular di Marin da Pozo è col cardinal Pixani, qual scrive cussì: Da novo, il ducha di Albania se parti heri da Roma et è andato a Formello dal signor Renzo. Si dice che harà gente assai computà li Ursini, zoè 12 milia fanti, 500 lanze et 600 cavalli lizieri. Dicono che Luni a di 20 si farà la monstra. Il signor Renzo, che era corozato perchè par quelli haveano promesso di darli la impresa dil Reame a lui e hora la danno al ducha de Albania, e pacificato e gli danno gente per andar alla volta di l' Aquila, benchè se iudica non faranno movesta alcuna fino non si risolva le cose di Lombardia. Hozi sono lettere di 12, di Lombardia, che l'uno e l'altro exercito atendevano a fortificarsi, et si dubita le cose anderano in longo più di quello se pensava. Idio provedi al tutto. Scrive li a Roma se fa magro carneval, et senza piacer alcuno, nè si fa mascare. Dimane se principia a corer li palii, et non se farà maschare.

380 \*

Di Pisa, di sier Andrea Navaier orator nostro va a l'Imperador, fo lettere, di 9 . .

. . . . . . . . . . . . .

Et Zuan Negro suo secretario, di 8, scrive particular lettere a suo padre. Come era stà de lì fatto uno paro di noze di la signora Barbara Torella fo moier di missier Hercules Strozi ferarese, in missier Lazaro Doria genoese, et hozi la dieno sposar, et lei ha voluto l'Orator nostro sia suo compare di l'anello; et per questo hozi si va su quel di Luca per far lo dimane el sponsalicio, perchè si l'havesseno fatto qui in Pisa, hariano pagato una grande gabella di la dotte, che si paga 10 per 100, però si va a concluder le noze fuora dil territorio fiorentino. Et diman tornarasi a caxa in Pisa. Scrive, non voglio restar de dirvi quanto piacere fin quì habiamo hauto per caso novo. Heri l'altro di note, introrono in la terra 3 lupi assai grandi, iudicasi intrasseno per Arno, et la matina sequente forno veduti andar per Pisa. La cosa se intese da tutti, et parendone che 'l fusse una bella cosa, nè forsi più veduta che lupi intrasseno in terre habitate, essendo serate tutte le porte, fu messo ordine per il signor Vitello, et signor Nicolò suo nepote, et signor Sforza Baglione capo di cavalli lizieri et il clarissimo Orator, di far una bella caza di ditti lupi. Et così montati tutti a cavallo, che erano più de 200 cavalli con li cani, andassemo zercando per la terra i lupi, i quali trovati, non già in uno, ma separati, tutti dandoli la caza et corendo chi qua chi di là, tanto fu fato che ne forno morti doi. Il terzo, dandoli la fuga sopra la strada ch' è sopra Arno, se gitò in Arno, ef nodando fuzite fora di la terra, et a questo modo scapolò. Ma più bello fu ancora che, cazando i lupi, trovasemo una volpe et uno lepore, i quali furono presi; sichè quel giorno havessemo grande apiacere.

381 Copia di una lettera scritta in campo cesareo, de dì 17 Febraro, drizata a l' orator nostro in Cremona apresso al signor ducha de Milan.

Illustrissimo signor mio.

A li 15 de l'instante, li pavesi tolseno al signor Gioanino de Medici quattro bandiere, le quale

I Diarii di M. SANUTO. - Tom. XXXVII.

hanno poste in su le mure per disprezo, et amazorno da 300 homini, et tolsero molti cavalli carichi di monitione et molte bagagie, et escono spesso fora. Nel medesimo giorno arrivò quì il conte di Ginevra fratello dil ducha di Savoia, el quale viene d' Alemagna, et non si sa ancora a che effecto si sia venuto. Li cesarei hanno fornito uno loro bastione et cavaliero presso a li francesi un tiro di schioppo, et hannovi condotti certi pezzi de artilaria con li quali assai dannegiano li francesi, et lo simile fanno quelli di Pavia di su dal castello et da le mure. Il giorno medesimo li cesarei prese uno castelleto ditto Chigniolo longi de quì miglia 15, che si teniva per li francesi, et hanno mandato il campo a Santo Columbano, nel quale è il conte Francesco da la Somaia con 300 fanti et 200 cavalli lezieri. Sopra il prenderlo si mette grau diligentia, perchè de li li francesi impediscano le victualie che non vengino quì in campo; hannoci mandato la artigliaria et pensano pigliarlo al fermo. A questi di si facevano tra questi exerciti grosse scaramuze; hora se ne fanno poche, perchè attendeno tutto il di a salutarsi con la artigliaria, la quale non è mai giorno che non amazi 8, o 10 homini in questo campo. Stimasi che la cesarea debia fare il medesimo ne lo exercito francese, et per questo effecto et per li freddi grandi che ci sono stati et ancora durano, allogia quasi tutto il campo per le fosse sotto terra. Heri sera ritornò quì il signor ambasciatore dil Papa missier Bernardo da Placentia, dove è stato tre di, et secondo se intende, manegia certo acordo tra questi principi, zoè di fare tregua per uno anno, et ogniuno tenga quello che tiene; con altre conditioni, le quale non ho possuto per ancora intendere, ma si pensa che questi cesarei non si acorderano a questo. Altro non mi occore dire a vostra excellentia che sia de momento, perchè li campi si stanno et non se fanno facende. Ricomandomi insieme con il mio secretario a quella, che Dio la contenti.

Dal campo de l'imperiali a li 17 Febraro, 1525, ad hore 19.

Sottoscritta:

Div. e. servitor FORTUNATUS VECHIUS

A tergo: A lo magnifico et excellente signore, il signor Oratore venetiano mio signore etc. apresso la excellentia de lo illustrissimo signor ducha de Milano.

381\* In questo Consejo di X con la Zonta, fu preso dar libertà al Collegio di far uno altro lotho a Lodovico di Oratio bolognese, qual ha quasi compito l'altro lotho, e presto si caverà, zoè di zerte crosete e zoie e altro, videlicet banche di la Becaria per ducati 10 milia in la Signoria di contadi, ut in parte.

Item, fu preso, che'l Collegio possi vender l'officio di Capitanio di Schiavi di Caodistria, etiam ad altri ch' a' quelli di Caodistria, perchè si troverà più danari.

Item, fu fato una gratia a uno nepote di Tomà di Freschi nominato . . . . di sorastante di panni a li Proveditori di comun, la prima vacante da poi 4 che sono antiane.

In questo zorno fu fato una festa e caza in Rialto novo per li toscani, con soleri, bufoni et altre zentileze.

In questa mattina, sier Filippo Trun sinico, per il caso mena di sier Francesco Contarini fo Capitanio a Baffo, *iterum* parloe in risposta di l'Oxonica suo avocato.

382 Sumario di una lettera di Roma, di 18 Fevrer 1524, particular, a sier Gregorio Pizamano fo di sier Marco, scritta per sier Domenego suo fratello, narra il suo viazo.

Come da Rimano et poi da Spoleti scrisse il progresso dil suo viazo, et hozi è zonto in Roma, nè pol scriver molto in longo per esser apena smontato di cavallo. Et hanno hauto una longa zornata, perchè sopra la strada maistra, comenzando a Civita castellana fino li in Roma, sono alozate queste zente francese, in modo che in niun loco si ha di allozar, nè da manzar. Heri sera alozoe a Civita in la terra, perchè di fora era alozati li francesi. Passono dal Borgetto heri, dove era alozato el capitanio di l'artellaria con pochissimi fanti deserti, nè era homo havesse cicra di homo, pareno tanti furfanti. Era tre boche di foco, zoè 4 falconeti et uno sacro. A Civita trovono alozato monsignor de Uguli, e se levò stà mattina quando lui, insieme cavalcono a Grignan, et zà al suo zonzer se levava quelli cavalli crano li e viteno tutti, et cussì a Castelnovo. Et zura che mai vide la più descrta zente de vestidi, de arme e de cavalli, ne si sa pensar che fazion possino far. Al Monte de la Guarda, trovono poi el fiol fo dil conte di Pitiglian a cavallo con la compagnia di cavalli lizieri, tutti ben armati, assai bona ziera de homini, ma tristissimi cavalli ronzini, e poco meglio potea esser da 50.

El ducha de Albania, per quanto da essi francesi nel camino intese, era stato li in Roma, et partito era andà a Formello loco di Orsini, dove era il signor Renzo. Da matina dovea alozar a Fiano. Scrive; in questa terra par se sia in gran moto, soldati si fanno e sono assai di questi francesi.

A di 22. La matina, vene poi terza lettere di  $383^{\circ}$ ) le poste.

Di Cremona, di 20. Come in quella matina il signor Ducha havia hauto lettere di heri sera di lo exercito, i quali stanno in la sua vicinità con poca innovatione, come per la inclusa si vederà; di la quale quella parte di svizeri et dil signor Zanino ticn non sia vera; nè è ben aviso nel signor Ducha, come il resto de grisoni sono levati. Dil campo dil Christianissimo, nè da Pavia, nè da Milano è cosa alguna, et quelle tre barche che per quelli de Milano, che heri passorono di qua di Ada, che furono brusade, che erano sotto il ponte, sono stà rimesse. Et il secretario di Genoa ha aviso de di 13 dil Duce suo, quella città star assai benc, ha fanti 4000 dentro, e l'armata in porto. Quella dil Christianissimo è a Saona con voce di voler andar a Genoa, perchè lui et questi dicono, che in Franza è stà retenuto un corier portava lettere di la corte de l'Imperador di cambio per ducati 100 milia per Genoa solamente a pagarli, et però ditta armada volea, sc potea, intertenir quelli cittadini non havesseno a disborsar il danaro; non però tolea quella impresa. Questi dil marchexe Palavicino sono in Caxalmazor. Hozi, questi che partirono de quì se li die aproximar. Questa è la lettera scritta di sopra:

Illustrissimo mio signore.

Di novo ho da fare intendere a vostra excellentia, come a li 17 di questo, in su le 20 hore, li cesarei havevano mandato una bandiera di schiopetieri ad scaramuzare, e li francesi designarono subito di metterli in mezo, et li caricorono adosso più che 1000 cavalli. Del che acortosi, li cesarei vi corsero cum alcune bandiere de fantarie e forse 500 cavalli, et li fecero ritirare. Questa scaramuza fu assai grossa, et si penso per molti signori che la dovesse essere principio ad fare el fatto d'arme; la qual cosa non ebbe efecto per il retirarsi de li francesi. Nel medesimo giorno fo grande remore per il campo imperiale e sonossi all'arme regia, e tutte le

fantarie si missero di battaglione, et le zente d'arme in ordinanza. Morirono di questa scaramuza in questo campo da 19, o 12 homini, et più che 20 feriti, et altretanti ne amazò l'artigliaria francese; la quale in quel di sbarò assai a quattro et sei canoni per volta. Pensasi che le medesime occisioni et ferimenti, così per la scaramucia come per l'artigliaria, sieno state ne l'exercito francese, et qualche cosa maggiore per causa de la schiopetaria spagnola che vi fu più grossa. Questa sera de li 18, li francesi lianno cominziato un loro cavaliere di su dal quale offendono molto questo exercito per fianco con l'artegliaria, se la prudentia de questi illustrissimi signori non ce provede. Certi cavalli legieri imperiali preseno heri sera verso la Certosa, loco presso Pavia miglia cinque, una bandiera con el capitanio et tre altri. Presesi in quel di de la scaramucia grossa due pregioni, un gentil homo francese e un paggio dil signor Joanino de Medici, quali examinati, fra le altre cose che dissero fu questa, che il Christianissimo havea deliberato prima morire intorno a le mure de Pavia, che levarsi da la obsidione de epsa. Questa matina, che siamo a li 19, ho da fare intendere a vostra excellentia, come questa notte sono venuti fora de Pavia 14 cavalli, et hanno referito per cosa certa, come heri il signor Joanino de Medici scaramuzando fu ferito in una cossa, et che la ferita passa l'anguinaia a lo in su tocando de la pancia, de uno archibuso: non si sà se la ferita è mortale, ma uno trombeto di quelli de Pavia lia decto haverlo visto in lecto con 4 medici atorno, e che in meno di uno terzo di hora domandò quatro volte da bevere; la qual cosa non dà troppo bon segno de la sua salute. È venuto adviso altro da Pavia, che quando fu ferito il prefato signor Joanino da li pavesi, ne la medesima scaramucia furono morti da 1000 svizeri, e menati in Pavia presi quatro capitani. Imperhò questo aviso infino a questa hora 18 non si verifica: credesene qualche cosa, e de la presura e de la occisione questa sera se ne saprà lo intero. Altro non mi occore di novo degno di vostra excellentia. Di quello che seguirà, che sia di qualche momento, mi sforzarò di tenerla de continuo advisata, con significarli che heri sera al tardi hebbi sue 384 humanissime lettere ad me gratissime senza termino, et mi piace che quelli di le poste faciano bono servicio de le mie lettere ad vostra excelientia. Da l'altro canto, la ringratio de li sui benignissimi ofici de lo scrivermi, supplicandola che con sua comodità la si degni partecipare di questi advisi il magnifico signor conte Matheo da Persico, e di racomandarmi

a li magnifici missicr Hironimo et missier Jacomo et signor secretario; a la bona gratia di la quale, insieme missier Luca Octaviani nostro, me le ricomando, che Dio la contenti.

Del campo de li imperiali, data in una grotta, a li 19 di Febraro 1525, ad hore 19.

Sottoscritta:

Div. e. servitor
FORTUNATUS VECHIUS
orator Senarum.

A tergo: Al clarissimo et excellente signore, il signore Oratore venetiano mio signore etc. apresso della excellentia de l'illustrissimo signor ducha de Milano.

Da Crema, di 20, hore 17. Come in quella hora havia hauto aviso da li soi dil campo cesareo, di heri sera di hore 23, ma haver tardato per non liaver potuto passar per causa di le gente francese che sono a torno Santo Agnolo. Dice, che in dicto exercito non si faceva altro che lavorar a li bastioni, et scaramuzar cum gran schiopetaria, et tirarse con l'artellaria grossa, et che li cesarei hanno fatto far bando, che tutti li forausciti dil stato ducal, et cussi di todeschi et spagnoli che serve al Re, vengano a casa et a servir a la Maestà Cesarea, che 'l ge perdona et ge darà soldo; et che ancor pur se dicea de l' andata, de grisoni a casa soa.

Dil ditto, di 20, hore 20. Come in questa liora è venuto uno de li soi nontii dil campo cesareo, che partì de lì hozi a hore do di giorno, qual refferisse, che questa notte passata 4 hore avanti giorno, il signor marchexe dal Guasto cum una banda de cavalli et buon numero de fanti assaltò il bastione de francesi che li era più vicino, et entrò dentro, et andò fino a tre pezi di artellaria che erano lì et quelle butò in alcuni fossi, et amazò zerca fanti 300 italiani che erano alla guardia de ditto bastione, et de li cesarei ne sono stà morti etiam, dicendo che 'l signor Zanino fu ferito in una gamba de arcobuxo già dui giorni, come scrisse, dicendo etiam che de li fanti italiani, che erano nel campo cesareo, ne sono rimasti pochi; nè altro si atrova aver di novo.

Di Brexa, dil Proveditor zeneral, di 20, 384° hore 4. Manda una lettera hauta dil campo cesareo da Paulo da Bologna, data à di 19, hore 21, qual scrive: Che l'ha bene inteso, come quella bandiera de svizari che heri preseno li cesarei alla Certosa

385

con quelli tre presoni svizari, era una bandicra, che si partivano dil campo francese et andava a casa sua, perchè havevano fornido 3 mezi al Re come gli haveano promesso; et se diceva doveano arivare de hora in hora in campo francese 8000 svizari. Che hozi si è scaramuzà secondo il solito con archibuxi, schioppi et l'una et l'altra parte artellaria; che se sono partiti molti homini da bene de cavalli lizieri de spagnoli, tra li altri uno capitanio romense albanese con 20 cavalli, et andati nel campo del Re perchè non tocavano danari, et tutto il resto della cavalleria stavano mal contenti perchè non tocano danari. Et il signor Vicerè li ha promesso di far dimane la monstra et darli danari, et similiter tutta la fantaria spagnola si lamentano che già tre mexi non hanno tocato danari, et che alli lanzchenechi li danno uno scudo alla volta, et molti de la sua gente convengono andare a robare perchè non hanno danari, et che il Re paga ogni mexe le sue gente. Item, che in Lodi et altri loci nella Geradada hanno fatto far publica proclama, che fra due giorni se habbia a pagar la taglia butata de ducati do per cavallo, et ducati 4 per staro di sal, et per tal causa ne fugeno assaissimi; et che hanno principiato a metter le mane adosso a quelli li pareno habbino danari, et li metteno in presone, et non li danno altro martoro salvo che li diceno: Tu non mangerai fino che non pagi tanti danari quanti a loro pareno; et a questo modo li fano pagare quanto li pareno.

Dil ditto Proveditor zeneral, di 20, hore 9 etiam fo questo altro aviso. Come in quella hora si ha hauto lettere dil campo cesareo di Paulo da Bologna, di hore 20, qual li avisa che quella matina li spagnoli vestiti con le camise bianche una grande banda erano andati ad assaltar el bastion di francesi, et ritornati diceano cose grande, zoè di esser penetrati li repari de francesi et venuti fino alle artellarie con grande occision de dicti francesi. Tamen scrive non si vede et manco si crede che habino operato quello dicono essi spagnoli, et che sia più le parole che li effecti, perchè si sa francesi stanno preparati et tirano l'artellaria sua continuamente.

Fo leto uno capitolo da Ragusi, di 25 Zener, scritee a un zentilhomo nostro, di comandamenti fati che si fazi biscoti et altre cosse, e par voy mandar armada in Golfo; la copia dil qual sarà forsi scripta quì di sotto.

Vene in Collegio l'orator di Franza parlando di le occorentie presente, iusta il solito.

Da poi disnar, fo Consejo di X semplice per

expedir presoneri, et a hore 24 chiamono il Colegio per Zonta intervenendo lì 3 fameglii retenuti, et proposto la cosa, par non habbino fondamento, et fo ditto che si examinasse un'altra volta. Si tien non sarà nulla. *Unum est*, alcuni di ditti famegii da paura è scampati via.

È da saper. In questi zorni si have per lettere di Crema, come il Vicerè havia mandato arzenti a Crema a impegnarli per trovar danari per poter dar a le zente, per ducati 6000 a interesse. Et heri vene, come haveano trovato li danari da cremaschi con grande usura, et li haveano mandati in campo, et poco mancò da li cavalli francesi non sia stati intercepti.

In questa matina, et poi disnar etiam, in Quarantia criminal parloe sier Filippo Trun sinico, et compite.

In questa mattina, in Collegio di la Signoria con li Governadori de l'intrade, fu posto una parte: atento è una parte in preiuditio di la Signoria nostra, presa a dì 25 Avosto 1523 in questo Collegio, che chi torà alcun dazio nostro e cazi non possi tuor più alcun dazio fin anni do, pertanto sia coreta e dechiarito, che si ben cazerano possino tor dacii come facevano prima; ma se uno tolese un dazio e cazese e tolese *iterum* quel medemo dazio e cazese la seconda, non possi più tuor alcun dazio nostro per anni 3. Fu presa, ave 26, 2.

Oppositione fate in Quarantia criminal per 386') sier Filippo Trun olim Sinico in Levante, contra sier Francesco Contarini fo capitanio a Baffo.

Prima. Che 'l partecipava de la utilità de la cavalaria *cum* el suo cavalier.

Seconda. Che 'l deva tratta de formenti et biave fora de l' isola.

Tertia. Che dardo dicte trate se feva dar doi in tre ducati per ogni moza cento di biave, la qual utilità diceva venir in San Marco et ne la camera regia.

Quarta. Che l' ha dato victuarie a corsari et biscoti, et habuta familiarità con loro publicamente con sua gran utilità, et da li dicti corsari receputo presenti, et *etiam* mandandoge presenti a loro corsari.

Quinta. Che trovato chi deva victuarie et biscoti -

(1) La carta 385 \* è bianca.

a corsari, esso sier Francesco per subornation li ha permesso li dagi, et lasoge dar.

Sesta. Che 'l se ha convertito in suo uso el sal de San Marco, quello facendo vender et distribuir come li piaceva.

Et molte altre opposition de manzarie publiche che 'l feva a quelli poveri subditi, condanandoli in danari senza alcuna causa nè prova, nè etiam difesa, metendoli in zepi, dandoli corda, et facendoli tagliar la barba et capelli; et de queste tal opposition sono da numero 60, le qual manifestamente aparevano sopra li sui libri de man propria di esso sicr Francesco Contarini.

387¹) Di Bergamo, di 20, hore 1 di notte. Come ancora non erano tornati alcuni di soi che sono ne li exerciti; ma ben si ha per uno adviso hora venuto, che li cavalli et fanti ussiti di Milano, che forono cavalli 500 et schiopetieri 500, che fo ditto tendevano alla parte del Monte de Brianza, vencro alla volta di Lodi scorsizando a Pandin, Rivolta, Spino et altri loci che sono sul cremonese et al confino di Geradada e poi a Lodi, dove brusorno il ponte, barche et assai altri mali feceno, et ritornò poi con ditti fanti in groppa li cavalli a San Columban. Tamen non si ha potuto sapere quello poi sii processo di la loro cavalcata.

Di Cremona, di 20, hore . . . . Come a hora è venuto li domino Hironimo Cigia citadino cremonese, quale era con il signor Alexandro Bentivolo, et uno suo servitor, i quali riportano, come queste gente dil signor Ducha quale erano andate a l'impresa di Caxalmazor, hanno combatuto con le zente dil marchexe Palavicino, et quelle hanno dissipate, fugate et di esse morti assai. Et il signor Zuan Ludovico Palavicino è restato pregione e molti de sui gentilhomini che con lui erano. Et questo etiam si è confirmato per uno di questi lezieri di la guarda di questo signor Ducha, el quale ha preso insieme con uno altro compagno el ditto Palavicino; el qual legiero quì è venuto, et ancora per fede di ciò ha portato il fioco di esso signor Zuan Lodovico a questo signor Ducha. Et dice esser intrato ditto signor Alexandro con le gente sue in Caxalmazor, havendo scaziate ditte gente dil Palavicino ultra Po. Da le qual parte sono andate verso Viadana. Item, per lettere che si ha questa sera dil magnifico Moron di hozi a hore 15, scrive che in la scaramuza di terzo giorno fu ferito don Alojis Caravagial fiolo che fu del Caravagial morite a Padoa, et era zenero dil capitanio Arcon. È morto da quella ferita. Serive che le ditte lettere di campo, di 15, scrive il Moron, come il marchexe di Pescara la matina, molto per tempo, asaltò una caxa in el forte di lo exercito dil Christianissimo dove si ritrovava tre bandiere de fanti, et quella conquistò, et dissipono ditti fanti. Li sguizari che ivi si ritrovavano, si mescno in bataglione: non però li deteno socorso.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, 387° di 21, hore 4. Manda uno altro reporto, qual è questo:

Uno mandato per il clarissimo Proveditor zeneral in campo francese in questa hora ritornato a dl 19 hore 4 di notte, dice esser partito de li heri matina per tempo, et che già il campo era in arme; ma non sa quello sia da poi sucesso. Che ogni giorno scaramuzano con spagnoli, et che li preteriti giorni il signor Zanino mandò de le sue fantarie per mantenir una casa qual era fuori de li repari, et che li spagnoli andorono li et la preseno et amazorno la magior parte di essi usandoli gran crudeltade. Che quelli de Pavia saltano spesse fiate fuori, et danno de gran speluzate a francesi, dicendo, se li spagnoli di fuori facesseno come fanno quelli di Pavia, fariano extremo danno a francesi. Che nella scaramuza di Venere preterito, fo a di 17, francesi se portorono ben valentemente, et amazorno assà spagnoli. Et la Christianissima Maestà quel giorno volse trovarsi fuora de li repari armato. Et che 'l signor Zanino corse la lanza con uno, qual si dicea esser locotenente di monsignor di Barbon, et poi lo fece pregione; ma conducendolo verso li allogiamenti, li venero incontro li svizeri con gran furia et li cridavano traditore et a la fine ge lo amazorono nelle mane; dil che dice il Re hebbe gran dispiacere. Che hanno grandemente fortificati tutti li sui repari, et etiam quelle case di dentro ove allogiano, et all'incontro del cavaliere de spagnoli ne hanno fatto uno altro, et etiam ne fanno al presente uno di sopra le due porte dil Barco. Che quelli de Pavia tirano assai cum le artellaric; ma li fanno poco danno.

Che sono partiti de li grisoni la magior parte; tamen che li sui capetanii sono restati in campo, et si dicea dovevano ritornare, et non passariano a Milano.

Che aspectavano, per quello diceano, sguizari 6000, et che fino heri sera doveano arrivar a Milano, et aspectavano *etiam* 4000 fanti guasconi. Et ha sentito dire da persone da conto, che sicome spagnoli sono venuti aproximarsi a loro con gran

388 furia, cussi bentosto *etiam* ritornerano con gran furia. Che Sabato da sera, a dì 18, arrivò in campo una bona summa de danari, qual non sa di che loco; ma sono stà condutti per la via romea.

Et dimandato se 'l sà che il signor Zanino sia stato ferito in scaramuza, risponde haverlo visto Sabato da sera, a di 18, sano et gagliardo, et fino a quella hora non era stà ferito.

Item, manda uno altro adviso habuto per altra via, come lo illustrissimo signor Theodoro Triultio da Milano havia mandato una bona cavalcata verso il Monte di Brianza, et che non si sapea a che efeto. Et se ha inteso, come ditta cavalcata fu di 500 cavalli cum altrattanti schiopetieri in groppa, quali scorseno a Pandino, Rivolta, Spino et altri luogi a quelle bande facendo danno assai, et aggionseno fino a Lodi et brusorno il ponte et barche, et poi ritornorono indrieto fra Lodi vechio et Lodi novo marchiando verso Santo Columbano; tamen non se intende lo exito di tal cavalcata.

Di Crema, di 20, hore 23. Come in questa hora havia hauto aviso da li soi che 'l tien nel campo cesareo, di hozi, hore 20, che lo affirma la nova incorsa in questa notte passata, et è morto il signor Marco Antonio de Clusa con fanti 300, et è preso uno de li primi capetani che fusse de la artellaria de francesi, et hanno roversato 7 pezi de artellaria ne li fossi, et inchiodato tre; et lo certifica etiam che grisoni se ne vanno a le lor case, li hanno tolto etiam la insegna et morto assai cavalli.

Di Brexa, in le lettere dil Proveditor zeneral, di 21, hore 4 di nocte, è questo altro aviso. Come manda uno riporto de uno che parti dil campo Sabato ad hore 21, qual però ho scripto sopra.

3891) A dì 23, fo il Zuoba di la caza, et si pol dir Zuoba magra e non Zuoba grassa perhò che fu la vizilia di San Matio apostolo.

Di Bergamo, di 21, hore 1 di notte. Come non paria fino quella hora alcun suo messo di che stanno admirativi. Scrive, liozi hanno liauto nova da persona, qual è duchesca, che la notte passata ad hore 10 in campo de hyspani fo tratto do botte di canon, per il qual segno da zerca 2000 fanti se poseno le camise. sopra le arme e si penseno suso li repari de francesi, dove li inchiodorono 7 pezi de artellaria. Le gente de Pavia deteno anche loro fora et feceno dil mal assai, e dice quello che serive, che sono stà morti in tal assalto 3000 svizeri; la qual

nova la non l'hanno voluta scriver a la Signoria, perchè non si crede, per esser venuta da uno di Sechi. *Item*, per uno suo vien di le terre di svizeri, qual zà cinque zorni si mandoe de li per intendersi se movea alcuno, perchè fo ditto 6000 svizari si mettevano in ordine per venir a questa impresa, dice esser stà in molti lochi sino a Belinzona, nè si sente nè se intende di zente alcuna che de li siano per venir in Italia.

Da Cremona, di 21. Come era ritornato de li il signor Alexandro Bentivolo con il signor marchese Lodovico Palavicino preson fato in Caxalmazor. Da poi è venuti alcuni altri capitanei, sì de cavali lizieri come di fantarie; narano il fatto esser stà grande. Li altri presoni, parte sono qui venuti, et parte sono rimasi in mano de chi li hanno presi. Diman il resto di le gente di questo illustrissimo signor Ducha ritornerano, et poi questi signori qualche pensier nuovo farano. Et che per alcuni di questi consieri dil Ducha si ragiona, che forsi sua excellentia potrà partirsi di Cremona per andar in altri loci, per il che, si ben esso Orator ha hauto commission di la Signoria che partendosi il Ducha lui Orator rimagni de li, tamen rizerca haver ordine novo di quanto habbi a far. Item, scrive, il capitanio mandato a Genoa per deffensione di quella cità, si chiama il comendator Figueroa. Li mercadanti genoesi in chi hanno da venire le cedule de li cambii facti in Spagna di ducati 400 milia (sono) missier Ansaldo de Grimaldi 50 milia, missier Stefano di Grimaldi 25 milia, missier Tomaso de Fornari 25 milia.

Di Crema, di 21, hore 21. Come in quella 389° hora havia hauto lettere da li soi dil campo cesareo di hozi hore 15. Avisano che 'l signor Zanino stà molto male, et va alla volta de Piasenza cum uno salvocondutto dil signor Vicerè, et hanno disfato la compagnia dil signore Renato Triultio, et hanno preso zerca cavalli 25, feriti et morti da zerca 10, tolendoli el suo stendardo. Item, manda uno riporto di uno suo explorator venuto dil campo francese. Scrive, heri sera gionse li a Crema ferito il reverendo domino Marino Carazolo cavalier di Rodi, quale ha ditto ad uno honio de conditione suo molto familiar et amico di esso Podestà, che li cesarei fanno una mina sccretamente ne lo allogiamento dil signor marchexe da Pescara, dove lavorano se non homeni da bene, et quelli de Pavia fanno un' altra per venir ad incontrarsi. Et che li signori cesarei dicono haver provisto per via de Venetia et de Napoli de ducati 70 milia per dar una paga alle gente, le qual stanno malcontente per non haver danari, et molti

de li fanti vanno sbandadi robando; et che hanno fatto far cride che tutti si reducano alle sue bandiere. Item, scrive, che per una lettera dil conte Bortolomio Villachiara da Lodi di hozi, esso Podestà è avisato che quelle gente che erano in Caxalmazor de cremonese sono stà tutte amazate et prese, et il signor Joane Ludovico Pallavicino è pregione nelle mane dil signor ducha de Milano nel castello de Cremona; et che heri una compagnia di fanti spagnoli traversono la via de Milano verso il campo francese, et presero una insegna di homini d'arme cum 33 homini d'arme. Questo è il reporto:

Marchiò da Viena, mandato per il magnifico Podestà di Crema al campo francese sotto Pavia, dice de li esser partito Sabato, a di 18, a hore zerca 21, et haver tardato il venir per haver convenuto far la via de Piasenza. Dice che Mercore passato, a di 15 passato, quelli de Pavia ussirno alla scaramuza grossi cum le gente dil signor Zanino, e de quelli dentro ne moriteno da 10 et de quelli di fuora da 40; et Zuoba, a dì 16, il signor Zanino hebbe per spia che certe gente d'arme doveano partir dil campo cesareo cum alcuni sacomani, et fece una grossa 390 imboscata, et fu a le mane, ne la qual scaramuza furono morti molti homini d'arme de li cesarei tutti borgognoni, et 100 sacomani, et quelli dil signor Zanino non hebbero danno. Sabato poi, a di 18, saltorono fuori de Pavia da 1000 lanzinechi et assaltorono le gente dil signor Zanino, dove che de diti lanzinech ne furono morti molti, et di quelli dil signor Zanino zerca 10, et lui ferito di schioppo in una gamba; ma di poco momento. Item, dice che nel suo partir di campo comenzava arivarli li 7000 svizeri che li dovea venir al servitio dil re Christianissimo. Et dice che Domenica mattina, venendo, esso refferente scontrò apresso la Stradella le gente dil signor Piero da Birago, che compagnava al campo francese ducati 70 milia che mandava la Santità dil Papa al Re, et erano sopra doe carette. Dice etiam che adesso nel campo francese gli è abundantia grande del vivere, et li son condutte di gran victualie dil piasentino. Et se diceva che in Pavia haveano gran carestia de pane, et mangiavano de li legumi, et il vino li davano a misura tanto per testa al zorno. Dicendo che nel campo stanno con buon animo di vincere.

Dil ditto Podestà et capitanio di Crema, di 21, hore 4 di notte. Come in quella hora havia hauto aviso da li soi dil campo cesareo, di hozi hore 23, che nel ditto campo hozi non si ha fatto altro se non lavorar a li bastioni et tirarsi qualche colpo de artellaria l'una parte et l'altra. Et che hozi si è andati per le compagnie, facendoli fornir de victuarie per giorni tre. Et così se dicea che francesi facevano; nè altro si atrova haver di novo.

Di Brexa, dil Provedador zeneral Pexaro, di 22, hore 16. Manda una lettera hauta di campo, qual dice cussi:

### Magnifico patron mio.

Da poi l'ultima mia de heri, fu menato 4 arzieri et dui homini d'arme de quelli dil signor Renato Triulzi, et fu presi in su la strada de Binasco e Milano. Io li vidi demenare, e fu dà fama per el campo che haveano preso 40 homini d'arme, et non furno se non quanto vi scrivo. Her sera, da due hore de notte, andò li spagnoli assaltare li repari de francesi, et dicono haveano pigliato un bastion, e fu fatta una scaramuza durò una hora et più de schiopi et archibuxi, et disseno haver morto assai francesi, et di- 390 ' cono hanno dato monitione alla terra sta notte in el tempo de la scaramuza. Item, per missier Zorzi Capuziman, el qual fu preso molti zorni fa, et l'altro zorno fu lassato sopra la sua fede che l'andasse in el campo francese per veder de contracambiar con un de quelli de monsignor de Barbon ch'è preso nel campo del Re, el quale è gran homo e da far taglia 5000 ducati, et per esser el ditto missier Zorzi povero compagno, è tornato al campo de qua et ho parlato con lui, et me ha ditto come li svizeri haveano cominciato a zonzere in campo e tuttavia venivano fino alla summa de 7000. E che li grisoni el Re non se ne fa conto, perchè dice che sono poltrona gente, et li ha lassati andare con Dio. Et che el Re stà molto contento, et dice tutto il giorno o di haver Pavia, o da morire, et che quando danno a l'arme, che in quel loco dove stanno le bataglie de li svizeri et de lanzchenechi li è tre man de fossi intorno: sichè molto si mettono in loco forte, et ogni giorno più si fortificano. Item, el signor Zanino hersera passò per Po a Piasenza, et ha havuto un salvocondutto dal signore marchexe de Pescara. Item, circa il danaro questo campo sta male, et dicono esser venuti denari, et ha inteso che sono 3000 ducati; li quali danari li hanno tolti in presteto sopra li arzenti dil signor Vicerè. Si così è pochi facende faranno, et benchè per el campo dicono che sono ducati 50 milia et altri 50 milia ne aspectano, et aspectano li 200 milia che deno venire de Spagna 3 mexi fa; ma se questi cesarei perdeno, perderano per non haver danari, che de zente

de gran core l'hanno per mia fe'. Altro non c'è ner hora, nè si tira nè l'una nè l'altra parte.

Date in campo cesareo, die 21 Febraro 1525, hore 18.

Sottoscritta:

PAULO DA BOLOGNA

Drizata al Proveditor zeneral.

391 In questa mattina, in Quarantia criminal se seguite il caso di sier Francesco Contarini fo capitanio a Baffo, et parloe domino Francesco Filleto suo avocato, et non compite.

Morite in questa notte Sebastian Pessina da San Cassan richo di danari et intrada ducati . . . . . di età anni...., qual morite in poche hore, senza far testamento, et manco eonfessarsi e comunicarsi, et la mità di la facultà l'haverà sier Mareo Antonio e sier Alvise Michiel di sier Vetor fioli di una sorella, perhò che l'altre do parte Zilieto suo fradello lassò a uno suo fiol natural nominato Andrea, non havendo so fradelli heriedi, et l'altra parte lassò . . . . . che non havendo heriedi l'andasse a la seuola di . . . . . , et Nicolò 4 fradello morì senza testamento; sichè questi 4 in manco de 5 anni è morti. Aduneha questi Michieli per sucession haverà la mità de la facultà preditta. Li è stà trovadi eontadi da ducati 3500, et fo sepulto a presso i fradelli in terra a San Salvador in chiexia il zorno seguente.

In questo zorno fo grandissimo vento et fredo, et iusta il solito fo fato la caza in piaza di San Marco di assà tori che coreva. Vi fu col Serenissimo questi oratori: Papa, Imperador, Milan, Ferrara et Mantoa. Fu fato uno caro per Cherca con uno armato a l'antiga sora . . . . Item, fu fato il monte de Moncibello dove stava Vulcano, qual butò assà fuogi, et vene fuora Vulcano. Taià la testa a porzi per i scudieri dil Doxe, et al toro per li becheri secondo il consueto. Fo poca zente in piaza: era maschere, ma niuna femina stravestita iusta la crida fata di ordine di Cai dil Consejo di X.

È da saper. In questi zorni zouse a Chioza la duchessa di Urbin moglie dil Capitanio zeneral nostro, nominata madama . . . . . . . sorella dil marchese presente di Mantoa, Ia qual, di ordine di la Signoria, sier Santo Moro podestà di Chioza la honoroe et recevete nel suo palazo, e de lì con la sua corte e fameglia andò ad habitar a Padoa sul

Prà di la valle in cha' Venier, caxa tolta ad affitto per il prefatto Capitanio zeneral, qual in tempo di pace vol stanciar in Padoa.

Fu in questa sera fatto certa comedia in caxa dove habita monsignor di Garzoni a San Polo in cà Bembo sul Canal grando. Vi fu assà persone, et fece cena, *licet* fusse tempo di pesse.

A dì 24, fo san Mathio apostolo, et per dubito dil terremoto, come fu Domenica passata essendo Gran Conseio suso, che si sentite aciò compia questo milesimo dil 1524, qual per certo iuditio antico minaziava la nobiltà di teremoti e cazer Gran Consejo, fu deliberato non far Consejo licet bisognava far 5 di XX Savii sora li extimi che manca, et dieno intrar al primo di Marzo prossimo, et è eleti solum 15. Tamen questi si potrano ben redur fin si fazi li altri; che questo non esser Consejo ozi, parse di novo a molti.

Vene l'orator di Franza, et volse audientia con li Cai di X.

Vene sul tardi lettere di le poste, qual lecte il Colegio stete fin nona ad udirle. Il sumario è questo.

Fo fato la ballotazion di capitanio di Schiavi, di quelli di Caodistria. Balotadi quatro solamente, et rimase Santo di Gavardo eon oblation di ducati 500; la ballotation notarò qui avanti.

Di Bergamo, di 22, hore . . . . Come non era ritornato alcun di soi messi, quali aspectavano, però nulla seriveno di novo.

Di Cremona, di 22. Manda una lettera dil campo di terzo giorno, qual sarà qui sotto scritta. Et fin hora non li è cosa di moniento, et li exerciti stanno al solito.

Da Milano non li è cosa alcuna. Hozi sono gionti qui il resto de li pregioni, e da un capo di stratioti in fuora che si salvò, tutti li altri son stà presi et fatti presoni. Et scrive questi sono alquanto respiradi, come in simel occorentie far si suole, stando in expectation di quello seguirà, de dove il tutto dipende, sperando di alcun bon effecto.

Copia di una lettera data nel campo cesareo, a di 20 Febraro, a hore prima di notte, scrita al secretario dil doxe di Zenoa.

Magnifico mio honorandissimo.

Con la mia di heri harete hauto mie per Genoa, et visto quello mi ocorse scrivervi. Cum le presenti mandovi similmente altre mie per lo illustrissimo signor mio, a la cui Excellentia fo anche scritto stamane per via de Piasenza. El signor Marchese que-

sta matina circa due hore avanti giorno cum buon numero de spagnoli intrasseno nel forte de inimici, de quali restasseno morti da 5 in 600. Haverete inteso; eum la presa etiam che fece el capitanio Teglio di Aquilara con soa compagnia de 30 tra homini d'arme et arzieri, quali erano ussiti de 392 Milano per far bottino de ducati 3000, che sono venuti al signor Vicerè, et fuoro pigliati loro. El signor Giovanino per il Po è andato malamente ferito in una gamba a Piasenza; el qual instò con soe lettere stamane el signor Marchexe che lo volesse far compagnare da una banda de cavalli legieri; del che esso signor lo ha compiaciuto. A questo parmi se possi far argumento, che 'l resti con poca satisfatione de francesi. Le quì alligate mie pregovi mandate subito eum le vostre, perchè in esse si contiene certe parte scritte de ordine del signor Vicerè, quale per mo', non havendo tempo, vi posso scrivere, et è cose bone. Altro non havendo. a voi di cuor aricomandomi sempre.

Dal campo cesareo, 20 Febraro, hora prima noctis, 1525.

Sottoscritta:

Vostro minimo Hironimo.

A tergo: Al magnifico mio honorandissimo missier Francescò de Tassignano secretario de lo illustrissimo siguor duce di Zenoa, a Cremona.

Da Crema, di 22, hore 20. Come in quella hora è venuto uno de li soi dil campo cesareo, che parte questa mattina a l'alba. Refferisse che heri sera, a una hora e meza di notte, lo illustrissimo signor marchexe da Pescara con zerca fanti 500 cum le camise bianche di sopra vestiti, assalirono li repari de francesi, dove per buon spatio di tempo stetero a le mane tirandosi de schiopi, archibusi et artellaria, de modo che ne moriteno de una parte et l'altra, et se convene retirare. Dice etiam che se dicea, che Venere doveano dar danari alle fantarie, che sarà a dì 25, et che 'l signor marchexe di Pescara li faceva dare dil pane et vino, che era stà trovato in Belzoioso, Chignolo, et altri loci de lì atorno. Dicendo che ad ogni impresa il primo che li va è il prefato signor Marchexe, et che per lo amore che li porta le gente se intertieneno; ma che spagnoli non stanno molto contenti per non haver danari. Et dice che la notte passata, cercha hore 3 avanti giorno, 3 cavalli cargi de polami con vedelli 18 sono andati in Pavia, c sono venuti fuora 36 cavalli de l'artellaria, et alcuni che sono venuti con li ditti cavalli dicono che dentro di pane è buon 392 marcato, e'l vino se vende 4 soldi el bocaleto, et hanno ancora del formagio, et mangiano carne de cavallo per carestia di carne fresca.

Dil ditto, di 22, hore 4 di notte. Come in questa hora havia hauto aviso da li soi dil campo cesareo, di hore 22, che el campo de spagnoli se levarà in questa notte, e andava alla Certosa over a la volta di Milano, et chi dice a Binasco, et che non hanno possudo sapere in qual loco de questi dui se metterà, et che le barche dil campo sono driciate a Lardirago ch'è in su la via de li lochi nominati; et cussì se meterà a l'ordine li cavalli de l'artellaria; et che hozi non si ha scaramuzato, si non che si hanno tirato qualche colpo di artellaria una parte et l'altra.

Dil eonte Alexandro Donado, da Crema, vidi lettere di 22, hore 20. Scrive le nove contenute ne le lettere soprascritte, e de più, come uno spagnol ussito de Pavia li ha ditto, che li è bon marcà di pan, et vin, et caso, et magnano li cavalli, et che per li campo cesareo la bravano de venetiani; ma per gente private vien ditto queste parole, e non per li signori.

Di Brexa, dil Proveditor zeneral, di . . . . Manda, oltra li soprascritti avisi, una lettera di Bergamo dil signor Camillo Ursini, di 22, che uno li scrive dil campo cesareo, di 21, che nella scaramuza facta ne li bastioni de francesi, fu preso da spagnoli el locotenente dil capitanio de l'artellaria de francesi, et fu amazato missier Marco Antonio Cusano milanese; et quel di instesso furno presi 3 homìni d'arme, et cavalli lizieri zerca 20 et più di quelli di la compagnia dil signor Renato Triultio, et li fu tolta la insegna. Per un cavallaro di Crema si ha, che Casalmazor è stà preso e'l signor Ludovico Palavisino, et svalisate le gente havea seco. Questa matina instessa li signori di questo campo ha fatto far la crida, che tutte gente d'arme et lezieri si provedano de victualie per tre di, et che niuno se parti de la insegna; et non so per quale causa. Heri quelli sono in San Columban presero di le bagagie di questo campo zerca 200. Questa notte spagnoli dettero un assalto, ma liziero però a li francesi, et li ferno dare a l'arme.

Di Paulo da Bologna, dil eampo cesareo, 393 di 21, hore 23. Scritte al Proveditor zeneral et lettere in conformità di uno altro aviso hauto, come quelli signori dil campo havea facto dar ad ogniuno

dil campo victualie per 3 giorni, et l'altro aviso dice per 4, con comandamenti publici che niun per questi di ensa ad sacomanar, nè robar o butinar, sotto pene grande, et questo instesso par etiam babbi facto francesi pel suo campo; la causa non se intende, Chi dice perchè non escano più spagnoli a sacomanar et robar dove andava gran parte dil campo, chi dice per voler andar a Milan, chi dice volea andar dentro a la Certosa, chi dice per voler venir alla giornata avanti che gionga ad francesi il socorso de li svizari, che si expectano fino al numero di 7000, et altri dicono che venirano alla giornata perchè si expecta fra questi quatro di la resolution di le trieve, che Milan et Pavia sian depositate in man dil Papa, et de altri, al iuditio de cui debano esser. Et se in questi 4 di non farà qual cosa, non faran più; però voleno far qualche cossa, però hanno facto tal ordine di le victuarie. Scrive etiam che in la scaramuza sono pur stà poste certa quantità di victuarie in Pavia.

Item, manda avisi dil campo francese, che già principiavano a zonzer svizeri; che li grisoni se ne va perchè il Re non cura di loro per esser poltroni, che in ditto campo erano gionti danari in quantità, et in campo hispano solum tremilla ducati trovati sopra li arzenti dil signor Vicerè tolti a pegno; ma la fama era data de 50 milia, et che ne expectavano altrattanti. Et più, che li ducati 200 milia di la provision facta per lo Imperador, è stà fama levata. Verifica dil ferir di Zanino de Medici, et con salvacondotto esser andato a Piasenza. Verifica la presa di Caxalmazor per li ducheschi, et disipate quelle gente dil Palavicino facto prigione dil signor Alexandro Bentivolo.

Fono altri avisi in le lettere di Brexa, et reporti quali non havendo potuto averli non li scrivo.

Da poi disnar fo Collegio di savii ad consulenlum, et aspectando con desiderio lettere di Roma in risposta di le nostre.

A dì 25, Sabato. La matina fo poi terza letere 393\* di le poste.

> Di Cremona, di 23. Come era lettere di heri hore 20 dil campo cesareo, dil magnifico Moron. Scrive in lo exercito non esser seguito cosa di momento, e starsi al solito in li forti soi tutti do li eserciti. Di Pavia nè di Milano non c'è cosa di momento, ne aviso alcuno. Item, manda il sumario di le lettere di heri di campo ha auto esso Orator, da uno ch' è in castello col signor Duca; el qual aviso comenza in questa forma.

Ci sono lettere di heri dil campo, quale nulla contengono da rizercare alcun particolare provisione che ha a fare il signor Duca per servitio di la inipresa; confirmatione nova de li effecti già seguiti, e scritoli a Venetia per il signor ambasciatore et per il signor Duca et expectatione di qualche gran effecto. Però, non sopravenendo altro, credo non expediremo per Venecia ozi. Al campo credo expediremo questa nocte, et mandarole li al signor.... Vechio. A vostra signoria mi ricomando.

Ex castro Cremonae, 22 Februarii.

Sotoscrita:

De v. s. servitore GIO. STEFANO ROBIO

Di Bergamo, di 23, hore 14. Come in quella notte era gionto uno di soi messi, zoè quello che sta in caxa di lui Capitanio, stato ne lo exercito cesareo. Dice partite eri matina, et che Luni passato a di 20 el zonse al ditto exercito, ove udite a dire subito gionto, che la notte precedente ispani erano andati fino suso li repari de francesi, ove haveano morto 1000 fanti svizari, et chiodati pezi 4 de artellaria; il che non fu vero. Ben fo che essi ispani feceno uno asalto suso li repari, nel qual ne morite di l'una e l'altra parte da zerca 60. Item, dice che hispani usano una astuzia, che ogni notte et anche a giorno, per poter meglio nocere a francesi, penseno de soi fanti fin sotto li repari de francesi per farli redur insieme, e poi discargano a quella volta le loro artellarie, perchè altramente non li ponno far danno. Dice poi che 'l campo ispano sta al solito; ma che tutti, sì fanti come gente d'arme, se hanno facto le cave cum repari avanti aziò l'artellarie francese non li nozano, et si stanno cussi ascosi. In el qual exercito dice che le victuarie sono al solito; ma che han- 394 no gran penuria di strame per li cavalli. Ulterius il ditto riporta, che Luni da sera, a di 20, se partite del ditto campo ispano, e in quel di ancora dil campo francese, ove vide quello esser al solito, ma che la Maestà dil Re era posto in una bassa a la campagna, aziò le artellarie de hispani non li noza. Et riporta, che Sabato da matina, fo a di 18, in lo giorno il signor Zanino con le soe gente posto arguaito sotto li ripari de Pavia, ordinò fosse parati a quella parte castrati, et cussì fn fato, de modo che ussite de la terra una banda di gente a piedi et a cavallo per pigliar quelli. Et esso signor Zanino dette fuora et ne tolse in mezo alcuni, quali fono tagliati tutti a pezzi, et esso fo ferito di schioppo over archibuso in una

gamba, ma non botta da conto, perchè cavalca di continuo, et esso messo l'ha visto cavalcare, et non sono stà tante cosse come vien ditto. Vero è che ogni notte et ogni giorno fanno di simel scaramuza; ma non sono da conto: ben se ne more di l'uno e l'altro canto, come è usanza di guerra. Dice che in campo de francesi ha inteso, che si aspecta fanti 10 milia. *Item*, dice che heri a Trezo intese, come quella mattina erano stà presi a Casalmazor el vescovo de Lodi et il signor Lodovico Palavisin, che poi fono conduti in castel di Cremona.

Di Crema, di 23, hore 20. Come in questa hora havia hauto aviso da li soi che 'l tien in campo cesareo, che hozi, hore 18, li scriveno che hanno posto spagnoli le barche in uno castelletto che si chiama Vidigulfo apresso Lardirago tre miglia verso Marignano, su la strada che va a Milano. Et che eri sera missier Raphaelo da Palazolo andava in persona togliendo li cavalli de li vivanderi, et che ne haveva conduto al suo allogiamento cerca 60. Et che gionse heri zerca 50 bovi in campo al ditto alogiamento, et che si faceva gran provisione di adobare il campo di victuarie et altre cose necessarie, et se diceva de li che questa notte che viene, metterano victuarie in Pavia; et li campi starano ancor saldi alli sui lochi.

Di Brexa, dil proveditor zeneral Pexaro, di 23, hore . . . . Manda lettere ha auto dil campo cesareo et uno altro riporto, zoè:

Lettera di Paulo da Bologna, data in campo cesareo, a dì 22, hore 22. Che eri sera el campo dete a l'arme, et stato in arme meza hora altro non segui. Hozi ad hore 20 ho visto partire le barche con li porti, et tre bandiere de fantaria spagnola, et io li son andato drieto un pezo per veder dove vano. Ho visto che vanno a la via de Lardirago, et 394 ' ho inteso dire per il campo da homini da bene, che sta notte se leveremo et dove si andarà non so; ma per quanto ho possuto intender, li cesarei sono per andar con il campo a Binasco per serar la strada de Milano a li francesi, et per impedir le victualie da la banda de Novara. Et per il campo ho udito dire ad alcuni, se havesseno dinari vinceriano la impresa. Heri sera se parti di! campo francese 400 lanze francese et andorono a Milano, per quanto ho udito dire. Et questa notte sono stà cavati cavalli di artellaria di Pavia, et menati qui in campo, per quanto mi è stà ditto.

> Riporto di Romanello, qual parti dil campo di spagnoli hozi a di 22, a hore 17. Dice, questa mattina, disnando il signor Hironimo Moron, intese dire

da lui che parlava ad quelli soi gentilhomini: « State di bona voglia che havemo vinto la guerra, ch' io ho speranza in Dio per questa notte uscirano fora quelli di la terra di Pavia, che li haveano dato li contrasegni, et cussì farano massa insieme con assaltar il campo de francesi, noi da una banda et lor da un altra. Ad hore 3 avanti di diceva farassi lo assalto; e più dice che questa notte passata di certo el marchexe di Pescara havia mandato dentro la terra de Pavia 11 cavalli de foco artificiato. Item, ne la medesima notte, dice che da Pavia sono ussiti fora de la porta trenta cavalli de artellaria forniti, et da la banda di sopra di la Certosa sono andati in campo, et che lui l'ha visto et parlato con loro; et più la notte passata li spagnoli volseno dare lo assalto, ma par che di la terra non haveano contrassegni certi, et restorono. Et più ha inteso dire da quelli che hanno menato li cavalli di l'artillaria in campo, come in Pavia è victualie per doi mexi, zoè pane, vino, carne salata et formazo. Item, dice che quelli di la terra hanno spianato due mine haveano fatto li francesi in dui loci per uscir fora ad scaramuzar. Item, che ha inteso dire nel campo de spagnoli, che venivano 8000 svizari nel campo de francesi.

Di Roma vene letere di l'Orator nostro, di 395 22, in hore 48. Et so risposta di le nostre lettere, et come il Papa havia mandà a far fanti in Romagna et voleva far lo effecto scritto per il Senato; et altre parcularità come dirò di sotto.

Et per lettere particular di sier Domenego Pizamano a sier Gregorio suo fradello, vidi lettere, di 21, qual scrive cussì. Come queste zente dil duca di Albania stanosi deserti e senza danari, et insta di qui di aver danari quanto i pono; ma non son ascoltati e si scusa il Papa non ne haver, e il denaro è tanto apregiato de li quanto si pol imaginar. El Pontefice è molto respettivo, e va tanto reservado quanto è possibile. Ha mandato uno episcopo florentino ditto di Varolo per suo nunzio in terre de svizeri per acordar 12 milia sguizari, et si ha risentito alquanto che la Signoria se habbi excusato con spagnoli non poter dar le zente, che 'l Papa non vole, e questo instesso ha fatto con franzesi. E il Re ha scritto di quì, la bona mente ha compreso quel Stato de lui. Et Sua Santità si duol di questo. El duca di Albania è amalato di doglia di fianco. De qui, Domenica a dì 20 si fece la mostra 360 fanti, et eri 420 per conto di Colonesi. Io li contai, et va fazendo di continuo; ma di Orsini non coreno dinari.

El reverendissimo Colona ha fato 200 cavalli lizieri, e cussì tutti i Colonesi hanno fatto e fa facende.

El fiol fo dil signor Prospero ha exborsato danari assai. Tutti li prelati et officiali spagnoli ch'è in questa corte, hanno exborsato danari assai in favor de l'Imperator. E de qui le cose spagnole sono in gran reputatione. E questa matina uno cardinal li disse, el Stato vostro è più reputato adeso che zà molti dozene di anni; ma non conoscete la reputation vostra.

Dil ditto, di 22. Come si dice el duca di Albania esser per andar in reame, et che era levato, et lo crede perchè questa matina ha veduto per tutta questa terra fanti c cavalli bulegar, et andar fuora di la terra. Dicono che havcrà 12 milia fanti. Et ha inteso da persona degna di fede et che quelle cose intende, come questi signori Golonesi hanno deliberato venir in campagna a incontrar queste zente francese, qui su questo di Roma fuora dil regno. El duca di Sexa si parte e va inscontrar ditte zente colonese, e si meterà ne l'exercito.

395 \* Da Roma, di Marin da Pozo, di 22 Fevrer, a Francesco Spinelli. Come de li non se fa carneval, et Dominica, a di 19, che si dovea correr li palii, non furno corsi, che il Papa non volse rispetto li soldati che sono in Roma. Si redurà a la fine, et corerassi poi 3 o 4 al giorno. Mascare manco se fa, talmente che non si fa carneval. Da novo nulla se dice. Queste gente del duca di Albania non si moveno, nè credo si moverano fino le cose di Lombardia non si risolva, che pur vanno in longo. E quando hora andasseno a la volta dil reame, iudica che fariano poco bene, perchè li popoli vedono le cose de Lombardia non andar mal per spagnoli, che nel principio non dicevano cusì; che se fosseno andati 10 cavalli l'hariano preso. Hora hanno fatto gente et sono inanimati, talmente che liora stando le cose nel termine stanno, sarebbe difficultà grande. Il duca di Albania è stato alquanto indisposto, hora dicono star meglio; pensavasi qualche male.

Et per le publiche scrive l'Orator. Come il Papa è contento di far quanto dice la Signoria e manda a far fanti, et farà li monitorii etc. ut in litteris.

Noto. A di 24 di questo, in Collegio, li infrascriti fono balotadi capitanio di Schiavi in Caodistria, et con le oblation feno:

† Santo de Gavardo ducati 500 dona. Alvixe de Mazuchi ducati 600 dona. Antonio Zaroto ducati 500, over ducati 200 et stara 600 di formento da Patras donadi tutti. Zuan Antonio Ingaldeo ducati 400 dona.

Damian di Tarsia promette renonciar la provision

di ducati 150, over donar ducati 400, et donar moza 150 di sal, e sia in libertà di la Signoria acetar qual de sti do partidi.

Noto. In ditto zorno fo preso in Collegio, che li Procuratori di la chiesia di San Marco mostri le zoie a quelli che domino Evangelista Citadino nuntio dil signor Theodoro Triulzi farà venir con lui.

In questa matina, in Quarantia criminal, compite 396 di parlar domino Francesco Fileto avocato dil Contarini, che si mena, et volendo risponder sier Filippo Trun, essendo l'hora tarda, non havendo da ballotar alcun caso li Avogadori, fo dato principio a ballotar questo, et posto di procieder contro il ditto sier Francesco Contarini, fo Capitanio a Baffo. Fo due di procieder, 6 di no, 28 non sincere. Iterum: 2 di procieder, 8 di no, 26 non sincere. La pende a l'absolution, et questo è il primo Conseio.

Fo venduto in Rialto, per li officiali a le Raxon vechie come sora il Fisco, una possession in colognese fo di Antonio di Tiene foraussito, di campi... a sier Antonio c sier Agustin Surian per ducati ... sichè si va vendendo al continuo di beni di ribelli.

Noto. Il Monte nuovo val il cavedal ducati . . . . Il Monte novissimo ducati . . .

Et in questa mattina, Sabato, essendo venuto zoso il Collegio et il Serenissimo venuto a disnar, vene una posta con lettere di sier Piero da cà da Pexaro procurator, proveditor zeneral, date in Brexa eri a hore ... qual lecte per il Serenissimo, intese la nova li exerciti esser stati a le man eri, a di 24, fo San Mathia apostolo, et esser rotto il campo dil re Christianissimo, e tuttavia si andava fazando la zornata. Il qual aviso si ave per lettere dil ditto campo cesareo, di Paulo da Bologna, di 24, hore . . . . Et poco da poi vene una altra lettera dil ditto Proveditor zeneral, di hore 24. Come era zonto lì a Brexa ditto Paulo da Bologna, parte questa matina dil campo, referisse el campo di Franza esser rotto et preso il Re fcrito, chi dize è morto, et etiam esser stà morto monsignor l'Armiraio. Et fo lettere di brieve, la copia di le qual scriverò qui avanti.

La qual cosa intesa dal Serenissimo, essendo stà ordinà di far ozi Consejo di X con la Zonta, erano li Cai di X ancora in palazo, sier Polo Donado, sier Pandolfo Morexini et sier Hironimo Barbarigo qu. sier Andrea, i quali fo chiamadi in camera dil Principe; erano solo do secretari a palazo Zuan Jacomo Caroldo et Lorenzo Roca. Et subito il Serenissimo mandò per il Collegio, et presto veneno sier Donienego Trivixan, sier Hironimo Justinian procurator

savii dil Consejo che stanno in piaza, et poi li altri ma questi fono li primi. Et cusì lecte le dicte lettere con gran cordoglio de tutti, et in la ultima lettera che vene, pareva non fosse stà morti 20 di francesi et preso il Re, et che li sguizari e le zente d'arme in ordinanza erano aviati a la volta de Milano. E come quella mattina spagnoli, a hore ... asaltono il ditto campo fino in li stecadi proprii, et che il resto di le zente fuzivano di là da Texin et spagnoli li era-

no driedo, ut in litteris.

Et fo concluso esser una pessima nova per questo Stado. Et fo spazà lettere a Roma batando con la copia di tal aviso, aziò il Papa lo intendi, et ordinato al corier non toy altre lettere, et vadi batando per le poste et sia Luni da matina a dì 27, et se li dà ducati 22. Et cussi facto questo effecto, il Serenissimo e li altri andono a disnar. Era hore . . . . . quando vene dette lettere, et per la terra fo ditta tal nova, et io Marin Sanudo, a caxo, poi la campana escito per andar a veder provar una comedia in ca' Dandolo di compagni Valorosi, dove dovea andar tutti vecchi per esser bellissima, et zonto in Marzaria a San Bortolomio, sier Lunardo Contarini di sier Domenego da Santo Apostolo, qual veniva dal barbier, mi disse tal nova, et zonto a San Marco intesi cusì esser la verità.

Et si feva ozi un parentà a San Lunardo di la fia di sier Lunardo Emo in sier Justinian Contarini dal Zafo, dove se intese per tutti questa cattiva nova, e tutti rimase morti.

Fo mandato subito per il Serenissimo a dinotar questa nova et lezerli le lettere a li oratori cesarei, anglico et di Milan, quali iubilono ringraciando molto Soa Serenità.

 ${\it Etiam}$  fo mandato a dir al Legato dil Papa, et a dolersi con l'orator dil re Christianissimo e dirli quanto si havea.

Et per tempo li Savii et quelli dil Consejo di X e Consieri si reduseno. Et redutto il Consejo di X con le Zonte, fo prima fatto Cai di X per Marzo 1525 sier Polo Donado e vicecao sier Bortolomio Contarini, et sier Polo Trivixan, tutti tre stati altre fiate.

Fo ballota tre, quali haveano fatto oblation di donar a la Signoria per aver la coletoria di Cipro, per anni..., zoè:

† Sier Vetor Soranzo savio ai ordini, qu. sier Mafio, donò ducati 800.

Sier Nicolò Sanudo fo soracomito, qu. sier Matio, donò ducati 800.

Sier Zuan Tiepolo qu. sier Hironimo, et figlio, dona ducati 1000.

Fu preso tuor danari di Monti et mandarli questa sera a Brexa per far fanti etc. Et fo mandati ducati 7000.

È da saper. Tutti cinque li oratori con grandissi. 397 mo iubilo et alegreza reduti a uno, con gran comitiva di soi et foraussiti di Milano andono a la Madona di Miracoli a far cantar un *Te Deum* con canti et soni molto solenissimo, et uno vesporo solenne.

Et a hore 24 zonse una altra man di lettere di le poste con varii avisi di questa rotta, et maxime più lettere di Crema et di Brexa, con uno riporto dil maistro di caxa di l'Arziduca, qual si parte dil campo poi la rota et va per le poste in Austria a portarli tal nova, et dipone a Brexa il modo è stà.

Et vene poi a Gusolengo, e lì era uno cavalaro, perchè li stava le poste che andava in Alemagna overo qui, et dette ducati 6 a uno venisse batando in questa terra a dirlo a li oratori cesarei tal rota e la captura dil Re, con morte dicea di 7 in 8000 persone. El qual vene batando in questa terra a dirlo, et zonse a hore . . .

El Consejo di X con le Zonte veneno zoso a hore 23.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et 397° capitanio, di 24, hore 19 1/2. Come in questa ora era gionto uno de li soi che sono al campo cesareo, che parti a l'alba. Refferisse che nel partir suo era atacato una scaramuza, et che lui riportava questa nova, et essendo gionto a Santo Agnolo è stà ritenuto dal magnifico Morone tre hore, et ha veduto venire 4 staphete quale tutte affirmavano che francesi erano roti, et ha veduto che lì a Santo Agnolo erano stà menati alcuni pregioni francesi, et se diceva che la Maestà del Re era stà fatto pregione. Et subito el magnifico Morone montò a cavallo et andò al campo, dicendo che francesi parte passavano Pò, et parte Tecino. Post scripta. È venuto uno nontio dil conte Maximilian Stampa a lui Podestà, quale li ha mandato a dire che 'l Re era stà fatto pregione.

Dil ditto, di 24, hore 22. Come in questa ora era gionto un de li soi che teneva al campo cesareo, che parti a hore zerca 17, et dice haver visto che li cesarei erano entrati nella battaglia de francesi dove era la Maestà dil Re, et l'haveano rotta. Dicendo che l'asalirono per fianco, et haver visto preso monsignor de Begnin con 7 altri baroni. Et ha inteso che erano stati morti monsignor Armiragio et

monsignor di la Palisa. Dice ben haver veduti morti da zerca 1500 persone di una parte e l'altra, e al suo partir se retiravano verso Pavia. Dicendosi che li menavano la Maestà dil Re pregione, quale se diceva che era ferito de due ferite, sotto li ochi, et uua in una mano. Diee etiam che quelli di Pavia useirono, ataeato il fatto d'arme, et derono ne le gente francese, siehè li fecero grandissimo danno; et ha visto ditto nontio che li cesarei portavano 4 bandiere de li svizari. Ancora diee ehe francesi hanno perso tutta l'artelleria et munitione che haveano nel Barco, et dice ehe francesi se ritiravano passando di là da Ticino. Et li cavalli legieri de li eesarei, cum bandiere 4 de spagnoli li seguitavano. Et ha inteso per certo, ehe 'l Monsignor Viseonte è stato preso. Ha visto etiam portar ne la banda de le gente eesaree, ehe andavano in Pavia cum la persona dil Re, il stendardo di Sua Maestà; et diee etiam che li cesarei hanno minato forsi 100 braza dil muro dil Barco, et per quella via sono intrati, et hanno assalito francesi.

Dil ditto, di 24, hore 20. Qual lettera vol es-398 ser la segonda. Post scripta. Et serate le alligate e sopragionto uno suo di campo che partì a hore 15, referisse che questa mattina a una hore di zorno lo exercito eesareo se mosse da li alozamenti soi, et andò a la volta dil Barco, et buttò zoso una gran parte dil muro, et entrò nel Barco, et atacò il fatto d'armi cum l'antiguarda et la rupe. Dicendo che li cesarei haveano messo alcuni pezi de artellaria per fianco. Et ha veduto preso monsignor de Begnin ferito ne la faza, et 3 altri baroni. Dicendo ctiam ehe è sta morto sotto al Vicerè il caval sotto, et è stà morto de li eesarei el eapitanio Rera, e ehe li è morto de una parte e l'altra gente assai. Et che aneor al suo partir eombatevano cum la bataglia; ma che se diceva che francesi se retiravano verso Teeino, et che li cesarei haveano tolto pezi 7 di artellaria a francesi, et se diceva che il Re era fatto pregione; ma non si sapeva però eerto. Et le gente de Pavia saltorno fuori da l'altra banda, et combatevano *cum* francesi. Et che al suo partir, li cesarei cridavano: Vitoria, vitoria.

Dil ditto, di 24, hore 3 di notte. Come in quella hora era gionto uno suo, qual teniva a la posta di Santo Agnolo, che parte de li a hore 20. Referisse che nel partir suo era gionto li a Santo Agnolo da zerea 50 francesi pregioni da cavallo, et 150 pedoni francopini, e tutti quelli che venivano da Pavia dicevano che 'l Cristianissimo re era fatto pregione e menato in Pavia. Dicendo che le gente, che erano a Santo Agnolo, andavano a la volta de Milano cum

gran diligentia. Et de li se partite el magnifico Morone, et andete a la volta de Pavia. Et quelle gente ehe erano in San Columbano erano andate a la volta de Milano.

Copia di una lettera venuta di Crema, serive il signor Hironimo Moron a la sua consorte li in Crema, qual dice cussì:

Cordialissima eonsorte,

Dio per sua somma bontà ne ha dato vitoria. Francesi sono rotti et fraeassati. Ringratio Dio. State di bona voglia, non altro.

A di 24 Febraro a hore 16.

HIRONIMO MORON

Questa mattina el fato d'arme si ataeò a una ora 398° avanti zorno, et francesi sono stà rotti, et li cesarei li hanno tagliato il ponte de Tecino, et la parte è restata andava a la volta de Po.

Di Brexa, di sier Antonio Surian dotor et cavalier, podestà, di 25, hore 4. Vidi lettere qual scrive. Come il Proveditor per l'altro spazo non ha voluto si mandi aleuna lettera. La eonclusion è ehe spagnoli andono ad asalir francesi nel Bareo, dove non trovono nè ripari nè trinece, solum feceno testa li svizari. Da eerea 10 milia persone par che combatessero, et breviter il Re è restato pregione di monsignor di la Mota locotenente di monsignor di Borbon, et morto l'Armiraio, et La Tramoglia. E che le gente francese ristrete tiravano verso Tieino. Che sono presi apresso il Re 30 personazi; perse tutte le artéllarie francese. Bona causa é stata le gente che sono uscite fora de Pavia, et hanno dato per drieto. Et eosì va la sorte. Questo si ha da diversi avisi; non dirò altro. Si ha veduto nel principio grandissimi tre disordini de francesi; non è meraviglia se il fine sia stato disordinato. La victoria fu sonata ad hore zerca 16. Et questo habbiamo da Paolo da Bologna nostro ritornato, ehe parti ad hore 16. Et novissime da uno di la eorte di Borbon, ehe parti ad hore 17. Morti se dice esser stati da 2000 in 2500. Post scripta. Habiamo el Cristianissimo re esser stà ferito in una mano.

Da Cremona, di l'orator Venier, di 24, hore ..... Come hozi ad hore 20 lo illustrissimo Duea mi mandò a dir esserli gionti doi, che venivano de li exerciti, eome haveano eonflitto insieme, et la fortuna prospera era per li cesarei, eon morte assai de

francesi et sguizari. Non haveano però lettere, et non si expedisa a Venecia fino non venga lettere dil Moron. Da poi mandò a dir che 'l maestro di le poste cesaree li scrive, come el se ritrovava nel Barco appresso monsignor di Barbon, el qual li disse : « Donato, scrivè al signor duca de Milan, che havemo vinto, et che io ho preson il re di Franza. » Di poi mi mandò a dir soa excellentia verso le horc 22, come havia una lettera dil Moron data in Santo Agnolo, el qual Moron heri sera se parti di campo et andò alozar lì. Et li scrive che ivi ha aviso come questa è giornata felicissima per sua excellentia, et che sia di animo aliegro, perchè hanno vinto. Di poi è venuto il conte Maximiliano Stampa, qual venia di 399 Crema: dice haver ritrovà per viazo el maestro di le poste, el qual li ha ditto come el Re è preson, e questo è il bon effecto, che io vi ho ditto et scritto più volte, che voleano far.

Dil proveditor Pexaro zeneral, da Brexa, fo lettere di 25, hore 4. Manda la relation di uno maistro di l'Archiduca, vien dil campo et va per le poste in Austria da l'Archiduca, qual narra la cosa come è andata, per aversi ritrovà al fatto etc. Et la copia di questa relation, potendo haverla, noterò qui avanti.

In questa sera, in ca' Dandolo in calle delle Rasse, ch'è la caxa di padoani, di sora, fu fatto una demonstration et prova di una comedia, autor Tizone neapolitano, stà a Santa Marina, per la compagnia di Valorosi, sono in tutto compagni numero . . . . , et cui ha la spexa numero . . . . . , signor di la festa sier Agustin Foscari di sier Marco. Et si farà Luni di carlevar, a di 27 di questo, et si farà la cena et festa. Fo invidati molti vechii da conto, et eravi il Legato dil Papa stravestito, l'orator di Mantoa, uno zerman dil re d'Ingaltera che studia a Padoa, et alcuni zentilhomini di età, non però molti, tra li qual io Marin Sanudo vi fui. Fu bellissima, cum intermedii di poesie et soni, adeo fu laudata da tutti. Si compite a hore 7 di notte, e tra le altre cosse quelli recita sono benissimo vestiti de restagno et seda, et la scena conzada per excellentia, et cussì la sala, et in loco di ruose, posto bazili et tazoni d'arzento, in tutto numero 42.

Di Bergamo, di 23, hora prima di notte. Come la scaranuza fatta iu li exerciti non fo cossa de molta importantia, perchè in quella intravene solum alcune zente ussite di Pavia, e il signor Zanino con le so' zente, che li fece ussire cum butarli in boca alcuni castrati, et i tolse in mezo da zerca 60 in 70, quali fece con molta colera tagliare a pezi,

perchè esso signor Zanino fu ferito, e non fo ferita da conto, e ogni zorno stà a cavallo, et non cessa di far dil mal. E di e notte hispani non cessano di pingere qualche banda de fanti fino a li repari di francesi per molestarli, et tenirli di continuo a l'arme, et trovandoli uniti li salutano con le artellarie; et cussì si consumano a poco a poco l'un e l'altro exercito. La notte passata, per parole che se intesc hebbe a dire il signor Hironimo Moron, hispani doveano andar con molta bravaria a dar uno assalto a 399 \* francesi et parimenti quelli di Pavia, et par che nulla habino facto, perchè francesi sono stà in arme con uno grosso squadron di zente d'arme. Scrive, aspetano uno suo qual è in via, che eri fo incontrato ad andar al campo, et fin doman non si potrà intender cosa alcuna. Zonto che 'l sarà, darà aviso dil tutto.

Di Crema, dil conte Alexandro Donado, di 24, hore 22, vidi lettere. Come in quella hora è arrivato dui de li soi, che vengono dil campo, quali dicono che questa matina nel far del giorno spagnoli da 4 bande asaltorono il campo dil re di Franza, et così quelli di Pavia detteno fora, et hanno rotto e fracassato il campo dil Re, videlicet hanno rotto l'antiguarda, et quasi tutta la battaglia. Et ditti soi arzieri sono stati su la porta de Pavia, et hanno visto il Re di Franza, che era preson; ma ben dice che lui nol cognosce, ma ogniun dicea quello è il re di Franza. Et è morto monsignor l'Armiraio, et morto monsignore di Begni, ct molti baroni presi. Et che hanno tolto quasi tutta l'artellaria. Et che lo resto de francesi tuttavia passavano Ticino. Et che spagnoli s' erano firmati per li gran bottini che haveano fatto. Dicono ancor haver visto da zerca 1500 homini morti.

Post scripta. Dice aver visto il Re ferito intro li ochi di due ferite ne la facia sotto li ochii, et una in una man.

Copia di do lettere date in campo cesareo, scrit- 4011) te per l'orator di Siena a l'Orator nostro in Cremona.

Excellentissimo mio signor,

Heri scrissi a vostra excellentia quanto occoreva dirli circa li progressi di questi exerciti. Questa nocte passata, il signor marchexe di Pescara con uno colonetlo di lanzchinech et 2000 spagnoli andò

insino al forte de li francesi, stimasi per riconoscere il paese, et afrontosi in doi milia fanti francesi con li quali apizoron grossa scaramuza, et amazonovi 500 homini et li altri messe in fuga, et tanto oltra spinse i soi, che passò l'artigliaria francese, et per mancamento de chiodi non la poterono inchiodare; de li quali non andorono provisti, che non si pensarono di potere mai passare tanto avanti. Eravi presso uno grosso bataglione de' sguizari, il quale non si volse muovere un passo per socorerli. De li cesarei ne sono morti 15, et altretanti feriti. Stimasi questa cosa di non poco momento, la quale scrivo a vostra excellentia per cesa certa. Certi homeni d'arme francesi havevano per spia, che doveano venire al signor Vicerè 3000 ducati: se missero alla strada presso Lodi per torli, et aziò che li lodigiani non potessero dare soccorso a li prefati aportatori dei dicti danari, se misero a bruciare el ponte et gittare le guardie in Ada; ma non li riusci a pieno il disegno, perchè vi corsero li lodigiani et li fecero retirare, non arsero se non due barche, le quali vi sono state rimesse, et pasasi come prima, le guardie si misero a nutar, et scamparono tutte, et li danari venero a salvamento. Li medesimi homini d'arme ritornandosene si scontrarono in certi cavalli legieri de li cesarei, et di essi ne furono presi 34, i quali de hora in hora si espectano qui nel campo. Scripsi come il signor Joanino de Medici, scaramuzando con li pavesi, era stato ferito ne la coscia presso a la pancia o li eircumeirca.

Questa matina è venuto adviso certo, per le spie cesaree, che la ferita è nel ginochio, et molto pericolosa; altro non c'è di novo, degno di vostra excellentia.

A le hore 20 in circa, il signor Joanino de' Medici mandò letterc al signor marchexe di Pescara supplicandoli che volesse farli fare una scorta per insino a Piasencia, dove voleva andare ad medicarsi 401 \* di la sua ferita. La qual cosa obtene graziosamente e andò via. Stimasi comunemente che di la prefata ferita il caso suo sia periculoso.

Questa scra, ad hore 2 circa di notte, si fece una poca di scaramucia per li pavesi et questi di qui con li francesi, et la causa fu per metter dentro spie. Questa notte è venuto adviso di la presura dil signor Joani Ludovico Palavicino, et altri gentilhomini cremonesi, benchè di questo vostra excellentia ne sarà meglio informata di mc.

Questa mattina de li 21 non e' è altro di novo. Racomandomi a vostra excellentia, che Dio la contenti.

Data nel campo cesareo, in una grota di Trilivre, a li 21 Febraro 1524, ad hore 16.

Sottoscritta:

Di V. E. servitor FORTUNATUS VECHIUS orator Senarum

A tergo: Al clarissimo et excellentissimo signore il signor Oratore venetiano apresso la excellentia dil signor Duca.

Questa è l'altra lettera.

Excellentissiœo mio signore.

Siamo a li 22 de l'instante, et ancora che poco sia innovato tra questi exerciti cesareo et francese, nondimeno, perchè giorno per giorno vostra excellentia sapia quello che sucede, non ho voluto mancare di scriverlo. Heri matina questi signori cesarei fecero intendere a tutte le gente d'arme, che si dovessero provedere de victualie per tre giorni, et non si sa per ancora a che effecto. Questa mattina sono usciti di Pavia 36 cavalli da artigliaria con uno capitanio et uno pagio dil signor Vicerè che vi era rimasto amalato et altri cavalli et sacomani, li quali ho veduti. Heri sera certi cavalli legieri francesi ne fecero dare a l'arme, che venivano per far preda de li cavalli che andavano ad beverarsi; ma si risolvete in niente. Altro non ho di novo a scrivere a vostra excellentia, Dio la contenti, et racomandandomele.

Data in campo, a li 22 di Febraro.

Sottoscritta come in l'altra. A tergo ut supra.

A dì 26 Fevrer Domenega di carlevar. Re- 402 duto il Collegio, fo ballotà la vendeda di le possession di foraussiti a Cologna fo di Aitonio da Tiene ai Suriani, acciò se habbi presto li danari, che sono ducati . . .

Vene l'orator di Ferara molto di mala voia, dicendo la nova venuta molto de importantia, et per saper qual cossa, et che nulla havia dal suo signor.

Veneno li cinque oratori, videlicet il Carazolo protonotario, et il Sanzes vestito di sotto di uno saio d'oro con una cadena al collo, oratori cesarei, el Pazeo orator anglico, li do oratori dil duca di Milano Taberna et il cavalier Bilia molto aliegri et di bona volia, con una grandissima comitiva di milanesi sono in questa terra, zenoesi di la sua fatione Adorna, et spagnoli; erano zerza 100. Et intrati in

Collegio, il Sanzes diceva : « Vui sete timidi, havemo pur vinto». Hor sentati, il Carazolo parloe savia et acomodatamente, che si alegrava di la vitoria auta et captura dil Cristianissimo re, qual sarà la quiete et paxe de Italia, et cussi come la Cesarea e Catolica Maestà naque nel zorno di San Mathia, qual à anni 24 adesso, et tal zorno in Spagna e nei soi regni è molto cerimoniado, cusì lo eterno Idio in tal dì li ha donato tanta vitoria. Ben hariano voluto che le zente di questo excellentissimo Stado fusseno state unite con le cesaree; con altre parole molto savie. A le qual il Serenissimo li rispose, che subito intesa la nova, ge la mandono a dir a tutti loro oratori con i qual questo Stado si alegrava, e quanto a le nostre zente, non è stà unite per bon rispetto: perchè essendo andate le zente si apresso, de francesi, poteva de facili haver qualche fortuna contraria, et quelle fosseno restate con le nostre zente se haria potuto rinforzar a defension di comuni Stadi; l'altra per conservation dil nostro Stado, che questa Signoria ha solo il so' Stado, et non essendo stà custodito, de facili franzesi hariano potuto far qualche pensier sul nostro; ma ringratiavemo Dio ch'è seguito bon exito, qual semo certi sarà la paxe de Italia; et di l'observantia nostra a la Cesarea Maestà e al serenissimo re d'Ingalterra, et a l'illustrissimo duca di Milan; con altre parole che fo laudate dal Collegio.

Et havendo richiesto ne l'andar fuora certa polvere per trar artelleria et pegola per far lumiere, perchè voleno per tre sere far gran feste a le loro caxe dove i habitano, videlicet li cesarei a San Severo in ca' Zorzi, lo anglico a San Zorzi mazor, et quelli di Milano a Santa Justina in ca' Pasqualigo, et cussì fo balotà in Colegio servirli di l'Arsenal di quanto richiedevano per tal effecto. Et cussì questa sera feno feste, trar artellarie, luminarie etc.

Vene in questo mezo lettere di le poste: il sumario è questo:

Di Bergamo, di 24, hore 7. Ancora che siano certi che la sinistra nova sarà tarda, non di meno avisano come hanno hauto avisi per lettere et a boca dil romper dil campo francese. A hora a hora era zonto uno suo tenuto di continuo in Milano, che riporta, come questa matina gionsero più staphete al

signor Theodoro Triultio ch' era li in Milano, che li diceva, primo il fato d'arme era atacato per una ora e più avanti giorno, et ultimamente li vene uno che li parlò in la orechia, di sorte che subito el fece reussire tutte le gente d'arme et fantarie per la porta Romana; a tal che visto ussire, subito il refferente partite venendo verso Trezo. Et tamen, quando el fo lonzi da Milano, el se incontrò con zerca cavalli 200 de francesi di l'exercito senza elmi et spalazi, e dimandati da lui, li dissero lo exercito esser roto et fracassato; et che la persona di la Maestà dil Re sediceva esser o morta, o presa. Seriveno aspectare i soi messi, quali zonzendo il loro riporto aviserano.

Di Cremona, di l'orator Venier, di 24, hore 403 ... di notte. Come hozi havea scritto de la felice giornata. Da poi è venuto l'ambasador di Mantoa, ch'era residente apresso il signor Vicerè, qual va in posta al signor suo. Dice il re Cristianissimo haversi fato pregion di monsignor di la Mota gentilhomo di monsignor di Barbon; el qual Christianissimo è alquanto ferito, non però da conto. Scrive, qui si dice che il fatto d'arme fo principiato a hore 9, e tutti li spagnoli per conoscersi haveano una camisa bianca, et asaltorono il forte dil Re, et conquistorono alcuni bastioni. Li lanzinechi si hanno dipertà molto bene. Et quelli de Pavia ussirono a quel tempo secondo l'ordine loro, et se hanno deportà gaiardamente, come lo effecto ha dimostrà. Dice lo ambasador di Mantoa, che andavano ancor li cesarei dissipando quelle gente. Questa è grande giornata, per quello si dize per questi. Et il secretario di Zenoa ha lettere dil Duca suo, li scrive ivi sono gionte letere di Spagna di cambii per ducati 150 milia. Scrive, questa lettera expedisse per via di Brexa, et l'altra di hore 24 expedi di li da Cremona adretura per uno co-

Item, scrive come esso orator andò in castello a congratularsi di la vittoria con il signor Duca, et alegratosi, soa excelentia li disse: « Signor ambassator, questa è stata una grande victoria, et quanta allegreza haria quella Signoria Illustrissima se la fusse stata con nui in compagnia. Tamen vi prego che vogliate scriverli, che quella osservantia ho verso lei, la qual più volte vi ho ditto essere in me, et che sempre sarà gratissima, et di quella son sempre per farne grandissimo capitale; et benchè questa vitoria agrandisca assai la Maestà di lo Imperator, per questo ne sia certa la Illustrissima Signoria, che la Cesarea Maestà habbia ad haver quella cara et di essa farne quella demostration et existimation, et di questo toria a farla sicura con la propria persona, che

403\*

cognosco ben lo animo de lo Imperator verso quella Signoria. Et anche qui li agenti sui sono per far lo instesso, et quelli harano data contraria information, pareno haver detto il falso ». Et similia.

Di Brexa, dil provedador zeneral Pexaro, di . . . . hore . . . . Scrive come si ha aviso, per via di Bergamo et dil signor Camillo Ursini, ch' è lì a Bergamo, et per uno forier di esso Proveditor, qual parti di Milano heri ad hore 21 si ha, che essendo zonto in Milano domino Damian dal Castellazo pose ·Ia boca a la orechia dil signor Theodoro et li disse alcune parole, et non li fu altro. Interim el ditto signor Theodoro bellamente fece poner tutte le sue gente ad ordine, et cum le bagagie se ne ussi per porta Romana per esser quella più favorita alla fazion triulcesca che le altre; et cusì se ne uscì a la volta di Arona, loco che si tien per la Cristianissima Maestà, cum tutte le gente. Et zerca tre miglia luntan de Milan, se incontrò in zerca 300 cavalli de francesi tutti sbandati et senza capitani, quali venian dal campo et dimandava la via di Arona, e cussì se ne sono andati insieme. Dito Damian, ritornando verso li nostri lochi apresso Milan, dete in arguato de spagnoli imboscati, qual lo preseno; maºinteso che era homo d'arme de venetiani lo lasciono subito.

Et scrive come in quella matina per tempo è stà trovato sopra la porta di la caxa dove habita in Brexa esso Proveditor zeneral nostro, do versi posti non si sa da cui; li quali è questi et li fo portati et tirati zoso;

« Si Deus hic sine te, piscator Marce vicit hic sine te in terris iam Deus alter erit. »

El qual distico è di mala natura, e posto da cui non ama la Signoria.

Dil Surian podestà di Brexa, vidi lettere, con li soprascriti avisi, et di più che tutti li capi et gran personazi di francesi sono restati o morti o presi. Che la Franza ha causa di pianger molto; et si ha che spagnoli erano disperati, nè poteano più star la instessa mattina dil fatto d'arme; poteano nepur scorer con li lanzinech che voleano pur la paga, et loro spagnoli non haveano pur un soldo; sichè fuit inditium Dei.

Di Spagna, fo lettere di Madrid, di sier Gasparo Contarini orator nostro, di 2 et 9 Zener, lenute fin 10 zorni, qual erano in zifra. Il sumario dirò qui avanti.

Fo scritto per Collegio in Austria a l' Orator nostro, si debbi alegrar di la vittoria con quel serenissimo Archiduca.

Da poi disnar, Collegio di Savii si reduse; ma 404 non vene lettere di le poste, solum di Austria et

Di Andrea Rosso secretario, di 25, di Ro. verè di Trento. Come quel zorno, essendo passà de li una stafeta che andava al signor Archiduca con la nova di la rota data a francesi et captura dil re Christianissimo, uno di quelli soi comissari li vene a dir tal nova, dicendoli è compito il metter di confini poi che è seguito tanta vitoria; le qual parole lui le ponderò assai, et avisa la Signoria nostra.

Fo fatto poche mascare, adeo pareva la terra si dolesse di la captura dil re Christianissimo, come con effecto quasi tutti si duol.

Fo fatto festa a San Samuel, et tirato il collo a l' oca.

Vene di Milan Zorzi Sturion era col signor Teodoro Triulzi, mandato dal ditto signor Theodoro, qual parloe al Serenissimo in secretis, dicendoli alcune parole da parte di ditto signor, et narò il modo dil combater perchè lui si trovò al fato.

Di Yspruch, vidi lettere hozi zonte, di sier Carlo Contarini orator, di 17. Come era certificato che li danari che havia mandato questo Serenissimo l'altro giorno al campo furno solum fiorini 40 milia; hozi etiam ne ha mandati 15 milia. Scrive de lì, per quanto ha inteso, è pur avisi che la Sia gnoria nostra fa cavalcar le gente in la Patria dil Friul, et hanno questo mandato a dir a lui Orator. Li ha risposto non saper cosa alcuna, e si questo fusse, potria procieder da le nove si ha di le corerie fanno questi turchi: pur questi stanno assai suspesi.

Dil ditto, di 16, vidi lettere zonte a dì 23. Come li danari che mandò al campo cesareo questo Serenissimo Principe dete fama esser fiorini 200 milia, tamen re vera, per quello ha inteso, non sono stà salvo fiorini 60 milia, li qual il Focher li ha mandati di Augusta, et subito li mandò via. Scrive si stà de lì in aspectation che si fazi zornata. Et-scrive questo Serenissimo è pur molestado nel ducato di Vertimberg, et ha mandato uno de li duchi di Baviera lì; et le cose di lutheriani sono più in colmo che mai, et maxime questo Serenissimo, da poi lo acordo dil Papa con il re Christianissimo, ne fazi poca existimatione.

Di Spagna, di sier Gasparo Contarini ora- 404\* tor nostro, date a Madrid, a dì 2 et 9 Zener. Come havia solicità con il Gran canzellier et quelli signori la expedition di danari per Italia. Dicono haver trovà il modo di ducati 150 milia, tamen non hanno fato lettere se non per 100 milia; et co-

405

me havia mandà 4000 fanti verso Perpignan, quali hanno preso do castelli di la Franza, et andavano a uno altro castello. Scrive altre particularità, sicome in le lettere si contien.

Item, per lettere di 10 Zener. Scrive, asse aviso in Sibilia esser zonte 3 nave de India di questa Maestà, le qual portano per conto di Sua Maestà 20 milia pezi di oro, et 400 marche di perle. Non si sa quello habbino per conto di mercadanti. Et aspectasi di le altre, che non si po' intender ne il cargo nè la quantità; e di queste Indie ne vieneno specie, et soleva venir alcune casie. Scrive, la Maestà Cesarea stà molto meglio di la quartana, di maniera che 'l spiera di brieve sarà liberato di tutta. Le galle nostre di Barbaria, zonse a di 16 Decembrio a Malica. La serenissima regina di Portogallo, sorela di questa Cesarea Maestà, se parti da Torre di Silla a li dò di questo mexe di Zener per andar a marito dal re di Portogalo. Et si dice la Rezina sua madre vene sopra certa teraza a vederla partir, qual di tanto dolor stete cussi ferma nel ditto loco per dui di et una notte; che mai si volse mover, tanto era il dolor di la partita sua.

Di sier Daniel Dolfin di sier Zuane, patron di una galìa al viazo di Barbaria, capitanio sier Alexandro Contarini, vidi lettere date in Cades a dì 8 Zener, scritte a suo padre, qual dice in questa hora è venuta nova dil zonzer a San Luca boca di fiumera di Sibilia mia 30 luntan de qui 4 caravelle di botte 200 l'una, quale vengono di le ixole de India, portano ducati 500 milia di oro, perle summa grandissima, cassie, cuori di bo, et zucari assaissimi. Penso certissimo che in poco tempo questa Spagna sarà tutta d'oro.

A dì 27. La matina vene in Collegio il Legato dil Papa, et disse di questa vitoria et captura dil re Christianissimo, che era di grandissima importantia, et acertava questa Signoria come il Pontefice non era per mancar di far ogni cosa et esser unito con questo excellentissimo Stado a la quiete et paxe de Italia, et non mancherà in cossa alcuna; con altre parole. Et il Principe li rispose verba pro verbis, parole zeneral.

Fo expedito per Collegio lettere a Roma con avisarli la nova di la rota più grossa; et mandarli li sumari di avisi, et volemo sempre esser uniti con Soa Beatitudine.

/ Di le poste vene lettere per tempo, il sumario di le qual è questo.

Di Cremona, di l'Orator, di 25, hore 16. Come si pol iudicar qual sia la felicità et alegreza

di questi, che più non haveriano potuto desiderar dissipata la gente, come refferisse un gentilhomo venuto hora dil campo a questo illustrissimo signor Ducha. Dice haver visto il re Christianissimo preson, et monsignor Memoransi con molti baroni et signori. Alcune gente taliane toleano la via de Milano per unirse con quelli de dentro et andarsene per bona via. Fino a qui non se ha nova di loro per ditto di alcun capitanio di questi cesarei. Il marchexe di Pescara fu ferito di uno schioppo, et la balota restò in tel zipon. Dicono questi, molta gente de francesi esersene andà a la bona hora. Fano grande questa giornata per la Cesarea et Catolica Maestà, et tanto più quanto hariano volentieri visto questo esser con il favor et forza dil Dominio nostro; et di guesto assai ne parlano. Il signor Vicerè, dice, questo gentilhomo s' ha diportato valorosamente et cussi il ducha di Borbon, in mezo dei quali lui vite il re Christianissimo con uno sagio d'oro soprarizo, et il suo elmo in testa, et dize che se Sua Maestà fusse stà in battaglia non romania preson; volse ritrovarsi in l'antiguarda dove fu ruinata, et il resto di le gente se meseno a fugir. Introrno per il Barco butando un pezo di muro zoso; fezeno 4 squadre i cesarei di le sue gente et ad un tempo introrono in tal forte dil Re. Più se ne dicano esser gran giornata per I' Imperador.

Di Crema, di 25, hore 16, dil conte Ale-405 \* xandro Donado al suo secretario. Come in quela hora era venuto doi arzieri dil signor Theodoro Triulzi, quali parti heri a hore 23 di Milano. Dice che de commission dil Re le gente erano in Milan dovesseno andar a la volta di Arona, et dicese partirno in ordinanza con li sui cariazi; et dil Re dice esser andato a la volta di Vegevene, et che è ferito di uno schiopo in uno brazo, ma non haverà male. Scrive haver mandato soi nontii, perchè li cesarei dicono il Re esser prexon, et per il suo ritorno si haverà il tutto. Le gente erano in San Columbano sono salvate a la volta de Piasenza, sichè si 'l Re non sarà preso l'haverà hauto poco danno, e poche gente son morte. Et questo aviso fo falsissimo.

Dil ditto, di 25, hore . . . . Come in quella hora era venuto da Lodi il fratello dil conte Alexandro Donato, qual dice come per certo il Re si è in Pavia preson ferito in la man drita, et questo li ha ditto in Lodi el conte Bortolomio Villachiara. Item, manda una lettera da Pavia dil canzelier dil magnifico Moron scrita li a Crema a la moglie dil prefato Moron; sichè il povero Re è preson certissimo.

Copia di una lettera scritta alla illustrissima signora Amabilia Morona, per man di Antonio Politiano secretario dilsignor Hironimo Morone, data in Pavia alli 24 di Fevrer 1525.

Signora mia observandissima.

Scrissi questa mattina, ma mi scordai mandare la lettera: hora suplisco. Li nostri marchiavano in battaglia nel Barco. Il Re li vene incontrare a Mirabello senza artellaria grossa. Combaterono valorosamente una hora, alfine giongendoli quelli de Pavia, li inimici si miseno in fuga. Sono morti et ancgati di loro più di 6000 persone, tra li quali li sono l'Armiraio, Palissa, Gran scudier et San Polo, et più di 100 gentilhomini dil Re, et più di 500 homini d'arme e infiniti cavalli. Pregione il Re, Memoransi, Lescu, signor Julio Sanseverino, Brion, Gran maistro, signor Federico, et più di 100 altri gentilhomini et 300 homini d'arme; in summa, de tutti li gran maestri è evaso se non Lanson et signor Barnabò Visconti, quale anche si dice esser morto. Tutti li altri sono morti o presi. Il Re ferito in una mano, il signor maehexe di 406 Peseara ferito in una gamba et poco in uno labro, ma nullo è pericoloso. Son le eose tale et è maggior danno assai più ehe non dico. A la Signoria Vostra me ricomando.

Da Bergamo, di 25, hore 1 di notte. Come la notte passata è stati in continua expectation di uno di soi, che era nel campo francese, qual non è ancora zonto, et è zonto hozi. Dice esser stà preson con uno altro, ch'è Martin, ehe sta in caxa, ct tenuti alquanto sono stà spogliati, et poi relaxati. Et uno, dito Moreto, referisse essersi partito di sotto Pavia ozi a hore 15, e dice che 'l primo assalto dato a francesi fo di una banda di spagnoli numero 5000, eum li quali erano etiam 3000 lanzinechi di la banda negra, et le gente dil signor Zanino animosamente rupcno dicti hyspani; il ehe cominziò a hore 8 Zuoba di notte. Parse che fosse tracto doi canoni, et le gente di Pavia uscirono per doe parte, de modo che fo udito voce che cridava: volta, volta. Svizari par si voltaseno, et quelli di Pavia gli fo adosso per fianco, ita che li rupeno el eomenzono a retirarse alla volta dil ponte che haveano sopra Tesino, de modo che le gente d'arme eon la persona del Re passò la banda negra e le gente dil signor Federico da Bozolo ct andò a Vegevene, ove dicto refferente dice che sempre li acompagnò, et vete che Soa Maestà dimostrava di fornire quel loco, et poi tirarsi a Novara. Dice poi che si messe a bon camino venendo alla volta di Milan, et eri scra gli azonse ove trovò il signor Theodoro et monsignor di Lanzon cum le gente d'arme et fantarie erano partite et andavano a la volta di Arona, per andarsi a congionger con la Maestà dil Re. Questo è quanto si ha di tal cosa molto inordinata, et questa mattina si hanno spazato alcuni messi per intender, ef quanto intenderano adviserà.

Di Brexa, dil Proveditor zeneral, di 26, hore ... Come in quella matina li deputati di la Comunità erano venuti a lui, molto dicendo dolersi de li versi posti, ch' è stà qualehe inimico di la Signoria nostra, et ehe loro voleno dar taia per saper chi è stato, offerendo di novo la vita, facultà et quello pono dar per defension dil Stado di la Signoria nostra con altre parole, a le qual esso Proveditor rispose verba pro verbis ringratiandoli molto, et che di dar taia facesseno come a loro piaceva, 406° perchè la sua fede era ben eognita a la Illustrissima Signoria, et che seriveria di questo loro bon voler. Item, scrive coloquii habuti col Capitanio zencral nostro, che havia ditto, poichè è seguito questo caxo dil qual si doleva molto, era da temporizar e non mostrar alcuna cosa, ma ben cautamente proveder a la custodia di le nostre terre, et destro modo, eon dir, poi ch' è compita la guerra, le gente de arme si pol mandar ad alozar et far entrar in Padova 100 homini d'arme, in Treviso 50, in Verona 100 con una banda di fanti. Crema sta ben lassarli la eustodia vi è, per esser picola terra, et cussi in Bergamo per non far altra mozion; metter 600 fanti a Urzinovi, et 600 a Palazuol, quali in ogni caso si potrà mandarli dove bisognasse, et star a veder quello farà spagnoli; eou altri discorsi, dil Papa etc., ut in litteris.

Di Crema, di 25, hore 18, dil Podestà et Capitanio. Come in quella hora erano venuti de lì doi arcieri di lo illustrissimo signor Teodoro Triulzio ehe partite da Milano heri scra hore 23, ehe dicono eome heri a hore zerca 21 useirono de Milano tutte le gente cum le bagaglie in ordinanza per andar al campo, et ehe li vene una stapheta dicendo che l'antiguarda spagnola era rotta et fracassata. Et inteso questo, le gente ritornorono in Milano lassando le bagaglie di fuori, et de novo reuscirono a hore zerca 23, perchè li vene comandamento che dovesseno andar a la volta di Arona per con-

giongersi cum li svizeri che venivano al servitio dil Re, et poi insieme andar a Vegevene, dove dicevano che era la Maestà dil Re ferito di schiopo in uno brazo, ma non di pericolo cum le gente et artellarie che erano di là da Tecino, che puono esser da zerca pezi 30. Et cussì le dette gente de Milano se partiteno et andorono alla volta di Arona, et ponno esser da fanti 6000 et lanze 300, tuta bela zente. Scrivendo questa, è venuto uno suo da Santo Agnolo, qual li ha ditto che le gente che erano in San Columbano sono partite in ordinanza et andavano a la volta de Piasenza.

407 Di Austria, di sier Carlo Contarini orator nostro, date in Yspurch, a dì 20. Scrive come in questa Alemania li è grandissime travaglie. Il ducha di Saxonia si è andato con molte di le terre franche, et vol andar contra li duchi di Baviera et il reverendissimo cardinal di Salspurch, et già ner l'uno e l'altro se ha principiato a far gente. E tutto procede da Martin Luther, perchè par el ditto cardinal habbi ditto esso Ducha esser heretico, e cussi li duchi di Baviera hanno ditto lo instesso; sichè si vederà qualche motione. Questo Serenissimo mostra adesso molto temer li alemani, perchè ancor che per avanti si lamentaseno che tutte le dignità erano date a spagnoli, tamen mai erano exauditi. Da poi simel motione il Serenissimo ha dismesso il Salamanca di tesaurler zeneral, qual si dice etiam haver refudà la conseiaria; tamen canzellier in loco suo non è stà facto. In tesorier è stà fato uno alemano. Scrive, di qui si sta molto sospetosi per esser venute le nove dil prender di don Hugo di Moncada da francesi; sì perchè zà 11 zorni non se ha lettere di l'exercito. Scrive, scrivendo haver ricevuto lettere di 2 et 3 de l'instante particular, con li advisi, etc.

Item, scrive in le publice, come uno Nicolò Rauber si ha dolesto con lui Orator, che la Signoria, manda barche longe in golfo di Trieste, che non pol venir le cose a Trieste e Maran. Item, come il Serenissimo, in le diferentie dil ducha di Saxonia e Baviera non si vol impazar si non esser mediator, e par sia andato a la caza, ma si dice andarà in Baviera; et uno di duchi di Baviera fo lì et partì.

In questa matina, Luni di carlevar, in Quarantia criminal fo expedito il caso di sier Francesco Contarini fo capitanio a Baffo, qual fu preso di retenir et si apresentò, et va per tutto. Parlò tre mezaruole sier Filippo Trun sinico. Li rispose domino Petro de Oxonica dotor avocato. Et posto la parte di procieder, fo la prima volta 6 non sincere, 12 di

407 \*

no, 15 di si, iterum 5 non sincere, 11 di no, 19 di si. Et fu preso. Et fo il secondo Consejo, et fu posto tre parte, ma presa quella di Consieri, videlicet : che 'l ditto sier Francesco sia bandito di officii e beneficii per anni 4, et in perpetuo di officii e rezimenti de l' isola di Cypro, et debbi depositar in termine de zorni 3 ducati 500 in l'officio di l'Avogaria, aliter sia bandito per anni 10, con taia lire . . . . , et ubedendo, sia scripto in Cypro mandi uno Consier a Baffo a far proclame, chi si vol doler averli tolto etc. e di tal danari li sia restituiti ut in parte. La qual dia esser publicà el primo Mazor Consejo.

Da poi disnar, fo ordinato Pregadi per lezer le lettere et scriver in Spagna; qual reduto, vene queste lettere:

Di Cremona, di l'Orator, di 25, hore 3 di notte. Come, da poi le soe de hozi erano venute lettere dil magnifico Moron, et manda il sumario. Scrive, quì si dice il Christianissimo re scusa il caso seguito, havendoli assai mancà quali li havia promesso. Scrive, questi sono assai in alegreza et fanno ogni dimostrazione solite farsi in simel casi: e quanto haria piazudo a questo illustrissimo Ducha, che la vittoria, di la qualità la è, fusse stata con le zente di la Signoria nostra. Questi danno assà laude ancora a le fantarie italiane, et fino a qui dil campo algun spagnol che manca non è aviso. Dil signor Federico di Bozolo, dicono esser anegato. Dio ne aiuli et habbia pietà a li morti.

Ex litteris magni Camerarii, videlicet domini Hieronimi Moroni, Papiae, diei 24 Februarii, ad illustrissimum, dominum Ducem Mediolani.

Qua a Pavia ho fatto reverentia al re di Franza nel logiamento suo di Santo Paulo. In le cose de Milano, ultra uno particolare messo mandato per me a milanesi aziò mandino fora li ribelli et il presidio francese, ho fato anche che 'l signor Vicerè li ha mandato uno trombeta a rizercare la cità in nome di Vostra Excellentia. Credo che hozi o questa notte presente dicti rebelli et prescidio si leverano. 408

San Columbano è stato abandonato et fornito a nome di Vostra Excellentia. Monsignor Visconte è pregione di uno capitanio spagnolo nominato Cervione.

De i nemici, sono presi il re di Franza, il re di Navara, il Gran Maestro, Memoransi, Lescu, signor Federico di Bozolo, missier Visconte et molti altri

personazi. Et morti La Tramoglia, la Palisa, l'Armiragio, Brion, San Polo, il Gran Scudier, et anche è ditto di Bernabò Visconte.

Scrive esso orator Venier, lo illustrissimo Ducha li ha mandato a dire diman voler andar a Pizegatone, et cussi *etiam* lui Orator seguirà Soa Excellentia.

Di Crema, di 25, hore 24, dil conte Alexandro Donado, vidi lettere. Come, per gente venute di veduta da Pavia, il Re è preson, e nel eombatter ne sono morti 3000 di l'una e l'altra parte; ma nel fugir le gente francese è stà morti assai, cussì da piedi, come da cavallo, sichè francesi ha hauta grandissima rotta. Nel primo combater, spagnoli fono rebatudi; il Re volse uscir fuora dil fosso, et la archibusaria et schiopetaria spagnola dete nel squadron. Fu morto la Palisa et l'Armiraio, et altri gran maestri subito si messe in fuga, et mai si fezc più testa. Le cose stà cussì. Per genti era in Pavia si è visto monsignor Barbon andò a basar la man al Rc, e li disse: « Sacra Maestà, s' io ho fato contra Vostra Maestà, me ne avete dato causa». El Re rispose : « Bien, bien ». L'è ferito il Re in una man drita, et il signor marchexe di Pescara si è ferito nel volto, ma poco, et de un schiopo nel corpo, ma non ha pasato. Si dize non averà mal. Li spagnoli tutti andono con le camise sopra le arme; hanno fato un grandissimo guadagno, maxime di danari e di arzenti dil Re et suoi baroni.

Di Crema, di sier Zuan Moro podestà et capitanio, di 25, hore 3 di notte. Come sono gionti lì a Crema tre napolitani li quali crano nel campo francese, et haveano conditione. Li ha referito, come heri a l'alba le gente cesaree rompeteno el muro dil Barco da tre bande, per li quali introrono spagnoli, taliani et lanzinech, i quali si messeno ad caminar alla volta di uno boscheto nel Barco. Et lo exercito francese, che era nel Barco in ordinanza, et l'antiguarda era de monsignor di la Paliza, dil Christianissimo re, et lo retroguarda 408° di monsignor di Memoransi, con lo retroguarda si spinseno contra li cesarci, li quali erano tanto avanti, che veneno ad dar al campo per fianco alle gente d'arme francesc; le qual vedendo esser batuto da le schiopeterie et archibusi, francesi se reculorno, et li spagnoli seguendo la vittoria li seguitavano, et maxime le gente d'arme ecsarec le qual preseno il Christianisslino re, et monsignor di Memoransi con la maggior parte de li primari dil re Christianissimo, et fu morto monsignor Armiragio. Talmente che sguizari et lanzchenech vedendo questo voltono le spalle, et alora quelli de Pavia uscirono fora et li assaltorono, et li italiani che erano alla guardia de Pavia fugirono verso Ticino. Nel qual fatto non se ritrovorono le gente tanto che se posserno tirar eon le piche. Et diceno esser morto zerca persone 3000, et molti anegati in Po et Tecino, fra li quali morti ge sono molti cesarei che sono stà morti da le artellarie, le qual tirono da 80 colpi. Il resto di le gente francese parte si salvorono alla volta de Piasenza, et parte caminavano verso Ticino, le qual erano seguitate da circa 500 cavalli legieri de li cesarci, li qual da poi si sono ritornati; dicendo ditti refferenti, per loro iuditio, esser stà facti pregioni da zerca homini 400 fra baroni, gentilhomini et homini d'arme. Et haver veduto il Christianissimo re in Pavia, et hanno inteso che 'l signor marchexe de Pescara era ferito et haveva pur dil male. Et che eri a liore 2 di giorno si sono partiti da Pavia, dove non si parlava dil levar dil campo.

Item, scrive ditto Podestà et Capitanio, come, per doi cremaschi venuti da Milano, quali partiron heri sera a hore 24, affirmano le gente francese che erano de lì esser partite con le lor bagaglie et andavano verso Arona, sicome ha scritto per le altre sue.

Copia di uno capitolo di lettere di Vicenzo 409 Guidoto secretario nostro, date a Buda, a dì 10 Fevrer 1524.

Questi prossimi giorni vene a questa Regia Maesta nova, come li bohemi tutti uniti nel suo Mazor Conseglio et concordi haveano firmiter statuito, firmato et concfuso di esser tutti christiani, et prestar obcdientia alla Santa Romana Ecclesia, recognoscendo per superior loro la Santità del Pontefice come fanno tutti li altri christiani, et eussi hanno iurato, et fatto notar et scriver ne la loro canzellaria et sopra li catastici et libri sui, dove se soleno notar simel deliberatione attinente alla generalità, come è la sopraditta. Et hanno electo sui oratori che vengono al reverendissimo Legato et questa Regia Maestà per dimandar la confirmatione di quanto ut supra hanno stabilito, ct alcune cose attinente alli loro beneficii, videlicet il modo eon il quale li habbino et possino tenir; cum alcune altre particularità. Le qual tutte cose sono stà ventilate nel tempo sono stà fatte simel tractatione et conclusione, ct nulla difficultà potrà cader, perchè loro domanderano et li serà concesso. Et il reverendissimo legato, videlicet il cardinal Campegio, etiam domanderà quello vole la Santità dil Pontesce da loro, et non li sarà negato; opera certo donata et concessa alla religione christiana dal signor Dio. Ditti boemi hanno comandato per ogni tre case un homo, et li hanno prompti et in ordine di poter ussir in campo da persone 60 in 70 milia, dicono per voler recuperar certi castelli di la loro iurisdition che li sono stà occupati per il ducha di Saxonia et per certi altri et par che per questi pontificii vengano incitati al dicto essecto, ma non tanto per quello quanto per captar occasione de farli andar contra lutheriani! Quello seguirà, essendo da me inteso, da poi il gionger dei ditti oratori bohemi quì, che sarà questa quadragesima, aviserò etc.

 $410^{1}$ Serenissimo et excellentissimo domino domino Carolo divina favente clementia electo Romanorum Imperatori semper augusto, Germaniæ, Hispaniarum utriusque, Hierusalem regi etc., archiduci Austriæ etc. Andreas Gritti dux Venetiarum etc. comendationem et prosperorum sucessuum incrementa. Haud facile exprimi possit quantum animis nostris gaudium nuper attulerit, a Deo Optimo Maximo Caesareæ et Catholicæ Maiestati vestræ concessa de rege Gallorum eiusque ingenti exercitu ad Ticinum insisignis optimaque victoria. Nam, licet ea sit nostra erga Maiestatem Vestram reverentia et observantia, ut vel tacentibus nobis ipsa pro sapientia sua ab inde noverit hac de re quantopere laetemur, non tamere potuimus non aliquid ad eam litterarum dare, quo venerabundi simul et gaudii atque optime in futurum spei pleni Imperatoriæ Maiestati vestræ gratularemur. Quippe cuius felicibus auspiciis boni equique incredibili studio et pietati nemini jam dubium esse potest, quin optime de universa republica christiana operandum sit. Quod igitur felix faustumque ac perenne sit Cæsareæ Maiestati Vestræ inclytam hanc victoriam nos etiam atque etiam vehementer gratulamur, quod quidem officium uberius faciunt oratores nostri, qui ad Caesaream et Catholicam Maiestatem vestram proficiscuutur. Cœterum, eum haec pauca scribere instituissemus, reddite nobis fuerunt litteræ a Maiestate Vestra datæ X Januarii mensis die, gratissimæ illæ quidem utpote affectus ipsius erga nos et dilectionis testes locupletissime, sed quibus tamen alio qui respondendi ratio præsentis gaudii magnitudine sublata esse videatur.

Data in nostro Ducali palatio, die XXVII Februarii 1524, indictione . . . .

B. Cominus.

In questo Pregadi fonno lette le lettere di Ro-4111) ma, cazadi li papalisti, et quanto per Collegio è stà scripto, a dì 25 et 26, in risposta di quelle di l'Orator nostro di 22, et come volemo esser uniti sempre con Soa Beatitudine etc.

Fu posto, per li Savii, una lettera a la Cesarea Maestà congratulatoria di la vittoria hauta, latina, et composta per Bortholomio Comin secretario dil Consejo di X; et si scrive che a la sua risposta di 10 Zener non se li risponde, perchè per la venuta di nostri oratori che anderano a Soa Maestà li sarà dechiarito il bon animo nostro verso soa Cesarea e Catolica Maestà, ut in litteris. La copia di la qual sarà scripta quì avanti. Ave 3 di no.

Fo prima letto la lettera di l'Imperador che è di Madrid, di 10 Zener, scrive a la Signoria, la qual etiam sarà qui posta.

Fu posto, per sier Batista Boldù proveditor sora il cotimo di Damasco una longa parte: atento il cotimo di Damasco è in estrema calamità, per relation dil Consolo venuto de lì è debito ducati 200 milia, però è da sovenirlo, per tanto sia preso: che quelli vorano, zonte sarà le galie di li apresentar in contadi in man dil Consolo quella quantità vorano, siano fati creditori di qui a scontar in le 8 per 100. Item, si toli il cotimo di Alexandria la 1/2 di le tre per 100 dil ditto viazo di Alexandria fin a ducati 6000, zoè 3000 per conto dil debito al cotimo di Damasco, et ducati 3000 imprestino. Item, de coetero, il Consolo di Damasco non possi nel suo ritorno esser provà ad alcuna cosa si 'I non haverà portà una fede di Proveditori sora ditto cotimo di non haver tolto ad usura, ut in parte. Ave 89, 18, 57 e fu presa di poche.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii dil Consejo e terraferma: atento sia in la contrà di San Barnaba uno loco intitulato l'hospedal di le donzele di Santa Agnese, qual antiquitus era gubernato per la Scuola di la chiesia di Sant' Agnese, nel qual è stà consueto arlevar et viver castamente certo numero de donzele orfane legiptime nasciute, qual era sotto il governo di Garzoni dal Banco e al tem-

po dil suo infortunio per la Signoria, fo delegà il governo a li Procuratori di la chiesia di San Marco, qualli fin hora l'hanno governato, et a questi dì essendo stà trovà el capitolar di la Scuola di Santa Agnexe per el qual si vede ditta Scuola era governata per loro, et essendo venuti a la Signoria nostra il gastaldo et fradelli supplicando esser contenti li sia dà il ditto governo dil prefato hospedal, per tanto sia preso che 'l preditto governo di l'hospedal sia dato a la preditta scuola, come era prima. Avc 185, 3, 4.

In questa sera fo fato la comedia in cha' Dan-411 dolo: fo bellissima. Durò fino ad hore 10 di notte.

> Et venuto zoso il Pregadi, qual vene ad hore 23 in palazo dil Serenissimo, et essendo etiam 4 Savii dil Consejo sier Luca Trun, sier Lorenzo Loredan procurator, sier Nicolò Bernardo, sier Hironimo Justinian procurator, et alcuni altri, in la camera di l'audientia fo recità una egloga per alcuni, che fo assà bella et ridiculosa; compite a hore 3.

> A dì 28, Marti di carlevar. Vene in Collegio sier Ferigo da Molin venuto Podestà et Capita nio di Ruigo, vestito di veludo cremexin, in loco dil qual andoe Domenega passata a 8 zorni sicr Marco Antonio di Prioli, et referite di quelle cose dil Polesene. Laudato de more dal Principe.

> Di Cremona, di l'Orator nostro, di 26, hòre . . . . Come erano lettere di heri da Pavia dil magnifico Moron a l'illustrissimo signor Ducha, qual scrive che allora si partiva di Pavia e andava a Milano, et avisa che il marchexe di Civita Santo Anzolo ..... nome domino Ferando Castrioti, non si ritrova; si tien sia morto. Et serive esso Orator lì a Cremona si dice il marchexe di Pescara è ferido in una gamba, dubita di spada, et la botta dil schioppo dil pecto li ha pur toco la carne et alguanto macà l'osso. Hora de qui si parte il medico di questo illustrissimo Ducha et va a trovarlo. Scriveno de Pavia alcuni, et cussì altri refferiscono, che de li vengono, come sono tra morti et anegati in Tesino più di 500 homini d'arme francesi. Dicono il re Cristianissimo esser in Pavia ne lo allogiamento suo in San Paulo, servito dal signor ducha di Barbon, et il signor Vicerè, i quali assai l'onorano.

> Di Crema, di 26, hore 17. Come in questa hora havia aviso da li soi, che sono al campo cesareo, de heri hore 23, per far intender di la mortalità di le gente di Franza. Dicono esser cavalcati per lo campo dove è stato fatto la mortalità. Per tutto lo Barco, cussi dicono, al suo poco aparire ponno esser circa 4000 persone. Poi sono andadi

a Pavia per intender più certo dil Re. Ògniuno lo fa certo, et che l'è in caxa dil marchexe di Pescara; ma doman se sarà possibil dicono volerlo veder. Poi hanno visto andar via in dui squadroni da quatro o cinque milia spoliati svizari. Ancora li morfi sono svizari et francopini, et ogniuno dice esser 412 perse assai persone et gente d'arme. Per il vero, dicono haver visto meglio che 200 homini spoliati in fra homini d'arme et arcieri. Anchora dicono francesi haver fatto alto di là da Po; ma domane lo saperemo. El campo cesareo è alozato, parte a li soi alozamenti vcchii et in Pavia; ma ben dice haver per certo che 8000 fanti venian in soccorso de francesi, et che ozi o doman giongevano in campo svizari et certi taliani che erano verso Tortona. Et che molti baroni sono presi cum il re Christianissimo. Et il suo nuntio che ha portato la lettera, dice haver inteso da alcuni, che monsignor da la Palisa non è morto, ma che è salvato con 200 homini d'arme et li danari che erano in campo, et che bon numero di le gente francese se haveano afermato di là de Po. Et che heri se partite de Pavia el magnifico Morone, et andava a Milano. Dicendo che a Pavia alcuni dicevano, che lo exercito cesareo anderia verso li monti, et alcuni dicono che andaria a trovar el ducha de Albania; ma con certeza non se intendeva quello volesse far, salvo che presto erano per levarsi. Et dice haver visto circa pezi 30 de artellaria tolta a francesi, con gran quantità de monition. Et che heri li cesarei acompagnarono ultra Tecino circa 3000 svizari spoliati. Et afferma la captività dil re Christianissimo, cum il signor Federico da Bozolo et molti baroni francesi. Et dice haver inteso per certo che Sua Maestà non è ferita.

Dil ditto, di 26, hore 23. Come in questa hora havia ricevuto da li soi dil campo lettere di ozi, hore 16, quali dice esser stati in Pavia, et che hanno per certo che 'l Re è presone. Non lo hanno però visto, ma ben hanno visto baroni sei di Franza morti, quali li voleano mandar in Franza, che sono lo Armiraio, monsignor de Scudo, monsignor de la Tremoia, monsignor de la Paliza, el Gran scudier, l'altro non sa il nome. Ancora dice haver inteso, che non è campato homo di grande momento, salvo monsignor de Lanson qual non si atrova nè morto nè preso. Et dice, insino a questa hora non s'è fatto provisione de levarse el campo. Et dice haver inteso per certo, che monsignor de Croxe è andato da lo Imperator per veder se deveno seguir la vitoria 412\* aut non. Et di questo dice haverlo inteso da uno de la sua compagnia. Et dicc esser passato de là da

Pavia, et haver visto assai svizari morti drio la strada, che assendeno de summa più de 1000, et se dise esser morto la mazor parte de sui capi. Sono gionti de quì a Crema 8 fra homini d'arme et arcieri dil signor Theodoro, quali dicono che heri se partirono d'Arona poco luntano de Tecino, et al suo partir, sua signoria con monsignor de Lanzon et altri capitani *cum* tutte le gente da piedi come da cavallo erano passato Ticino, salvo che 1500 fanti, et tuttavia passavano.

Di Brexa, dil Proveditor zeneral Pexaro. di 26, hore . . . . . Come, per lettere di heri, hore 21, da Pavia, dil Pretello, si ha che lo exercito cesareo non si movea, salvo la compagnia dil capitanio Arcon qual acompagnava la Maestà dil re di Franza pregione a Pizegaton con molti altri. Manda la lista di presi veri, quali sono : il re Christianissimo, il re di Navara, monsignor di Brion con li soi locotenenti e banderaro, molti cavalieri et zentilhomini dil Re, monsignor Memoransi, il bayli dil Degiun qual portava la bandiera bianca di Sua Maestà, signor Galeazo Visconte, monsignor de Lescu, monsignor Florange, monsignor de Obigni, el Bastardo de Savoia, il signor Federico di Bozolo, mousignor di Savegni. Morti: monsignor de la Palisa, monsignor Tremoglia, monsignor l' Armiraio, il gran Scudier, monsignor de Boesin. Fuziti: el ducha de Lanzon et monsignor di San Polo.

Vene in Collegio l'orator di Ferrara per saper di novo; parlò pian al Serenissimo, poi partì.

Nota. Fo ditto il suo signor Ducha esser zonto in questa terra incognito; tamen non fu vero.

Vene l'orator da Milan solo, domino Francesco Taberna dotor, dicendo la bona mente dil suo signor Ducha verso la Signoria nostra, e non esser mai per mancar; con altre parole. A le qual in consonantia il Serenissimo li rispose verba pro verbis; parole zeneral.

Fu terminà per la Signoria, li XV Savii eleti sora li extimi non debono intrar fino Luni a dì... di Marzo, atento manca ad elezer altri 5 fin numero 30, che si farà Domenega.

Fu butà le tessere per il Serenissimo, iusta la parte di la soa creation, in qual Procuratia dovesse 413 intrar sier Antonio Capello, qual pol intrar al primo di Marzo 1525. Et visto le leze, tocò intrar in la Procuratia de supra di la chiesia di San Marco, el qual intrarà a di . . . . Marzo proximo. In la qual Procuratia sono numero . . . . procuratori, e questo sarà il . . . .

In Quarantia criminal, fu preso di retenir una I Diarii di M. Sanuto. — Tom. XXXVII.

mascara qual Domenica di Carlevar amazò uno zovene sul campo di l'Erba per suspeto di soa moier, et si ha per iudicii esser uno samiter; sichè fu preso di retenirlo.

Da poi disnar, Marti de carlevar, non fo nulla. In piaza pochissime mascare: la terra non è aliegra, poi non si pol far mascare femene. La sera, feste, suoni et fuogi in caxa di Oratori cesarei a San Severo, et Milan, et Anglia.

Copia di la lettera scritta da Pavia per il Pretello al Proveditor zeneral, data a dì 26, qual dice cussì:

Magnifico patron mio.

El campo non si move de quì, salvo la compagnia di l'Arcon, la quale mena il Re presone a Pizegaton, et molti altri presoni, non so il nome. Heri sera vene quelli de Milan a prestar obedientia a la Maestà de l'Imperador. Altro non si dice; ma quello succederà ve ne darò aviso. Li nomi di quelli in parte che sono presi e morti, son questi:

Il re di Franza preso,
Monsignor di la Palisa morto,
Monsignor di la Tramoglia morto,
Lo re di Navara preso,
L' Armiraio morto,
Monsignor de Brion et suo locotenente, et suo banderaro presi,
Monsignor Memoransi preso,
El ducha de Inforte morto,
Baly di Degiun che portava la bandiera bianca dil
Re, presone,
Galeazo Visconte preso,

Lo ducha di Lanzon fuzi,
Monsignor Lescu preso,
Monsignor San Polo fuzi,
Monsignor de Obeni preson,
El Bastardo de Savoia preson,
El gran Scudier morto,
El signor Federico da Bozolo preson,
Monsignor di Boisi morto,
Monsignor di Savognin preson.

Et molti altri non mi ho potuto tenir a mente. 413 'Non altro, a V. Ill. Signoria mi aricomando.

Da Pavia, a dì 26 Febraro 1525 ad hore 2.

IL PRETELLO.

Et per altre lettere particular di Brexa, di 26, scrive: Come quel zorno è stà fatto de lì una rasonevol giostra da principiali giostradori, et visto molte foze di mascare strafozade a cavallo, intra le qual era la excellentia dil signor ducha de Urbino capitanio zeneral insieme con uno favorito visentino, vestiti con habiti fatti aposta; et per quanto l' ha potuto intender, fra li adornamenti de li cavalli et

li loro habiti hanno speso da ducati 600 in suso. Et di questo è stà causa l'amor, perochè ditto Capitanio è molto inamorato. Scrive di novo, il re Christianissimo è a San Paulo molto honorato lì in Pavia dal signor Vicerè e ducha di Barbon, li quali, quando li fanno dar da manzar, li stano davanti in piedi con grande reverentia.

FINE DEL TOMO TRIGESIMOSETTIMO.

# INDICI



## INDICE GEOGRAFICO

Abadia del Ceredo (Cereto) (lodigiano), 359.

Abano (padovano), 103.

Abbiategrasso (Biagrassa, Bià) (milanese), 87, 91, 99, 102, 105, 201, 585, 589.

Adda, fiume, 96, 97, 101, 104, 105, 107, 121, 133, 138, 147, 148, 152, 155, 156, 162, 163, 172, 175,

180, 185, 205, 220, 272, 281, 285, 295, 308, 312,

334, 359, 363, 389, 410, 414, 420, 431, 442, 450, 464, 468, 469, 470, 479, 484, 488, 489, 570, 572,

590, 595, 613, 623, 624, 628, 655.

Adese v. Adige.

Adige (Adese), flume, 46, 97, 101, 328.

Adrianopoli (Andernopoli) (Turchia), 142, 269, 280, 445, 481, 485.

Adriatico mare (Golpho), 29, 30, 129, 164, 375, 454, 493, 631.

Agnadello (cremonese), 484, 515.

Agordo (Agort) (bellunese), 105.

Aix (Ais) (Provenza), 33, 34.

Alba (Piemonte), 60.

Albenga (Albegna) (Liguria), 48, 58, 262, 327.

Alemagna, v. Germania.

Aleppo (Siria), 75, 250.

Alessandria d'Egitto (Alexandria), 28, 75, 76, 98, 268, 269, 271, 275, 441, 442, 466, 487, 670.

\* Faraglione (Farion), 487.

Alessandria della Paglia (Piemonte), 49, 51, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 73, 81, 101, 105, 106, 108, 121, 139, 148, 155, 162, 173, 186, 187, 219, 225, 234, 241, 259, 323, 335, 404, 406, 408, 528, 530, 533, 540, 543, 565, 575.

Alpi (monti), 31, 33, 58, 60, 61, 62, 67, 94, 153, 356, 614.

Ambro, v. Lambro.

America (India), 661.

Anatolia (Natolia), 488.

Andernopoli, v. Adrianopoli.

Anfo (bresciano), 215, 226, 239, 244, 316, 319.

Angaera, v. Anghiera.

Anghiera (Angaera) (Lombardia), 324.

Anglia, Angaltera, v. Inghilterra.

Angusola, v, Gussola.

Antegnate (Antignato, Antignano) (bergamasco), 91, 109, 464.

Antivari (Albania), 618, 620.

Apennini monti, 392, 405.

Aquila (Abbruzzo) 535, 563, 624.

Aquileia (Friuli), 427, 429, 430.

Arabia, 130, 140.

Arcipelago (Arzipielago), 27, 452.

Ardiran (l'), v. Lardirago.

Arlesega (Arlexega) (padovano), 428.

Arno, fiume, 625.

Arona (Rona) (novarese), 101, 108, 114, 115, 116, 120, 123, 125, 173, 208, 259, 659, 662, 664, 665, 668, 673.

Arona, fiume, v. Olona.

Arzipielago, v. Arcipelago.

Aseo (dell') valle da pesca nel circondario di Chioggia, 97.

Asia, 130, 140.

Asolo (trevigiano), 364.

Astesana, v. Astigiano.

Asti (Aste) (Piemonte), 13, 31, 43, 44, 45, 48, 49, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 186, 256, 267, 289. Astigiano (Astesana) (cioè contado di Asti), 44, 67,

148, 186.

Augusta, v. Augsburg.

Augsburg od Augusta (Germania), 204, 660.

Auspurch, v. Innsbruk.

Austria (di) arciducato, 435, 650, 653, 659, 660, 665, 669.

Aviano (Friuli), 569, 600.

Avigliana (Piemonte), 60.

Avignon (Provenza), 10, 13, 39, 41, 221.

Avlona (la Valona) (Albania), 29, 76, 129, 130, 375, 452, 453.

Axolo, v. Asolo.

Azzanello (cremonese), 114.

В

```
Bagdad (Bagade) (Mesopotamia), 269.
```

Bapho, v. Pafo.

Barbano (vicentino), 582.

Barbaria (cioè Stati Barbareschi), 30, 76, 127, 319, 441.

Barcellona (Barzelona) (Spagna), 148, 515.

Barco (presso Pavia), 115, 125, 153, 488, 495, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 543, 545, 551, 560, 561, 567, 568, 574, 576, 578, 579, 580, 584, 585, 587, 590, 593, 597, 634, 651, 652, 653, 662, 663, 667, 671.

Bariano (bergamasco), 601.

Baruto, v. Beyruth.

Barzelona, v. Barcellona.

Basilea (Svizzera), 350.

Bassambur, v. Bressanone.

Bassano (vicentino), 99.

Baviera, 665.

Bebbe (le) (presso Chioggia), 352.

Belgioioso (Belzoioso) (pavese), 307, 438, 501, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 529, 532, 544, 549, 550, 554, 556, 565, 567, 576, 577, 606, 641.

Belgrado (Serbia), 96, 143, 271, 280, 361.

Bellinzona (Canton Ticino), 307, 636.

Belluno (Cividal di Belluno), 383, 402.

Belriguardo, v. Bereguardo.

Belzoioso, v. Belgioioso.

Bereguardo (Belriguardo) (pavese), 578, 604.

Bergamasco (cioè contado di Bergamo), 268, 330, 461. 541, 601, 603.

Bergamo, 46, 59, 66, 67, 68, 71, 80, 85, 87, 90, 92, 104, 105, 108, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 133, 134, 137, 144, 147, 152, 162, 166, 170, 174, 176, 184, 193, 201, 213, 218, 219, 226, 240, 245, 252, 255, 268, 274, 279, 294, 297, 306, 315, 323, 336, 344, 350, 354, 369, 375, 415, 420, 438, 443, 467, 469, 479, 484, 489, 492, 494, 495, 510, 514, 518, 524, 529, 533, 536, 541, 547, 548, 552, 567, 568, 575, 580, 583, 585, 589, 594, 595, 601, 605, 606, 607, 613, 614, 622, 633, 635, 640, 642, 644, 653, 657, 659, 663, 664.

Beseno (Bexen) (trentino), 566.

Bexen, v. Beseno.

Beyruth (Baruto), 317, 402, 441, 445, 478.

Bià, Biagras, v. Abbiategrasso.

Binasco (milanese), 84, 91, 99, 102, 106, 111, 113, 120, 156, 170, 307, 344, 465, 489, 516, 521, 568, 588, 605, 614, 638, 642, 645.

Bissone (Bisone) (pavese), 492.

Boemia, 95, 668.

Bologna (Italia), 88, 252, 407, 411, 505.

Bolzano (Tirolo), 111, 112, 149, 183, 205.

Bordolano (Bardolan) (cremonese), 120.

Borghetto (Borgeto) (piacentino), 338, 410, 497, 563.

Borghetto (campagna di Roma), 627.

Borgo San Donnino (parmigiano), 203, 333, 344, 349, 351, 353, 354, 356, 359, 379.

Borgogna, provincia di Francia, 14.

Borsel, v. Brescello.

Botera, v. Buttirago.

Brandizo, v. Brindisi.

Brenta, fiume, 97, 99.

Brescello (Brexele, Borsel) (Emilia), 148 539.

Brescia (Brexa), 18, 26, 37, 46, 52, 62, 67, 71, 73, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 133, 135, 138, 140, 144, 145, 147, 148, 151, 152, 154, 157, 162, 163, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 183, 184, 187, 188, 194, 195, 196, 202, 203, 206, 209, 211, 213, 215, 218, 222, 225, 228, 232, 239, 241, 242, 243, 246, 247, 249, 252, 254, 255, 257, 258, 262, 265, 268, 270, 272, 275, 276, 277, 278, 280, 282, 285, 288, 289, 290, 291, 294, 296, 298, 300, 301, 311, 312, 313, 316, 319, 322, 324, 327, 330, 331, 332, 335, 336, 337, 341, 342, 345, 346, 348, 351, 252, 353, 355, 357, 358, 360, 361, 363, 364, 367, 373, 380, 388, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 398, 403, 404, 405, 406, 408, 411, 415, 421, 427, 435, 436, 437, 441, 442, 445, 447, 448, 450, 456, 463, 466, 468, 470, 477, 480, 484, 494, 498, 500, 502, 510, 513, 516, 517, 520, 521, 522, 529, 530, 532, 533, 535, 537, 539, 540, 542, 544, 545, 547, 548, 552, 556, 558, 564, 565, 568, 569, 571, 573, 575, 576, 578, 581, 582, 585, 593, 596, 599, 605, 606, 607, 620, 624, 630, 635, 638, 642, 643, 645, 648, 650, 652, 653, 658, 659, 664, 673, 675.

Bresciano (*brexana*) (cioè contado di Brescia), 71, 106, 108, 151, 174, 244, 246, 252, 276, 289, 330, 435, 446, 447.

Bressanone o Brixen (Bassambur) (Tirolo), 126.

Brexa, Brexana, Brexelo, v. Brescia, Bresciano, Brescello.

Brianza (territorio fra Lecco e Como), 207.

Brigna, v. Bründl.

Brignoles (Brinella) (Provenza), 32.

Brindisi, v. Brandizo.

Brunella, v. Brignoles.

Brondolo (di) porto, presso Chioggia. 46, 97.

Bründl (Brigna) (Croazia), 92.

Buare (?), 243.

Buda, 95, 276, 278, 468, 668.

Budua (Dalmazia), 377, 618, 619, 620.

Buje (Buia) (Istria), 68.

Busnago (milanese), 316, 479.

Bussolengo (Gussolengo) (veronese), 328, 392, 650.

Buttirago (Botera) (pavese), 523.

C

Cà della Terra (pavese), 523.

Caderousse (Caderosa) (Francia, Valchiusa), 14.

Cades, v. Cadice.

Cadice (Cades) (Spagna), 661.

Caginfango (?) 608.

Cairo (*Chajaro*), 27, 142, 268, 271, 361, 452, 481, 486.

Calais (Cales) (Francia), 93.

Calcare (astigiano), 71, 81.

Cà Levrieri (*Tre livreri*, *Treviler*) (pavese), 540, 545, 548, 563, 587, 588, 596, 656.

Camaldoli (Toscana), 455.

Calonega, v. Canonica.

Candia (città ed isola), 27, 28, 75, 129, 136, 137, 143, 182, 270, 340, 355, 454, 466, 482, 546, 582.

Canea (la) (la Cania) (isola di Candia), 29, 129.

Canonica (Calonega) d' Adda (bergamasco), 310.

Canter, v. Kaltern.

Cantugno, (Cantognio) (pavese), 596, 597.

Cao, v. Capo.

Caodistria, v. Capodistria.

Caorso (Caverso) (piacentino), 349, 351.

Capo delle Colonne (Grecia), 76.

Capodistria (*Caodistria*), 95, 164, 188, 213, 556, 602, 627, 640.

Capo Malia (Cao Manlio), 75, 76.

Cappian, v. Carpiano.

Caravaggio (*Charavaggio*) (bergamasco), 145, 234, 268, 301, 325, 327, 334, 438.

Carceri (padovano), 19.

Carpiano (Cappian) (milanese), 115.

Carsi o Carso, provincia, 95.

Cajale Monferrato, 14.

Casal maggiore (*Caxal mazor*) (cremonese), 526, 530, 536, 539, 540, 541, 564, 565, 567, 573, 579, 580, 583, 594, 595, 596, 605, 614, 624, 628, 633, 636, 637, 642, 643, 645.

Casopo, v. Kasopo.

Cassano d' Adda (Cassan, Cassiano) (milanese), 133, 147, 148, 152, 153, 156, 162, 164, 166, 170, 172, 173, 176, 180, 185, 194, 201, 205, 206, 218, 219, 226, 244, 272, 285, 293, 295, 314, 316, 358, 363, 369, 377, 413, 414, 420, 421, 425, 426, 432, 433, 469, 480, 484, 488, 492, 500, 565, 604.

Cassan, v. Cassina Samasio.

Cassina Scanasio (Cassan, Cassine, Cassino, Casin) (milanese), 109, 110, 120, 614.

Cassine, Cassino, v. Cassina Scanasio.

Castelbaldo (padovano), 529.

Castel di Ponzini, v. Castel Ponzone.

Castelfranco (trevigiano), 73.

Castellazzo (vercellese), 533, 543.

Castelleone (Castel Lion) (cremonese), 623.

Castellina (Oltrona) (*Castellino*) (cremonese), 109. Castelnuovo (di Garfagnana) (Massa e Carrara), 394, 405.

» (presso Cattaro), 618, 620.

» di Porto (campagna di Roma), 600, 627.

» (Emilia), 148.

» (Istria), 73.

Castel Ponzone (*Castel di Ponzini*) (cremonese), 583. Castel San Giovanni (*Sun Zuane*) (piacentino), 123, 254, 257, 261, 262, 273, 329, 363, 378, 609.

Castenedolo (bresciano), 148.

Castiglione (d' Adda) (*Castion*) (lodigiano), 443, 444, 467, 497.

Castion, v. Castiglione.

Cattaro (Cataro) (Dalmazia), 27, 38, 59, 80, 114, 129, 143, 144, 157, 193, 228, 251, 255, 263, 266, 381, 393, 445, 452, 453, 454, 538, 592, 615, 618, 620.

Cavallon (Chaviglion) (Provenza), 28, 32, 39, 41.

Caverso, v. Caorso.

Cavo, v. Capo.

Cefalonia (Zefalonia), 340.

Ceneda (trevigiano), 202, 223.

Cereto, v. Abadia del Ceredo.

Cerigo (Arcipelago), 137.

Certosa di Pavia, 107, 110, 115, 116, 118, .124, 133, 134, 152, 156, 159, 163, 167, 170, 227, 261, 290, 306, 521, 531, 561, 629, 630, 642, 643, 646.

Chajaro, v. Cairo.

Cettina, fiume in Dalmazia, 144.

Chalon (Chialone) (Francia, Borgogna), 14.

Charavagio, v. Caravaggio.

Chaviglion, v. Cavaillon.

Cherso, isola nell' Adriatico, 150.

Chialone, v. Chalon.

Chiaravalle (milanese), 292.

» (piacentino), 348.

Chiarella, v. Lacchiarella.

Chiari (bresciano), 330, 331, 332, 335, 337, 360, 385. Chiavenna (Valtellina), 278, 436, 437, 438, 443, 469, 484, 489, 524, 541.

Chignolo (di Po) (pavese), 153, 604, 626, 641.

Chimera (Zimera) (Epiro), 142.

Chioggia (*Chioza*), 24, 46, 74, 75, 85, 97, 98, 99, 103, 223, 335, 368, 452, 565, 639.

» » (di) porto, 46, 97, 223.

Chiusa (la) (veronese), 212.

Chivasco (Chivasco) (Piemonte), 71, 81.

Cicilia, v. Sicilia.

Cipro (Cypri, Cypro), 28, 50, 75, 77, 130, 143, 213, 240, 316, 374, 431, 436, 447, 456, 481, 540, 556, 649, 666.

Civita castellana (campagna di Roma), 602, 627.

Civitavecchia, 250, 253, 266, 394, 399.

Clana, v. Klanac.

Clissa (Dalmazia), 214, 619.

Codigoro (ferrarese), 98.

Codogno (lodigiano), 171, 324, 334, 343. Codroipo (Friuli), 178. Coff, v. Covo. Cologna (Veneta) (veronese), 656. Colognese (cioè contado di Cologna), 648. Como. 101, 108, 114, 120, 124, 133, 174, 187, 208, 222, 234, 259, 278, 336, 356, 438, 570. (di) lago, 489. Constantinopoli, v. Costantinopoli. Cordovado (Friuli), 178. Corfico, v. Corsico. Corfu (Corphù), 75, 76, 77, 127, 128, 130, 132, 143, 445, 452, 454, 478, 492, 591. Corizuola, v. Correzzola. Corphù, v. Corfù. Correzzola (Corizuola) (padovano), 210, 352, 566. Corsico (Corso, Corfico) (milanese), 83, 113. Corso, v. Corsico. Cortel, o Cort (trentino), 204. Cortine (Cortina) (trentino), 204. Cortivia (?) (Croazia), 92. Cortemaggiore (piacentino), 349. Corte Palasio (Palaso) (lodigiano), 97, 120, 122, 359. Corvatia, v. Croazia. Costa (di Nobili) (pavese), 492. Costantinopoli, 23, 27, 29, 130, 131, 140, 141, 142, 268, 269, 271, 275, 280, 283, 361, 368, 375, 420, 445, 452, 453, 454, 481, 485, 538. Costanza (Germania), 350. Covo (Coff) (cremonese), 464. Coyra (Svizzera), 278, 589. Crema, 24, 38, 46, 65, 67, 72, 80, 83, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 114, 117, 119, 122, 123, 124, 125, 127, 134, 135, 136, 138, 144, 145, 147, 149, 151, 152, 155, 158, 159, 160, 162, 163, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 195, 196, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 215, 218, 220, 224, 227, 231, 236, 237, 244, 246, 249, 252, 255, 256, 261, 263, 264, 267, 272, 279, 281, 284, 292, 293, 294, 297, 298, 300, 307, 310, 311, 312, 314, 316, 318, 320, 326, 227, 329, 331, 334, 336, 337, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 351, 355, 356, 358, 359, 361, 363, 365, 367, 372, 373, 376, 379, 388, 389, 394, 395, 396, 399, 403, 406, 407, 410, 412, 414, 420, 421, 424, 430, 434, 436, 438, 441, 443, 446, 448, 450, 451, 455, 462, 463, 464, 467, 469, 477, 478, 479, 483, 488, 490, 491, 492, 494, 496, 497, 499, 500, 502, 504, 509, 512, 515, 517, 518, 520, 521, 523, 525, 527, 529, 532, 533, 534, 537, 539, 541, 547, 548, 550, 552, 558, 564, 565, 567, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 578, 580, 584, 585, 589, 590, 594, 598, 601, 604, 607, 608, 614, 623, 630, 632, 635, 636, 641, 642, 645, 650, 652, 653, 654, 662, 664, 667, 671, 673. Cremasco (cioè contado di Crema), 155, 446, 480, 623.

Cremona, 45, 46, 49, 61, 70, 74, 91, 97, 99, 101, 102. 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 135, 138, 141, 144, 145, 148, 157, 160, 164, 173, 205, 207, 211, 224, 229, 230, 334, 236, 237, 244, 246, 247, 259, 262, 289, 325, 332, 333, 334, 337, 338, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 364, 369, 375, 378, 379, 388, 389, 399, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 413, 421, 426, 431, 434, 438, 439, 440, 443, 446, 450, 455, 461, 463, 464, 468, 476, 477, 489, 494, 501, 509, 511, 514, 517, 518, 525, 526, 527, 528, 530, 532, 534, 536, 540, 542, 547, 550, 563, 564, 567, 573, 579, 580, 583, 586, 592, 595, 596, 603, 604, 605, 613, 614, 624, 625, 628, 633, 636, 637, 640, 641, 643, 644, 645, 652, 658, 661, 666, 667. Cremonese (cioè contado di Cremona), 107, 337, 376, 446, 455, 530, 534, 608, 633, 637. Croazia (Corvatia), provincia, 278. Cugitola (?), 498. Crobara, v. Groara. Cuneo (Cunio) (Piemonte), 48, 58, 59, 62. Curzola, isola nell' Adriatico, 11, 59.

#### D

Dalmazia (Dalmatia), 49, 51, 68, 74, 80, 129, 143, 157, 182, 266, 383, 400, 401, 452, 453, 454, 493. Damascha, 458. Damasco (Siria), 27, 28, 240, 268, 447, 670. Dardanelli (stretto), 29, 452. Delfinato (Dolfinà), provincia di Francia, 44. Dolfinà, v. Delfinato. Dora, fiume in Piemonte, 71, 81. Dovera (Dovara) (cremasco), 363, 367. Dubovaz (castello in Croazia), 278. Dulcigno (Dulzigno) (Albania), 620. Durazzo (Albania), 137, 453.

#### E

Egna (*Igna*) (Tirolo), 126, 174, 204, 206, 218.
Elemagna, v. Germania.
Enza (Lenza), torrente nel parmigiano, 379.
Episkopi (*Fisco*), porto dell' Arcipelago presso Rodi, 487.
Este (padovano), 19.
Europa, 130, 140.

#### F

Famagosta (nell'isola di Cipro), 43, 50, 75, 80, 137, 165, 172, 213, 329, 442, 448, 470, 471, 472, 615, 616.

Felimpurch, Felpurch, v. Vöcklabruch.

Egitto (Egypto), 130, 140.

Feltre (bellunese), 284, 402.

Ferrara (Ferara), 23, 65, 92, 98, 330, 333, 335, 336, 341, 344, 346, 347, 351, 359, 362, 363, 365, 366, 369, 373, 376, 377, 405, 406, 409, 413, 423, 432, 610.

Ferrarese (cioè contado di Ferrara), 98, 343.

Fiandra, 95, 209, 449, 538,

Fiano Romano (campagna di Roma), 628.

Filippopoli (Turchia), 375.

Finale (modenese), 65, 92.

Finale (Borgo) (Liguria), 298, 323.

Fiorenza, v. Firenze.

Fiorenzuola d'Adda (piacentino), 344, 348, 351, 353, 354, 356, 359.

Firenze (Fiorenza), 369, 610.

Fisco, v. Episkopi.

Fontana (cremonese), 342, 343.

Fontanelle (bresciano), 120, 121, 122.

Foresto (veneziano), 320, 324, 352, 367, 368.

Formello (campagna di Roma), 624, 628.

Fornovo (di Taro) (parmigiano), 364.

Fossarmato (pavese), 537.

Fosson, canale presso Chioggia, 97, 98.

Francia (Franza, Galia), 5, 17, 59, 93, 94, 135, 148, 153, 159, 162, 208, 219, 222, 228, 249, 260, 272, 288, 298, 309, 311, 312, 339, 363, 364, 376, 390, 395, 398, 400, 407, 410, 412, 419, 437, 439, 446, 451, 455, 465, 466, 483, 490, 519, 522, 525, 526, 551, 569, 614, 628, 659, 661, 672.

Friuli (la Patria, la Patria del Friuli) (corruzione di Patrià, Patriarcato), 92, 95, 100, 254, 270, 358,

427, 429, 463, 614, 660.

G

Gallia, v. Francia.

Gallipoli (Turchia), 27, 488.

Garbagna (Alessandrino), 523.

Gambalò (milanese), 219.

Garda (di) lago, 183, 204.

Garfagnana (Grafignana) (distretto di Massa e Carrara), 392, 394, 403.

Garnopoli, v. Grenoble.

Gedi, v. Ghedi.

Geena, v. Gujenna.

Genova (Zenoa), 10, 31, 32, 33, 34, 44, 48, 51, 66, 69, 135, 139, 147, 148, 154, 168, 176, 187, 203, 207, 208, 230, 253, 255, 256, 261, 262, 298, 318, 325, 326, 327, 332, 335, 336, 341, 356, 363, 364, 369, 379, 390, 404, 406, 407, 451, 514, 515, 516, 517, 523, 524, 526, 530, 536, 539, 550, 551, 552, 557, 568, 572, 573, 574, 575, 582, 586, 595, 604, 628, 636, 640.

Genova (di) riviera, 45, 48, 49, 256, 262, 298, 322,

356, 390, 533.

Geradadda (territorio sull' Adda nel bergamasco), 133, 138, 145, 153, 160, 234, 244, 247, 254, 285, 293, 294, 311, 312, 318, 356, 377, 389, 414, 515, 565, 570, 590, 601, 631, 633.

Gerenzago (Giermuzana) (pavese), 499.

Germania (Alemagna, Elemagna), 44, 96, 101, 132, 176, 183, 260, 275, 279, 288, 410, 420, 422, 435, 443, 468, 553, 569, 626, 650, 665, 669.

Gerusalemme (Hierusalem), 130, 137, 140, 269, 313,

Ghedi (Gedi) (bresciano), 431.

Giermuzana, v. Gerenzago.

Givenilì (?), 570.

Goito (mantovano), 91.

Gorgonzola (milanose), 377.

Gottolengo (Otolengo) (bresciano), 385.

Gradeniga fossa, v. Mestre.

Gradisca, 429, 437.

Grado (Friuli), 270.

Grafignana, v. Garfagnana.

Granalon, v. Gravellone.

Granvolo, v. Gravellone.

Gravellona (Gravallon) (Lomellina) (pavese), 170.

Gravellone (Granvolo, Granalona, Gravalon), ramo del Ticino, 140, 146, 186, 194, 197, 203, 205, 207, 208, 209, 211, 217, 219, 221, 224, 227, 232, 236, 243, 274, 323, 336, 342, 356, 359, 362, 363, 373, 376, 389, 395, 397, 398, 399, 405, 407, 408, 410, 411, 421, 435, 439, 442, 458, 521.

Grecia, 143, 488.

Grigna, v. Rignano.

Groara (Croara) (veronese), 204, 218.

Grobnich (Grobonich), v. Grospich.

Grospich (Grobnich, Grobonich) (Croazia), 67, 92, 95.

Guac, v. Vado.

Guardabbiate] (Guardabiava, Guardabrava) (pavese), 526, 527.

Guardamiglio (milanese), 324, 327.

Guardo (?), 311.

Gujenna (Geena), provincia di Francia, 208.

Gussola (Angusola) (pavese), 579, 580.

Gussolengo, v. Bussolengo.

Gustan, v. Vistarino.

Н

Hierusalem, v. Gerusalemme.

Hispania, v. Spagna.

Histria, v. Istria.

Hydria (di) (miniere), 436, 569.

Hongaria, v. Ungheria.

Hospedaletto, v. Ospedaletto.

lgna, v. Egna.

Inferno, v. Inverno.

[Inghilterra (Anglia, Angelterra, Ingalterra), 94, 247, 249, 288, 361, 401, 418, 528, 555, 572.

Innsbruck (*Yspruch*, *Auspurch*) (Tirolo), 63, 96, 111, 112, 126, 149, 196, 202, 248, 258, 290, 295, 299, 313, 328, 345, 353, 357, 368, 374, 435, 478, 483, 537, 569, 660, 665.

Inverno (Inferno) (pavese), 469, 562.

Ismid, o Nicomodia (Anatolia), 27.

Isola (Istria), 456.

Iseo (bresciano), 266, 275.

» (di) lago, 272.

Istria (*Histria*), 49, 67, 80, 95, 374, 441, 446, 447. Italia, 5, 14, 31, 32, 33, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 59, 60, 61, 62, 70, 74, 88, 111, 126, 132, 134, 135, 139, 155, 168, 184, 192, 200, 201, 202, 204, 205, 233, 235, 249, 258, 260, 275, 289, 290, 291, 294, 296, 299, 313, 328, 338, 345, 346, 357, 374, 385, 386, 387, 388, 400, 419, 424, 425, 433, 435, 451, 454, 569, 611, 636, 657, 660, 661.

K

Kaltern (Cauter) (Tirolo), 204. Kasopo (Casoppo) (Corfù), 29. Klanac (Clana) (Croazia), 92.

L

Laas (Los) (Carniola), 92.

Lacchiarella (la Chiarela, Lazarella) (milanese), 106, 113, 425, 488.

Lago, v. Garda.

Laguna di Venezia, 320.

Lambro (Ambro) fiume, 171, 236, 379, 380, 480, 497, 499

Landriano (pavese), 305, 479, 491, 492, 496, 497.

Lanterna, v. Villanterio.

Lardirago (*Lardiran*, *Ardirago*, *Ardiran*) (pavese), 115, 125, 518, 526, 527, 530, 531, 532, 533, 536, 540, 542, 543, 544, 560, 562, 642, 645.

Laste montagna in vicentino, 566.

Lauda, Laudum, Laydum, v. Lodi.

Lazarella, v. Lacchiarella.

Lecce (Leze) (Terra d'Otranto), 30.

Lecco (Lombardia), 174, 278.

Lendinara (Polesine di Rovigo), 155.

Lenza, v. Enza.

Lero, isola e castello presso le coste dell'Anatolia,

Lesina (*Liesna*) isola dell' Adriatico, 137, 317, 380, 401.

Levante od Oriente (cioè stati e mari del Levante), 29, 30, 76, 182, 454.

Liesna, v. Lesina.

Ligorno, v. Livorno.

Line, v. Linz.

Linguadoca (provincia di Francia), 248.

Linz (Linc) (Austria), 258.

Lione, 10, 14, 51, 400, 441, 463.

Livorno (*Ligorno*) (Toscana), 14, 72, 243, 336, 342. Lizza Fusina (estuario veneziano), 536, 540, 567.

Lodesana, v. Lodigiano.

Lodi (Laudum, Laydum, Lauda), 49, 61, 84, 91, 97, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 135, 138, 139, 144, 145, 148, 151, 153, 155, 160, 162, 163, 164, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 189, 190, 194, 197, 205, 206, 207, 209, 211, 217, 218, 220, 222, 224, 227, 230, 231, 234, 236, 237, 244, 245, 247, 250, 252, 253, 255, 256, 259, 261, 262, 263, 265, 267, 270, 271, 272, 277, 279, 280, 281, 289, 293, 295, 297, 298, 301, 310, 312, 315, 318, 320, 321, 327, 329, 330, 331, 334, 337, 343, 344, 346, 348, 351, 353, 354, 355, 356, 359, 363, 364, 366, 367, 369, 372, 374, 375, 376, 379, 380, 389, 396, 400, 403, 406, 408, 409, 413, 414, 421, 424, 425, 426, 430, 431, 434, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 450, 455, 459, 461, 462, 464, 466, 467, 468, 469, 477, 478, 479, 480, 483, 484, 489, 490, 491, 494, 495, 496, 500, 502, 503, 511, 514, 519, 529, 532, 533, 534, 541, 542, 545, 550, 552, 556, 560, 570, 575, 576, 577, 586, 589, 590, 591, 596, 599, 600, 601, 603, 606, 607, 613, 623, 624, 631, 633, 635, 637, 655, 662.

Lodigiano (*Lodesana*) (cioè contado di Lodi), 205, 219, 255, 359, 583.

Lodi vecchio (milanese), 469, 477, 480, 635.

Lograto (Logrado) (bresciano), 247.

Lombardia, 62, 84, 87, 240, 290, 314, 358, 422, 514, 594, 624, 647.

Lona, v. Olona.

Lonato (bresciano), 110, 374, 422.

Londra, 448.

Lordirago, v. Lardirago.

Loreo (Loredo) (Polesine di Rovigo), 119 157.

Los, v. Laas.

Lubiana (Carniola), 67.

Lucca (Toscana), 362, 364, 369, 378, 379, 389, 392, 403, 405, 410, 421, 440, 463, 535, 594, 625.

M

Maccastorna (cremonese), 205.

Macon (Mahon) (Francia, Borgogna), 14.

Malamocco, estuario di Venezia, 97.

Madrid, 400, 482, 659, 660, 670.

Maggiore, lago, 585.

» mare, v. Nero.

Malaga (Malica) (Spagna), 661.

Malapaga, Malpaga (bergamasco?), 558.

Malcesine (Marsesene) (di) monte in vicentino, 566.

Maleo (Male) (lodigiano), 444. Malica, v. Malaga.

Malignano, v, Melegnano.

Mantova (*Mantoa*), 24, 40, 87, 88, 94, 126, 134, 135, 148, 195, 203, 243, 260, 360, 539, 548, 588, 594, 596.

Mantovano (cioè contado di Mantova), 164, 514. Marano (lagunare) (Friuli), 59, 144, 427, 665.

Marano, v. Merano.

Marche (provincia d'Italia), 270.

Marghera (*Margera*) (estuario veneziano), 273, 377, 448, 482, 488.

Marignan, v. Melegnano.

Marsesene, v. Malcesine.

Marsiglia (*Marseja*) (Francia), 10, 13, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 63, 68, 80, 168, 230, 256, 262, 390, 400.

Martinengo (bergamasco), 330, 605.

Masio (Alessandrino), 62.

Matrica (?), 501.

Mecca (Arabia), 130, 140.

Mediolanus, v. Milano.

Medula, v. Meleda.

Meleda (Medula) (Dalmazia), 352.

Melegnano (Marignan, Malignan) (milanese), 84, 99, 102, 105, 106, 107, 111, 153, 167, 208, 236, 248, 263, 265, 267, 268, 270, 271, 277, 280, 281, 282, 292, 293, 295, 298, 305, 312, 320, 321, 367, 372, 373, 379, 389, 395, 396, 400, 421, 437, 469, 470, 476, 477, 478, 479, 480, 483, 488, 489, 490, 491, 492, 495, 496, 497, 586, 591, 610, 645.

Mella, fiume in bresciano, 435.

Melzo (milanese), 145, 147, 148, 153, 173, 175, 176, 180, 182, 185, 193, 194, 197, 222, 223, 280, 314, 414, 484.

Merano (Maran) (Tirolo), 111, 112, 145, 149, 374, 376.

Margera, v. Marghera.

Mesocco (Misocho) (canton Ticino), 438.

Mestre (veneziano), 28, 157, 263, 273, 277, 340.

» fossa Gradeniga, 263, 273.

Mestrino (cioè contado di Mestre), 263, 273.

Meticla (Croazia), 92.

Milano (Mediolanus), 5, 28, 38, 44, 45, 46, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 91, 92, 96, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 123, 125, 126, 133, 135, 138, 139, 145, 148, 152, 153, 155, 156, 158, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 176, 180, 185, 189, 190, 194, 196, 197, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 223,

224, 228, 230, 231, 234, 236, 237,

238, 240, 244, 246, 248, 249, 257, 259, 264, 265, 268, 270, 272, 273, 274, 277, 280, 281, 285, 290, 292, 293, 294, 295, 298, 301, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 334, 335, 336, 339, 341, 342, 344, 348, 350, 351, 356, 363, 365, 366, 367, 370, 373, 376, 386, 389, 390, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 406, 407, 410, 411, 412, 414, 420, 421, 425, 426, 430, 431, 434, 446, 447, 448, 450, 454, 455, 463, 465, 468, 469, 477, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 489, 490, 491, 492, 494, 496, 497, 500, 502, 511, 512, 513, 515, 516, 520, 524, 525, 526, 529, 534, 541, 548, 551, 552, 555, 561, 565, 566, 567, 568, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 591, 594, 596, 600, 601, 603, 604, 607, 608, 614, 623, 624, 628, 633, 634, 637, 638, 641, 642, 643, 645 649, 651, 652, 657, 658, 659, 660, 662, 664, 665, 666, 668, 671, 672.

Milano fMediolanus) borghi, 153, 275, 425, 431, 465, 489.

borgo di Porta Romana, 166, 201.

\* castello, 87, 105, 106, 109, 116, 124, 125, 134, 139, 145, 155, 163, 164, 176, 197, 201, 205, 208, 209, 219, 220, 222, 224, 228, 257, 291, 392, 295, 321, 325, 330, 348, 356, 363, 369, 376, 396, 397, 426, 447, 465, 492, 502, 520, 548, 567, 568.

» cittadella di Porta Ticinese, 224.

» Corte vecchia, 67, 334, 335.

» giardino, 87, 91.

» piazza del castello, 465.

» piazza S. Ambrogio, 321.

» porte, 403, 425, 465, 525.

» porta Beatrice, 426.

» porta Comasca o Comasina, 224, 321, 403.

» porta Nuova, 308, 426, 492.

» porta Lodovica, 426.

» porta Renza, 308, 492.

» porta Romana, 308, 426, 658, 659.

» porta Ticinese, 91, 101, 197, 224, 317, 321, 492, 607.

porta Tosa, 153, 426.

Santa Maria Secreta, 277.

(di) stato, o ducato, o milanese, 50, 59,
62, 67, 74, 105, 112, 132, 133, 166,
168, 200, 208, 215, 226, 229, 233,

235, 240, 248, 249, 258, 294, 295, 296, 300, 302, 339, 384, 385, 386, 387, 388, 391, 392, 393, 400, 419, 463, 464, 519, 592.

Mirabello (pavese), 529, 536, 551, 587, 663.

Mirano (veneziano), 18, 87.

Misocho, v. Mesocco.

Modena, 123, 124, 127, 250, 266, 325, 516.

Modone (Grecia), 456.

Modrussa (Croazia), 92.

Moldavia, provincia, 279.

Monaco (Provenza), 28, 34, 45, 51, 63.

Moncelese, v. Monselice.

Mondovì (Piemonte), 51.

Monfalcone (Friuli), 95, 270.

Monferrato, provincia d'Italia (Monferà), 62.

Monselice (Moncelese) (padovano), 24.

Montagnana (padovano), 71, 456, 505.

Monte Arton, v. Monteortone.

Montechiarugolo (Monte Charù) (parmigiano), 375.

Monte della Guardia (campagna di Roma), 627.

Monte di Brianza (comasco), 185, 207, 565, 601, 623, 633, 635.

Montenegro (l'attuale principato), 143.

Monteortone (Montearton) (padovano), 103.

Montercsi (Monte Rosello) (campagna di Roma), 569.

Monterotondo (campagna di Roma), 563, 569.

Monticelli (*Monteseli*) (cremonese), 350, 351, 353, 356. Montona (Istria), 67, 73.

Monza (milanese), 201, 218, 219, 274, 277, 281, 295, 321, 420, 468, 479.

Morbegno (Valtellina), 437.

Moroegno (varterina),

Mortara (pavese), 221. Moscovia, v. Russia.

Motta (Visconti) (la Mota) (milanese), 201.

Motta (lx Motta) (trevigiano), 136.

Mozzanica (Mozanega) (bergamasco), 334.

Murano (isola presso Venezia), 22, 80, 345, 454, 621.

» casa Molin, 621.

Muzza (milanese), 489.

N

Nadaliza, monte in Croazia sopra Segna, 92. Napoli, 17, 48, 63, 148, 164, 219, 225, 324, 327, 360, 392, 398, 463, 468, 552, 555, 611, 636.

392, 398, 463, 468, 552, 555, 611, 636.

which is the difference of the control o

398, 400, 403, 404, 405, 407, 408, 410,

411, 416, 418, 421, 432, 436, 440, 442, 450, 451, 463, 468, 482, 514, 535, 563, 569, 570, 572, 582, 595, 600, 602, 611, 624, 647.

Napoli, di Romania, v. Nauplia.

Natolia, v. Anatolia.

Nauplia (Napoli di Romania), 30, 77, 79, 80, 114, 452.

Nave (Novi, Navi) (bresciano), 244, 246, 254.

Naviglio, canale nel milanese, 148, 156.

Nero (Mazor) mare, 482, 488.

Nicomedia, v. lsmid.

Nicosia (Cipro), 106, 137, 436, 447.

Nizza (Provenza), 28, 31, 32, 33, 34, 38, 45, 48, 49, 51, 256, 298.

Novara (Piemonte), 69, 74, 82, 148, 295, 645, 664.

Novegradi (Nuove gradi) (Dalmazia), 165.

Noventa (di Piave) (veneziano), 136.

Nuove Gradi, v. Novegradi.

Novi, v. Nave.

Nuptiach (?), sul fiume Cettina, 80, 144.

0

Octoradi (?), 328.

Oderzo (Uderzo) (trevigiano), 86, 136.

Offanengo (Offenengo) (cremonese), 158.

Oglio (*Ojo*), fiume in Lombardia, 91, 114, 117, 244, 254. Olmo, v. Ulma.

Olona (Lona, Arona, Rola) torrente nel pavese, 530, 533, 543.

Orano (Algeria), 441.

Orvieto (Umbria), 514, 535.

Orzinuovi (*Urzinuovi*, *Urzi*) (bresciano), 114, 117, 122, 127, 158, 620, 622, 664.

Osoppo (Friuli), 180.

Ospedaletto lodigiano, (milanese), 171.

Otranto, 23, 29, 30, 75, 76, 127.

Ottolengo, v. Gottolengo.

P

Pedernello (Paternello) (bresciano), 101.

Padova (Padoa) 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 37, 40, 42, 46, 73, 78, 81, 95, 96, 100, 211, 279, 316, 333, 335, 381, 423, 428, 442, 466, 507, 510, 535, 540, 544, 546, 581, 591, 634, 639, 640, 653.

casa Venier sul Prato della Valle, 46, 640.

» Prato della Valle, 46, 640.

Padovano (cioè contado di Padova), 46, 64, 79, 98. Pafo (*Bapho*) (Cipro), 546, 571, 594, 621, 622, 627, 632, 648, 666.

Palaso, Palatio, v. Corte Palasio.

Paxo (Paxù) (isola dell'Ionio), 76.

Penaruol, v. Pinerolo.

697 Palazzuolo (d'Oglio) (bresciano), 117, 664. Paliano (campagna di Roma), 350. Pandino (cremasco), 99, 101, 107, 108, 109, 334, 446, 447, 450, 477, 484, 515, 623, 633, 635. Parga (Albania), 142. Parma, 14, 41, 101, 147, 169, 195, 201, 250, 257, 260, 261, 266, 270, 298, 318, 323, 338, 341, 343, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 354, 356, 358, 369, 378, 379, 391, 392, 394, 404, 405, 410, 419, 516, 595, 608. Parmigiano (Parmesana) (cioè contado di Parma), 195, 394, 398, 399, 490, 497. Pastrovich (Dalmazia), 618. Paternello, v. Padernello. Patrasso (Grecia), 647. Patria, v. Friuli. Pavese (cioè contado di Pavia), 271. Pavia, 44, 49, 60, 61, 62, 67, 69, 70, 71, 74, 80, 81, 82, 84, 91, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 162, 163, 164, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 234, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 335, 336, 337, 339, 341, 342, 344, 346, 347, 348, 349, 352, 354, 356, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 373, 374, 375, 376, 380, 386, 387, 389, 390, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 418, 420, 421, 425, 426, 427, 430, 431, 433, 434, 437, 439, 441, 443, 444, 450, 451, 455, 456, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 469, 477, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 491, 494, 495, 497, 498, 499, 501, 502, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 554, 555, 557, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 571, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 593, 596, 598, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 608, 609, 610, 613, 623, 626, 628,

Pera (sobborgo di Costantinopoli), 27, 268, 485. Perpignan (Francia, Pirenei orientali), 17, 256, 261, 262, 290, 661. Persia, 130, 140. Pesaro (Pexaro), 61, 75, 85. Peschiera (de' Borromei) (milanese), 479, 570. sul lago (veronese), 218, 392, 422. Pestin, v. Postino. Petra, v. Pietra. Pexaro, v. Pesaro. Piacentino (cioè contado di Piacenza), 173, 195, 211, 242, 343, 265, 270, 356, 398, 412, 497, 532, 637, Piacenza (Piasenza), 147, 156, 173, 174, 201, 229, 231, 236, 250, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 266, 267, 270, 274, 285, 318, 324, 326, 332, 333, 338, 342, 348, 349, 353, 356, 358, 378, 379, 394, 399, 407, 419, 443, 450, 455, 457, 469, 492, 515, 516, 532, 536, 539, 551, 564, 565, 574, 587, 587, 599, 604, 605, 608, 609, 610, 636, 637, 638, 640, 641, 643, 655, 662, 665, 668. Piamonte, v. Piemonte. Piasenza, v. Piacenza. Piccardia (provincia di Francia), 14, 208. Piemonte (Pe' de monte, Piamonte), 44, 48, 49, 59. Pietra (Petra) (Liguria), 323. Pieve (Plebe) del Cairo (pavese), 62. Pinerolo (Penaruol) (Piemonte), 48, 62. Piombino (Toscana), 169, 347, 363, 367, 408, 443. Piove di Sacco (padovano), 24, 523. Pisa (Toscana), 14, 41, 72, 169, 289, 328, 408, 440, 516, 625. Pizzighettone (Pizegaton, Pizighiton) (cremonese), 13, 28, 38, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 91, 104, 159, 255 571, 580, 667, 673, 674. Plebe del Cairo, v. Pieve del Cairo. Po, fiume, 62, 122, 156, 206, 209, 217, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 236, 237, 238, 241, 243, 244, 246, 248, 250, 253, 255, 260, 261, 262, 264, 267, 271, 273, 277, 285, 308, 311, 312, 324, 325, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 351, 353, 354, 355, 356, 359, 360, 362, 364, 365, 369, 375, 412, 442, 458, 491, 512, 521, 526, 530, 531, 532, 534, 535, 537, 539, 547, 564, 567, 572, 579, 586, 594, 608, 609, 614, 633, 638, 641, 650, 652, 668, Pola (Puola) (Istria), 424. Poggibonsi (Toscana), 448, 611. Polesine di Rovigo, 671. Polonia (Polana), 95, 279. Ponte del Corfico, v. Corsico. Ponte del Granvolo, o del Granalon, v. Gravellone. Ponte in Valtellina, 278. 45

629, 634, 635, 636, 637, 638, 642, 643, 644, 645,

646, 651, 652, 653, 654, 656, 658, 662, 663, 666,

667, 668, 671, 672, 673, 674, 676.

Pontenure (piacentino), 332, 348,

Pontevico (bresciano), 114, 117. Pontirolo (nuovo) (bergamasco), 185, 469.

Pontolio (Ponte Olio) (bresciano), 117, 231, 392. Pontremoli (lunigiana), 243, 254, 364, 369, 405.

Postoina o Adelsberg (Carso), 92.

Postino (Pestin) (cremonese), 363, 367, 479.

Portogruaro (veneto), 178.

Prado (Prati, Praia, Prato) (pavese), 537, 539, 544, 545, 561, 562.

Pressana (Presana) (vicentino), 428,

Provenza, 14, 33, 44, 51, 61, 93, 94, 118, 247, 248, 262, 323, 389, 390.

Puglia (Puia), 76. 130, 488.

Puola, v. Pola.

#### R

Ragusa (Ragusi), 268, 280, 375, 618, 631.

Ravenna, 47, 142, 357, 581.

Reame, v. Napoli.

Reggiano (Resana, Rezana) (cioè contado di Reggio d' Emilia), 378, 399, 407.

Reggio (Emilia) (Rezo), 65, 92, 123, 127, 148, 201, 250, 266, 325, 331, 338, 346, 405, 516, 539.

Ragnan, v. Rignano Flaminio.

Resana, v. Reggiano.

Rettimo (Rethimo) (Candia). 467.

Rezana, v. Reggiano.

Rho (milanese), 317.

Ricorsi (Ricorso) (Toscana), 611.

Rignano Flaminio (Regnan Grignan) (campagna di Roma), 602, 607.

Rimini (Rimano) Romagna), 627.

Riva di Trento, 174, 402.

Rezo, v. Reggio.

Ristauno (?), 542.

Rivolta d' Adda (Rivolta Secca) (cremonese), 185, 227, 272, 410, 414, 415, 421, 431, 467, 468, 469, 477, 479, 484, 590, 633, 635.

Rivoltella (bresciano), 422.

Roca d'Anfo (bresciano), 204.

Rodi, 27, 29, 59, 143, 361, 481, 486, 487.

Rola, v. Olma.

Roma, 10, 14, 19, 22, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 46, 60, 61, 65, 66, 68, 73, 84, 87, 88, 89, 90, 96, 102, 106, 109, 110, 111, 121, 123, 127, 130, 132, 136, 147, 149, 150, 157, 172, 183, 184, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 203, 223, 239, 248, 249, 250, 251, 256, 260, 273, 274, 275, 276, 279, 283, 289, 291, 294, 296, 301, 303, 306, 314, 318, 322, 330, 333, 346, 349, 351, 352, 353, 357, 365, 378, 380, 396, 398, 400, 401, 403, 409, 412, 413, 418, 422, 423, 424, 427, 431, 437, 448, 450, 451, 456, 463, 468, 482, 483, 488, 490, 500, 503, 514, 535, 546, 563, 569, 570, 572, 573, 579, 581, 592, 594, 600, 602, 611, 613, 622, 624, 627, 628, 643, 646, 647, 649, 661, 670.

700

Roma, banchi, 193.

chiesa di s. Pietro, 35. >>

monastero di s. Girolamo, 88.

palazzo del cardinale Farnese, 10.

piazza del Popolo, 90.

ponte Santa Maria, 90.

ponte Nomentano (Alementano), 611.

Romagna, 54, 98, 121, 142, 187, 421, 646.

Romanengo (cremasco), 91.

Romano (di Lombardia) (bergamasco), 548, 576, 590, 599, 605.

Romea strada, (cioè la Via Emilia), 266, 348, 608, 635.

Rona, v. Arona.

Roncilione (Ronzilione) (campagna di Roma), 572.

Roncaro (Roncho) (pavese), 523.

Ronzilione, v. Ronciglione.

Rossana (Roxà) (Piemonte), 153.

Rottofreno (Rotofredo) (piacentino), 608.

Roveredo, (Rovere) (Canton Ticino), 307.

Rovereto (Roverè) (trentino), 149, 368, 392, 463, 566, 614, 660.

Rovigno (Ruigno) (Istria), 254.

Rovigo (Rnigo) (Polesine), 25, 26, 52, 177, 211, 213, 251, 401, 403, 614, 615, 617, 671.

Roxà, v. Rossana.

Rubbiano (Rubian) (cremonese), 201.

Rubbiera (Rubiera) (modenese), 65, 92, 123, 148, 343.

Ruigno, v. Rovigno.

Ruigo, v. Rovigo.

Russia (Moscovia), 95.

Saline (Cipro), 471, 573.

Salò (bresciano), 174, 442.

Salonicchio (Tessalonica in Tessaglia), 478.

Salorno (Tirolo), 204.

Saluzzo (Piemonte), 13, 48, 49.

San Bernardino, monte, (Alpi), 307.

San Colombano (al Lambro) (lodigiano), 115, 153, 159, 171, 185, 190, 225, 239, 253, 255, 257, 272, 292, 293, 298, 309, 315, 327, 329, 331, 347, 363, 366, 367, 373, 400, 404, 410, 424, 434, 435, 439, 443, 444, 445, 446, 450, 455, 456, 465, 466, 467, 469, 470, 484, 489, 490, 492, 496, 497, 511, 512, 513, 514, 520, 521, 522, 525, 544, 545, 556, 563, 575, 576, 577, 589, 590, 591, 599, 600, 601, 604, 606, 607, 623, 624, 626, 633, 635, 642, 652, 662, 665, 666.

San Cristofore (milanese), 9u.

San Geminiano (Toscana), 455.

San Germano (?), 535, 564.

San Giovanni di Meleda (Medula) (Dalmazia), 352.

San Giovanni in Croce (Santa Croce) (cremonese) 514, 516, 517, 526, 528, 541, 582.

San Grato (lodigiauo), 479.

San Lanfranco (corpi santi di Pavia), 186, 220, 274, 371, 458, 613.

San Luca (di Barameda) (Spagna), 661.

San Martino (in Strada) (lodigiano), 488.

San Nazaro (piacentino), 349, 351.

San Pellegrino (parmigiano), 392.

San Remo (Liguria), 51.

San Severin, v. Turnu Severin.

Santa Croce, v. S. Giovanni in Croce.

Sant' Alessio (pavese), 527, 533, 543, 562.

Sant' Angelo (lodigiano (Santo Agnolo, S. Anzolo),

(milanese), 106, 107, 109, 115, 144, 145, 180, 194, 227, 236, 255, 262, 298, 329, 343, 372, 379, 389, 400,

408, 424, 434, 439, 441, 443, 444,

446, 450, 461, 464, 468, 469, 470, 478, 479, 480, 484, 489, 490, 491,

478, 479, 480, 484, 489, 490, 49

492, 494, 496, 497, 498, 499, 500,

501, 502, 509, 510, 511, 512, 513,

514, 515, 516, 517, 518, 521, 522,

535, 544, 545, 550, 553, 560, 580, 590, 630, 650, 651, 653, 665.

(di Lomellina) (pavese), 152, 307, 335.

Sant' Antonio (lodigiano), 599.

Santa Sofia (sul Ticino) (pavese), 148, 167, 186, 597, 598.

San Vito al Tagliamento (Friuli), 427.

San Zuane, v. Castel San Giovanni.

Saona, v. Savona.

Sardegna, 329.

Sarmato (Sarmeto) (piacentino), 398.

Sarno, v. Saseno.

Saseno (Sasno, Sarno), isola dell' Adriatico presso le coste dell' Albania, 29, 452.

Savigliano (Savignan) (Piemonte), 54, 66.

Savoja, 153.

Savona (Saona) (Liguria), 60, 219, 225, 230, 256, 298, 325, 326, 327, 332, 335, 336, 341, 346, 347, 350, 390, 395, 397, 398, 399, 404, 407, 408, 451, 492, 523, 524, 526, 528, 543, 550, 552, 557, 575, 585, 601, 608, 628.

Scala (dei marmi) (Toscana), 611.

Scardona (Dalmazia), 27, 214, 493, 538.

Scherad (Croazia), 278.

Schiopo, corso d'acqua nel veronese, 320.

Scio, v. Syo.

Scozia, 116, 522.

Scutari (Albania), 130, 618.

» (Anatolia), 485.

Sebenico (Sibinico), 114, 182, 214, 228, 232, 538.

Segna (Croazia), 27, 67, 92, 452.

Sellafranca (?), 608.

Sestri ponente (Liguria), 523.

Settimo (pavese), 527.

Severin, v. Turnu Severin.

Sicilia (Cicilia) (isola), 127, 137, 200, 319, 390, 400, 407, 411, 550, 558.

Siena (Toscana), 10, 318, 335, 336, 362, 364, 369, 389, 405, 421, 448, 450, 455, 463, 477, 478, 500, 528, 535.

Siviglia (Spagna), 661.

Somaglia (Somagia) (milanese), 252, 266.

Soncino (Sonzin) (cremonese), 108, 138, 139, 140, 151, 157, 162, 163, 169, 175, 176, 184, 185, 186, 194, 197, 201, 217, 224, 227, 229, 230, 231, 234, 236, 240, 244, 246, 247, 255, 257, 260, 263, 266, 267, 270, 271, 274, 277, 281, 283, 285, 289, 291, 292, 294, 295, 297, 299, 301, 303, 310, 317, 318, 321, 322, 324, 325, 331, 332, 333, 344, 437, 438, 605.

Soresina (Soraxina) (cremonese), 107, 108, 111, 114, 115, 116, 118, 121, 122, 135, 138, 462, 464, 467.

Sorico (Zorich) (comasco), 484.

Spagna, 17, 51, 96, 166, 168, 169, 195, 234, 289, 290, 400, 401, 440, 441, 442, 468, 483, 492, 455, 610, 636, 638, 657, 658, 659, 660, 661, 666, 669.

Spalato, 423, 581, 615, 617. Spino d' Adda (*Spin*) (cremonese), 515, 589, 624, 633,

Spira (Germania), 96.

635.

Spluga (Spluza) (passo delle Alpi), 307.

Spoleto (Umbria), 535, 627.

Spottorno (Spottorno) (Liguria), 323.

Stenico (Stenech) (Trentino), 204.

Stella (la), od osteria della Stella, (pavese sul Po). (Erroneamente: la Stella sul Ticino e Stradella), 148, 209, 218, 225, 226, 227, 228, 236, 238, 243, 264, 285, 312, 324, 326, 327, 328, 335, 457, 512, 531, 537, 541, 545, 574, 599, 622.

Stellata (la) (Stela) (ferrarose), 365, 375, 442.

Stin (?), 517.

Stradella (Stratela) (pavese), 281, 232, 254, 262, 330, 342, 354, 395, 397, 552, 622, 637.

Stretto, v. Dardanelli.

Subia (?) (milanese), 580.

Susa (Piemonte), 45, 48, 49, 58, 60, 66, 73.

Sutri (campagna di Roma), 602.

Svizzera (paese o terra di Sguizzari), 307.

### T

Tanaro, fiume, 62.

Taranto (terra d'Otranto), 29, 20, 75, 76, 127, 129.

Tauris o Tabris (Persia), 269.

Temesvar (Ungheria), 95.

Tenda (Piemonte), 58, 139.

Tevere fiume, 569.

Ticino (*Tesin, Texino*) (fiume), 62, 67, 69, 71, 74, 81, 82, 91, 102, 104, 119, 134, 139, 146, 148, 152, 156, 162, 163, 167, 170, 172, 176, 180, 181,

182, 186, 187, 189, 190, 193, 194, 195, 197, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 217, 219, 221, 224, 227, 232, 236, 237, 240, 245, 246, 255, 265, 274, 282, 284, 285, 295, 300, 305, 306, 308, 312, 323, 329, 331, 336, 341, 342, 344, 347, 356, 359, 362, 363, 365, 369, 371, 372, 373, 376, 386, 389, 394, 395, 397, 398, 399, 405, 407, 408, 410, 411, 421, 425, 430, 435, 439, 442, 443, 444, 451, 457, 458, 465, 477, 480, 489, 492, 494, 495, 497, 498, 521, 525, 526, 527, 558, 559, 562, 564, 565, 566, 578, 581, 585, 586, 587, 589, 598, 599, 605, 649, 650, 651, 652, 654, 663, 665, 668, 669, 671, 673.

Tino (Tine) (arcipelago), 581, 582

Tirolo (Tiruol), 96, 183, 569.

Tolone, 31, 32, 34, 69-

Torbole (Trentino), 183.

Tordesillas (Torre de Siglies) (Spagna), 168, 661.

Torino (Turin), 48, 60, 63, 66, 67, 69, 73, 220.

Torrebianca (pavese), 537.

Torre di Siglies, v. Tordesillas.

Torretta (lodigiano), 376, 396, 428, 446, 464, 479.

Tortona (Piemonte), 347, 367, 672.

Toscana (regione d'Italia), 360, 364, 390, 392.

Tramin (Tirolo), 204.

Transilvania, provincia, 276.

Traù (Dalmazia), 114, 182, 382, 402, 493.

Travagliato (Travajate) (bresciano), 158.

Trebbia, fiume, 242, 261.

Trento, 64, 67, 81, 84, 149, 174, 183, 137, 196, 202, 204, 205, 212, 218, 245, 288, 313, 328, 357, 364, 374, 378, 392, 399, 405, 408, 422, 49, 544, 594, 595.

Trets (Tres) (Provenza), 32.

Tressa, valle da pesca nel circondario di Chioggia, 97. Trevigiano (trevixan) (cioè contado di Treviso), 64, 79.

Treviglio (Trevi), 87, 172, 206, 358, 363, 565, 590, 596.

Treviso, 18. 52, 78, 195, 213, 255, 341, 344, 500, 504, 505, 507, 517, 578, 591, 664.

Trezzo (sull' Adda) (milanese), 105, 133, 163, 201, 220, 272, 316, 356, 464, 496, 645, 658.

Trieste, 92, 250, 665.

(di) golfo, 665.

Trinità (la) presso Cattaro, 618.

Tripoli (Siria), 75.

Trivixan, v. Trevigiano.

Tunisi, 441.

Turnu Severin (Severin, San Severin) (Rumania), 95, 96, 361.

U

Uderzo, v. Oderzo.

Udine (Udene), 67, 80, 92, 95, 100, 178, 427.

Ulma od Ulm (Olmo) (Wurtbemerg), 204.

Ungheria (*Hongaria*), 40, 95, 143, 276, 361, 419, 468, 482, 488.

Urbino, 252.

Urzi, Urzinuovi, v. Orzinuovi.

Vado (Va, Vays, Guac, Vai) (Liguria), 323, 440, 450, 451, 490, 550.

Vailate (Vaylà) (bergamasco), 268.

Vajadolit, v. Valladolit.

Val Camonica (bresciano), 91, 174, 183, 278, 437.

Val di Moza (parmigiano), 394, 398.

Val di Non (Trentino), 204.

Valladolid (Vajadolit) (Spagna), 17, 168, 290, 400, 483.

Valleggio (Vilezo), (pavese), 153.

Valona (la), v. Avlona.

Val Sabbia (bresciano), 244, 392.

Valtellina (Valtolina), 124, 437, 443.

Vaprio (d'Adda) (milanese), 70.

Varagine, v. Varazze.

Varazze (Varazi, Vares, Varagine) (Liguria), 523, 524, 526, 552, 557, 558.

Vares, v. Varazze.

Varese (comasco), 331.

Varnavole (?), 597.

Varo, fiume di Provenza, 43.

Varolavegia, v. Verola vecchia.

Vaylà, v. Vailate.

Vays, v. Vado.

Vegevene, v. Vigevano.

Veglia (Veja) (isola dell' Adriatico), 364.

Venezia (la terra), 6, 11, 19, 22, 27, 28, 37, 50, 51, 63, 88, 101, 103, 104, 119, 121, 137, 151, 153, 154, 169, 178, 179, 195, 210, 216, 221, 226, 247, 254, 259, 279, 310, 316, 339, 360, 361, 401, 420, 429, 454, 478, 481, 482, 485, 493, 504, 506, 517, 521, 529, 533, 546, 570, 578, 602, 618, 636, 644, 650, 653, 673, 674.

arsenale, 119, 157, 475, 493, 503, 505.

calle delle Rasse, 653.

campo di Castello, 391.

campo dell' Erba, 674.

campo Rusolo, 467.

Canal Grande, 456, 474, 549, 640.

casa Ariani all' Angelo Raffaele, 559, 572.

Bembo a s. Polo, sul Canal Grande, 640.

Contarini a ss. Gervasio e Protasio, 456, 474, 475, 549.

Corner, a s. Cassiano, 40. >

Corner, a s. Maria Zubenigo, 165. >

Dandolo, a s. Luca, 276, 303.

Dandolo, a s. Moisè, 406.

Dandolo, in calle delle Rasse, 653, 671.

Venezia, casa del duca Sforza, a s. Samuele, 474.

- » » del marchese di Ferrara, 456.
- » della Signoria, o di San Marco, a San Giorgio maggiore, 50, 277, 540.
- » » Morosini, alla Giudecca, 46, 47.
- » » Morosini, a s. Maria Formosa, 578.
- » Pasqualigo, a s. Giustina, 175, 657.
- » Querini Stampalia, a s. Maria Formosa, 396.
  - » Venier, presso il Fondaco, 447.
- » Zorzi, a s. Severo, od a s. Maria Formosa, 174, 375, 380, 657.
- » chiese della città, 602, 611, 613.
- » chiesa dei frati minori (Frari), 291, 409.
- » » del Corpus Domini, 346.
- » » della Croce, alla Giudecca, 346.
- » » di s. Antonio, 18.
- » » di s. Bartolomeo, 150.
- » » di s. Domenico, 391.
- » » di s. Francesco della Vigna, 15.
- » » di s. Giorgio maggiore, 355.
- » di s. Giovanni dei Furlani, o del Tempio, 38.
- » dei ss. Giovanni e Paolo (Zanipolo), 345.
- » » di s. Leonardo, 137, 151.
- » » di s. Luca, 276.
- » » di s. Lucia, 121.
- di s. Marco, 7, 9, 13, 15, 122, 288,
   297, 353, 355, 389,
   406, 456, 471, 510.
- » » Cappella di s. Clemente (Chimento), 288.
- » » di s. Maria Formosa, 510.
- » » di s. Maria dei Miracoli, 650.
- » di s. Pietro di Castello (l'antica cattedrale), 17, 18, 23, 39, 391, 412, 413.
- » » di s. Salvatore, 18, 639.
- » contrade (contrà) o parrocchie, 17, 506.
- » contrada dell'Angelo Raffaele, 559, 572.
- » dei Crocichieri, 38.
- » » della Maddalena, 22.
- » » di s. Angelo, 615.
- » » dei ss. Apostoli, 188, 602.
- » b di s. Barnaba, 603, 670.
- » » di s. Bartolomeo, 649.
- » » di s. Basilio (Basegio), 603.
- » » di s. Canciano, 72.
- » » di s. Cassiano (Cassan), 8, 639.
- » » di s. Croce, 216.
- » » di s. Felice, 6.
  - » dei ss. Gervasio e Protasio (*Tro-vaso*), 456.
- » » dei ss. Giovanni e Paolo, 603.
- » » di s. Giustina, 175, 657.

- Venezia, contrada"di s. Leonardo, 649.
  - » » di s. Lio (Leone), 151.
  - » » di s. Luca, 276.
  - » » di s. Maria Formosa, 375, 396, 578.
  - » » di s. Maria Mater Domini, 209, 409.
  - » » di s. Maria Zobenigo, 165, 490.
    - » di s. Marina, 19, 653.
  - » » di s. Moisè, 406, 447, 603.
  - » » di s. Nicolò, 474.
  - » » di s. Paterniano (Patrinian), 18.
  - » » di s. Polo, 640.
  - » » di s. Samuele, 660.
  - » » di s. Severo, 174, 380, 657, 674.
  - » » di s. Tomà, 53.
  - » » di s. Trovaso, v. Gervasio e Protasio.
  - » » di s. Vitale, 22.
  - » » di s. Zanepolo, v. Giovanni e Paolo.
  - » Fondaco della Farina, 121, 132, 142, 322.
  - » isola Giudecca (Zueca), 46, 47, 346.
  - » » della Certosa, 300.
    - » del Lido, 46, 47.
  - » di s. Giorgio Maggiore, 50, 85, 277.355, 536, 540, 657.
  - » Merceria, 649.

»

>

- » monastero degli Ognissanti, 413.
  - » di s. Domenico, 169.
- » » di s. Michele di Murano, 454.
- » » di s. Salvatore, 18.
- » Ospitale delle donzelle di s. Agnese a San Barnaba, 670, 671.
- » palazzo del patriarca (patriarca), 19, 391.
- » palazzo ducale, 23, 43, 85, 122, 445, 447, 448, 470, 473, 474, 475.
- » » capella del doge, 123.
- » » chiesa di s. Nicolò, 123, 288.
  - » » corte, 23.
- » » scala, 132, 282.
- » » sala del Collegio, 86, 358.
- » » sala del Gran Consiglio, 63, 73.
- » » sala della libreria, 280.
- » » sala dei Pregadi, 229.
- » » sala d'oro, 86, 358.
- » » sala dello scrutinio, 281.
- » piazza di s. Marco, 215, 471, 474, 594, 639, 649, 674.
  - ponte di Rialto, 142, 151, 153, 154.
- » prigione nell'ufficio dell' Armamento, 340, 582.
- » » Forte (nel palazzo ducale), 214.
- » » Torreselle, in palazzo ducale, 103.
- » Rialto (centro commerciale della città), 100, 150, 191, 226, 401, 428, 470, 482, 485, 506, 582, 620, 627, 648.
- » riva di s. Antonio, 391.

Venezia, s. Marco (centro politico della città), 13, 39, 482, 506, 649.

- sestieri, 506.
- sestiere di Dorsoduro (Ossoduro), 97, 270. >>
- di S. Croce, 270. >
- di S. Marco, 442.
- di S. Polo, 270.
- Terra nuova, 195.
- Zecca, 203.
- (di) distretto, 339, 401.

Veniexia, Viniexia, v. Venezia.

Vercelli (Verzei), 66, 73, 323, 441.

Vernacula (?), 541.

Verola vecchia (Varolavegia) (bresciano), 621, 622. Verona, 23, 39, 40, 52, 65, 95, 101, 104, 111, 112, 114, 118, 126, 147, 149, 184, 187, 203, 205, 206, 212, 214, 288, 313, 328, 335, 336, 378, 382, 392, 402, 403, 406, 408, 422, 445, 463, 494, 564, 594, 595, 615, 664.

Veronese (cioè contado di Verona), 64, 101, 117, 374, 378, 392, 422.

Verzei, v. Vercelli.

Vestarin, v. Vistarino.

Viadana (mantovano), 633.

Vicentino (cioè contado di Vicenza), 463, 566.

Vicenza, 47, 86, 104, 111, 118, 182, 206, 229, 291, 296, 401, 566, 595, 615, 617.

Vidigulfo (pavese), 492, 645.

Vienna (Austria), 7, 14, 60, 62, 64, 95, 126, 166, 168, 192, 196, 202, 258, 299.

Vigevano (Vegevene) (pavese), 170, 295, 662, 664, 665.

Vigonza (padovano), 86.

Villezo, v. Valleggio.

Villafranca di Nizza, o Villefranche (Provenza), 45, 135, 230, 256. 262, 298, 323.

Villagrassa (?), 568.

Villanterio (Lanterna, Villante) (pavese), 426, 427, 491, 492, 494, 496, 497, 498, 499, 514, 515, 519, 521, 524, 542, 560.

Villanova del Sillaro (Villanova) (lodigiano), 347.

Vistarino (Gustan, Vestarin) (pavese), 520, 523, 529, 530, 560.

Viterbo (campagna di Roma), 443, 563.

Vivente (Viver) (pavese), 518.

Vöcklabruck (Felpurck, Fellinpurck) Austria), 258.

Vormanzia, v. Worms.

### W

Worms (Vormantia), 168, 566. Wurtemberg (Vertimberg), 483, 660.

### Y

Ydre, v. Hidria. Yspruch, v. Innspruck.

### Z

Zante, 76, 127, 169, 214, 452. Zara, 27, 47, 59, 165, 216, 270, 297, 383, 384, 393, 420, 423, 441, 454, 538, 618, 620. Zenoa, v. Genova.

Zimera, v. Chimera.

Zividal, v. Cividale.

Zorich, v. Sorico,

Zurigo (Zurich) (Svizzera), 350.

# INDICE

## DEI NOMI DI PERSONE E DI COSE

### Δ

Acceolti Pietro, aretino, cardinale del titolo di s. Eusebio, arcivescovo di Ravenna, 357.

Adorno, famiglia principale e fazione di Genova, 656.

- » Barnaba, 558.
- Antoniotto, doge o governatore di Genova, 28, 34, 51, 66, 134, 140, 148, 262, 322, 325, 326, 332, 369, 404, 406, 450, 536, 550, 572, 585, 628, 640, 641, 658.
- > Antoniotto (di) sorella, v. Borromeo.
- » Antoniotto (di) segretario, v. Tassignano.
- » Cavaliere, 558.
- > Greco, capitano di fanteria nell'esercito francese, 162.

Agnolo, cavallaro del provveditore generale Pesaro, 530.

Ajaz pascià, 142, 269.

Alarchon (d') Ferdinando (Archon), capitano spagnuolo, 44, 80, 85, 87, 91, 99, 102, 112, 116, 320, 332, 344, 349, 350, 425, 462, 494, 554, 577, 673, 674.

Alarchon (di) genero, v. Carvajal Luigi.

Alaüddevle (Aliduli) fu signore di una parte dell'Asia minore (ricordato), 485.

Albanese Cristoforo, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 286.

Giannino, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 286.

Albany (Albania) (di) duca, v. Stuart.

Alberti o Alberto, casa patrizia di Venezia.

Antonio, fu savio agli ordini, qu. Giacomo, di Marino, 72.

Alberti (di) Girolamo, segretario veneto, 79, 275, 485. Aldana, capitano spagnuolo, 121, 122, 156, 173.

Alègre (Allegra) (d') Gabriele, signore di Saint Just e di Millaut, 160.

Alençon (di) duca, Carlo IV, 160, 208, 274, 285, 441, 663, 664, 672, 673, 674.

Aleppo (di) signore, 75, 250, 251.

Alessandro cavallaro, v. Rossetto.

Alessandro domino, v. Nervio.

Alì beì, dragomanno a Costantinopoli, 486.

Allegra (di) monsignore, v. Alégre.

Almirante di Francia, v. Gouffier.

Altavilla rectius Longavilla, monsignore, v. Orleans.

Alviano (d') Bartolomeo, fu capitano generale dell'esercito dei veneziani (ricordato), 46.

Alvise N. N. capitano del marchese di Pescara, 511. Ambasciatori, v. Oratori.

Andrea (d') Girolamo, mercante veneziano, 27, 28, 420.

Angaran (da) Galliano, dottore, cittadino vicentino, 566.

Anjou (d') Renato, signore di Mezières (Megiera) e di Saint Fargeau, figlio di Luigi bastardo di Maine, 160.

Annibale (Hannibal) capitano cartaginese (ricordato) 241.

» » napoletano, 241.

Anselmi Leonardo, console dei veneziani a Napoli, 324, 468.

Anselmo, ebreo di Venezia, 310.

Anteo prete, rectius Manteo, v. Manenti.

Antivari (di) Marco, faleguame a Bassano, 99.

Antonio Maria conte, v. Avogadro.

» signor, v. Leva (de) Antonio.

Aquileia (di) patriarca, v. Grimani Marino.

Aragona (di) Carlo, v. Gaetani.

Arborio, v. Gattinara.

Archon, v. Alarchon.

Arciduca, v. Austria (di) Ferdinando.

Arcimboldi Giovanni, gentiluomo milanese, governatore di Lodi, 121, 580.

Arco (d') Gerardo, conte, 92, 436.

Aretino (l') poeta, 350, 357.

Arimino (Rimini) (di) signore, v. Malatesta.

Arimondo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu provveditore a Feltre, qu. Simeone, 402.

- Arimondo Francesco, fu provveditore al Sale, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Nicolò, 504.
  - » Giovanni, fu castellano a Famagosta, 75, 80.
  - » Girolamo, di Andrea, 80.
  - Marco, fu della Giunta, qu. Cristoforo, 254, 383.

Armer (d'), casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu capo del Consiglio dei X, qu. Simeone, 592.

Armignaca (de l') maresciallo, v. Genouillac.

Armiraio di Francia, v. Gouffier.

Artiglierie (delle) maestro, v. Genouillac.

Arziboldo, v. Arcimboldi.

Asola (da) Andrea, esploratore, 347.

- » Federico, bandito, 377, 412.
- » Girolamo, esploratore, 227.
- » Lodovico, esploratore, 256, 293.
- » Matteo, esploratore, 292, 329.

Assonica (Oxonica) (da) Pietro, dottore, avvocato a Venezia, 41, 50, 54, 165, 172, 329, 517, 569, 594, 621, 622, 627, 665.

Asti (di) governatore, 54, 58, 61, 62, 66, 71, 81.

Asuti (di) Giovanni Pietro, genovese, 523.

Atorami od Avrami Michele, di Corfù, 478, 591.

Aubigny (d') monsignore, v. Stuart.

Aurelio Nicolò, fu cancelliere grande, qu. Marco, 341, 377, 500, 504, 578.

Aurio, v. Orio.

Austria (d') casa ed arciduchi, 202.

- Carlo, re di Spagna, duca di Borgegna, conte di Fiandra ecc. Imperatore eletto o re dei Romani, 7, 17, 32, 33, 34, 63, 93, 95, 96, 110, 140, 147, 148, 154, 168, 202, 205, 207, 209, 232, 233, 234, 235, 248, 249, 256, 261, 262, 289, 290, 294, 332, 350, 357, 362, 385, 386, 387, 388, 393, 401, 403, 409, 418, 419, 424, 425, 432, 450, 463, 483, 501, 515, 516, 519, 538, 544, 552, 557, 558, 562, 579, 599, 602, 605, 608, 610, 613, 630, 643, 647, 657, 658, 659, 660, 662, 669, 670, 672, 674.
- » Catterina, infanta di Spagna, sorella di Carlo V, 168.
- Eleonora, sorella di Carlo V, vedova di Emmanuele re di Portogallo, 302.
- Ferdinando di Borgogna, infante di Spagna, arciduca d'Austria, 7, 14, 59, 63, 64, 95, 96, 111, 126, 144, 168, 192, 193, 196, 202, 218, 233, 234, 235, 248, 250, 258, 259, 260, 275, 288, 290, 291, 292, 294, 295, 299, 301, 313, 316, 319, 328, 329, 338, 345, 357, 368, 374, 384, 393, 400, 419, 422, 424, 429, 435, 436,

463, 483, 537, 538, 540, 569, 613, 650, 653, 659, 660, 665.

- Austria (d') Ferdinando (di) moglie, Maria d'Ungheria, 436.
  - » Margherita, figlia di Massimiliano, arciduchessa d'Austria, duchessa di Borgogna, governatrice delle Fiandre, 93, 538.
  - » armata dell' Imperatore, v. Spagna.
  - » gran cancelliere dell'Imperatore, v. Gattinara.
  - » oratore al duca di Moscovia, dell'Imperatore, v. Conte.
  - » oratore a Roma, dell' Imperatore, v. Hernandez.
  - » oratore a Venezia, dell' Imperatore, v. Sanches.
  - » esercito, v. Spagnoli.

Avalos (d') Alfonso, marchese del Vasto, 44, 175, 176, 320, 344, 346, 379, 630.

Ferrante Filippo, marchese di Pescara, 28, 31, 33, 34, 48, 49, 74, 82, 83, 84, 97, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 112, 113, 116, 118, 120, 121, 122, 124, 139, 144, 145, 155, 175, 176, 181, 182, 186, 187, 190, 194, 227, 229, 230, 244, 306, 310, 314, 320, 321, 327, 332, 337, 338, 339, 344, 355, 370, 371, 372, 379, 406, 414, 421, 433, 457, 462, 479, 488, 494, 496, 498, 501, 502, 503, 510, 511, 512, 513, 518, 530, 539, 549, 550, 553, 560, 561, 562, 571, 577, 578, 579, 586, 588, 598, 614, 624, 634, 636, 638, 640, 641, 646, 654, 655, 662, 663, 667, 668, 671, 672.

Avogadro (Avogaro), casa di Brescia, patrizia di Venezia.

- » Antonio Maria, 81, 117, 118, 367, 374.
- » Camillo, di Matteo, dottore e cavaliere, 188. Avrami, v. Atorami.

Azo (?) conte, capo di schiopettieri francesi, 586.

В

Babon, v. Naldo.

Badoer (Baduario), casa patrizia di Venezia.

- » Alvise, avvocato fiscale, qu. Arrigo, 43, 320, 335
- Andrea cavaliere, del Consiglio dei X, qu. Giovanni, 42, 53, 87, 177, 396, 412, 544, 550
- » Antonio, fu patrono di una galea di Beirut, di Giacomo, qu. Sebastiano cavaliere, 216.
- » Giacomo, fu consigliere, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Sebastiano cavaliere, 26, 42, 302.

Badoer Giacomo, sopracomito, di Girolamo, detto *Pedali*, 494.

- » Giovanni dottore e cavaliere, capitano a Verona, qu. Ranieri, 564.
- » Giovanni Francesco, savio a terra ferma, di Giacomo, qu. Sebastiano cavaliere, 56, 77, 85, 96, 101, 199, 215, 341, 375, 615, 616.
- » Giovanni Vettore, fu dei XL, sopracomito, qu. Arrigo, 8.
- » Giuseppe (*Ixeppo*), dei XL al criminale, qu. Bernardino, 72.
- » Pietro, governatore delle entrate, qu. Albertino dottore, 559.

Baffo, casa patrizia di Venezia.

- » Alvise qu. Antonio, 23.
- » Vincenzo, qu. Maffio, 500.

Baglioni (Bajon, Bagion), famiglia e fazione di Perugia.

- Malatesta qu. Gian Paolo, 165, 270, 297, 420, 503.
- » Sforza, 625.

Balbi Girolamo cittadino veneziano, scrivano all'ufficio dei Signori di notte, 118.

Balbiano (di) Alessandro, (di Barbiano) conte, milanese, 218. V. Belgioioso.

Barbarara, v. Torre (della) Girolamo.

Bandiere del capitanato generale di Domenico Trevisan, donate alla chiesa di S. Francesco della Vigna, 15.

Barattieri Alberico, bresciano, 254.

Barba (dalla) Bernardino, nunzio pontificio al duca di Milano, 101; 257, 260, 267, 318, 326.

Barba (dalla) Stefano, capitano di lanzichenecchi, 204. Barbarigo, casa patrizia di Venezia.

- » Agostino, doge (ricordato), 485.
- Andrea, de' Pregadi, qu. Francesco, 213, 504.
- Andrea, de' Pregadi, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Nicolò, 615.
- » Benedetto, di Francesco, 442.
- » Girolamo, fu consigliere, qu. Benedetto, 52, 442.
- » Girolamo, fu podestà a Bergamo, savio sopra l'estimo di Venezia, capo del Consiglio dei X, qu. Andrea, qu. Serenissimo Principe, 26, 279, 415, 499, 509, 549, 559, 648. NB. Nei precedenti volumi è erroneamente indicato: Girolamo qu. serenissimo Principe.
- Girolamo, protonotario apostolico, primicerio della chiesa di s. Marco, qu. Antonio qu. Girolamo procuratore, 11, 21, 23.
- Lodovico, fu governatore delle entrate, qu. Andrea, 26, 27.
- Marc'Antonio, qu. Francesco, qu. Giovanni 72.

Barbarigo Michele, qu. Andrea qu. Serenissimo Principe, 124.

- » Vettore, 425, 541.
- » Sante, avvocato a Venezia, figlio naturale del qu. Pietro Francesco, qu. Serenissimo Principe, 119, 132.

Barbaro, casa patrizia di Venezia.

- Alvise, fu capitano a Bergamo, savio sopra le acque, qu. Zaccaria cavaliere e procuratore, 213, 263, 277, 283.
- Filippo, fu dei V alla pace, qu. Zaccaria, 556.
- » Zaccaria, camerlengo a Brescia, pagatore nell'esercito, qu. Daniele, qu. Zaccaria cavaliere e procuratore, 71, 72, 104.

Barbigna (alias Barbirus) (?), monsignore, capitano francese, 160.

Barbò Cesare, soldato nell'esercito francese, 521.

Barbon, v- Borbone.

Baron Giacomo, mercante a Venezia, 617.

Barozzi, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni, fu vescovo di Bergamo, V patriarca di Venezia (ricordato), 19.

Basadonna, casa patrizia di Venezia.

- » Andrea, consigliere, savio sopra il nuovo estimo di Venezia, qu. Filippo, 25, 41, 100, 270, 503, 504, 509, 546.
- » Filippo, podestà a Vicenza, qu. Alvise, 206, 229, 263, 296.

Baseggio, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, qu. Pietro, 504.

Bassano (da) Luca, esploratore, 106.

Bastanleis, v. Bostan ras.

Battaglia, casa patrizia di Venezia.

» Pietro Antonio, collaterale generale nell'esercito dei veneziani, 214.

Baviera (di) duchi, 660, 665.

Baxadona, v. Basadonna.

Baxejo, v. Baseggio.

Beaumont (Beomonte) (di) signore, 161.

Beccai di Venezia, 40.

Beccaria (di), famiglia di Pavia.

- » Antonio, rectius Matteo, v. questo nome.
- » Federico, 528.
- Matteo, 195, 265, 303, 369, 370, 457,
   596. NB. A colonna 457 è erroneamente chiamaato Antonio.
- » Matteo (di) fratello, prevosto in Soncino, 303, 370, 457, 494, 596.

Begnin (di) monsignore, v. Stuart.

Belgioioso, nobile famiglia di Milano.

- » Alberico, conte, 161.
- » Alberto rectius Alberico (di) cancelliere, 156.
- » Antonio Maria, 184.
- » Carlo, conte, 54.
- » Lodovico, conte, 99, 114, 153, 156, 321, 513.

I Diarii di M. SANUTO. - Tom. XXXVII.

Belgioioso N. N. 161. V. Balbiano.

Beltrame N. N. cavaliere gerosolimitano spagnuolo dimorante a Venezia, 146.

» Zanotto, spagnuolo dimorante a Venezia, 146.

Belzoioso, v. Belgiojoso.

Bembo, casa patrizia di Venezia.

- » Antonio, fu capo del Consiglio dei X, qu. Girolamo, 177.
- » Giovanni Giacomo qu. Bernardo, 476.
- » Leonardo, podesta e provveditore a Romano, 548.
- » Lorenzo, fu savio agli ordini, qu. Girolamo, 72.
- Zaccaria, savio a terra ferma, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Matteo, 11, 25, 52, 56, 57, 77, 101, 110, 142, 151, 199, 203, 215, 251, 283, 296 (erroneamente a colonna 52, indicato: Zaccaria qu. Daniele.

Bene (del), famiglia di Rovereto, 368.

Benedetti (di) Pietro, detto il *Pretello*, 520, 531, 533, 542, 545, 548, 557, 571, 587, 590, 593, 596, 673, 674.

Benedetto (Benetto), casa patrizia di Venezia.

» Gabriele, qu. Domenico, 476.

Beneti, Beneto, v. Benedetti, Benedetto.

Bentivoglio Alessandro, condottiero del duca di Milano, 91, 596, 604, 605, 614, 633, 636, 643.

Benvenuti (di) Carlo, nobile cremasco, 362.

Beomonte monsignore, v. Beaumont.

Berbecz Stefano, nobile ungherese, 95.

Bergamo (da) Foino, arciere del conte Alessandro Donato, 566.

Bergamo (da) Francesco, esploratore, 573.

Bergamina Cecilia, signora di s. Giovanni in Croce, 514.

Bernardino conte, v. Frangipani.

- » N. N. bandito trevigiano, 591.
- » N. N. conte, capo di fanti francesi, 623. Bernardo, casa patrizia di Venezia.
  - » Alvise, de' Pregadi, qu. Pietro, 213.
  - » Filippo, fu savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Dandolo, 25.
  - » Francesco, fu console a Damasco, qu. Dandolo, 447.
  - » Maffio, dal Banco, qu. Francesco, qu. Benedetto, 154.
  - » Nicolò, savio del Consiglio, qu. Pietro, 7, 9, 12, 15, 41, 42, 56, 77, 199, 279, 473, 493, 546, 559, 671.

Bernardo N. N. eremita vaticinatore, 5.

Beaurens (di) monsignore, v. Croy (de) Adriano. Bexalù Pietro, mercante spagnuolo a Venezia, 146. Bia cavaliere, v. Billia.

Billia (alias Bia) Luca, milanese, cavaliere gerosoli-

mitano, oratore straordinario del duca di Milano a Venezia, 211, 218, 226, 228, 232, 245, 251, 260, 273, 275, 280, 282, 283, 300, 301, 309, 375, 384, 385, 490, 495, 528, 572, 613, 622, 649, 650, 656.

Billia Pietro, capo di cavalli leggieri nell'esercito francese, 161, 585, 637.

Bizanti (de) Trifone, vescovo di Cattaro, 251, 266, 620.

Boemia (di) Gran consiglio, 668, 669.

Boesin o Boesì (?) (di) monsignore, 673, 674.

Bolani, casa patrizia di Venezia.

- » Andrea, qu. Alvise, 476.
- » Maffio, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Pietro, 25.
- » Trojano il grande, qu. Girolamo, 53, 382, 402.

Boldù, casa patrizia di Venezia.

- Battista, provveditore sopra il cottimo di Damasco, qu. Antonio cavaliere, 670.
- » Gabriele, protonotario apostolico, qu. Antonio cavaliere, 22.
- » Giovanni, savio agli ordini, qu. Antonio cavaliere, 6, 85.
- » Leonardo, capo dei XL, qu. Pietro, 509.
- » Nicolò, qu. Girolamo, qu. Nicolò, 62, 95,
- » Pietro, fu savio a terra ferma, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Leonardo, 46, 504.

Bologna (Bononia) Girolamo, 36.

- » (da) Giuliano, uomo d'armi di Malatesta Baglioni, 503.
- » Paolo, uomo d'armi, 520, 531, 532, 542, 545, 548, 552, 553, 606, 630, 631, 639, 642, 645, 648, 652.

Bon, casa patrizia di Venezia,

- » Alvise dottore, fu avogadore del Comune, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Michele, 150, 504.
- » Alvise, fu provveditore al Sale, savio sopra la mercanzia e navigazione, qu. Ottaviano, 27. 213.
- » Antonio, fu capo del Consiglio dei X, qu. Nicolò, 52.

Bonavale, v. Boneval.

Boncianni Giovanni, vescovo di Caserta, 35, 36. Bondimiera galea (cioè del sopracomito Bondimier), 452, 454.

Bondimier o Bondumier, casa patrizia di Venezia.

- » Alessandro, sopracomito, qu. Francesco, qu. Giovanni, 452, 454.
- » Andrea, canonico regolare di Santo Spirito, III patriarca di Venezia (ricordato), 19.

Bondimier o Bondumier, Francesco, sopracomito, qu. Bernardo, 53.

Nicolò, sopracomito, di Andrea, 128.

Bondormin, v. Pontremis.

Bonetto, fiorentino, 86.

Bonevale (Bonavalle) (di) monsignore, capitano francese, 58, 451, 498.

Bonnivet (di) monsignore, v. Gouffier.

Bononia, v. Bologna.

Borbone (di) duca (monsignore) Carlo III, signore di Auvergne o di Chatellerault, conte di Montpensier, di Clermont en Beauvaisis, di Forez, de la Marche, ecc. fu contestabile di Francia, luogotenente generale dell'Imperatore in Italia, 6, 13, 17, 28, 31, 32, 33, 39, 43, 60, 62, 80, 84, 93, 94, 97, 101, 102, 103, 104, 107, 109, 111, 112, 116, 121, 135, 149, 152, 175, 205, 229, 246, 247, 248, 249, 281, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 313, 328, 346, 357, 378, 392, 399, 400, 422, 431, 433, 435, 438, 443, 494, 496, 498, 514, 519, 544, 553, 555, 557, 560, 561, 577, 587, 607, 634, 652, 653, 658, 662, 667, 671, 676.

Borgasio (Borgese) Paolo, vescovo nimosiense o di Limasol, 391, 461.

Borgo (da) Borghese, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 286, 408.

» Martino (di) eredi, 448.

Borromeo, famiglia nobile di Padova e di Milano, 173.

- » Achille, fuoruscito padovano, 428.
- » Anchise, rectius Visconti, v. questo nome.
- » contessa Lucia Adorno, sorella di Antoniotto doge di Genova, 262, 450.
- » Giovanni, milanese, 610.

Bortolomio signor, v. Alviano.

Bosnia (della) sangiacco o pascià, v. Mechmet Begi. Bostan ras (Bastanleis, Buscan), capitano di fuste turche, 128, 129, 130, 131, 132, 452, 453, 454.

Botigela (Botigiera) Pietro, pavese, capo di fanti nell'esercito francese, 156, 162.

Bozolo (da) Federico, v. Gonzaga.

Bracamonte (di) Andrea (Brancamorte), condottiero nell'esercito spagnuolo, 133.

Bragadin, casa patrizia di Venezia.

- » Alvise, fu provveditore alle biade, savio sopra la mercanzia e navigazione, qu. Marco, 27.
- » Francesco, console in Alessandria, qu. Girolamo, da campo Rusolo, 467.
- Francesco, fu savio del Consiglio, consigliere, qu. Alvise procuratore, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 41, 42, 211, 271, 279, 473, 506, 546.
- » Francesco, fu sopracomito, qu. Vettore, 216, 217.

Bragadin Giovanni Francesco, fu savio agli ordini, di Pietro, 28, 72.

- » Lorenzo, fu capitano a Brescia (erroneamente a Bergamo), qu. Francesco, 18, 100, 213.
- Nicolò, fu ai X ufficii, qu. Marco, 382, 402.
- » Nicolè, qu. Domenico, 38.
- Pietro, bailo a Costantinopoli, qu. Andrea,
  23, 27, 28, 29, 129, 131, 143, 268, 269,
  271, 275, 280, 283, 368, 445, 452, 481,
  485, 486, 488, 528.

Bragonato Pellegrino, di Castelfranco, 73.

Brancamorte, v. Bracamonte.

Brandeburgo (di), casa principesca di Germania.

» Casimiro (Culembach), marchese,

Brandech, capo di lanzichenecchi nell'esercito francese, 161.

Brescia (da) Battista, esploratore, 170.

- » Battistino, esploratore, 544.
- Frate, contestabile al servizio dei veneziani, 166.
- » Giovanni Maria, esploratore, 366.
- » Nicolò, esploratore, 209.
- » Ferracino, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 117, 286.

Brescia (di) comunità, 664.

Brinon (di) Giovanni, balì di Rouen, oratore del re di Francia in Inghilterra, 522.

Brion o Briono(di) monsignore, v. Chabot.

Brunoro conte, v. Gambara.

Bua Alessio, capo di stradiotti al servizio dei veneziani, 182.

Bua Mercurio, conte e cavaliere, capo di stradiotti al servizio dei veneziani, 503.

Bucintoro, navilio di gala del Doge e della Signoria di Venezia (Bucinatorium), 456, 474, 475.

Burbono, v. Borbone.

Buscan, v. Bostan.

Businello Alessandro, segretario ducale veneto, 495. Bussì (di) monsignore, v. Clermont d'Amboise.

Bussie (o Busseto) (da) Giovanni Pietro, esploratore, 347.

C

Cabrino, luogotenente di Matteo Beccaria, 459.

Cagli (Caio) (da) Guido, contestabile al servizio dei veneziani, 286.

Cagnino, soldato nell'esercito francese, 518.

Cagnolo Maffio, di Bergamo, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 110, 117, 286.

Caietano protonotario, v. Thiene.

Caio (da) Guido, v. Cagli.

Calabria (di) duca, v. Napoli.

Calafati Nicolò, 442, 456.

Calice (Calese) (de) Annibale, capitano nell'esercito dei francesi, 354.

Caligaro Giovanni Battista, nobile veronese, 392.

Caluri Giorgio, daziere in Candia, 582.

Camillo signor, v. Trivulzio.

Camisotto Bartolomeo, esploratore, 59.

Campeggi (Campezo) Lorenzo, cardinale prete del titolo di S. Tommaso in Pariete, legato in Germania, 7, 63, 168, 275, 424, 468, 668, 669.

Tommaso, vescovo di Feltre, oratore e legato del Papa a Venezia, 40, 65, 103, 122, 150, 195, 226, 277, 329, 330, 331, 355, 358, 365, 389, 391, 406, 413, 417, 422, 424, 461, 493, 510, 535, 581, 583, 595, 602, 611, 613, 639, 649, 653, 661.

Camplie Annibale, capitano di fanterie nell'esercito francese, 162.

Canal (da), casa patrizia di Venezia.

- Alvise, capitano al Golfo, qu. Luca, 129, 169, 188, 283, 284, 446, 452, 493, 615, 617.
- » Bartolomeo, savio agli ordini, qu. Marino, 6, 24, 250, 283, 375.
- » Giovanni, fu dei V alla Pace, qu. Pietro, 339.
- Sirolamo, provveditore generale in Dalmazia, fu patrono all'Arsenale, capitano al Golfo, di Bernardino, 79, 182, 216, 217, 493.
- » Marc'Antonio, fu conte e capitano a Spalato, qu. Francesco, 615, 617.
- » Pietro, de' Pregadi, qu. Nicolò dottore, 213.
  Candia (di) camera, 182.

Canonici di S. Pietro di Castello in Venezia, 17, 18. Caoregnanega (da) Sandrino, esploratore, 331.

Capello, casa patrizia di Venezia.

- » Antonio (?), 154.
- » Antonio, procuratore, qu. Battista, qu. Marino, 673.
- » Bernardo, di Lorenzo, 471, 475, 476.
- » Domenico, fu capo del Consiglio dei X, qu. Nicolò, 415.
- » Domenico, fu provveditore dell'armata, luo-'gotenente in Cipro, qu. Carlo da s. Polo, 75, 137, 447, 492.
- Filippo, de' Pregadi, qu. Lorenzo, qu. Giovanni procuratore, 383, 402.
- Filippo, di Paolo cavalicre e procuratore, 15, 17.

Capello Marino, qu. Battista, qu. Marino, 559.

- » Michele, podestà e capitano a Feltre, 284.
- Paolo, cavaliere, procuratore, savio del Consiglio, qu. Vettore, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 41, 42, 83, 85, 86, 196, 199, 422, 449, 471.
- Paolo (di) moglie, sorella di Catterina Corner regina di Cipro, 16.
- » Simeone, fu savio sopra il nuovo estimo di Venezia, al luogo di procuratore sopra gli atti dei Sopragastaldi, qu. Domenico, 614.
- » Vincenzo, fu consigliere, provveditore sopra le vendite, capitano a Padova, qu. Nicolò, 302, 382, 466.
- » Gervasio, 109.

Capitolo dei preti di S. Marco in Venezia, 38.

» » di S. Pietro di Castello in Venezia, 38.

Cappo (da) Giacomo, oratore del marchese di Mantova in campo, 587, 588.

Capua (di) arcivescovo, v. Schomberg.

- » Ferrante, duca di Termoli (Termini), 63.
- » Giulio, nipote di Ferrante, 31, 63, 595.

Capuziman (?) Giorgio, francese, 638.

Caracciolo Marino, cavaliere gerosolimitano, protonotario apostolico, oratore del Papa a Milano, figlio di Domizio, 44, 325, 360, 361, 375, 378, 380, 384, 386, 391, 406, 409, 413, 424, 427, 429, 436, 463, 572, 613, 622, 636, 649, 650, 656, 657.

Caraffa Giovanni Pietro, fu vescovo di Chicti, o Teatino, 10, 35, 37, 88. 89, 90, 357.

Caravaselle, capitanio spagnuolo, 566.

Carbonara (da) Gentile, contestabile al servizio dei veneziani, 287.

Cardinale in Inghilterra, v. Wolsey.

Cardinali (in generale), 10.

Caroldo Giovanni Giacomo, segretario ducale veneto, 648.

Carpi (da) Alberto, v. Pio.

Carte (da) Franceschino, pavese, 458.

Carvajal (Caravagialo) (di) Lnigi, condottiero spagnuolo, genero del capitano Alarchon, 577, 633. Casadona Giovanni capitano di lanzichenecchi, 204. Casale (da) Gregorio, cavaliere, 521, 528, 538, 602.

Casaletto (da) Giacomo, esploratore, 490.

- » Tommaso, esploratore, 490.
- (Casteleto) (da) Massimiliano, esploratore, 190, 237, 363, 310, 366, 407, 515.

Casalpo (de) Contazo (?), capitano nell'esercito imperiale, 318, 334.

Caschadam, moro di Costantinopoli, 420.

Casertano vescovo, v. Bocianni.

Cassale (di) Giovanni Pietro, esploratore, 465.

Castelcorno (di) castellano, 126.

Casteletto, v. Casaletto.

Castellalto (di) N. N. conte, 126, 205.

Castellazzo (dal) Damiano, uomo d'armi al servizio dei veneziani, 659.

Castello (di) Antonio, contestabile al servizio dei veneziani, 51, 55, 286, 345.

Castiglione (da), famiglia nobile di Milano (Castion)

- » Baldassare, protonotario apostolico, oratore all'Imperatore del marchese di Mantova, 195, 335.
- Sirolamo, conte, fuoruscito, 114, 161, 208, 321.
- » » N. N. 607, 614.
- » Pompeo, fu luogotenente di Teodoro Trivulzio, 124.

Castion (di) Bartolomeo. di Bassano, 99.

» v. Castiglione.

Castriotta Ferrante, marchese di Civita Sant' Angelo, 121, 344, 671.

Cattaro (di) Nicolò, contestabile al servizio dei veneziani, 381.

- » oratori a Venezia della comunità, 251, 266.
- » vescovo, v. Bizanti.

Cattolico re, v. Austria (di) Carlo.

Cavazza Costantino, segretario veneto e notaro, 104.

Cavecchia Girolamo, bresciano, 340.

Cavergnanega (di) Francesco, 396.

Cavriana Emilio, 264, 500, 518.

Cere (da) Renzo, v. Orsini.

Cerviglione N. N., condottiero di spagnuoli, 666. Cesare conte, N. N. 195.

Cesarea Maestà, o Cesare, v. Austria (di) Carlo. Cesi (di), famiglia di Verona.

- » Berto, 24.
- » Bernardino, di Berto, 24.
- » Bianchino, di Berto, 24.

Ceva (Seva) (di) marchese, 602.

Chabannes (di), famiglia illustre di Francia.

Jacopo, signore di La Palisse (de la Pelissa), maresciallo di Francia, 48, 60, 105, 109, 148, 160, 163, 167, 184, 190, 193, 203, 208, 222, 242, 252, 253, 307, 373, 394, 398, 404, 307, 411, 437, 439, 441, 444, 451, 465, 469, 498, 515, 516, 536, 539, 551, 651, 663, 667, 672, 673, 674.

Chabot (de) Filippo, monsignore di Brion, conte di Charny e di Buzancois, 68, 347, 663, 667, 673, 674.

Chandion (Sandio, Sadio, Sandro, Chiandai) capitano di giustizia in Milano, 109, 156. 259, 318, 321.

Chayrbech, fu governatore dell'Egitto (ricordato), 27, 268, 361.

Chelmi Andrea, di Pietro, capo di stradiotti al servizio dei veneziani, 182.

Cherea Francesco, lucchese, attore drammatico a Venezia, 396, 621, 639.

Chiara madonna, v. Pusterla.

Chiaramonte (di) monsignore, v. Clermomt.

Chiavenna (da) Alessandro, conte, 183, 204, 205, 246. Chies Lea, capitano di fanti guasconi, 466.

Chiesa (cattolica) o Sede apostolica, 65, 164, 173, 190,

229, 231, 237, 262, 350, 378, 416, 418. Chieti (di), vescovo, v. Caraffa Giovanni Pietro.

Chioggia (di) comunità, 97.

» oratori a Venezia della comunità, 46,

97, 335, 352, 368. Chison, contestabile al servizio dei veneziani, 469.

Chrepe (di) monsignore, capitano imperiale, 587.

Cigia Girolamo, cremonese, 633.

Cinami Pandolfo, mercante lucchese a Venezia, 594.

Cinquechiese (di) vescovo, v. More. Cipelli (Egnatio) Ignazio Battista, prete e

Cipelli (Egnatio) Ignazio Battista, prete e letterato veneziano, professore di umanità, priore dell'Ospitaletto di s. Marco, 214.

Cittadino Evangelista, nunzio a Venezia di Teodoro Trivulzio, 339, 648.

Civita Sant'Angelo (di) marchese, v. Castriotta Ferrante.

Civran (Zivran), casa patrizia di Venezia.

- » Andrea, provveditore generale in Dalmazia, qu. Pietro, 49, 383.
- » Bertuccio, conte a Zara, qu. Pietro, 216, 538.
- » » Pietro, 377, 412.

Clemente (domino), messo del re di Francia a Roma, 172.

Clerk Giovanni, vescovo di Bath, oratore del re d'Inghilterra a Roma, 521, 572, 579.

Clermont (Chiaramonte) (di) Luigi, maestro di casa del re di Francia, capitano nell'esercito francese, 160.

» d'Amboise Jacopo, barone di Pussi, 161.

Clero del Dominio veneto, 19.

Cles (di) Bernardo, vescovo di Trento, 126, 205.

Clette (de la) monsignore, capitano francese, 250, 256. Clusa (?) (de) Marc'Antonio, capitano nell'esercito francese, 635.

Clusone Agostino, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 286.

Colonna o Colonnesi, famiglia principale e fazione di Roma, 350, 432, 450, 463, 500, 514, 535, 600, 602, 646, 647.

- » Ascauio, del qu. Fabrizio, 450, 535.
- » Cesare, 539.
- » Marc' Antonio (ricordato), 350.
- » Pompeo, vescovo di Rieti, cardinale prete del titolo dei santi Apostoli, vicecancelliere della Chiesa, 646.
- » Prospero, (ricordato) 367.
- » Vespasiano, qu. Prospero, 44, 350, 450, 535, 647.

Colonna Massimo, mercante a Venezia, 617.

Colorno (da) Alessandro, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 287.

Comin Bartolomeo, segretario ducale veneto, 289, 670. Como (di) governatore, 570.

Condulmer, casa patrizia di Venezia.

Antonio, fu savio a terraferma, qu. Bernardo, 12, 16, 53, 254.

Congregazioni nove dei preti di Venezia, 38.

Contarini Minotti (dei) nave, 441.

Contarini, casa patrizia di Venezia,

- Agostino, di Marc' Antonio, qu. Alvise, 475.
- Alessandro, capitano delle galee di Bar-> baria, qu. Andrea, qu. Pandolfo, 319, 441, 661.
- Alessandro, qu. Imperiale, 340.
- Alvise, canonico regolare della congregazione di S. Giorgio in Alga, IX patriarca di Venezia (ricordato), 19.
- Alvise, qu. Pietro, dai Crocichieri, 38.
- Ambrogio, qu. Andrea, 475,
- Andrea, di Leonardo, qu. Marco, 240.
- Antonio junior, patriarca di Venezia, qu. Alvise da s. Paterniano, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 28.
- Bartolomeo, capo del Consiglio dei X, qu. Paolo il vecchio, 43, 86, 377, 649.
- Bernardino, fu conte a Traù, bailo e capitano a Nauplia, qu. Giovanni Matteo, 114.
- Bernardo, fu sopracomito, qu. Teodosio, 217.
- Bertuccio, fu sopracomito, qu. Andrea, qu. Pandolfo, 216, 217.
- Carlo, oratore all' arciduca d'Austria, di Panfilo, 7, 14, 59, 60, 62, 64, 95, 144, 168, 192, 202, 258, 299, 328, 345, 357, 374, 429, 435, 478, 483, 537, 569, 659, 660, 665.
- Cipriano, qu. Bernardo, 38.
- Dionisio, qu. Andrea, 428.
- Domenico, qu. Giovanni Matteo, 413.
- Filippo, qu. Zaccaria cavaliere, 38, 441, 449, 462, 549.
- Filippo (di) moglie, figlia di Antonio da Pesaro, 441, 449, 462, 471, 549.
- Franceschina, vedova di Leonardo, 210,
- Francesco, fu capitano a Pafo, di Federico, qu. Ambrogio procuratore, 546, 571, 594, 621, 622, 627, 632, 633, 639, 648, 665, 666.
- Francesco, podestà a Budua, 377,
- Francesco, fu savio a terraferma, qu. Zaccaria cavaliere, 38, 442, 445, 471, 549, 592, 615, 617.
- Francesco, qu. Pietro, dai Crocichieri, 38.

vise, qu. Federico, 17, 168, 400, 401, 440, 483, 659, 660.

Contarini Gaspare fu dei XL al civile, sopracomito, qu. Francesco Alvise, 53.

- >> Giorgio, qu. Lorenzo (di) moglie, 346.
- Giovanni Alberto, qu. Luca, 210, >
- Giovanni, qu. Alvise, qu. Bertuccio procuratore, da s. Agostino, 178, 297.
- Giovanni Francesco, di Panfilo, 62, 95, 299. >
- Giovanni Maria, qu. Alvise. 475. >>
- Girolamo, detto Grillo (ricordato), 456,
- Girolamo, frate dei Minori Osservanti, guardiano nel monastero di S. Job in Venezia, qu. Andrea, 21.
- Girolamo, qu. Taddeo, qu. Andrea procuratore, 266.
- Giustiniano conte del Zaffo, qu. Giorgio cavaliere, 649.
- Giustiniano (di) moglie, figlia di Leonardo Emo, 649.
- Leonardo, di Domenico, 649.
- Leonardo, qu. Tommaso, 210.
- Maffio, canonico regolare della congregazione di s. Giorgio in Alga, II patriarca di Venezia (ricordato), 19.
- Marc'Antonio, fu capitano delle galee di Fiandra, qu. Alvise, 617.
- Marc' Antonio, qu. Leonardo, 210.
- Marc' Antonio, savio a terraferma, qu. Michele, da s. Felice, 6, 56, 77, 100, 101, 199, 206, 473, 493, 581, 582, 592.
- Maria, qu. Giovanni Matteo, v. Querini Paolo.
- Marino, qu. Bartolomeo, 429.
- N. N. di Ruggiero, 475.
- Paolo, qu. Zaccaria cavaliere, 38, 440, 442, 445, 474, 475.
- Paolo (di) moglie, Vienna Gritti, 440, 445, 456, 470, 474, 475.
- Pietro, fu avogadore del Comune, qu. Alvise, da Valsanzibio e da S. Paterniano, 18, 38.
- Pietro, qu. Zaccaria cavaliere, 38, 90, 475.
- Ruggiero, di Domenico, 413.
- Ruggiero, qu. Bernardo, 38.
- Sebastiano cavaliere, fu podestà a Vicenza, qu. Sebastiano, 150, 615, 617.
- Taddeo, qu. Nicolò, 375.
- Tommaso, fu savio a terraferma, eletto oratore straordinario al Papa, qu. Michele, 24, 100, 177, 212, 254, 616.
- Tommaso, qu. Girolamo, 210. D
- Tommaso, qu. Leonardo, 210.
- Vincenzo, qu. Alvise, detto Minotto, 559,

Gaspare, oratore all'Imperatore, qu. Al- | Conti Antonio, qu. Bernardino, fuoruscito nobile pa-

dovano oratore dell'Imperatore al duca di Moscovia, 95, 96.

Coppo, casa patrizia di Venezia.

» Nicolò, fu consigliere, fu savio sopra l'estimo di Venezia, provveditore al Sale, del Consiglio dei X, qu. Giacomo, 25, 42, 87, 154, 396, 412.

Cordera v. Credera.

Coreggio (Corezo) (da) Macone, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 166, 286.

Coresi (dei) nave, 340.

Corfù, (da) Teodorino, padrone di nave, 29.

Cornelio, v. Corner.

Cornera, galea (cioè del sopracomito Corner), 29. Corner, o Cornaro, casa patrizia di Venezia.

- » Andrea, arcivescovo di Spalato, figlio naturale di Giorgio cavaliere e procuratore, 345.
- » Fantino (di) moglie, 471,
- » Filippo, fu castellano allo Scoglio di Nauplia, qu. Girolamo, 217.
- Francesco cavaliere, procuratore, provveditore all'arsenale, di Giorgio cavaliere e procuratore, 17, 85, 302, 473, 503, 505, 591.
- » Giacomo, savio a terraferma, di Giorgio cavaliere e procuratore, 6, 56, 77, 101, 239, 297, 303, 345, 375, 380, 432, 473.
- » Giorgio, cavaliere, procuratore, 13, 17, 23, 41, 42, 85, 449, 471, 481.
- » Marco, cardinale vescovo albanese del titolo di s. Maria in via Lata, vescovo di Padova e di Verona, di Giorgio cavaliere e procuratore, (ricordato), 40, 73, 276.
- » Marco, qu Pietro, 475.
- Marino, fu capo del Consiglio dei X, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Paolo, 26, 42, 100.
- Pietro camaldolese, fu priore nel monastero di S. Michele di Murano, qu. Marco da Ginevra, 22.

Correr o Corraro, casa patrizia di Venezia.

- » Filippo (di) eredi, 495, 529.
- » Giacomo, fu della Giunta, qu. Marco, 53.
- » Giovanni, mercante in Soria, qu. Giovanni, 75.
- » Gregorio, protonotario apostolico, IV patriarca di Venezia, (ricordato), 19.

Corsari dei mari del Levante, 29, 129, 130, 131, 165, 453, 632, 633.

» » » del Ponente e del Tirreno, 169.
Corsin capitano, (?) 316.

Corso Graziano, esploratore, 390.

Corte (della) Francesco, esploratore, 311.

Coscodan, fu famigliare del signore di Damasco, 27. Cozzi (Coza) Giovanni Francesco, soprastante alla Zecca di Venezia, 203. Credera (Cordera) (da) Nicolò, esploratore, 365, 430, 491.

Crema (da) Autonio, esploratore, 334, 359, 425, 483, 526.

- » Alessandro, esploratore, 488.
- » Bartolomeo, esploratore, 281, 346, 373, 466.
- » Bernardino, esploratore, 455, 512.
- » Giorgio, esploratore, 114, 152, 267, 307, 336, 397, 426, 446.
- » » Giovanni Benedetto, esploratore, 345.
- » » Giovanni Pietro, esploratore, 261.
- » » Nicolò, esploratore, 450.
- » (di) oratori a Venezia della Comunità, 136.

Cremona (da) Filippo, esploratore, 206.

Crespo Giovanni, duca di Nasso (Nixia) e dell'Arcipelago, 129.

Cribello, v. Crivelli.

Cristianissimo re, Cristianissima Maestà, v. Francia. Crivelli Maria, conte, milanese, 114.

». N. N., 447.

Croce (della) cavaliere, milanese, 608.

» » monsignore (?) 672.

Croy (di) Adriano, signore di Beaurein (*Beurens*), 34. Curtogli (*Curtogoli*), corsaro turco, 29, 30, 75, 76, 127, 129.

Cusano (da) Marc' Antonio, milanese, capo di fanterie nell'esercito francese, 161, 186, 190, 223, 224, 642. Cuvarà Nicolò, interprete a Corfù, 130. Cuxano, v. Cusano.

### D

Daise (Da Iseo?) Biagio, esploratore, 185. Damen, capitano di lanzichenecchi, 204. Dandolo, casa patrizia di Venezia.

- » Andrea, doge (ricordato), 276.
- » Francesco, sopracomito, qu. Giovanni, 143, 217.
- Siovanni Antonio, podestà a Chioggia, al luogo di procuratore sopra gli atti dei Sopragastaldi, qu. Francesco, 74, 94, 97, 99, 103, 278, 565.
- Marco, dottore e cavaliere, fu savio del Consiglio, consigliere, qu. Andrea, 196, 447, 473, 506, 546.
- » Marco, qu. Giovanni, 340.
- » Marino, qu. Pietro, da san Luca, 276, 303.
- » Pietro, capo dei XL, qu. Andrea, 582.

Danza Bernardino, di Crema, 451.

Datario, v. Ghiberti.

Davide o Davul, cavallaro di Bergamo, 67, 350.

Dedo Girolamo, canceliere grande di Venezia, qu. Giovanni, 11, 216, 281, 289, 313, 592.

Demetrio capo di cavalli leggieri albanesi nell'esercito francese, 161. Demetrio capo di fanti italiani, 426. Diedo, casa patrizia di Venezia.

- » Girolamo, fu conte a Grado, qu. Arsenio, 270, 289.
- » Vettore, fu rettore e provveditore a Cattaro, qu. Baldassare, 79, 592, 615, 616.

Diespach (Merfode, Ispadi), capitano svizzero nell'essercito francese, 180.

Digione (Degiun) (di) balì, v. Rochefort.

Divino Amore (del) società religiosa fondata a Roma, 35, 36, 37, 88, 89, 90.

Doge di Venezia, v. Gritti Andrea.

Dolce N. N., sensale, 556.

Dolfina nave (cioè dei Dolfin), 137.

Dolfin, o Delfino, casa patrizia di Venezia.

- » Benedetto, savio a terraferma, qu. Daniele, 401, 402, 428, 473, 493, 581, 582, 592.
- » Daniele, patrono di una galea di Barberia, di Giovanni, qu. Daniele, da s. Marina, 661.
- » Delfino, qu. Pietro, 447, 476.
- » Giovanni, fu avogadore del Comune, qu. Nicolò, 51, 53, 383, 402.
- » Giovanni, fu savio a terraferma, savio sopra la mercanzia e navigazione, qu. Daniele, 27, 53, 559, 592.
- » Giovanni, podestà e capitano a Bassano, 99.
- » Giovanni, podestà in Isola, 456.
- » Nicolò, capitano a Famagosta, qu. Marco, 75, 137, 448.
- » Pietro, generale dei Camaldolesi, qu. Vettore, 21, 445.
- » Vettore, qu. Nicolò, 455.

Donâ (Donado, Donato), due diverse case patrizie di Venezia.

- » Agostino, vescovo della Canea, qu. Girolamo dottore, qu. Antonio cavaliere, 21, 23.
- » Alessandro, conte di Pandino, capo di cavalli leggieri, di Pietro, 55, 287, 300, 301, 337, 379, 425, 438, 496, 502, 575, 642, 654, 662, 667.
- » Alessandro, sopracomito, qu. Paolo, qu. Francesco da Murano, 80.
- » Almorò, fu podestà a Padova, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Pietro, 26, 100, 473.
- » Andrea, fu podestà e capitano a Treviso, qu. Antonio cavaliere, 53, 213.
- » Bernardo, qu. Girolamo dottore, 119, 157.
- Francesco cavaliere, fu capitano a Padova, consigliere, qu. Alvise, 9, 12, 16, 150, 211, 271, 279, 473, 507, 546.
- » Giovanni, camerlengo del Comune, qu. Nicolò dalla Beccaria, 96.
- » Giovanni, qu. Alvise, 340.
- » Marco, benedettino, datario generale in S. Giustina di Padova, qu. Nicolò, 21.

- Donà Nicolò sopracomito, di Andrea, qu. Antonio cavaliere, 151, 217.
  - Paolo, fu savio sopra l'estimo di Venezia, capo del Consiglio dei X, qu. Pietro, 26, 263, 271, 280, 473, 547, 556, 559, 648, 649.
- » Tommaso, dell'ordine dei Predicatori, VII patriarca di Venezia, (ricordato), 19.

Doria, famiglia di Genova.

- » Andrea, capitano di galee al soldo di Francia, 325, 329, 539.
- » Lazzaro, 625.
- » Lazzaro (di) moglie, Barbara Torelli, vedova di Ercole Strozzi ferrarese, 625.
- » N. N., 585.

Drago (de) Trifone, di Cattaro, 618.

Dresano, v. Trissino.

Ducato (del) sangiacco (di Bosnia e d'Erzegovina), v. Mechmet.

Duodo, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni Alvise, savio sopra l'estimo di Venezia, fu capo del Consiglio dei X, governatore delle entrate, qu. Pietro, 25, 42, 302, 333, 442, 503.

Durazzo (di) cadì, 453, 454.

» (?) (di) monsignore, 207, 215.

Ε

Eboracense vescovo e cardinale, v. Wolsey. Egnatio Battista, v. Cipelli.

» frate o domino, v. Firenze.

Emilianus, v. Miani.

Emilio Giacomo, di Romanengo, 91.

- » Girolamo, di Romanengo, 91.
  - » Mantovano, v. Cavriana.

Embrain, v. Ibraim.

Emo, casa patrizia di Venezia.

- » Agostino, fu giudice del forestiere, qu. Gabriele, qu. Giovanni cavaliere, 72.
- Giovanni, consigliere, rectius Leonardo, v. questo nome.
- » Leonardo, fu luogotenente in Friuli, fu podestà a Padova, consigliere, provveditore all'Arsenale, qu. Giovanni cavaliere, 20, 24, 57, 65, 77, 215, 270, 279, 591. N. B. a colonna 77, è erroneamente chiamato Giovanni.
- » Leonardo (di) figlia, v. Contarini Giustiniano. Emps (di) Marco, capitano di lanzichenecchi, 295. Ercole signor, v. Este.

Escu (de l') Antonio, v. Foys Tommaso.

Este (d'), casa dei duchi di Ferrara.

Alfonso, duca, 17, 23, 65, 92, 123, 148, 201, 238, 244, 245, 262, 268, 309, 323, 325, 326, 332, 334, 335, 337, 338, 342, 343, 344, 347, 351, 353, 354, 356, 363, 379,

405, 409, 423, 429, 463, 516, 530, 534, 656, 673.

Este (d') Ercole, figlio di Alfonso, 518, 532, 539.

- » oratori del duca a Roma, 10.
- » oratore del duca a Venezia, v. Tebaldeo.
- » oratore del duca all'Imperatore, 17.

Etegrino (?) (di) monsignore, 180.

Eustasio N. N. pavese, 461.

Evangelista, nunzio a Venezia di Teodoro Trivulzio, v. Cittadino.

F

Fabri (di) Paulo, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 287.

Faenza (da) Anteo, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 286.

Marc' Antonio, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 287.

Falasco N. N., addetto all'ufficio del Fondaco dei tedeschi, 119.

Falier, casa patrizia di Venezia.

- » Bartolomeo, fu sopracomito, qu. Luca, 216.
- » Giovanni, qu. Francesco, 296.
- » Lodovico, fu ai X ufficii, qu. Tommaso, 382, 402.
- » Lorenzo, fu provveditore alle biade, qu. Tommaso, 213.
- » Luca, qu. Marco, da S. Croce, 216.
- » Pietro, dell'ordine del Predicatori, qu. Francesco, da S. Vitale, 22.

Farnese Alessandro, vescovo tusculano, cardinale diacono del titolo di s. Eustacchio, 365.

» Luigi, figlio del cardinale Alessandro, 365. Fausto Vettore, professore di greco a Venezia, 195. Fedeli Vincenzo, segretario ducale veneto, 482.

Federici Demetrio, capo di stradiotti al servizio dei veneziani, 182.

Fedrichetto capitano (?), 227.

Federico, signor, v. Gonzaga Federico da Bozzolo.

Felice, favorito del papa, 357.

Feltre (di) vescovo, v. Campeggi Tommaso.

Feramolino Antonio, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 287.

Feraro Meo, bandito di Monselice, 24.

Ferat o Faragà pascià, 271, 280, 481, 485.

» (di) moglie, 48, 50.

Ferman Giovanni, fu scrivano all'ufficio delle Cazude, 378, 431.

Fermo (da) Lodovico, condottiero al servizio della Chiesa, 173.

Ferracino, v. Brescia.

Ferrara (di) oratori, v. Este.

- » (da) Piatellotto, v. Piatellotto.
- » Sigismondo, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 286.

I Diarii di M. SANUTO. - Tom. XXXVII.

Ferro, casa patrizia di Venezia.

- » Giovanni, fu provveditore sopra gli uffici e cose del regno di Cipro, qu. Antonio, 402.
- » Domenico, di Feltre, 284.

Festa Giovanni, corsaro, 75, 76.

Ficieto, v. Oficieto.

Fidel, commedia di Giovanni Manenti, 560.

Fieschi (dal Fiesco), famiglia magnatizia di Genova.

- » Sigismondo, 187.
- Sinibaldo, 523.

Figueroa o Higueroa, commendatore, condettiero spagnuolo, 49, 636.

Filetti Alvise, cancelliere grande in Candia, qu. Francesco, 137.

» Francesco, avvocato, di Alvise, 50, 172, 329, 470, 639, 648.

Filomati Andrea, scrivano all'ufficio delle Ragioni nuove, 43.

Filonardi Ennio, vescovo di Veroli, 582, 646.

Fino (da) Bartolomeo, dottore, avvocato a Venezia, di Giovanni, 40, 368, 517, 600.

Firenze (Fiorenza) (da) Ambrogio, milanese, oratore di Francia a Venezia, 6, 38, 39, 45, 50, 59, 74, 104, 122, 123, 132, 164, 171, 187, 223, 260, 291, 299, 316, 339, 352, 355, 358, 374, 389, 391, 406, 409, 413, 423, 424, 428, 432, 441, 445, 449, 479, 490, 510, 517, 547, 558, 564, 595, 631, 640, 649, 657.

- » » Ignazio, presidente dell' ordine dei Benedettini, 210, 319, 324, 352, 367, 368.
- » (di) repubblica (Fiorentini), 72, 364, 369, 409, 419, 423, 429, 463, 466, 569, 582, 595.
- » oratore al Papa, 10.

Florangia (di) monsignore, v. Mark.

Florio Nicolò, bandito, 456.

Fois, v. Foys.

Fombi (da) Girardino, di Crema, esploratore, 125.

Fonseca, gentiluomo del vicerè di Puglia, 30.

Forlano Emilio, capo di cavalli leggieri nell' esercito francese, 161.

Formento Alvise, scrivano all'ufficio dei Signori di notte, 118.

Fornari (de) Tomaso, genovese, 636.

Forte Battista, capo di fanti nell'esercito francese, 293.

Foscari, casa patrizia di Venezia.

- » Agostino, di Marco, 653.
- » Alessandro, fu patrono all'Arsenale, qu. Urbano, 617.
- Alvise, fu podestà e capitano a Crema, savio

sopra l'estimo di Venezia, qu. Nicolò, 63, 504.

Foscari Francesco, il vecchio, savio del Consiglio, capo del Consiglio dei X, qu. Filippo procuratore, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 54, 64, 86, 263, 271, 303, 381, 382, 392, 393, 394, 396, 400, 473, 493, 595.

- » Francesco, capitano a Brescia, qu. Nicolò, 62, 67, 114, 247, 288, 435.
- » Giovanni, qu. Agostino, 340.
- » Leonardo, qu. Nicolò, 62.
- Marco, oratore a Roma, qu. Giovanni, qu. Marco procuratore, 10, 39, 41, 46, 47, 49, 60, 61, 65, 84, 109, 110, 123, 127, 147, 172, 192, 196, 203, 214, 223, 232, 239, 249, 251, 260, 273, 279, 283, 294, 306, 322, 330, 333, 346, 353, 361, 365, 378, 382, 403, 409, 413, 422, 424, 428, 535, 437, 448, 456, 463, 468, 482, 493, 431, 563, 569, 582, 594, 595, 600, 622, 625, 646, 647, 670.

Foscarini, casa patrizia di Venezia.

- » Andrea, fu consigliere, qu. Bernardo da san Polo, 9, 16, 41, 42, 302.
- » Giacomo, di Michele, 150.
- » Lodovico, di Michele, 340, 377, 448, 482.
- » Marc' Antonio, capo dei XL, signore di notte, qu. Almorò, 509, 582.
- Sebastiano dottore, lettore in filosofia, fu al luego dei Procuratori sopra gli atti dei sopragastaldi, qu. Pietro, 150, 213.

Foscolo, casa patrizia di Venezia.

- » Andrea, luogotenente in Friuli, qu. Marco, 67, 80, 92, 95, 178, 179, 427.
- » Andrea, provveditore al Sale, 154.
- » Nicolò, di Andrea, qu. Marco, 178.
- » Zaccaria, fu provveditore al sale, qu. Marco, 177, 213.

Foys (di) casa principesca di Francia.

- » Odetto, visconte di Lautrech, maresciallo di Francia, 208, 309, 442.
- Tommaso (crroneamente Antonio) signore di Lescun, maresciallo di Francia, 48, 115, 148, 208, 241, 242, 293, 353, 354, 356, 663, 666, 672, 673, 674.

Franceschino N. N. gentiluomo francese, 282. Francesco Maria, v. Rovere.

Francia, cioè re di Francia, v. Francesco I.

- » casa reale, 201.
- » casa reale d'Angiò, 201.
- » re (in generale), 201.
- » re Luigi XII (ricordato), 200.
- re Francesco I, 5, 10, 13, 14, 28, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 81, 84, 91, 93,

```
94, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 132,
133, 134, 135, 139, 144, 145, 147, 148,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 182,
184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 193,
195, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 205,
206, 207, 208, 209, 211, 212, 215, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 238,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
                                   256.
257, 258, 259, 260, 261, 262, 264,
267, 268, 270, 272, 273, 274, 275, 277,
282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 293,
294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 305,
307, 308, 309, 311, 312, 313, 314,
                                   315,
316, 318, 319, 321, 322, 323, 324,
326, 327, 328, 330, 331, 332, 334,
                                   335,
336, 337, 338, 339, 341, 342, 343,
                                   347,
348, 349, 350, 351, 353, 354, 359, 360,
362, 363, 364, 365, 366, 369, 370, 373,
374, 376, 379, 386, 390, 391, 392, 394,
395, 397, 398, 399, 400, 401, 405, 407,
409, 410, 411, 413, 416, 418, 419, 420,
421, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430,
431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 441, 443, 446, 450, 451, 454, 455,
458, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469,
477, 480, 483, 484, 490, 491, 492, 494,
495, 496, 498, 499, 501, 512, 515, 516,
518, 519, 520, 521, 522, 526, 527, 529,
530, 531, 532, 535, 536, 537, 538, 541,
543, 547, 548, 550, 551, 553, 554,
569, 570, 572, 574, 575, 579, 582, 584,
585, 586, 587, 588, 589, 595, 599,
                                   601.
602, 605, 608, 609, 610, 611, 613,
                                   623,
629, 630, 631, 634, 637, 638, 643, 644,
646, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654,
655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663,
664, 665, 666, 667, 668, 669, 671, 672,
673, 674, 676.
```

Francia, Enrico (figlio secondogenito del re Francesco I, 238, 243, 248, 253. N. B. a colonna 238 è chiamato erroneamente duca d'Orleans, ed a colonne 243 e 248 è detto figlia del re.

- » figli del re, 201.
- » regina Claudia, moglie di Francesco I, 74.
- » Luisa di Savoja, duchessa di Angouléme, madre del re Francesco I (madama), 54, 153, 164, 366, 441, 587.
- » ammiraglio, v. Gouffier.
- » armata, 45, 48, 51, 69, 125, 139, 147, 169,

187, 200, 207, 208, 209, 215, 225, 227, 230, 250, 256, 261, 262, 289, 298, 319, 323, 325, 326, 327, 329, 332, 333, 335, 336, 346, 356, 390, 392, 397, 404, 406, 407, 408, 440, 451, 469, 490, 516, 523, 524, 526, 550, 552, 557, 558, 574, 628.

Francia, Gran Maestro, v. Savoja (di) Renato.

- oratore a Roma, v. Pio Alberto.
- oratori in Inghilterra, v. Brinon e Passano.
- oratore a Venezia, v. Firenze (da) Ambrogio. esercito, 5, 13, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 80, 81, 83, 84, 87, 91, 96, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 123, 124, 125, 127, 133, 134, 137, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 234, 236, 237, 240, 241, 242, 244, 245, 248, 252, 253, 255, 256, 257, 259, 261, 262, 263, 267, 270, 271, 273, 277, 281, 282, 284, 289, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 308, 309, 310, 311, 313, 317, 321, 322, 324, 325, 326, 331, 334, 336, 339, 341, 342, 344, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 356, 358, 360, 362, 363, 364, 365, 369, 376, 387, 394, 395, 396, 397, 399, 403, 408, 410, 412, 416, 420, 421, 425, 426, 430, 433, 434, 435, 437, 439, 441, 444, 446, 451, 455, 459, 461, 462, 467, 477, 479, 480, 482, 483, 484, 489, 490, 491, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553. 554, 555, 556, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 573, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 593, 595, 596, 598, 599, 600, 601, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 613, 614, 622, 623, 624, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 634, 635, 638, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 662, 663, 665, 667, 668, 669, 671, 672, 673.

Franco Giorgio, fu segretario ducale veneto, 569, 600. Frangipani, famiglia di Croazia.

- Frangipani, Bernardino, conte di Segna. Veglia e Modrussa, 92, 278.
  - Cristoforo, di Bernardino, 103, 278.
  - Ferdinando, di Bernardino, 103.
  - N. N. di Bernardino, 80, 95. >

Franzberch v. Fraundsperg.

Frati di Venezia (in generale), 38.

- Benedettini di s. Giorgio di Venezia e di santa Giustina di Padova, proprietari del tenimento di Correzzola, 210, 302, 319, 352, 367, 368, 566.
- Carmelitani di Venezia, 23.
- di Gerusalemme, 269.
- di s. Francesco della Vigna o della Cà grande in Venezia, 23.
- di s. Giovanni e Paolo di Venezia, 23.
- Domenicani dell'ordine dei predicatori (in generale), 169.
- di s. Domenico in Venezia, 391.

Fraundsperg (Franzberch, Fandspergen) (di) Giorgio, capitano di lanzichenecchi, 205, 295, 378, 408.

Fregoso o Campofregoso, famiglia e fazione di Genova, 390.

- Federico, arcivescovo di Salerno, 51, 230, 298, 325.
- Janus o Janes o Giano, condottiero dei veneziani, 345, 445.
- **»** Nicolò, 298.
- N. N. 219, 225. >>
- Pietro, 517, 523, 539.

Freschi (di) Tommaso (di) nipote, soprastante all'ufficio dei Provveditori del comune, 627.

Frizier Gasparo, massaro all'ufficio delle Ragioni vecchie, 380.

Fronsperch v. Fraundsperg.

Fugger (Focher), famiglia e compagnia di commercio e di banco in Germania, 660.

Fundsperge, v. Fraundsperg.

Fuorusciti milanesi, 48, 59, 56, 67, 69, 73, 74, 82, 92, 99, 105.

G

Gabriel, casa patrizia di Venezia.

- Andrea, monaco benedettino, fu priore in s. Giustina di Padova, qu. Alvise, 20.
- Angelo, qu. Silvestro, 14, 569, 600.
- Marco, capitano a Verona, qu. Zaccaria, 206, 214, 328, 378, 392, 422.
- Trifone, ecclesiastico, qu. Bertuccio cavaliere, 22.
- Zacaria, procuratore, 10, 13, 17, 471.

Gabrieli (di) Nicolò, segretario ducale veneto, 482.

» Cesare, 558.

Gaetani d'Aragona Onorato (Carlo) conte di Fondi,

duca di Traetto, 107, 218, 226, 228, 233, 235, 245, 251, 260, 273, 275, 277, 280, 282, 283, 291, 299, 300, 301, 337, 378, 384, 385, 386. N. B. A colonna 291 è erroneamente chiamato *Cesare*.

Gaetani Luigi, figlio di Onorato, duca di Traetto, (Signor Lovixe), 241.

Gaietano, v. Thiene.

Galarà, v. Gallarate.

Galee veneziane dell'armata del Levante, v. Veneziaziani (dei) armata.

» » di Barbaria, 319, 344, 661.

« » di Beyruth, 240, 317, 441, 445, 478,

» » di Fiandra, 505.

Gallarate (di) Giacomo castellano in Milano, 103. Galietano, v. Gaetani.

Gambara (di) Brunoro, conte, bresciano, 446, 599.

» » Giovanni Galeazzo, conte, 367.

» Giovanni Galeazzo (di) genero, 254.

» » Teofilo, conte, 466.

Garofoli (di) Giovanni, di Bergamo, 428.

Garzoni (di), casa patrizia di Venezia, 670.

» Zaccaria, cavaliere gerosolimitano, commendatore di Sicilia, qu. Marino procuratore, 22, 549, 640.

Gasparo N. N. barcaiuolo di Monselice, bandito, 24. Gato, condottiero al servizio della Chiesa, 173.

Gattinara (di) Arborio Mercurino, gran cancelliere dell'Imperatore, 17, 168, 401, 660.

Gazeli, v. Ghazali.

Gavardo (di) Sante, capitano in Capodistria, 640, 647. Gebellini, v. Ghibellini.

Gelfi, v. Guelfi.

Genova di) doge o governatore, v. Adorno Antoniotto.

» » suo segretario. v. Tassignano.

» armata, 327, 332, 333, 335, 404, 406, 440, 450, 469, 490, 523, 524, 543, 550, 564, 628.

Genouillac (de) Jacopo, detto *Galiot*, siniscalco d'Armagnac, Gran Maestro delle artiglierie in Francia, 161.

Gentile N. N. pavese, 461.

Georgio, v. Zorzi.

Gergetto, v. Gregato.

Gerbesi Messa cavaliere, capo di stradiotti al servizio dei veneziani, 182.

Germania (di) principi, 290.

Ghazali od Al-Gazeli, fu governatore di Damasco (ricordato), 485.

Ghedi (da) Pietro, esploratore, 501.

Ghibellini, fazione di Milano, 106.

Ghiberti o Giberti (di) Giovanni [Matteo, qu. Francesco, genovese, datario, vescovo di Verona, 36, 39, 110, 147, 169, 172, 176, 184, 186, 205, 208, 223, 229, 248, 257, 261, 267, 273, 274, 289, 312, 314, 357.

Ghisi (Gixi), casa patrizia di Venezia.

Ghisi (Gixi) Antonio, di Giovanni Pietro, 340. Giacomello (Iacobello), bandito trevigiano, 591.

Giana Pietro, pavese, 461.

Giannino N. N. esploratore, 607.

Gimon (di) conte (?) capo colonnello nell'esercito imperiale, 607.

Gioacchino Giovanni, v. Passano.

Giorgio conte, N. N. 195.

Giovanni Battista frate, N. N. 221.

» Paolo N. N. capitano, 568,

» Fermo conte, v. Trivulzio Gian Fermo.

Girardo, casa patrizia di Venezia.

» Maffio, monaco camaldolense, fu cardinale, VI patriarca di Venezia (ricordato), 19.

Girolami Raffaele, oratore fiorentino in Spagna, 610. Girolamo conte, v. Trivulzio.

» N. N. segretario del conte della Somaglia, 225, 272.

Giuli monsignore, v. Juliers.

Giustiniani (Justinian), casa patrizia di Venezia.

- » Andrea, procuratore, qu. Unfredo, 17, 42, 100, 473, 559.
  - » Andrea (di) sorella, 17.
- Antonio, capitano a Vicenza, qu. Francesco cavaliere, 86.
- » Giacomo Antonio, qu. Marino (di) figlio, 524.
- » Giovanni, da Corfù, 456.
- » Giovanni Francesco, di Girolamo procuratore, 396.
- » Girolamo, canonico di Padova, qu. Unfredo, 22, 23.
- Girolamo procuratore, savio del Consiglio,
   qu. Antonio, 6, 17, 42, 56, 77, 239, 273,
   303, 389, 391, 406, 473, 510, 559, 648,
   671.
- » Girolamo, fu rettore a Rettimo, qu. Benedetto, 467.
- » Leonardo, della Giunta, qu. Unfredo, 615.
- » Leonardo, fu governatore delle entrate, qu. Lorenzo, qu. Bernardo cavaliere e procuratore, 27, 616.
- » Lorenzo (il santo), I patriarca di Venezia (ricordato), 17, 19.
- » Marino, di Sebastiano cavaliere, 476.
- » Pancrazio, fu provveditore al Sale, qu. Bernardo, 213.
- » Paolo, monaco camaldolese, qu. Francesco cavaliere, 20.
- » Paolo, sopracomito, qu. Pietro, 453, 454, 619.
- » Sebastiano cavaliere, fu consigliere, fu savio sopra il nuovo estimo di Venezia, capo del consiglio dei X, podestà a Padova, qu. Marino, 25, 41, 86, 118,

119, 122, 127, 137, 211, 240, 333, 377, 412, 510, 592, 614, 615.

Glarona (da) Lodovico, capitano svizzero, 278.

Gobbo Giovanni, corriere veneto, 147.

Godazzo Giovanni Maria, bandito di Monselice, 24. Godiaso (da) marchese (?), capitano di fanti nell'esercito

francese, 162.

Godi (di) Arrigo Antonio, dottore e cavaliere vicentino, fu avvocato a Venezia, 146.

Golpho (Wolf?) conte, capo di lanzichenecchi nell'esercito francese, 161, 323, 327.

Gonzaga, casa dei marchesi di Mantova.

- Federico, marchese di Mantova, capitano generale e gonfaloniere della Chiesa, 40, 87, 91, 94, 115, 148, 195, 203, 254, 260, 267, 308, 349, 354, 407, 411, 419, 495, 516, 588, 594, 609, 658.
- » Isabella d'Este, madre del marchese Federico, 88.
- » Alessandro, 351.
- » Francesco, 572.
- Luigi (Alvise), qu. Rodolfo, 118, 148, 288, 571, 580.
- » Antonia, da Bozzolo, signora di Casalmaggiore, 540.
- » Caino, (Cagnino) di Lodovico, da Bozzolo, 571.
- Federico, signore di Bozzolo, 60, 84, 106, 109, 115, 134, 139, 144, 153, 159, 161, 162, 163, 167, 168, 171, 185, 186, 189, 208, 221, 227, 236, 239, 242, 245, 255, 262, 274, 282, 317, 329, 331, 334, 342, 344, 346, 347, 348, 349, 354, 356, 369, 371, 389, 405, 408, 437, 439, 443, 498, 500, 512, 548, 550, 567, 584, 623, 663, 666, 672, 673, 674.
- Pirro, dei signori di Bozzolo, 161, 494, 500, 501, 514, 518, 522, 550, 580.
- oratore del marchese a Venezia, v. Malatesti.
- » oratore del marchese a Roma, 10.

Gorgo (dal) Marco, vicentino, 172, 184.

Gorizia (di) capitano, 67.

Gouffier Guglielmo, signore di Bonnivet, grande almirante o ammiraglio di Francia, 160, 208, 224, 256, 261, 274, 285, 348, 424, 648, 650, 652, 654, 663, 667, 672, 673, 674.

Gradenigo, casa patrizia di Venezia.

- » Alvise, fu capo del Consiglio dei X, provveditore sopra le vendite, provveditore sopra i banchi, qu. Domenico cavaliere, 42, 100, 177, 210, 300, 302, 382, 504.
- » Andrea, soldato, qu. Taddeo, 100.
- » Giuliano, fu capitano a Padova, qu. Paolo, 9, 12, 42.
- » Giusto, qu. Giovanni Paolo, 559.

Gradenigo, Grifone, 50.

» Pietro, capo dei XL, ufficiale alla camera dei prestiti, qu. Marino, 5, 20, 58, 77, 263.

Gradisca (di) capitano, v. Torre (della) Nicolò.

Gran cancelliere dell'Imperatore, v. Gattinara.

Gran Maestro di Francia, v. Savoia.

Gran Maestro di Rodi, v. Villiers.

Gran Signore o Gran Turco, v. Turchia.

Grassi (de) Achille, cardinale prete del titolo di s. Maria in Trastevere, 322.

Grasso Daniele, di Augusta, capo di fanti tedeschi, 183, 204.

Gratiano, v. Graziani.

Graziani (di) Raffaele (Gratiano), segretario del luogotenente del duca di Urbino, 258, 290, 313, 337, 432, 480, 522.

Gregeto, soldato in Famagosta, 43, 50, 54, 471.

Grigioni fanti (cioè della lega Grisa), 209, 211, 215, 220, 221, 227, 232, 237, 238, 253, 256, 257, 262, 264 267, 268, 271, 273, 274, 275, 278, 282, 285, 288, 293, 294, 295, 300, 301, 308, 309, 311, 315, 316, 317, 319, 320, 323, 326, 328, 330, 331, 336, 342, 348, 353, 354, 356, 359, 365, 366, 369, 373, 376, 386, 389, 398, 437, 469, 477, 489, 490, 491, 497, 520, 524, 525, 526, 534, 541, 551, 555, 563, 567, 570, 604, 609, 610, 614, 628, 630, 634, 638, 643.

Grimaldi (de) Ansaldo, genovese, 636.

» » Stefano, genovese, 636.

Grimani, casa patrizia di Venezia.

- » Antonio, doge di Venezia (ricordato), 358.
- » Antonio, qu. Girolamo, 105.
- » Bernardo, fu patrono di una galea di Alessandria, sopracomito, qu. Zaccaria, 151.
- Filippo, fu conte e provveditore a Veglia, 364.
- » Giovanni, vescovo di Ceneda, qu. Girolamo, qu. Serenissimo Principe, 180, 202, 223, 517.
- » Girolamo, di Marino, 559.
- » Marco, podestà in Aquileia, qu. Nicolò, 427, 429, 436.
- » Marco, procuratore, qu. Girolamo, qu. Serenissimo principe, 10, 13, 17, 100, 179, 180, 202, 429, 473, 559, 621.
- » Marino, patriarca di Aquileia, qu. Girolamo, qu. Serenissimo principe, 92, 178, 179, 202, 427, 429, 430.
- » Vettore procuratore, qu. Girolamo, qu. Serenissimo principe, 17, 473.
- » Vincenzo, della Giunta, qu. Sereniss, mo principe, 15, 16, 352, 358, 389.

Grimano Giorgio, capo di stradiotti al servizio dei veneziani, 182.

Grisoni, v. Grigioni.

Gritta galea (cioè del sopracomito Gritti), 452, 454. Griti casa patrizia di Venezia.

- » Andrea, doge di Venezia, qu. Francesco, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 23, 38, 39, 40, 43, 50, 51, 54, 59, 60, 63, 65, 67, 79, 80, 86, 94, 99, 103, 104, 106, 119, 122, 137, 140, 141, 142, 144, 151, 154, 166, 171, 177, 178, 184, 193, 195, 196, 201, 206, 210, 215, 216, 228, 245, 251, 252, 254, 260, 266, 270, 274, 277, 280, 281, 282, 283, 288, 296, 297, 300, 316, 319, 320, 324, 329, 336, 340, 352, 355, 358, 361, 364, 365, 374, 377, 388, 389, 391, 406, 408, 409, 418, 420, 422, 428, 429, 436, 440, 442, 445, 448, 454, 456, 464, 466, 468, 470, 473, 474, 479, 493, 500, 510, 517, 524, 528, 529, 544, 547, 558, 564, 565, 566, 572, 582, 592, 594, 602, 603, 609, 613, 622, 639, 648, 649, 657, 660, 661, 669, 671, 673.
- » Domenico, de' Pregadi, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Francesco, 304, 616.
- » Girolamo, qu. Marco, 540.
- » Omobuono, fu al luogo di Procuratore sopra gli atti dei sopragastaldi, qu. Battista, 26, 504, 616.
- » Vienna, v. Contarini Paolo.
- » Vincenzo, qu. Pietro, 29, 75.
- » Vincenzo (di) moglie, 471.

Guain Guido, v. Vaini.

Guasco N. N. di Alessandria, capo di cavalli leggieri nell'esercito francese, 162.

Guasto (del) marchese, v. Avalos (d') Alfonso.

Gubbio (*Ugubio*) (da) Gentile, contestabile al servizio dei veneziani, 297, 443, 469.

Guelfi (Gelfi), fazione di Milano, 106.

Guerrieri Lodovico, 587, 610.

Guevara (di) Alfonso, conte di Potenza, 44.

Guglielmi (di) Giovanni Battista (Vielmi), segretario del Consiglio dei X, 313.

Guidotto Vincenzo, segretario veneto, residente in Ungheria, 95, 276, 468, 668.

Guoro, casa patrizia di Venezia.

- » Giorgio, sopracomito, di Girolamo, 284, 478,
- » Giusto, fu de' Pregadi, qu. Pandolfo, 217. Gurguri Pietro, daziere al Zante, 169.
- Gussoni, casa patrizia di Venezia.
  » Andrea, procuratore, qu. Nicolò, 17, 42, 100, 302, 473, 559.

Н

Helvetii, v. Svizzeri.

Hernandez de Cordova Lodovico, conte di Cabra, duca di Sessa e di s. Angelo, oratore dell'Imperatore a Roma, 44, 249, 289, 318, 463, 647.
Ilonoradi, v. Onorati. Hugo don, v. Moncada.

Humoi Andrea, di Scutari, 381.

» Nicolò, di Scutari, 381.

L

Ibraim (*Embraim*) pascià, 27, 142, 143, 144, 268, 269, 271, 275, 361, 452, 481, 485, 486, 487.

» pascià (di) padre, 143.

Igna (de la) Alfonso, di Napoli, 252.

Imperatore, v. Austria (di) Carlo.

Infante (l'), v. Austria (di) Ferdinando.

Inforte (di) duca, v. Pole (la) Riccardo.

Ingaldeo Giovanni Antonio, cittadino di Capodistria, 647.

- » Pasquale, cittadino di Capodistria, 556.
  Inghilterra od Anglia, cioè re d'Inghilterra, v. sotto
  Enrico VIII.
  - » casa regnante.
  - Enrico VIJI. Tudor, re d'Inghilterra, 33 93, 94, 247, 249, 349, 388, 418, 419, 420, 484, 437, 439, 446, 521, 522, 544. 547, 552, 558, 562, 569, 572, 577, 579, 602, 613, 657.
  - » Maria, figlia di Enrico VIII, 441.
  - » nipote del re, studente a Padova, v. Pole.
  - » cardinale, v. Wolsey.
  - » esercito, 93, 94.
  - » oratore in Italia, v. Pace.
  - » oratore a Roma, v. Clerk.
  - » segretario del re, frate carmelitano, 361.

Innocente (Nocente), servo di Giorgio Pisani, 346.

Isuei (?) da Merano, capo di fanti tedeschi, 183.Italiani fanti, 48, 58, 68, 69, 84, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 114, 115, 119, 134, 135, 140, 145, 146,

220, 221, 224, 225, 234, 237, 239, 246, 247, 252, 255, 256, 272, 274, 298, 315, 316, 331, 336, 342,

344, 346, 348, 349, 350, 376, 387, 390, 404, 411,

427, 439, 455, 462, 488, 497, 498, 515, 520, 548, 555, 559, 563, 468, 574, 588, 601, 607, 610, 630,

666, 667, 668, 672.

J

Jacenti N. N. qu. Natale, sensale nel Fondaco dei Tedeschi, 546.

Jacobelo, v. Giacomello.

Jacob, di Anselmo, ebreo di Venezia, 316.

Janino signor, v. Medici.

Janus signore, v. Fregoso.

Joachin Giovanni, v. Passano.

Joane Francesco signor v. Trivulzio.

Juliers (Giuli) et Cleves (di) duca, Giovanni III, capitano nell'esercito francese, 160.

Justinian, v. Giustiniani.

1

Lagaino (da) Alfonso, napoletano, capo di fanti nell'esercito francese, 162.

Lama (della) Girolamo, prete spagnuolo a Roma, 35, 38.

Lamota, v. Motte.

Lando, casa patrizia di Venezia.

Pietro, fu podestà a Padova, fu savio del Consiglio, consigliere, qu. Giovanni, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 39, 57, 77, 197, 215, 270, 546, 592.

Lang (Longo) Gaspare, capitano generale di Lanzichenecchi, 204, 205.

Matteo, cardinale, vescovo di Salzburg, 665. Lanoys (di) don Carlo, vicerè di Napoli, 13, 28, 31, 33, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 92, 93, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 121, 124, 127, 133, 138, 139, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 157, 158, 162, 166, 168, 169, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 190, 194, 196, 198, 202, 205, 215, 218, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 235, 239, 241, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 252, 257, 258, 260, 261, 266, 271, 277, 279, 289, 290, 294, 296, 299, 300, 301, 303, 306, 310, 314, 315, 316, 318, 319, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 344, 345, 352, 353, 354, 355, 357, 359, 360, 369, 371, 375, 376, 384, 386, 388, 393, 403, 404, 414, 421, 424, 425, 429, 431, 435, 446, 448, 452, 462, 463, 464, 468, 488, 489, 494, 498, 515, 517, 520, 529, 531, 532, 533, 544, 549, 552, 553, 554, 555, 560, 561, 562, 563, 577, 580, 587, 607, 613, 623, 631, 632, 636, 638, 641, 643, 651, 655, 656, 658, 662, 666, 671, 676.

Lanson monsignor, v. Alençon.

Lantana Gabriele, bresciano, 392.

Lanza N. N. bandieraro di Federico Gonzaga da Bozzolo, 167.

Lanz, soldato, 408.

Lanzichenecchi, 6, 17, 31, 44, 48, 58, 68, 70, 84, 101, 105, 106, 107, 111, 115, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 132, 133, 138, 139, 140, 145, 148, 153, 454, 155, 158, 159, 161, 163, 171, 174, 175, 183, 187, 189, 192, 195, 198, 203, 204, 205, 206, 208, 212, 215, 218, 225, 227, 228, 229, 230, 234, 238, 239, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 252, 253, 254, 257, 259, 265, 267, 268, 272, 274, 277, 290, 293, 294, 295, 301, 310, 311, 315, 316, 318, 319, 321, 325, 327, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 341, 344, 348, 357, 359, 363, 364, 367, 373, 374, 376, 378, 379, 380, 387, 389, 394, 396, 399, 400, 403, 406, 410, 411, 414, 422, 430, 433, 435, 436, 437, 438,

439, 443, 446, 447, 450, 455, 458, 459, 462, 464, 477, 483, 491, 492, 494, 496, 499, 515, 518, 521, 530, 536, 548, 550, 552, 554, 555, 558, 561, 562, 563, 570, 571, 576, 577, 580, 588, 590, 601, 606, 610, 613, 614, 631, 637, 638, 654, 658, 659, 663, 667, 668.

Lautrech (di) monsignore, v. Foys (di) Odetto.

Laval (de) Giovanni (monsignor della Valle), signore di Chateaubriant, Candè, ecc., 161.

Lazzaro (di) Battista, mercante a Venezia, 617.

Legato pontificio a Venezia, v. Campeggi Tommaso.

» » in Germania, v. Campeggi Loreazo. Lenzo (di) Annibale, capo di cavalli leggieri al servizio dei veneziani, 55, 268, 288.

Leopardi (di) Falcone, da Salò, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 286.

Lescu (di) monsignore, v. Foys (di) Tommaso.

Leva (de) Antonio (Lieva), condottiero spagnuolo, 44, 48, 105, 107, 115, 119, 121, 125, 138, 140, 146, 148, 170, 173, 198, 240, 241, 267, 280, 305, 306, 311, 315, 316, 370, 371, 372, 394, 457, 458, 459, 460, 461, 501, 543, 552, 555, 557, 559, 577, 597, Level (13)

Lezze (di), casa patrizia di Venezia.

» Donato, di Michele, 383.

- Francesco, fu podestà e capitano a Rovigo, qu. Alvise, 25, 26, 177, 213.
- » Girolamo, qu. Francesco, 24.
- » Giovanni, procuratore, di Michele, 428.
- » Marc' Antonio, qu. Francesco, 24.
- Michele, del Consiglio dei X, fu savio sopra il nuovo estimo di Venezia, qu. Donato, qu. Luca procuratore, 25, 43, 96, 127, 428, 614.
- Priamo, fu capo del Cousiglio dei X, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Audrea, 26.

Lieva, v. Leva.

Lion, casa patrizia di Veuezia.

- » Andrea, procuratore, qu. Alvise, qu. Giacomo, 17, 473, 621.
- » Domenico, dei XL al criminale, qu. Alvise, qu. Giacomo, 71, 72.
- » Maffio, fu avogadore del Comune, qu. Lodovico, 615.
- » Simeone, patrono all' Arsenale, qu. Tommaso, 136, 503.

Lippomauo, casa patrizia di Venezia.

- » Pietro, vescovo di Bergamo, di Girolamo, 275.
- » Zaccaria, di Girolamo, 476.

Lodi (di) governatore, 106, 110, 194, 231, 329, 351, 372, 502.

» vescovo, v. Sforza Ottaviauo.

Lodrone (di) conte colonnello di lanzichenecchi, 242, 305, 370, 501, 593.

Lombardo, casa patrizia di Venezia.

» Ermolao, provveditore a Peschiera, 392.

Longavilla (di) monsignore, v. Orleans.

Longhena (Longena) (da) Pietro, condottiero al servizio dei veneziani, 103, 107, 117, 214, 324, 330, 537, 553, 564.

Longo, casa patrizia di Veuezia.

- » Francesco, fu savio sopra l'estimo di Venezia, è al luogo di Procuratore sopra gli atti dei sopragastaldi, qu. Francesco, 25.
- » Girolamo, fu camerlengo a Vicenza, qu. Giovanni, 72.

Longo, capitano di lanzichenecchi, v. Lang. Lonigo (da) Vincenzo, dottore, avvocato, 617. Loredan, casa patrizia di Venezia.

- » Alvise, console in Alessandria, qu. Marco, 441, 442, 466.
- » Alvise, fu de' Pregadi, provveditore a Salò, qu. Antonio, 422.
- » Alvise, fu sopracomito, qu. Luca, qu. Giacomo procuratore, 216.
- Ettore, fu capo dei XL, sopracomito, qu. Nicolò, qu. Alvise procuratore, 16, 217.
- Siovanni Francesco, qu. Marc'Antonio, 178, 284, 297, 380, 617.
- » Girolamo, canonico regolare della congregazione di s. Giorgio in Alga, qu. Bertuccio, 22.
- » Girolamo, capo del Consiglio dei X, fu savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Serenissimo principe, 25, 41, 43, 86, 466, 499, 509, 547.
- » Lorenzo, de' Pregadi, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Nicolò 26, 27, 616.
- Lorenzo, procuratore, savio del Consiglio,
  qu. Serenissimo principe, 17, 38, 42, 85,
  86, 100, 150, 211, 283, 381, 382, 391,
  392, 473, 559, 671.
- » Marco, fu podestà a Brescia, provveditore sopra i banchi, fu savio sopra il nuovo estimo di Venezia, qu. Domenico, 177, 614.
- » Zaccaria, fu capitano a Famagosta, qu. Luca, qu. Giacomo procuratore, 213, 412.

Lorena (di) casa ducale.

- » Francesco, conte di Lambesc e d'Orgon, 161, 208.
- » Giovanni, cardinale diacono del titolo di di S. Onofrio, vescovo di Metz, 208.
- Luigi, conte di Vaudémont (Vidamo), 160,
   208.

Loschi (Losco) Giuseppe, vicentino, 150, 172, 184.

» » (di) moglie, di casa da Porto,

Lotterie a Venezia, 146, 157, 165, 166, 191, 192, 209, 260, 263, 627.

Lucca (da) Girolamo, segretario dell'oratore imperiale a Venezia, 552, 594.

Lucca (di) repubblica (Lucchesi), 434, 594, 611.

Lucrezia, ostessa in Famagosta, 472.

Loyxe signor, v. Gaetani.

Lugli (Lugio) Valerio, aggregato alla società del Divino Amore in Roma, 88.

Lusan (da) Francesco, capitano tedesco, 328.

Luselfo Giacomino, esploratore, 527.

Lusi Stamati, cavaliere, capo di stradiotti al servizio dei veneziani, 47.

Luterano N. N. mercante, abbrucciato vivo a Vienna, 14.

Luther Martino, sua setta e sue dottrine, 62, 96, 112, 126, 483, 660, 665, 669.

Lutrech, v. Foys.

Lyeva, v. Leva.

### M

Macho (?) capitano di Grigioni, bandito, 438.

Maddalena madama (Gambara?), 367.

Macon, v. Coreggio.

Madama (di Francia), v. Francia (di) Luisa.

Maestro delle artiglierie francesi, v. Genouillac.

Magno, casa patrizia di Venezia.

- » Andrea, fu capitano a Padova, savio sopra l'estimo di Venezia, provveditore sopra le vendite, qu. Stefano, 7, 9, 12, 16, 26, 42, 100, 279, 504, 546.
- » Andrea, qu. Marco, 23.
- » Stefano, di Andrea, 440.
- » Stefano (di) sposa, figlia di Francesco Mocenigo, 440.

Magon (de) Bartolomeo, da Crema, 231.

Magreto (alias Megret), capitano francese, 350.

Mahumet, deferder o tesoriere del Gran Sultano, 271. Maino, v. Mayno.

» (del) Francesco, di Genova, 326.

Malaspina Giovanni Filippo, marchese, oratore a Venezia della comunità di Verona, 320.

Malatesta Pandolfo, di Rimini, condottiero al servizio del duca di Milano, 44.

» signor, v. Baglioni.

Malatesti (de') Giovanni Battista, oratore del marchese di Mantova a Venezia, 6, 13, 38, 40, 106, 115, 122, 154, 203, 259, 320, 352, 355, 358, 389, 391, 406, 495, 510, 544, 572, 588, 594, 609, 639, 653.

Malipiero, casa patrizia di Venezia.

- » Alvise, fu capo del Consiglio dei X, qu. Stefano procuratore, 41, 302.
- Andrea, fu provveditore alle biade, podestà e capitano a Capodistria, qu. Matteo, da S. S. Apostoli, 188, 602.
- Donato, savio agli ordini, qu. Pasquale, 6, 85, 203, 250, 283, 284, 375.
- Baspare, fu capo del Consiglio dei X, fu

savio sopra le acque, censore della città, qu. Michele, 52, 53, 54, 100, 177, 211, 216, 263, 273, 367, 368, 382, 503, 507, 529.

Malipiero Girolamo, frate dei Minori Osservanti, professore di terlogia, predicatore apostolico, qu. Andrea, 22.

» Marco, fu capo dei XL, qu. Paolo, 603.

Michele, fu patrono all'Arsenale, qu. Giaoomo, qu. Dario, 471, 559, 615, 616.

» Nicolò, frate dei Minori Osservanti, ministro nel monastero di S. Job di Venezia, qu. Domenico, 20.

» Paolo, qu. Giacomo, (fratello uterino del doge Andrea Gritti), 559.

Pietro, fu al luogo di Procuratore sopra gli atti dei sopragastaldi, savio sopra la mercanzia e navigazione, qu. Michele, 27, 177.

Manara N. N. capitano del duca di Milano, 139. Manenti (de) Pietro, detto Manteo (Anteo), prete di Venezia, pievano della chiesa di S. Moisè, 364, 581, 583.

- » Giovanni, sensale a Venezia, 119, 559, 560. Manfredi Sigismondo, fu signore di Imola, 581.
  - » Lieta, moglie di Sigismondo, 581.

» Marc'Antonio, figlio di Sigismondo, 581.
Manfrone Gian Paolo, condottiero al servizio dei veneziani, 503.

- » Giulio, di Gian Paolo, 503.
- » Alessandro, 503.

Manriquez Garcia, capitano spagnuolo, 242. Mantova (da) Tolomeo, 345.

» (di) marchese, oratori, ecc. v. Gonzaga.

Maonesi, o della Maona, società di famiglie genovesi signora dell'isola di Scio, 481, 486, 487.

Maraschini Matteo, prete di Vicenza, 296. Marcada, v. Mercado.

Marcello, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, capo di cavalli leggieri, di Lorenzo, 55, 286.

» Angelo, fu dei XL al civile, giudice di petizione, qu. Lorenzo, 188.

» Antonio, dei XL al civile, di Angelo, 188.

» Bernardino, arciprete di Piove di Sacco, vescovo di Faenza, qu. Francesco, qu. Giacomo Antonio cavaliere, 21, 523, 524.

» Bernardo, fu capitano a Verona, qu. Andrea, 52.

cristoforo, dottore in teologia, arcivescovo di Corfù, qu. Antonio, qu. Giacomo, da s. Tomà, 11, 19, 20, 22, 23.

Donato, fu consigliere, fu luogotenente in Cipro, capo del Consiglio dei X, capitano in Candia, qu. Antonio, 6, 9, 43, 86, 263, 271, 280, 316, 355, 396.

I Diarii di M. SANUTO. - Tom. XXXVII.

Marcello Pietro, de' Pregadi, qu. Giacomo da san Tomà, 53.

» Pietro, fu podestà a Padova, qu. Giacomo Antonio cavaliere, 12, 15.

» Valerio, fu al luogo di Procuratore sopra gli atti dei sopragastaldi, qu. Giacomo Antonio cavaliere, 615, 616.

Marconi (di) Bernardo, soprastante al Fondaco delle farine, 452.

Marin, casa patrizia di Venezia.

- » Francesco, frate dell'ordine dei Minori Osservanti, 409.
- » Pietro, fu rettore della congregazione dei Canonici regolari di s. Giorgio in Alega, 20. Marino, abate di Naziera (Naziara, Nazara), 31, 194, 248
  - » N. N. dottore, trevigiano, professore di filosofia a Venezia, 150.

Mark (de la) Roberto III, signore di Fleurange, figlio di Roberto II, 160, 673.

Marmagio Tufoltra (?), 256.

Marmora Rodolfo, capitano di grigioni, 278.

Marolo Angelo, bandito di Monselice, 24.

» Lorenzo, detto Moro, bandito di Monselice, 24. Martinengo (da) famiglia castellana di Lombardia, patrizia di Venezia, 104.

» Antonio, qu. Bernardino, 101, 104, 470.

- Bartolomeo, di Villachiara, condottiero del duca di Milano, 44, 81, 91, 97, 101, 102, 110, 114, 120, 121, 122, 133, 206, 207, 208, 222, 223, 482, 494, 502, 575, 600, 601, 637, 662.
- » Battista, cavaliere, 104, 289.
  - Cesare, 239.
- » Federico, 482, 546.
- » Federico (di) moglie, figlia di Marco Marcello qu. Giacomo Antonio cavaliere, 546.
- » Giovanni Francesco, giudice del maleficio del podestà di Brescia, 622.
- » Mare' Antonio, qu. Lodovico, 91, 108, 109, 117, 118.

Martini (di) Alvise, cittadino veneziano, 476.

Martino N. N. esploratore, 663.

Marzelo, v. Marcello.

Maschere, proibite a Venezia, 470.

Masidello, capitano napoletano, 241.

Massalongo (da) Giacomo, esploratore, 439.

Matalon (da) Alessandro, esploratore, 356.

Matta, soldato spagnuolo, 133.

Matto Francesco, capitano al servizio del duca di Milano, 139.

Mauroceno, v. Morosini.

Mayno (del) Manone, governatore di Cremona, 229.

» Saspare, gentiluomo milanese, 139.

Mazuchi (de) Alvise, 647.

Mechmet Begi, Michael Begovich, (Michalogli) sangiacco e pasciá del ducato (di Bosnia e d'Erzegovina), 51, 80, 144, 485.

Medici (de) casa principale di Firenze, e fazione, 10.

- Giovanni (Zanin), condottiero, 44, 121, 123, 124, 144, 211, 212, 215, 220, 222, 225, 227, 228, 230, 231, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 246, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 256, 257, 259, 262, 264, 265, 267, 270, 272, 274, 282, 284, 293, 295, 307, 308, 309, 310, 311, 315, 317, 320, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 351, 353, 354, 356, 359, 362, 365, 370, 371, 378, 389, 390, 395, 397, 408, 410, 426, 427, 439, 441, 444, 445, 451, 458, 464, 465, 483, 484, 485, 488, 490, 491, 492, 498, 525, 527, 531, 532, 539, 542, 545, 553, 576, 585, 599, 602, 604, 607, 608, 609, 610, 613, 622, 623, 625, 628, 629, 630, 634, 635, 636, 637, 638, 641, 643, 644, 653, 654, 655, 663.
- Catterina, figlia di Lorenzo, 238, 243, 248. N. B. a colonne 243, 248, è chiamata figlio di Lorenzino.
- » Giulio, v. papa Clemente VII.

Medulo (di) Giovanni Donato, di Girolamo dottore, trevigiano, 591.

Megiera monsignore, v. Anjou.

Megii, v. Migli.

Memmo, casa patrizia di Venezia.

- » Francesco, podestà a Montona, 67.
- » Michele, fu della Giunta, qu. Antonio, 53.
- » Silvestro, fu ufficiale alle Ragioni vecchie, di Michele, 383, 401.
- » Stefano, provveditore sopra gli uffici e cose del regno di Cipro, qu. Giorgio, 40.

Memoransi, v. Montmorency.

Menato, padovano, attore drammatico a Venezia, 560.

Mercado (de) N. N., condottiero spagnuolo, 44. Mercanti di carne a Venezia, 40.

- » fiorentini a Venezia, 594, 595.
- » lucchesi a Venezia, 595.
- » milanesi a Venezia, 291.

Merfode Ispadi, v. Diespach.

Meserin o Messenin da Mantova, capo di fanti francesi, 115, 190, 293.

Mestre (di) oratori a Venezia della comunità, 263. Miani (*Emilianus*), casa patrizia di Venezia

- » Giacomo, Cattavere, qu. Paolo Antonio, 215
- Giovanni, consigliere, qu. Giacomo, 16, 57, 77, 215, 415, 473, 503, 507, 546.

Miani Lorenzo, al luogo di Procuratore sopra gli atti dei sopragastaldi qu. Giacomo, 53, 177.

Michalogli, v. Mechmet Begi.

Michiel, casa patrizia di Venezia.

- » Alvise, fu sopracomito, di Vettore, 217, 639.
- » Andrea, capo dei XL, di Leonardo, 271, 380, 507.
- » Giacomo, fu savio sopra l'estimo di Venezia, capo del consiglio dei X, qu. Tommaso, da s. Canciano, 25, 53, 118, 122, 132, 137, 377.
- » Giovanni, podestà a Castelbaldo, 529.
- » Lodovico, qu. Pietro, da s. Polo, 476.
- » Marc' Antonio, di Vettore, 639.
- » Marino, qu. Alvise, qu. Maffio, 217.
- » Melchiorre, di Tommaso, 340.
- » Nicolò, di Girolamo, àella Meduna, 150.
- » Nicolò dottore, fu avogadore del Comune, fu ufficiale alla Camera dei prestiti, al luogo di Procuratore sopra gli atti dei sopragastaldi, capitano a Bergamo, fu savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Francesco, 52, 80, 85, 289, 402, 614.
- » Nicolò, qu. Alvise, qu. Maffio, 377.
- Nicolò, fu ufficiale alla camera dei prestiti, qu. Francesco, 383.
- > Salvatore, qu. Leonardo, 38.
- » Simeone, protonotario apostolico, qu. Nicolò dottore, cavaliere e procuratore, 22.
- Stefano, fu capo dei XL, sopracomito, qu. Giovanni, 16.
- » Tommaso, fu de' Pregadi, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Giovanni Matteo, 616.
- Tommaso, provveditore sopra i dazi, qu. Pietro, 51.
- Vettore, fu capitano a Brescia, provveditore sepra i banchi, qu. Michele, 52, 177.
- » Vettore, sopracomito, di Vettore, 80.
- » Vitale, qu. Francesco, da s. Canciano, 72.
   Migli (Megii) (di) Girolamo, cittadino di Brescia, 124.
   Milano (da) Cristoforo, esploratore, 308.
  - (di) duca, v. Sforza.
  - » consiglio della comunità, 67.
  - » mercanti, 328, 334, 335.
  - » nobiti, 334, 335.
  - » oratore del duca a Venezia, v. Taverna Francesco.
  - » popolo o cittadini, 69, 70, 72, 84, 99, 112, 170, 180, 217, 224, 231, 237, 316, 317, 328.
  - » senato, 321.

Minio, casa patrizia di Venezia.

- » Francesco, qu. Bartolomeo, 137.
- » Imperiale, capo dei XL, qu. Castellano, 271, 352, 358, 507.

Minio Marco, fu duca in Candia, fu savio del Consiglio, consigliere, qu. Bartolomeo, 137, 270, 509.

Minotto, casa patrizia di Venezia,

- » Alvise, de' Pregadi, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Giacomo, 616.
- » Giovanni, podestà e capitano in Capodistria, 164, 602.

Miradello monsignore, commissario dell'artiglieria francese, 362.

Miranda, condottiero spagnuolo, 241.

Mocenigo, casa patrizia di Venezia.

- Alvise cavaliere, fu avogadore del Comune, savio del Consiglio, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Tommaso, 56, 77, 196, 199, 203, 232, 302, 303, 361, 422, 428, 504, 568, 569, 592, 595, 600.
- Andrea dottore, de' Pregadi, di Leonardo, procuratore, qu. Serenissimo principe, 150, 211, 383, 402, 504, 616.
- Antonio, procuratore, di Alvise cavaliere, 10, 13, 17, 473, 559.
- » Francesco, di Alvise cavaliere, 396.
- » Francesco, di Alvise cavaliere, (di) moglie, di casa Querini Stampalia, 396.
- » Francesco, qu. Pietro, 440.
- Francesco, qu. Pietro, (di) figlia, v. Magno Stefano.
- Lazzaro, consigliere, qu. Giovanni, 41, 57,77, 79, 239, 303, 456, 473, 507, 559.
- Leonardo, procuratore, savio del Consiglio,
  qu. Serenissimo principe, 7, 8, 9, 10,
  17, 40, 42, 83, 85, 86, 122, 199, 355,
  389, 391, 422, 473, 510, 546.
- » Pietro, fu provveditore ai dazi, di Leonardo procuratore, qu. Serenissimo principe, 383.
- Tommaso, capitano in Candia, di Leonardo qu. Serenissimo principe, 136.

Moldavia (di) voivoda, 279.

Molin (da) casa patrizia di Venezia.

- Andrea, dal Banco. fu capitano delle galee di Beyruth, qu. Marino, da s. Giuliano, 382, 402.
- » Federico, podestà e capitano a Rovigo, qu. Marco, 251, 671.
- » Giovanni Battista, conte a Spalato, 581.
- » Girolamo, visitatore della congregazione dei Canonici regolari di S. Giorgio in Alega, qu. Bernardino dalla Madalena, 22, 23.
- » Leonardo, podestà e capitano a Mestre, qu. Nicolò, (erroneamente qu. Lion), 28.
- Marco, procuratore, qu. Alvise procuratore, 13, 17, 42, 100, 179, 180, 473, 559, 621.

- Molin )da) Marino, fu podestà e capitano a Treviso, qu. Giacomo, 52, 213.
  - Pietro, provveditore sopra gli uffici e cose del regno di Cipro, 40.
  - » Pietro, qu. Giacomo dottore, 329, 330.

Momagnon (?) capitano, 436.

Moncada (di) don Ugo, capitano dell'armata spagnuola, 32, 33, 34, 325, 332, 333, 404, 406, 421, 440, 523, 524, 526, 528, 530, 536, 539, 543, 550, 557, 558, 665.

Monetari falsi a Venezia, 403, 452.

Monete forestiere. 145, 482.

» veneziane, 145.

Monferrato (da) Andrea, esploratore, 336.

Battista, esploratore, 155, 207.

Montagnana (da) Lorenzo, famiglio del capitano di Vicenza, 86.

Montanari Andrea, uomo d'armi di Mercurio Bua, 503.

Montenegro (del) sangiacco, 618, 619, 620.

Monte Mellino (di) Giovanni Francesco, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 287.

Montmorency (*Memoransi*) (de) Anne, primo barone, pari e maresciallo di Francia, 140, 146, 160, 208, 245, 252, 274, 458, 465, 466, 662, 663, 666, 667, 673, 674.

- (de) Francesco, signore de la Rochepot (Roscaphol), 160.
- » suo luogotenente, 138, 140, 146.

Montodone (da) Giovanni Pietro, esploratore, 525. More Filippo, vescovo di Fünfkirken (Cinquechiese) 468.

Moretto (il) esploratore, 663.

Morexini, v. Morosini.

Moro, casa patrizia di Venezia.

- » Bartolomeo, fu camerlengo del Comune, qu. Francesco, 339.
- Sabriele cavaliere, fu savio a terraferma, fu al luogo di Procuratore sopra gli atti dei sopragastaldi, savio sopra l'estimo di Venezia, della Giunta, qu. Antonio, 26, 52, 150, 296, 303, 382, 428, 493, 544, 595.
- Giovanni, podestà e capitano a Crema, qu. Damiano, 38, 65, 67, 71, 72, 80, 83, 96, 99, 102, 104, 106, 107, 108, 114, 119, 124, 125, 135, 138, 144, 145, 147, 149, 152, 155, 158, 159, 160, 166, 169, 170, 173, 180, 181, 185, 186, 188, 189, 190, 194, 205, 207, 209, 211, 215, 220, 224, 227, 231, 236, 237, 244, 249, 253, 256, 261, 263, 272, 279, 281, 284, 292, 293, 297, 300, 307, 308, 310, 311, 318, 320, 326, 327, 329, 331, 334, 336, 337, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 351, 356, 359, 362,

363, 365, 367, 372, 373, 376, 379, 389, 395, 397, 407, 408, 410, 421, 424, 425, 426, 430, 434, 439, 444, 450, 451, 464, 467, 477, 483, 488, 489, 490, 491, 497, 498, 499, 501, 502, 509, 512, 515, 520, 525, 526, 527, 533, 534, 539, 547, 550, 551, 552, 566, 574, 575, 585, 589, 590, 601, 602, 604, 607, 623, 630, 636, 637, 650, 651, 664, 667, 668.

Moro Giovanni, capitano a Zara, provveditore dell'armata, qu. Antonio, 165, 216, 384, 420, 436, 492, 493.

- » Girolamo, qu. Alvise, 67.
- » Sante dottore, podestà a Chioggia, qu. Marino, 75, 94, 639.
- Tommaso, capitano a Bergamo, qu. Alvise, 59,
  66, 67, 104, 108, 133, 137, 152, 166, 170,
  176, 193, 219, 226, 240, 255, 268, 294,
  420, 438, 467, 469, 480, 510, 511, 514,
  536 541, 575, 613, 644.
- » Angelo, monaco certosino, figlio naturale del qu. Alvise, qu. Gabriele, 19, 20, 300.
- Morone Girolamo dottore, cancelliere del duca Francesco Sforza, governatore di Milano, 34, 35, 48, 60, 61, 62, 68, 69, 70, 72, 73, 81, 83, 84, 99, 102, 111, 114, 115, 134, 138, 144, 145, 148, 155, 175, 176, 181, 182, 201, 224, 227, 229, 230, 249, 261, 270, 272, 279, 297, 300, 301, 310, 315, 327, 353, 354, 371, 375, 379, 414, 415, 438, 439, 443, 470, 483, 484, 494, 502, 511, 520, 527, 530, 540, 547, 550, 562, 577, 579, 580, 583, 592, 633, 634, 643, 645, 650, 652, 653, 654, 662, 666, 671, 672.
- » Girolamo (di) moglie, Amabilia, 662, 663.
   Morosina galea (cioè del sopracomito Morosini), 452, 454.
   Morosini, casa patrizia di Venezia, 412.
  - Angelo, capo dei XL, qu. Antonio, 6, 20, 58, 77.
  - » Antonio, fu savio sopra l'estimo di Venezia, governatore delle entrate, qu. Michele, 25.
  - » Carlo, procuratore, qu. Battista da Lisbona, 17, 302, 473.
  - » Federico, savio sopra le acque, qu. Cipriano, 263.
  - » Federico, fu patrono all'Arsenale, qu. Girolamo, 382, 402, 456.
  - » Francesco dottore, qu. Gabriele, 150, 382, 402.
  - » Francesco, avogadore del Comune, qu. Nicolò, 7, 24, 270, 393, 394, 399, 442, 456.
  - » Fraucesco, fu savio agli ordini, di Marco, da s. Cassiano, 72.
  - » Giovanni, di Michele, 150.
  - » Giovanni Francesco, fu consigliere, qu. Pietro, 213, 346.

- Morosini Girolamo, Canonico regolare di S. Spirito, fu priore in S. Michele di Padova, qu. Battista da Lisbona, 20.
  - » Giustiniano, bailo e capitano a Corfu, qu. Marco, 30, 128, 478.
  - » Marco, qu. Alvise, da s. Cassiano, 8.
  - Marino, fu avogadore del Comune, fu proveditore sopra le acque, censore della città, qu. Paolo, 53, 64, 216, 263, 273, 382, 422, 503, 507, 529, 592, 595.
  - » Marino, qu. Domenico, da san Giovanni Grisostomo, 412.
  - » Michele, fu savio a terra ferma, qu. Pietro, da san Cassiano, 592, 615, 617.
  - » Pandolfo, governatore delle entrate, savio sopra l'estimo di Venezia, Capo del consiglio dei X, qu. Girolamo, 25, 415, 499, 503, 504, 509, 549, 648.
  - » Pietro, fu provveditore sopra gli uffici e le cose del regno di Cipro, qu. Francesco, 382, 402.
  - » Silvestro, qu. Giovanni, 340.
  - » Vettore, fu provveditore sopra le pompe, qu. Giacomo, 53, 412.
  - » Marc' Antonio, di Tommaso (figlio naturale). 353, 357.

Mortara (da) Bernardino, esploratore, 341.

» Cristoforo, esploratore, 300.

Mosca Lorenzo, capitano delle barche del Consiglio dei X, contestabile del podestà di Vicenza, 229, 263.

Moscazzano (da) Lanz, esploratore, 318.

Moscoviti oratori all'Imperatore, 95.

Mosta nave (cioè dei da Mosto), 28.

Mosto (da) casa patrizia di Venezia.

- Bartolomeo fu capitano a Famagosta, qu. Giacomo, 43, 45, 50, 54, 165, 172, 329, 470, 471, 472, 615, 616.
- » Domenico, consigliere in Cipro, qu. Nicolò, 137.
- Francesco, provveditore alle biade, qu. Giacomo, 43.
  - Vito, qu. Andrea, 271, 310.
- Mota (de la) (Motte) monsignore, luogotenente del duca di Borbone, 652, 658.
  - » signore, (Lamota), capitano francese, 211, 312, 351, 450.

Mozenigo v. Mocenigo.

Mozzanica (da) Comino, esploratore, 376.

- » Gian Giacomo, esploratore, 250.
- » Stefano, esploratore, 430.

Mudazzo o Muazzo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu consigliere, savio sopra l'estimo di Venezia, provveditore sopra le vendite, qu. Nicolò, 25, 302, 503. Mula (da), casa patrizia di Venezia.

- Agostino, fu provveditore generale dell'armata, provveditore all'armare, luogotenente in Friuli, qu. Paolo, 24, 254, 255, 344, 358, 437, 614.
- » Andrea, savio sopra le acque, qu. Nicolò, 263.
- Antonio, fu consigliere, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Paolo, 26, 41, 42, 302.

Murena Girolamo, detto *Vendramin*, canonico di S. Marco, pievano di S. Moisè, 581, 583.

Mureri Martino, di Bassano, 99.

Mustafà pascià, 142, 143, 269, 280, 361, 481, 485, 486, 488.

» voivoda, 619.

Mydan, v. Mindan.

N

Nadal, Stefano (cittadino), mercante, padrone di nave, 456.

Nagiara (di) abate, v. Marino.

Naldo (di) Babone, contestabile al servizio dei veneziani, 51, 55, 286, 467, 469, 485, 514.

- » Dionisio (di) moglie, 488.
- » Giovanni, capo di balestrieri al servizio dei veneziani, 55, 287, 513, 576, 590, 599, 605.
- » Guido, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 287.

Nani, due case patrizie di Venezia.

- » Battista, di Paolo, 476.
- » Paolo, podestà a Verona, qu. Giorgio, 65, 111, 26, 149, 187, 206, 328, 378, 392, 422.
- » Paolo, fu al luogo di Procuratore sopra gli atti dei sopragastaldi, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Giacomo, 177, 614, 615, 616. Napoli (di) casa reale.
  - Ferdinando d'Aragona, duca di Calabria, figlio del re Federico, 360.
  - » vicerè, v. Lannoy.
  - (da) Antonio, gentiluomo nella compagnia di Camillo Orsini, 163.
  - » Marco, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 286.

Nardo, capitano milanese, 427.

Narno, famiglio dell'oratore Priuli, 405.

Nasso (di) duca, v. Crespo.

Navagero, casa patrizia di Venezia.

- » Andrea, oratore all'Imperatore, qu. Bernardo, 14, 41, 72, 169, 289, 328, 440, 516, 625, 669, 670.
- » Luca, qu. Bernardo, 413, 476.

Navajer, v. Navagero.

Navarollo (il), esploratore, 303, 458.

Navarra (da) Pietro, esploratore. 205.

Navarra (di) re, Enrico d'Albret, 116, 125, 139, 140, 159, 167, 208, 465, 466, 666, 673, 674.

Nazara (di) abate, v. Marino.

Neda, (?) capitano spagnuolo, 584.

Negro Andrea, padrone di nave, 240.

- » Giovanni, segretario dell'oratore Navagiero, 625.
- » Tommaso, vescovo di Traù, 493.

Nerli Tanai, mercante fiorentino a Venezia, 146.

Nervio o Nevo (alias Trivio) Alessandro, segretario in Venezia del duca di Urbino, 50, 61.

Nicea (?) (da) capitano francese, 366.

Nicolò N. N. oste di Oderzo, 136.

Nixia o Nasso (di) duca, v. Crespo.

Noale (da) Alvise, avvocato a Venezia, 43.

Nonsello, v. Roncello.

Novara (da) Bartolomeo, esploratore, 464.

Novolara (da) Marco o Martino, esploratore, 1589, 613.

Noys (de la) Carlo, v. Lannoys.

O

Obigni (di) monsignore, v. Stuart.

Occhio (dell') Giovanni Pietro, esploratore, 551, 585. Oficieto, nome di una gioia del duca di Milano e poi della Signoria di Venezia, 28, 269.

Oliviero, erudito trevigiano, 591.

Olpho, v. Golpho.

Ondatenal (?), capitano tedesco, 350.

Onorati Domenico, mercante di tele a Venezia, 260. Oratori delle varie nazioni presso le corti e gli Stati, v. i nomi delle nazioni rispettive.

- » varii a Roma, 10.
- » a Venezia, 38, 122, 355, 358, 361, 389, 391.

Orazio (di) Lodovico, bolognese, sensale di cambii a Venezia, 165, 166, 191, 627.

Organtino, N. N. lodigiano, 570.

Orio (Aurio), casa patrizia di Venezia.

- » Loreuzo, capo dei XL, qu. Girolamo, 6, 20, 58, 77, 239.
- » Lorenzo, dottore e provveditore al sale, qu. Paolo, 150, 154, 428.

Orleans (d'), casa principesca di Francia.

Carlo, duca di Longueville, signore di Neufchatel, conte di Dunois, pari e grau ciambellano di Francia, 160, 171, 172, 173, 174, 175, 180, 184, 186, 189, 193, 208, 265. N. B. A colonna 184 è chiamato: monsignor di Altavilla.

Orologio (Rologio) (dall') Bernardino, fu coadiutore all'ufficio dei V della Pace, 435.

Orsi (di) Domenico, esploratore, 342, 343.

Orsini, casa priucipesca romana e fazione, e membri di essa, 238, 243, 249, 350, 410, 437, 450, 463, 500, 514, 535, 563, 569, 570, 600, 602, 624, 628, 646.

Pasini Aldobrandino, arcivescovo di Nicosia, 39, 109.

- Camillo o Giovanni Camillo, condottiero al servizio dei veneziani, 467, 469, 480, 585, 605, 607, 642, 659.
- » Lodovico, figlio di Nicolò conte di Pitigliauo, 627.
- Lorenzo da Ceri, dell'Anguillara, 48, 60, 68, 125, 139, 147, 148, 207, 208, 209, 211, 215, 219, 220, 221, 225, 227, 230, 231, 237, 238, 243, 245, 250, 253, 256, 259, 266, 273, 274, 282, 285, 293, 298, 308, 309, 313, 315, 319, 321, 323, 327, 331, 335, 336, 342, 347, 350, 356, 363, 367, 390, 392, 394, 395, 397, 398, 399, 403, 404, 407, 408, 410, 411, 421, 432, 437, 440, 443, 463, 490, 492, 533, 535, 563, 624, 628.

Ortolani, compagnia della Calza a Venezia, 447, 456, 470, 471, 474, 475.

Osorio (de) N. N. conte, condottiero spagnuolo, 242. Ottaviani Luca, 630.

Oxonica, v. Assouica.

P

Pace (Panzeo, Pazeo) Riccardo, consigliere e segretario del re d'Inghilterra, oratore straordinario in Italia, 72, 73, 81, 91, 92, 93, 94, 134, 135, 243, 246, 247, 248, 249, 275, 345, 521, 528, 535, 540, 544, 547, 558, 572, 579, 581.

Padova (di) camera, 78, 381, 581.

» oratori a Venezia della comunità, 46, 320, 335, 507.

Pagan Leonardo, di Chioggia, padrone di marciliana, 453, 454.

Palavicino, v. Pallavicini.

Palazzolo (da) Raffaele, collaterale generale nell'esercito francese, 169, 280, 645.

Paleologo Teodoro, interprete alla cancelleria ducale veneta, 51.

Palisse (Pelizza) (de la) signore, v. Chabannes.

Pallavicini, famiglia principale di Lombardia e di Genova e fazione, 342, 343, 407, 411,

- » Giovanni Battista, vescovo di Cavaillon, cardinale prete del titolo di s. Apollinare, 380, 401, 423.
- Giovanni Lodovico, 392, 394, 399, 491,
  497, 516, 526, 528, 530, 532, 536, 547,
  564, 565, 567, 573, 579, 583, 594, 595,
  596, 604, 605, 608, 610, 614, 624, 628,
  633, 636, 637, 642, 643, 645, 655.

Pandino (di) Andrea, esploratore, 434.

Panzeo, v. Pace.

Papa Adriano VI, (ricordato), 468.

- Papa Clemente VII, 7, 10, 17, 19, 23, 24, 36, 39, 40, 41, 46, 47, 54, 59, 61, 65, 84, 87, 88, 89, 92, 94, 110, 111, 121, 123, 124, 127, 130, 132, 137, 142, 147, 148, 150, 151, 156, 159, 167, 171, 174, 176, 184, 192, 193, 195, 196, 202, 203, 205, 210, 214, 219, 223, 225, 227, 229, 231, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 266, 268, 273, 274, 276, 279, 283, 289, 290, 291, 294, 296, 300, 301, 308, 309 311, 312, 320, 321, 322, 326, 330, 335, 836, 347, 350, 353, 354, 357, 358, 359, 362, 365 369, 378, 380, 388, 389, 390, 391, 399, 400, 401, 403, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 416, 418, 419, 423, 424, 428, 429, 431, 434, 437, 439, 445, 446, 463, 465, 466, 482, 483, 491, 500, 503, 514, 535, 564, 569, 573, 579, 582, 592, 594, 595, 600, 602, 611, 613, 614, 625, 637, 643, 646, 647, 649, 660, 661, 664, 568, 669, 670.
  - » Giulio II, (ricordato), 47.
  - » Leone X (ricordato), 10, 294, 378, 419.
  - » (del) legato a Venezia, v. Campeggi Tommaso.
  - » » Nipoie. N, N. 335, 336, 362.
    - » nunzio straordinario a Venezia, 40.
  - » » oratore al re di Francia, 362, 364.

Papa Giovanni, mercante di vino a Venezia, 377, 412.
Papalisti, nome dato ai patrizi veneziani in rapporti di parentela con ecclesiastici godenti benefici, 41, 86, 87, 96, 102, 109, i19, 123, 127, 132. 183, 196, 210, 239, 250, 275, 281, 283, 296, 301, 303, 330, 361, 380, 396, 401, 422, 423, 427, 441, 449, 493, 503, 581, 589, 592, 594, 595, 670.

Paradiso, casa patrizia di Venezia.

» Girolamo, qu. Andrea, 214, 255.

Parma (di) Francesco, di Padova, 340.

Pasotto Sebastiano, mercante a Venezia, 617.

Pasqualigo, casa patrizia di Venezia.

- Alvise, procuratore, qu. Filippo, 17, 100, 122, 150, 302, 389, 391, 447, 473, 510.
- » Giovanni Maria, qu. Marco, 340.
- » Nicolò, fu della Giunta, qu. Vettore, 592, 615, 616.
- » Paolo, qu. Cosma, 569, 600.
- » Sebastiano, fu capo dei XL, sopracomito, qu. Cosma, 8.
- » Giacomo (cittadino), soldato, 214.

Passano (di) Giovanni Gioachine, genovese, oratore del re di Francia in Inghilterra, 94, 522.

Passarino Stefano, arciere del conte Alessandro Dona, 566.

Patriarca di Aquileia, v. Grimani Marino.

» di Venczia, v. Contarini Antonio e Querini Girolamo.

Patriarchi di Venezia (in generale), 18, 19, 20.

Pavia (da) Giovanni, schioppettiere, 264.

Pavin Girolamo, fuoruscito, 428. Pe.... Giovanni, friulano, 178. Pelissa (de la) monsignore, v. Chabannes. Pellegrino N. N. fu scudiero del doge Barbarigo, soprastante al sale in dogana, 317, 485. Pedemonte (di) Bernardino, v. Piemonte. Pepoli (di) conte Ugo, governatore di Cassano, 161, 176, 185, 219, 225, 239, 379. Perosa, v. Perugia. Perosino (il) esploratore, 568, 585. Perpignano (da) Lionetto, dell'isola di Tine, 581. Persia (di) casa regnante. Ismail Soft, 75. >> figlio primogenito del Sofi, 75, 269. D figlio secondogenito del Sofi. 269. Persico (di) Matteo, conte, 543, 629. Perugia (Perosa) (da) Ciarpellon. contestabile al servizio dei veneziani, 287. » Renzo, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 287. Pesaro (da ca' da), casa patrizia di Venezia. Agostino, fu priore dell'Ordine di S. Maria dei Servi, qu. Girolamo, qu. Luca provveditore, 21. Alessandro, fu della Giunta, qu. Nicolò, 617. Antonio, qu. Leonardo, 441. Antonio (di) figlia, v. Contarini Filippo. Antonio, fu sopracomito, patrono all'arsenale, qu. Francesco, 217, Bernardo, capo dei XL qu. Pietro, 340, 509. Francesco, podestà a Padova, qu. Marco, 535. Giacomo, vescovo di Pafo, qu. Leonardo, 21, 352, 355, 391, 510, 549.Giovanni, qu. Leonardo, 413. 3 Girolamo, savio del Consiglio, \* provveditore all'arsenale, qu. Benedetto procuratore, 12, 56, 65, 77, 199, 203, 251, 361, 422, 591. Luca, fu sopracomito. qu. Alvise, qu. Luca procuratore, 583. Nicolò, di Girolamo, 240. Pietro, da Londra, procuratore, provveditore generale in campo, qu. Nicolò, 17, 41, 42, 65, 66, 85, 95, 96, 104, 116, 119, 122, 123, 127, 133, 138, 139, 140, 145, 147, 151, 152, 157, 158, 163, 164, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 182, 183, 187, 194,

```
196, 202, 206, 209, 210, 211,
 212, 215, 218, 225, 228, 233,
239, 243, 247, 250, 254, 257,
262, 265, 268, 270, 272, 275,
276, 277, 280, 282, 285, 286,
288, 290, 296, 301, 311, 316,
319, 322, 324, 330, 331, 332,
335, 337, 342, 345, 348, 351,
352, 353, 354, 363, 364, 367,
373, 380, 382, 385, 386, 390,
394, 395, 398, 399, 403, 408,
411, 415, 427, 428, 431, 436,
437, 462, 445, 447, 448, 449,
456, 462, 466, 467 468, 470,
471, 484, 498, 500, 502, 510,
516, 520, 521, 529, 530, 531,
532, 533, 535, 537, 539, 540,
542, 544, 545, 547, 548, 552,
553, 555, 556, 564, 565, 568,
571, 575, 576, 581, 587, 590,
593, 596, 605, 606, 607, 608,
620, 621, 624, 630, 631, 634,
635, 638, 639, 642, 645, 648,
652, 653, 659, 664, 673, 674.
```

Pescara (di) marchese, v. Avalos.

Pessina, famiglia di Venezia, da S. Cassiano.

- Andrea, figlio naturale di Zilletto, 639.
- Nicolò, 639.
- Sebastiano, 639. >
- Zilietto, 639.

Petratini, famiglia di Corfù, 478.

Agostino, 591.

Petrucci, casa principale di Siena.

Fabio, 10, 405, 450, 463.

Pexaro, v. Pesaro.

Philargia, commedia di Giovanni Manenti, 560.

Piacentino (il) N. N. 270.

Piacenza (da) Bernardo, nunzio pontificio in campo, 626.

- Francesco, di Crema, uomo d'armi di Teodoro Trivulzio, 285.
- Cristoforo, esploratore, 566.

Piano (da) Bernardo, milanese, 321.

Piatelotto Girolamo, da Ferrara, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 287.

Piemonte (di) Bernardino, esploratore, 326, 342, 361, 410, 444, 498, 525, 584.

Pietro, bombardiere in Famagosta, 472.

Pievani di Venezia, 11.

Pievano della chiesa di s. Apollinare, canceliere del doge, 365.

di s. Moisè, 447, 517, 581, 583, v. anche Manenti, e Murena.

Pignatelli Troilo, condottiero, 63.

Pio, casa dei signori di Carpi.

D Alberto, oratore del re di Francia a Roma, 14, 149, 223, 322, 424, 431, 448, 569, 570, 572, 582, 595, 602.

Pio Alberto (di) moglie, Cecilia di Franciotto Orsini, 432.

- » Alberto (di) figlio, 432.
- » Lionello, 238.

Piombino (da) Nicolò, capo di fanti nell'esercito francese, 623.

Pisani, due case patrizie di Venezia.

- » Alessandro, consigliere a Damasco, qu. Marino, 447.
- » Alvise, procuratore, fu Savio del Consiglio, qu. Giovanni, dal Banco, 17, 40, 41, 42, 122, 150, 381, 382, 389, 391, 406, 447, 473, 510, 546, 600.
- » Fantino, di Vettore, qu. Giorgio, 401.
- Francesco, cardinale diacono del titolo di s. Teodoro, di Alvise procuratore, 61, 84, 357, 358, 624.
- » Giorgio dottore e cavaliere, fu savio del Consiglio, qu. Giovanni, 42, 346, 546.
- » Giovanni, di Alvise procuratore, dal Banco, 440.
- » Giovanni (di) moglie, figlia di Francesco Gritti, 440.
- » Giovanni, di Vettore, 476.
- » Marino, di Alessandro, 476.
- » Vettore, fu provveditore a Riva, qu. Giorgio, 383, 402.

Pisino (di) capitano, 67.

Pitigliano (di) figlio del conte, v. Orsini Lodovico. Pixani, v. Pisani.

Pizoga Francesco, mercante spagnuolo a Venezia, 146.

Pizzamano, casa patrizia di Venezia.

- Alvise, provveditore sopra le Camere, qu. Fantino, 122.
- » Domenico, fu conte e capitano a Traù, qu. Marco, 382, 402, 627, 646.
- » Giacomo, de' Pregadi, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Fantino, 616.
- » Gregorio, qu. Marco, 627, 646.

Podacataro (di) Livio, cipriotto, arcivescovo di Nicosia, 39, 109.

Polani, casa patrizia di Venezia.

- » Girolamo, dottore, fu de' Pregadi, qu. Giacomo, 53, 150, 303, 403.
- » Vincenzo, fu provveditore sopra le Camere, qu. Giacomo, 52.
- Pole (la) Reginaldo, nipote di Enrico VIII re d'Inghilterra, studente nell'università di Padova, 535, 544, 653.
- » Riccardo, detto Rosa bianca, conte di Suffolk (duca d'Inforte, Susurta), 161, 458, 674.

Poletense vescovo, Lodovico, fratello consobrino del cardinale Campeggi, 424.

Poliziano Antonio, segretario di Girolamo Morone, 663. Polo Giovanni, buffone a Venezia, 474, 560, 572. Polonia (di) casa regnante.

» Sigismondo re di Polonia, granduca di Lituania, signore di Prussia e di Russia ecc. 95, 279.

Pomposi (da) Bartolomeo, di Crema, esploratore, 220, 320.

Pontefice, v. Papa.

Pontremis (Bondormin) (de) signore, gentiluomo del re di Francia, 578.

Porcia (di) Girolamo, vescovo di Torcello, 549. Porto (da) Alvise, canonico, vicentino, 401.

» Francesco, cavaliere, vicentino, 150.Portogallo (di) casa regnante.

- » re Giovanni III, 168.
- » regina, 661.
- » oratore all'Imperatore, 168.
- » oratore a Roma, 10.

Potenza (di) conte, v. Guevara.

Pozo o Poggio (da) Marino, segretario del cardinale Pisani, 10, 39, 346, 357, 358, 569, 600, 624, 647. Prégeant de Bidoux, cavaliere gerosolimitano, priore

di san Gilio, 256. Preuspurch Tardi, capitano di lanzichenecchi, 357.

Pretello (il), v. Benedetti.

Preti di Roma, 36.

Primicerio di s. Marco, v. Barbarigo Girolamo. Principe, v. Gritti Andrea.

» d'Austria o di Castiglia, v. Austria (di) Ferdinando.

Prioli, v. Priuli.

Priuli, casa patrizia di Venezia.

- » Almorò, patrono all'Arsenale, qu. Bernardo, qu. Pietro procuratore, 136, 503.
- » Alvise, fu provveditore al sale, qu. Francesco, 615, 616.
- » Alvise, il grande, qu. Marco, qu. Francesco, 52.
- Alvise, procuratore, savio del consiglio, provveditore sopra le vendite, inquisitore del doge defunto (Loredan). qu. Pietro procuratore, 11, 12, 13, 17, 42, 79, 85, 100, 122, 211, 302, 319, 324, 367, 381, 382, 392, 393, 399, 400, 473, 493, 510, 573, 595.
- Andrea, dottore, provveditore alla sanità, qu. Pietro, qu. Benedetto, 20, 240.
- » Antonio, dal Banco, qu. Marco, qu. Francesco da s. Severo, 154.
- Francesco, procuratore, qu. Giuvanni Francesco, 17, 38, 39, 179, 473, 559, 621.
- » Giovanni, fu capo del Consiglio dei X, qu. Pietro procuratore, 213.
- Giovanni, monaco benedettino, abate in s. Giorgio maggiore, qu. Francesco, 21.
- » Girolamo, fu provveditore sopra le Camere, qu. Roberto, 617.

- Priuli Lorenzo, eletto oratore straordinario all'Imperatore, qu. Alvise, qu. Nicolò, 14, 41, 72, 101, 169, 351, 352, 379, 392, 394, 405, 516, 564, 669, 670.
  - » Marc'Antonio, fu savio sopra il nuovo estimo di Venezia, podestà e capitano a Rovigo, qu. Alvise, 25, 614, 671.
  - Matteo, fu governatore delle entrate, savio sopra la mercanzia e navigazione, provveditore all'armare, qu. Francesco, 27, 28, 614, 616.
  - » Eusebio, monaco camaldolese, abate di s. Maria delle Carceri, figlio naturale del qu. Pietro, qu. Benedetto, 19, 20.

Promissione ducale (cioè statuto giurato dal doge di di Venezia, 8, 94.

Pusterla (di) Chiara, figlia di Galeazzo Visconti, 367, 374.

### Ŏ

Quadrio (di) Simeone, di Valtellina, 278. Querini (*Quirini*), casa patrizia di Venezia.

- » Bernardo, fu ufficiale alla dogana di mare, castellano a Famagosta, qu. Girolamo, 80.
- » Sirolamo, de' Pregadi, qu. Francesco, 383, 476.
- » Girolamo, frate dell'ordine dei Predicatori, patriarca di Venezia, qu.
  Domenico dai Miracoli, 18, 19, 21, 23, 60, 61, 62, 84, 103, 353, 365, 374, 390, 391, 412, 413, 517, 602, 611, 613.
- » Sirolamo, fu della Giunta, qu. Andrea, da s. Angelo, 615.
- » Girolamo, fu savio a terraferma, provveditore all'armare, qu. Pietro da santa Marina, 381, 382, 391, 401, 591, 614, 615.
- » Nicolò, fu sopracomito, qu. Carlc, 216.
- » Paolo, 28, 413.
- » Paolo (di) moglie, Maria Contarini, qu. Giovanni Matteo, 413.
- » Pietro, fu podestà a Padova, qu. Antonio, 9.
- » Silverio, fu priore nel monastero della Carità, qu. Paolo dalle Papozze, 20.
- » Stefano, di Pietro, 346.

### R

Ragona (di) Carlo, o Cesare, v. Gaetani. Ram Pietro, mercante spagnuolo a Venezia, 146.

I Diarii di M. SANUTO. - Tom. XXXVII.

Ramires Francesco, cavaleggiero spagnuolo, 241. Ramusio Giovanni Battista, segretario del Consiglio dei X, 8, 79, 151, 254, 275, 281, 289, 494, 528. Rangoni, famiglia nobile di Modena.

- » Francesco, conte, 608, 610.
- » Guido conte, 219, 225, 237, 238, 242, 254, 259, 271, 274, 308, 604, 608.
- » N. N. 73.
- » Matteo, contestabile al servizio dei veneziani, v. Roncon.

Rasponi, casa di Ravenna, 47.

Rauber Nicolò, capitano imperiale, 665.

Ravenna (da) Farfarello, capo di balestrieri al servizio dei veneziani, 55, 287.

» (di) arcivescovo, v. Accolti Pietro.

Ravilla (de) Carlo, messo a Venezia del vicerè di Napoli, 54.

Reggio (Rezo) (da) Pietro Andrea, dottore, 126.

Regis Tommaso, famigliare del Papa, 90.

Relogio, v, Orologio.

Renier, casa patrizia di Venezia.

- » Daniele, savio del Consiglio, del Consiglio dei X, qu. Costantino. 9, 16, 18, 211, 319, 324, 367, 381, 382, 392, 393, 396, 400, 473, 546,
- Federico, fu savio a terraferma, fu podestà e capitano a Crema, avogadore del Comune, qu. Alvise, 196, 213, 333, 437.
- Francesco, fu console dei mercanti, capo dei XL, qu. Giacomo, 263, 270, 603.

Renzo signor, v. Orsini Lorenzo.

Rera (Herrera?), capitano spagnuolo, 651.

Rezo, v. Reggio.

Rhoscaphol monsignore, v. Montmoreney.

Riccardo N. N. frate a Brescia, 37.

Riva (dalla) Gabriele, capitano di fanti al servizio dei veneziani, 55, 287.

Rivio Giovanni, prete di Venezia, 391.

Rivoltanuova (di) Gioachino, esploratore, 444.

Rizio (Ritio) Angelo, 509.

Rizzato Baldassare, bandito di Monselice, 24.

> Cristoforo, bandito di Monselice, 24.

Rizzo Giovanni Stefano pavese, 596, 597.

Roano (di) bailo, v. Brinon.

Robertet Florimondo, tesoriere e segretario del re di Francia, 113

Robio Giovanni Stefano, famigliare del duca di Milano, 644.

Rocca (della) Giovanni Giacomo, di Alessandria, capo di cavalli leggieri nell'esercito francese, 162.

» Lorenzo, segretario ducale veneto, 51, 495. 648.

Rochefort (Rochafort, Rupeforti) (de) Giovanni, signore di Pleuvant, Longeau, et ball di Dijon, 406, 409, 413, 423, 424, 428, 432, 673, 674.

Rodego (da) Antonio, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 286. Roi Gioacchino, cittadino veneziano, 504.

Romanello Antonio, esploratore, 560, 577, 645.

Romano Simeone, capitano di cavalli leggieri nell'esercito francese, 161.

Roncello (Nonsello), da Milano, capo di fanti nell'esercito francese, 162.

Roncon (Rangon) Matteo, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 166, 286, 469.

Rosa Giacomo Filippo, nobile bresciano, 289.

Rossetto Alessandro, cavallaro di Crema, 155, 185, 341, 351, 499.

Rossetto Nicolino, esploratore, 389.

Rossi (di) Bernardo, vescovo di Treviso, 195, 323.

- » Camillo, protonotario apostolico, 323.
- N. N. capo di fanterie nell'esercito francese,

Rosso Andrea, segretario ducale veneto e notaro, 566, 614, 660.

Rostin (?) capitano francese, 310.

Rovere (della) Francesco Maria, duca di Urbino, capitano generale dell'esercito dei veneziani, 46, 50, 51, 55, 61, 64, 65, 74, 85, 95, 101, 104, 106, 110, 111, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 127, 133, 134, 138, 140, 148, 151, 152, 157, 158, 162, 163, 166, 149, 171, 174, 175, 185, 187, 195, 196, 202, 212, 226, 233, 241, 244, 246, 247, 249, 258, 259, 266, 272, 275, 280, 287, 288, 289, 290, 296, 300, 301, 303, 319, 324, 327, 330, 331, 332, 333, 335, 337, 342, 345, 370, 364, 367, 374, 385, 386, 427, 435, 445, 467, 513, 516, 535, 540, 624, 640, 664, 675, 676.

Eleonora Gonzaga, duchessa di Urbino, 639.

Rozon Giovanni Francesco, bresciano, 340.

Rozono Bartolomeo, segretario del duca di Milano, 68, 71.

Rubiano (da) Andrea, esploratore, 397, 421, 497.

Rubino Giovanni Battista, cavaliere gerosolimitano, balì di Santo Stefano, 32.

Rupeforti, v. Rochefort.

Ruzzante, attore drammatico a Venezia, 560, 572.

S

Sabbadini Alvise, segretario ducale veneto, 51, 74. Sacchini (di) Valeriano, di Mantova, 23, 24. Sadio, v. Chandion.

Sagudino Nicolò, segretario veneto, 63.

Saint Marceaux o Saint Marsault (San Marzeo) (di) monsignore, 172, 223.

Pol (di) monsignore, v. Vendome. Salamanca Gabriele, contc di Oldenburg (Virtimberg)

gran tesoriere dell'arciduca d'Austria, detto Maran, 63, 168, 435, 665.

Salamanca Gabriele (di) fratello, 435.

Salamona galea (cioè del sopracomito Salamon), 129, 446, 452.

Salamon, casa patrizia di Venezia.

- Giovanni Francesco, podestà a Monfalcone, di Giovanni Natale, 95.
- Giovanni Natale, fu savio a terraferma, qu. Tommaso, 381, 383, 402.
- Girolamo, rettore della congregazione dei canonici regolari di S. Giorgio in Alga, qu. Pietro, 20, 23.
- Michele, fu consigliere, qu. Nicolò, 12, 16,
- Nicolò di Michele, fu al luogo di procuratore sopra gli atti dei sopragastaldi, 383, 401, 402.
- Vincenzo, sopracomito, qu. Vito, 216, 283, 478, 583.

Salamone, ebreo di Venezia, figlio di Anselmo dal Banco, 310, 316, 317.

Sale (dal) Alvise, vicentino, 184.

» Vincenzo, vicentino, 184.

Salerno (d') arcivescovo, v. Fregoso Federico.

- (da) Antonio, napoletano, capo di fanterie nell'esercito francese, 162.
- (di) principe, v. Sanseverino.

Salis (de) (Salicibus), Tegeno, capitano di grigioni, 92, 174, 227, 278, 297, 307, 315.

Salma (?) (di) conte, capitano imperiale, 357.

Salò (di) Bernardino, esploratore, 477.

Falcone, v. Leopardi.

Saluzzo (di) marchese, Michele Antonio, 13, 31, 38, 43, 45, 47, 60, 105, 120, 139, 160, 163, 274, 285, 395, 398, 408, 415, 492, 572, 575, 604.

Salviati Giovanni, cardinale diacono del titolo dei ss. Cosma e Damiano, Legato in Parma e Piacenza, 127, 173, 201, 229, 242, 248, 254, 257, 260, 261, 270, 318, 346, 369, 410, 414, 443, 455, 469, 536, 565, 570, 586, 608, 609, 610.

Lorenzo, fratello del cardinale Giovanni, 409, 414, 431, 586, 608, 610.

Salzburg (di) cardinale, v. Lang Matteo.

Sanchez Mosen Alfonso, oratore dell'Imperatore a Venezia, (Sanzes, Zanzes). 17, 38, 45, 54, 67, 74, 94, 99, 106, 115, 122, 132, 144, 157, 166, 171, 174, 175, 195, 209, 226, 228, 232, 245, 251, 252, 260, 273, 275, 277, 280, 282, 283, 291, 300, 301, 302, 309, 319, 329, 343, 351, 352, 355, 358, 375, 384, 386, 388, 389, 391, 406, 413, 423, 424, 427, 429, 436, 463, 470, 490, 495, 510, 517, 572, 613, 622, 639, 649, 650, 656, 657, 674.

Sandio, o Sandro, v. Chandion.

Sandrino cremasco, v. Vailate.

San Cipriano di Murano (di) abate, 582.

- » Gil (di) priore, v. Prégeant.
- > Lorenzo (di) conte Roberto, contestabile al servizio dei veneziani, 287, 443, 469.
- » Marzeo (di) monsignore, v. Saint Marceaux.
- » Polo (di) monsignore, v. Vendome.

Sanseverino (di) casa nobilissima di Napoli e di Lombardia.

- Francia, qu. Roberto, 161, 663, 667, 672, 673, 674.
- » Giulio, qu. Roberto, 663.
- » Roberto Ill, principe di Salerno, 403.

Santa Mema (?) (di) monsignore, capitano francese, 160.

Santa Severina (di) conte, 602.

Santo Stefano (di) balì, v. Rubino.

Sanuto (Sanudo), casa patrizia di Venezia.

- Antonio, fu podestà a Brescia, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Leonardo, 26.
- » Giacomo, monaco certosino, vicario nel monastero di s. Andrea di Lido, qu. Andrea, 21.
- Siovanni Alvise, fu avvocato grande, qu. Pietro, 289.
- Marino, fu savio a terraferma, qu Francesco, 100.
- Marino (lo scrittore dei *Diarii*), fu della Giunta, qu. Leonardo, 8, 11, 13, 46, 52, 53, 62, 79, 80, 137, 150, 151, 195, 196, 289, 300, 345, 456, 471, 549, 559, 649, 653.
- Marino fu savio a terraferma, qu. Francesco, 302.
- » Marino (di) moglie (ricordata), 13.
- » Nicolò, fu sopracomito, qu. Matteo, 649.
- Pietro Aurelio, maestro di teologia, priore degli Eremitani nel monastero di s. Stefano di Venezia, qu. Pietro, 22, 23.

Sarzana (di) Donato, 558.

Sassatello (Saxadells) (di) Giovanni, di Imola, 238, 267, 274, 285, 311, 421.

Sassonia (di) duca, Federico il saggio, 665, 669. Savegni o Savognin (?) (di) monsignore, 673, 674. Satin Marco, capitano di lanzichenecchi, 378. Savoia (di) casa ducale.

- » duca, Carlo III, 45, 48, 49, 60, 63, 66, 207, 285.
- Filippo, conte di Ginevra, 501, 537, 538, 573, 626.
- Renato, figlio naturale di Filippo II, detto il Gran bastardo di Savoia, Gran Maestro di Francia, 160, 194, 208, 395, 398, 408, 412, 538, 663, 666, 673, 674.

Savorgnano, famiglia castellana del Friuli, patrizia di Venezia.

- » Bernardino, qu. Giovanni, 437.
- De Girolamo, conte d'Ariis, 180.

Scalenza (?) (di) monsignore, 62.

Schomberg Nicolò, arcivescovo di Capua, 10, 39, 41, 44, 47, 400, 401, 418, 463, 483, 501.

Scotti, casa nobile di Piacenza, 399.

- » Alberto, di Paris, 156, 215, 218, 311, 312, 316, 349, 520, 521, 523, 539, 608.
- » Alessandro, conte, 156, 491.
- » Cesare, conte, 125, 162.
- » N. N. di Paris, 173.
- » Paris, conte, 173, 211, 243, 311.

Scozia (di) re, v. Stuart.

Scudo (de lo) monsignore, v. Foys.

Scuole, confraternite religiose laiche di Venezia, 38. Scuola di s. Agnese, 670, 671.

- » di S. Marco, 39.
- » di filosofia a Venezia, 150.

Secchi (di) N. N. bergamasco, 636.

Secco Francesco, bresciano, 91.

» Giovanni Battista, bresciano, 91.

Sede apostolica, v. Chiesa.

Selva (della) Paolo, capitano nell'esercito francese, 267, 273, 293, 309, 311, 317.

Selvano Pietro, capitano nell'esercito francese, 407.

Semenza, capo di fanti del duca di Milano, 580.

Seo (di) Marco (d'Iseo?), bergamasco dimorante ad Otranto, £27.

Serenissimo, v. Gritti Andrea.

Sergiaca tedesco, 459.

Severina Girolamo, messo dell'imperatore, 440.

Sessa (di) duca, v. Hernandez de Cordova.

Seta (della) Francesco, di Giovanni, 88.

Sforza, casa ducale di Milano.

- Francesco Maria II, duca di Bari e di Milano, figlio di Lodovico, 5, 13, 28, 30, 31, 34, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 61, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 97, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 123, 124, 127, 138, 139, 140, 145, 151, 152, 157, 158, 162, 166, 169, 170, 173, 175, 176, 183, 187, 194, 198, 202, 205, 211, 217, 218, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 248, 249, 255, 257, 259, 261, 271, 277, 289, 291, 292, 294, 300, 301, 302, 306, 311, 317, 318, 321, 322, 324, 325, 331, 333, 334, 339, 343, 344, 347, 348, 355, 360, 364, 371, 375, 378, 379, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 393, 403, 404, 409, 414, 421, 426, 434, 436, 438, 450, 457, 459, 461, 463, 464, 468, 476, 477, 489, 492, 494, 496, 501, 509, 511, 515, 516, 526, 528, 530, 543, 547, 564, 579, 580, 583, 596, 599, 601, 604, 608, 633, 636, 637, 643, 644, 652, 653, 657, 658, 663, 666, 667, 671, 673.
- » Ottaviano, vescovo di Lodi, 526, 532, 645.
- » Sforzino, 348, 404, 405.

Sigismondo, segretario di Alberto Pio, 570.

Siena (di) repubblica (sanesi), 10, 448, 500, 514, 611.

- » » oratore al vicerè di Napoli, 318.
- » (da) Filippo, priore in Santa Maria di Portoseco, 24.

Signor (il), v. Turchia.

Simeone N. N. quartiermastro dei lanzichenecchi, 204, 205.

Sitico Marco, capitano di lenzichenecchi, 422. Soldan (del) Antonio, di Crema, esploratore, 244. Somaglia (Somaia Sumaha) (della), famiglia nobile di Milano.

- > (della) Luigi, od Alvise, 109.
- Giovanni Francesco, 106, 115, 159, 160, 161, 171, 172, 185, 186, 189, 190, 224, 225, 236, 238, 239, 252, 253, 256, 257, 272, 292, 293, 315, 320, 326, 327, 331, 363, 366, 404, 451, 525, 511, 512, 513, 520, 601, 626.
- Giovanni Francesco (di) moglie, 159, 160, 172, 185, 224, 225, 238, 239, 253, 256, 257, 272, 292, 293, 315, 326, 327.
- » Marc'Antonio, 156.
- » » N. N. 162.

Soncino (da), Lancilotto, di Crema, 448.

Songerano (?) (di) monsignore, 180.

Soranzo (Superantius), casa patrizia di Venezia, 119.

- » Alvise, fu provveditore alle biade, qu. Giacomo, 213.
- » Bernardo, provveditore al sale, qu. Benedetto, 25, 26, 100.
- » Giacomo, procuratore, qu. Francesco, dal Banco, 17, 38, 41, 42, 100, 122, 210, 391, 447, 473, 510, 559, 592.
- » Maffio (del qu.) figli, 157.
- Pietro, qu. Giovanni, qu. Vettore, dal Banco, 476.
- » Vettore, savio agli ordini, qu. Maffio qu. Vettore cavaliere e procuratore, 6, 72, 250, 284, 649.

Sormano Gaspare, messo dal re di Francia agli Svizzeri, 14, 221.

Sovergnan, v. Savorgnan.

Spagato, condottiero al servizio della Chiesa, 173. Spagna, maggiordomo del vicerè di Napoli, 218, 295.

- (di) armata, 28, 33, 41, 45, 66, 69, 187, 322, 327, 400, 451, 516, 517, 525, 526.
- » » regina, Giovanna la pazza, 661.

Spagnoli fanti e genti d'armi, in Italia (esercito cesareo), 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 91, 97, 99, 69, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 113, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 134, 135, 138, 140, 145,

148, 150, 152, 154, 171, 172, 174, 176, 180, 185, 186, 193, 195, 198, 203, 233, 234, 236, 246, 247, 250, 252, 259, 268, 272, 273, 281, 282, 283, 289, 290, 303, 305, 306, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 321, 332, 334, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 359, 366, 376, 380, 384, 386, 389, 395, 396, 404, 408, 412, 414, 420, 421, 424, 425, 433, 434, 437, 438, 439, 441, 442, 444, 446, 450, 455, 457, 460, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 476, 479, 480, 482, 484, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 502, 509, 511, 512, 513, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 532, 533, 534. 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 573, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 595, 596, 598, 599, 601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 613, 622, 623, 624, 626, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636, 637, 638, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 649, 651, 652, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 667, 672, 673, 674.

Spagnolo Giacomo, esploratore, 373.

Spinelli Francesco, cittadino veneziano, 39, 346, 357, 569, 647.

Spinola Bartolomeo, genovese, 558.

Spoleto (da) Argentino, esploratore, 576.

Spolverini Pietro veronese, 340.

Squarza (il) (?), 109.

Stagno Andrea, mercante veneziano in Aleppo, 250,

» Giovanni, mercante veneziano, in Aleppo, 251. Stamati N. N. di Candia, 129.

Stampa Massimiliano conte, 650, 653.

Stefani (di) Giovanni, addetto all'ufficio del fondaco dei tedeschi, 119.

Stefanino, maestro di grammatica e filosofia a Venezia, 151.

Stefano, varoter a Venezia, 435.

Steno Lodovico, capo di fanti al servizio del duca di Milano, 266.

Strozzi Ercole ferrarese (di) vedova, v. Doria Lazzaro.

Stuart Giovanni, duca d'Albany (Albania), chiamato re di Scozia, 48, 116, 148, 159, 160, 164, 167, 208, 218, 225, 226, 229, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 267, 272, 274, 285, 293, 308, 315, 325, 326, 327, 328, 329, 334, 335, 336, 338, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 349, 351, 353, 354, 356, 359, 362, 363, 364, 366, 367, 369, 375, 378, 379, 387, 289, 390, 394, 395, 397, 398, 399, 403, 404, 405, 410, 411, 421, 426, 434, 436, 440, 443, 448, 407, 408, 450, 455, 461, 462, 463, 468, 469, 477, 478, 490, 491, 492, 499, 500, 514, 518,

528, 530, 534, 535, 563, 569, 572, 595, 600, 602, 611, 624, 628, 646, 647, 672.

Stuart Roberto, conte di Beaumont-le-Roges, signore di Aubigni, (Begnin), 208, 650, 651, 654, 673, 674.

Sturin Giorgio, uomo d'armi di Teodoro Trivulzio, 103, 660.

Suffolk (di) duca, v. Pole.

Sumagia, Sumalia, v. Somaglia.

Superantius, v. Soranzo.

Surian, casa patrizia di Venezia.

- » Agostino, 648, 656.
- Angelo, di Antonio dottore e cavaliere, 246, 345.
- Antonio, dottore e cavaliere, podestà a Brescia, qu. Michele, 67, 73, 92, 107, 108, 110, 111, 113, 119, 120, 122, 123, 127, 133, 134, 135, 138, 145, 147, 148, 152, 154, 157, 163, 173, 174, 183, 195, 242, 246, 254, 262, 266, 272, 275, 278, 280, 288, 290, 294, 299, 301, 311, 324, 327, 331, 332, 335, 345, 353, 355, 357, 360, 361, 367, 373, 392, 395, 405, 421, 427, 435, 437, 477, 498, 513, 521, 535, 545, 571, 585, 599, 607, 622, 624, 652, 659.
- » Antonio (di) moglie, 246, 437.
- » Antonio qu. Andrea, 648, 656.
- » Giorgio (cittadino), 214.

Susurta (di) duca, v. Pole.

Svizzeri cantoni, 388, 582.

soldati di ventura, 6, 14, 31, 32, 34, 45, 48, 68, 103, 106, 119, 133, 148, 158, 160, 161, 163, 164, 174, ù84, 189, 190, 197, 201, 207, 208, 209, 211, 215, 220, 224, 225, 230, 231, 232, 234, 237, 238, 245, 246, 252, 253, 256, 257, 262, 264, 265, 268, 271, 272, 273, 274, 278, 282, 285, 290, 293, 294, 295, 300, 301, 307, 308, 309, 311, 312, 315, 316, 318, 319, 321, 325, 330, 331, 336, 342, 348, 349, 356, 359, 362, 365, 387, 407, 408, 411, 427, 437, 439, 441, 444, 445, 451, 455, 465, 467, 482, 484, 490, 491, 493, 497, 515, 526, 532, 534, 548, 563, 568, 578, 580, 582, 584, 585, 586, 587, 589, 594, 596, 600, 601, 604, 607, 608, 610, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636, 637, 638, 643, 644, 646, 649, 651, 652, 653, 655, 663, 665, 668, 672, 673.

Szapolyai (Zapol) Giovanni, voivoda di Transilvania, 95, 276.

Т

Taberna Stefano, v. Taverna Francesco. Tadino Fabrizio, da Martinengo, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 286. Tadino Girolamo, da Martinengo, contestabile al servizio dei veneziani, 55, 286.

Tagliapietra (da ca), casa patrizia di Venezia.

- » Bernardino, conte e cepitano a Sebenico, qu. Nicolò, 214, 538.
- » Francesco, fu conte e capitano a Sebenico, rettore e provveditore a Cattaro, qu. Andrea, 114, 266.
- » Giovanni Antonio, fu capitano delle galee di Alessandria, di Bernardino, 217.
- » Girolamo, dottore, fu podestà e capitano a Belluno, 383, 402.

Taglienti Giovanni Antonio, cittadino veneziano, autore di varie opere di calligrafia, 197.

Tajente, v. Taglienti.

Tajapiera, v. Tagliapietra.

Tarsia (di) Damiano, contestabile al servizio dei veneziani, 647.

Tassignano (de) Francesco, segretario di AntoniottoAdorno, doge di Genova, 332, 494, 496, 440, 443, 469, 477, 528, 530, 550, 568, 628, 640, 641, 658.Tasso o Tassi N. N. bergamasco, 67.

» » Donato, bergamasco, 540.

Taverna Francesco, senatore, oratore del duca di Milano a Venezia, 13, 38, 39, 43, 50, 54, 67, 74, 106, 122, 144, 151, 166, 171, 174, 175, 209, 224, 226, 228, 232, 245, 251, 260, 273, 275, 280, 282, 283, 291, 300, 301, 309, 352, 358, 375, 384, 389, 391, 406, 413, 424, 427, 429, 436, 464, 470, 490, 510, 517, 528, 572, 613, 622, 639, 649, 650, 656, 673, 674. N. B. A colonna 151 è erroneamente chiamato Stefano.

Teatino, o di Chieti vescovo, v. Caraffa.

Tebaldeo (Thebaldo) Giacomo, oratore del duca di Ferrara Alfonso d'Este a Venezia, 23, 38, 54, 65, 122, 195, 201, 244, 309, 320, 339, 343, 352, 255, 358, 365, 389, 391, 403, 406, 510, 535, 579, 639, 656, 673.

Tebaldo N. N. pavese, 460.

Tegen, capitano di Grigioni, v. Salis.

Tella (della) Scipione, commissario del duca di Milano nell'esercito dei veneziani, 119, 138, 294, 345, 516.

Tercino Ambrogio, mercante di Crema, 441.

Termini o Termoli (di) duca, v. Capua (di) Ferrante.

Tetrico, v. Trico (de) Lombardino.

Theadino, v. Tadino.

Theatino vescovo, v. Caraffa.

Thebaldo, v. Tebaldeo.

Thiene (da) famiglia di Vicenza.

- » Gaetano (santo), (protonotario Gaetano visentin), 35, 37, 88.
  - » Antonio, fuoruscito, 428, 648, 656.
  - » Giovanni Galeazzo, cavaliere, 566.

Thiene (da) Lodovico, 532.

Thodaro, v. Todaro.

Tiepolo, casa patrizia di Venezia, 556.

- » Andrea, fu podestà a Montagnana, qu. Paolo, 71.
- » Francesco, qu. Girolamo, 476.
- » Giovanni, qu. Girolamo, 650.
- » Girolamo, (di) figli, 428.
- » Lorenzo, qu. Girolamo, 476.
- » Nicolò dottore, fu podestà e capitano a Rovigo, savio a terraferma, qu. Francesco, 52, 150, 211, 213, 401, 403, 473, 493, 581, 582, 592.
- » Stefano, fu provveditore sopra la mercanzia e navigazione, fu provveditore sopra la revisione dei conti, qu. Paolo, 383, 402.
- » Tommaso, qu. Francesco, 258, 290, 313, 337, 432, 480, 522.

Tizzone, napoletano a Venezia, 653.

Tocco (di) Ferrante, despota di Arta, 554.

Todaro signor, v. Trivulzio.

Torelli Barbara, v. Doria Lazzaro.

Tornielli N. N. novarese, 97.

Tornono monsignore, v. Tournon.

Torre (della) Girolamo, detto *Bambarara*, assuntore di lotterie pubbliche a Venezia, 165.

» Nicolò, capitano di Gradisca, 427, 429, 430.

Torta Cassandra, pavese, 370.

- » Giovanni, daziere al Zante. 214.
- » Giovanni, pavese, 598.

Tournon (Tornono) (de) Antonio capitano francese, 160.

Traietto (di) duca, v. Gaetani.

Trani (da) Girolamo, capo di bombardieri nell'esercito imperiale, 125.

Transilvania (di) voivoda, v. Szapolyai.

» Baldassare, frate domenicano, 345.
 Traù (di) Giovanni, bandito, 581.

» » vescovo, v. Negro Tommaso.

Trebia, commedia di Giovanni Manenti, 560.

Trento (da) Gasparo, mugnaio nel vicentino, 296.

» (di) monsignore o vescovo, v. Cles.

Tremouille (*Tramolia*) (de la) Francesco, principe di Talmond, 115, 148, 156, 160, 208, 209, 215, 219, 221, 224, 259, 293, 309, 321, 351, 363, 408, 412, 524, 534, 605, 652, 667, 672, 673, 674.

Treulzo, v. Trivulzio.

Trevisana galea, (cioè del sopracomito Trevisan), 452, 454.

Trevisan, case patrizie due di Venezia.

- Andrea cavaliere, savio del Consiglio, consigliere, qu. Tommaso procuratore, 6, 7, 9, 12, 56, 65, 77, 199, 203, 270, 296, 303, 361, 381, 509, 546.
- Domenico cavaliere, procuratore, fu capitano

generale del mare, savio del Consiglio, 15, 17, 38, 42, 83, 85, 86, 122, 183, 187, 199, 215, 355, 322, 471, 493, 546, 582, 648.

Trevisan Domenico (di) moglie (di casa Marcello) avogadore del Comune, qu. Zaccaria, 7, 29, 54, 172, 329, 331, 393, 399, 431.

- » Gabriele, qu. Nicolò, qu. Tommaso procuratore, 310, 316.
- Giovanni, savio agli ordini, qu. Vincenzo, qu. Melchiorre, 6, 47, 316.
- » Girolamo, della Giunta, qu. Domenico, 515, 516.
- » Marc'Antonio. de' Pregadi, di Domenico cavaliere e procuratore, 213.
- » Nicolò capitano delle galee di Beirut, qu. Pietro, 240, 445, 446, 478, 488.
- Nicolò, fu savio sopra l'estimo di Venezia, governatore delle entrate, qu. Gabriele, 25, 559.
- Paolo, fu Consigliere, fu savio sopra l'estimo di Venezia, capo del Consiglio dei X, qu. Andrea, qu. Paolo, 25, 41, 52, 86, 118, 119, 122, 127, 137, 239, 556, 649.
- » Paolo, qu. Vincenzo, qu. Melchiorre dalla Giudecca, 72.
- » Pietro, di Nito Antooio, 279, 374, 377, 448.
- Pietro, qu. Paolo, 178.
- » Stefano, sopracomito, qu. Nicolò, qu. Tommaso procuratore, 30.
- » Zaccaria, vescovo di Lesina, qu. Giovanni, 380, 401.

Treviso (di) camera, 78.

» oratori a Venezia della comunità, 507, 582.

Trezzo sull'Adda (di) castellano, 201.

Trico (de) Lombardino, capo di stradiotti al servizio dei veneziani, 47.

Trimolia (di la) monsignore, v. Tremoaille.

Trino (di) Lorenzo, esploratore, 183.

Trionfanti, compagnia della Calza a Venezia, 559, 572. Trissino (Dresano) (da) Bartolomeo, fuoruscito, 428.

» » Giovanni Jorio (Giorgio), dottore vicentino, nunzio straordinario del Papa a Venezia, 277, 291.

Triulzi v. Trivulzio.

Trivixan, v. Trevisan.

Trivulzio, famiglia principale e fazione di Milano, 659.

- » Catterina, 307, 309.
- » Gioan Fermo, 175, 176, 223, 238, 342, 362.
- » Gian Fermo (di) segretario, 307, 309.
- » Gian Francesco, marchese di Vigevano, 161, 238, 518, 601.
- Girolamo, conte, capo d'uomini d'arme nell'esercito francese, 153, 161, 175, 176, 181, 182, 185, 223, 238, 280.

Trivulzio Paolo Camillo, 221, 237, 264, 268, 311, 439, 518.

» Renato, (Renaldo), 161, 636, 638, 642.

- Teodoro, fu governatore generale dell'esercito dei veneziani, 54, 58, 103, 105, 108, 109, 112, 116, 153, 155, 161, 163, 208, 209, 215, 221, 228, 285, 293, 339, 363, 408, 412, 436, 465, 527, 548, 550, 551, 552, 567, 568, 577, 588, 608, 623, 635, 658, 659, 660, 662, 664, 673.
- » Teodoro (di) moglie, Bona del marchese Galeotto Bevilaqua di Ferrara, marchesa di Maleo, 112.

Tron (Trun), casa patrizia di Venezia.

- Angelo, provveditore agli Orzinuovi, 120, 122, 127, 620. 621.
- » Antonio, procuratore, 581.
- » Domenico, di Daniele, 401.
- Filippo, fu sindaco in Levante, qu. Priamo, 43, 45, 50, 54, 165, 166, 172, 329, 470, 471, 546, 571, 594, 621, 622, 627, 632, 648, 665.
- Luca, fu savio sopra le acque, savio del Consiglio, qu. Antonio, 7, 9, 10, 12, 16, 24, 41, 42, 56, 77, 177, 199, 203, 232, 251, 263, 273, 277, 361, 422, 473, 493, 559, 592, 595, 671.
- » Nicolò, doge (ricordato), 456.
- » Nicolò, provveditore al Zante, 127.
- » Pietro, fu podestà a Verona, qu. Alvise, 382, 402.
- Priamo, fu podestà e capitano a Crema (ricordato) 136.
- Sante, savie a terra ferma, qu. Francesco, 381, 382, 402.

Trun, v. Tron.

Turchi (dei) correrie in Istria, Dalmazia, in Croazia ed in Uughcria, 49, 50, 67, 68, 73, 80, 92 95, 279, 660.

Turchia (di) casa regnante.

- Suleiman, gran sultano, 27, 28, 29, 50, 51, 58, 59, 96, 101, 108, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 140, 141, 142, 143, 144, 157, 193, 207, 251, 269, 271, 276, 278, 280, 361, 375, 417, 445, 453, 454, 481, 485, 486, 487, 488, 538, 618, 620.
- armata, 27, 130, 131, 143, 361, 478, 482, 488, 631.
- esercito, o genti, o campo, 482.
- » giannizzeri, 269, 488.
- » oratore a Venezia, 27, 46, 47, 50, 51,
- » 58, 59, 74, 101, 108, 193, 228, 255,
- » 263, 393, 618.
- » pascià, 27, 142, 143, 269.
- » Porta, 76, 129, 131, 143, 269, 445, 618, 619.

U

Ubaldini Vincenzo, contestabile al servizio dei veneziani, 287.

Udine (di) camera, 100.

» comunità, 178.

Ugo don, v. Moncada.

Ugubio (da) v. Gubbio.

Uguli (?) (di) monsignore, capitano francese, 627.

Ungheria (d') casa regnante.

Lodovico, re di Ungheria e di Boemia, (l' Hongaro), 49, 95, 96, 468, 478, 668.

nobili del regno, 96.

Urbino (di) duca, v. Rovere (della) Francesco Maria. Ursini o Ursino, v<sup>.</sup> Orsini.

## ٧

Vailate Sandrino, da Crema, esploratore 236, 284.Vaini '(Guain) Guido, condottiero, 479, 571, 604, 606.

Valacchia (di) duca, 485.

Valaresso, casa patrizia di Venezia.

- Fantino, fu al luogo di procuratore sopra gli atti dei Sopragastaldi, qu. Battista, 559.
- » Gabriele, qu. Francesco, 482.
- » Paolo, fu capo del Consiglio dei X, qu. Federico, 42.
- Paolo il grande, della Giunta, provveditore all'armar, podestà a Bergamo, qu. Gabriele da Sant'Angelo, 42, 52, 213, 283, 415, 494, 614.
- Velerio, fu capo del Consiglio dei X, qu. Antonio, 302.
- » Zaccaria, capitano a Zara, qu. Giovanni, 216, 420, 538.

Valienti Giovanni, capo di stradiotti al servizio dei veneziani, 182.

Valier, casa patrizia di Venezia, 352.

- » Agostino, provveditore a Veglia, 364.
- » Benedetto, fu capitano a Zara, qu. Antonio, 403.
- Francesco, fu capo del Consiglio dei X, provveditore sopra i banchi, qu. Girolamo, 52, 177, 211, 213, 617.
- Francesco, fu priore del monastero di S. Spirito, qu. Vettore, 22.
- » Marc'Antonio, priore del monastero di s. Maria di Grazia, qu. Delfino, 21.
- » Nicolò, de' Pregadi, qu. Silvestro, 455.
- » Pietro, fu podestà e capitano a Rovigo, qu. Antonio, 615, 617.

Valier Valerio, fu capo del Consiglio dei X, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Antonio, 25, 41, 42.

Valmarana (di) Giorgio, vicentino, 165.

Valorosi, compagnia della Calza a Venezia, 396, 649, 653.

Valtrompia (di) Giacomino, contestabile al servizio dei veneziani, 101, 286.

Vandomo, v. Vandome.

Vanzelista, v. Cittadino.

Varola Nicolò, milanese, 526, 532, 539, 541.

Vasto (del) marchese, v. Avalos.

Vecchia Andrea, capitano delle barche del Consiglio dei X, 263.

Vecchio Fortunato, oratore della repubblica di Siena in campo, 518, 542, 543, 544, 593, 626, 630, 644, 654, 656.

Vedova (della) Gasparo, fu segretario del Consiglio dei X, (ricordato), 228.

- » Giacomo, segretario, di Gasparo, 144. Vendome (Bourbon-Vendome) (de) casa principesca di Frencia.
  - « » Carlo, 208.
  - » Francesco, signore di Saint Pol, 148, 160, 208, 663, 667, 673, 674.

Vendramin, casa patrizia di Venezia. Alvise, di Luca, 340.

- « Andrea, de' Pregadi, savio sopra l'estimo di Venezia, qu. Zaccaria, 26, 27, 504.
- » Daniele, fu al luogo di procuratore sopra gli atti dei Sopragastaldi, qu. Nicolò, 26.
- » Marco, qu. Paolo, qu. serenissimo Principe, 105.

Venerio, v. Venier.

Venezia (da) Damiano, priore dei Domenicani nel monastero dei SS. Giovanni e Paolo di Venezia, 345.

- » (da) Marco, esploratore, 144.
- » N. N. di Marco, soldato nella compagnia di Federico Gonzaga di Bozzolo, 144.
- » Paolo, frate dei minori conventuali, 355.

Venezia, uffici e consigli varii (in generale), 56, 57, 64, 80, 151, 199, 200, 212, 291, 508.

- » Aque (sopra le) provveditori e savii, ed ufficio, 263, 273, 277.
- » Armamento (dell')ufficio, 344.
- » Armar (sopra 1') provveditori, 614, 615, 616.
- » Arsenale, 136, 146, 505.
- » Arsenale (all') patroni, 136, 200, 505, 617.
- » (all') provveditori, 505, 591, 617.
- » Auditori vecchi, 151, 289.
- Avogadori del comune ed Avogaria, 7, 38,50, 56, 64, 86, 150, 165, 200, 330, 333,

361, 393, 399, 401, 413, 568, 600, 648, 666.

Venezia Banchi (sopra i) provveditori, 177.

- » Camera degli imprestiti, e provveditori (sopra la), 78.
- » Camere (sopra le) provveditori, 78.
- Seamerlenghi del comune e loro ufficio, 154, 339.
- » Cancelleria ducale, 196, 200, 214.
- » Cancellerie grande, 200, 449, 495. V. anche Dede Gerolamo.
- Capi del Consiglio dei X, 6, 7, 8 11, 23, 38, 39, 49, 54, 60, 64, 74, 86, 118, 122, 123, 132, 137, 146, 166, 196, 201, 224, 263, 271, 280, 320, 322, 333, 339, 351, 361, 365, 374, 375, 377, 403, 409, 441, 449, 462, 470, 485, 493, 499, 509, 555, 559, 578, 594, 603, 620, 639, 640, 648, 649.
- « Capi del Consiglio dei XL, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 23, 24, 26, 38, 45, 47, 50, 51, 58, 59, 64, 77, 79, 82, 85, 169, 177, 178, 182, 184, 188, 193, 210, 212, 214, 215, 250, 262, 271, 284, 289, 297, 303, 330, 331, 415, 442, 472, 504, 506, 509, 581, 591, 594, 617, 670.
- » Capi di Sestiere, 528.
- » Capitano al golfo, 80, 169, 188, 216, v. anche Canal (da) Alvise, e Canal (da) Girolamo.
  - Capitano generale del mare, 80.
- » Capitano generale dell'esercito, v. Rovere (della) Francesco Maria.
- Cazude (delle) ufficio, ed esattori, 23, 64, 77,78, 79, 99, 210, 504, 556.
- Censori della città, 7, 11, 25, 51, 52, 53, 56, 57, 64, 71, 79, 80, 86, 151, 216, 266, 280, 449, 495, 507, 508, 528, 529. N. B. A. colonna 280 corregasi la punteggiatura, leggendo: . . . . ordinari, et li censori, poichè non è stà lassà ecct.
- » Collaterale generale, v. Battaglia Pietro Antonio.
- Collegio, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 38, 39, 43, 45, 47, 51, 58, 59, 66, 67, 73, 74, 80, 85, 86, 87, 94, 96, 97, 101, 102, 103, 106, 108, 115, 118, 119, 122, 123, 128, 132, 137, 142, 144, 146, 150, 151, 153, 157, 164, 165, 166, 171, 175, 178, 183, 184, 187, 195, 196, 201, 202, 203, 209, 210, 212, 215, 223, 228, 232, 239, 245, 251, 255, 259, 263, 266, 270, 273, 281, 282, 291, 296, 300, 301, 316, 318, 319, 324, 330, 335, 343, 344, 350, 352, 355, 364, 367, 374, 375, 378, 380, 384, 388, 391, 406, 408, 409, 413, 420, 423, 429, 432, 437, 447, 456, 490, 493, 494, 533, 535,

544, 547, 558, 559, 564, 579, 582, 588, 594, 600, 602, 609, 613, 622, 627, 632, 640, 643, 648, 657, 660, 661, 670.

Venezia Consiglieri ducali (Consieri), 7, 11, 19, 20, 23, 24, 26, 38, 40, 41, 47, 50, 51, 54, 57, 64, 65, 73, 77, 79, 80, 82, 99, 100, 109, 169, 177, 178, 182, 184, 188, 196, 210, 212, 214, 215, 250, 254, 270, 271, 275, 281, 284, 289, 296, 297, 303, 329, 361, 380, 381, 392, 394, 401, 415, 423, 442, 471, 472, 503, 504, 506, 509, 524, 529, 533, 566, 581, 583, 591, 594, 617, 649, 666, 670.

- Consiglio dei X semplice e colle Giunte, 6, 8, 11, 14, 23, 39, 40, 41, 47, 49, 60, 65, 66, 68, 73, 79, 86, 87, 96, 104, 118, 123, 127, 132, 137, 151, 157, 171, 183, 184, 187, 188, 193, 203, 207, 209, 214, 226, 228, 229, 232, 255, 260, 263, 267, 271, 276, 279, 294, 297, 310, 316, 317, 322, 324, 339, 340, 341, 344, 351, 352, 374, 377, 392, 393, 396, 403, 412, 415, 423, 428, 431, 435, 445, 448, 452, 462, 482, 494, 495, 499, 594, 529, 538, 540, 546, 556, 559, 573, 578, 594, 600, 622, 627, 631, 648, 649, 650.
- Conti (sopra la revisione dei) provveditori, 442. 494.
- Cottimo (di) Damasco (sopra il) provveditori, 251, 670.
- Dazii (sopra i) provveditori, 50.
- Doge, v. Gritti Andrea.
- Estimo di Venezia (sopra l') savii (a tansar, o sopra la riformazion della terra), 23, 25, 177, 212, 224, 250, 297, 303, 493, 495, 503, 504, 506, 581, 614, 615, 617.
- Estimi del padovano e trevigiano (sopra gli) savii, 507, 528, 565, 582, 640, 673.
- Giunta (Zonta) del Consiglio dei Pregadi, 528.
- Governatori delle entrate (Governadori), 23, 77, 78, 504, 617, 632.
- Governatore generale dell'esercito, v. Rovere (della) Francesco Maria.
- Gran Consiglio (Mazor o Gran Consejo), 7, 8, 11, 15, 25, 51, 52, 53, 56, 57, 64, 79, 80, 82, 114, 137, 151, 154, 157, 169, 174, 177, 188, 200, 215, 216, 254, 267, 280, 270, 313, 333, 364, 377, 881, 392, 393, 399, 415, 420, 422, 442, 448, 449, 456, 466, 494, 495, 503, 508, 528, 565, 603, 640.
- » Inquisitori sopra il Doge defunto, 392.
- » Mercanzia e navigazione (sopra la) provveditori o savii, 27, 344, 594.
- Monte nuovissimo, 49, 648.
  - I Diarii di M. SANUTO. Tom. XXXVII.

Venezia Monte nuovo, 49, 64, 78, 79, 431, 648.

- » Monte vecchio, 49, 442, 462.
- » Notte (di) signori, 118, 119, 146, 191.
- » Pace (alla) cinque anziani, 412.
- » Pagatore in campo, 64, 65, 68, 71, v. anche Barbaro Zaccaria.
- Pregadi, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 40, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 59, 63, 65, 68, 73, 77, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 95, 96, 99, 102, 103, 108, 109, 136. 142, 143, 144, 151, 165, 168, 171, 172, 174, 177, 180, 184, 187, 188, 193, 196, 199, 202, 203, 210, 228, 232, 250, 254, 267, 275, 276. 279, 283, 294, 297, 301, 303. 309, 317, 319, 324, 329, 330, 339, 340, 351, 365, 377, 380, 384, 392, 393, 396, 399, 400, 401, 413, 422, 423, 427, 428, 429, 432, 452, 468, 470, 471, 490, 495, 503, 504, 505, 506, 507. 508. 538, 540, 559, 568, 572, 581, 589, 592, 594, 595, 600, 613, 616, 670.
- Procuratori e procuratie di s. Marco, 7, 8,
   9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 46, 47, 79, 82,
   86, 96, 122, 157, 447, 471, 472, 648, 671.
- Procuratori (al luogo di) sopra gli atti dei Sopragastaldi, 80, 364, 565.
- Provveditore generale dell'armata, 80, v. anche Vitturi Giovanni e Moro Giovanni.
- Provveditore generale in campo, 63, 64, 65,
   v. anche Pesaro da cà da) Pietro.
- » Provveditore generale in Dalmazia, v. Civran Andrea.
- » Provveditori del Comune, 166, 449, 495, 525, 529, 533, 627.
- Quarantia civile vecchia, 40, 43, 188, 267,280, 442, 495, 509.
- » » nuovissima, 582.
- criminale, 118, 165, 172, 184, 377, 401, 509, 546, 556, 571, 594, 621, 623, 632, 639, 648, 665, 673.
- Ragioni (Baxon) nuove (delle) ufficio, 40, 43, 260, 524.
- vecchie (delle) ufficio, 50,99, 340, 428, 648.
- Regno di Cipro (sopra gli ufficii e cose del) provveditori o savii, 40, 43.
- Sale (al) provveditori ed ufficio, 40, 98, 151, 154.
- Savii (in generale), 23, 40, 43, 46, 47, 56, 57, 58, 64, 80, 82, 101, 108, 109, 123, 136, 144, 169, 178, 184, 193, 210, 212, 223, 228, 232, 245, 250, 251, 252, 255, 281, 291, 297, 300, 302, 303, 320, 335, 344, 350, 355, 361, 367, 380, 386, 388, 389, 415, 423, 427, 435, 452, 468, 493,

504, 514, 517, 524, 533, 565, 566, 573, 581, 592, 594, 595, 600, 617, 643, 649, 660, 670.

Venezia Savii agli ordini, 6, 47, 50, 59, 169, 193, 472, 492, 493, 581.

- Savii a terra ferma, 6, 25, 47, 77, 83, 85, 100, 101, 177, 182, 196, 200, 203, 214, 251, 283, 284, 296, 297, 302, 361, 380, 381, 382, 293, 394, 400, 401, 402, 472, 503, 506, 592, 595, 670.
- Savi del Consiglio, 6, 25, 40, 47, 77, 79, 83, 85, 86, 177, 182, 196, 200, 203, 214, 251, 283, 284, 296, 297, 302, 361, 381, 382, 392, 399, 400, 415, 422, 472, 506, 559, 582, 592, 595, 670.
- » Segretarii, 11, 26, 228, 482, 485.
- Signoria, o Dominio, o Repubblica, 6, 11, 15, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 54, 58, 61, 65, 66, 67, 68, 73, 76, 77, 79, 82, 84, 87, 97, 98, 99, 104, 108, 109, 110, 111, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 127, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 141, 143, 146, 149, 155, 157, 159, 160, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 176, 177, 187, 190, 191, 193, 195, 202, 203, 210, 212, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 232, 233, 235, 237, 239, 247, 251, 253, 254, 258, 269, 270, 273, 275, 277, 279, 280, 285, 291, 294, 296, 297, 299, 302, 303, 318, 320, 322, 329, 330, 331, 335, 337, 338, 343, 344, 350, 352, 354, 355, 360, 361, 362, 367, 368, 374, 378, 379, 380, 385, 388, 389, 391, 393, 394, 400, 401, 406, 409, 413, 416, 417, 419, 423, 424, 425, 427, 429, 431, 434, 437, 439, 443, 445, 446, 448, 353, 456, 461, 463, 464, 468, 470, 479, 502, 504, 515, 517, 522, 528. 533, 535, 537, 538, 542, 544, 547, 555, 562, 569, 582, 594, 599, 614, 617, 618, 619, 627, 632, 636, 646, 647, 648, 657, 658, 659, 660, 661, 664, 665, 666, 670, 671, 673.
- Sopracomiti di galee, 8, 16, 53, 80, 132, 151, 188, 493.
- Tassazione o riformazione delia città (sopra la) savii, v. Estimo di Venezia.
- » Uffici (sopra gli) provveditori, v. Regno di Cipro.
- » Vendite delle botteghe di Rialto (sopra le) provveditori, 100, 302.
- Reggimenti o rettori, stabili o temporanei nei varii possedimenti di terra ferma e di mare (in generale), 59, 64, 80, 130, 151, 196, 199, 200, 254, 508.
- Anfo (in) provveditore, v. Zane Bernardino.

Venezia Asolo (in) podestà, 364.

- » Bassano (a) podestà e capitano, v. Dolfin Giovanni.
- » Bergamo (di) capitano, 289, v. anche Moro Tommaso, e Michiel Nicolò.
- » Bergamo (di) podestà, 415, v. anche Venier Lorenzo, e Valaresso Paolo.
- » Bergamo (di) rettori (il podestà ed il capitano), 68, 71, 85, 87, 108, 116, 117, 123, 147, 152, 176, 184, 201, 218, 219, 252, 274, 307, 323, 344, 350, 376, 518, 560, 587.
- Brescia (di) capitano, v. Foscari Francesco.
  - » podestà, v. Surian Antonio.
- rettori (il capitano ed il podestà), 73, 80, 81, 82, 90, 91, 101, 102, 104, 110, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 172, 174, 222, 360.
- » Budua (a) podestà, v. Contarini Francesco.
- » Candia (in) duca, v. Minio Marco, e Zorzi Nicolò.
- » Candia (in) capitano, 280, v. anche Mocenigo Tomaso, e Marcello Antonio.
- » Candia (in) consiglieri, 136.
- » Capodistria (di) podestà e capitano, 188, v. anche Minotto Giovanni, e Malipiero Andrea.
- » Castelbaldo (a) podestà, v. Michiel Giovanni.
- > Castelfranco (a) podestà, 73.
- Cattaro (di) rettore e provveditore, 80, 114,
   v. anche Tagliapietra (da cà) Francesco.
- » Chioggia (di) podestà, v. Dandolo Giovanni Antonio, e Moro Sante.
- Cipro (in) consiglieri, 75, 447, v. anche Mosto (da) Domenico.
- » luogotenente, v. Capello Domenico.
- » Corfù (di) reggimento (il bailo e [capitano, ed i consiglieri), 454, 492, 591.
- » Corfù (di) bailo e capitano, v. Morosini Giustiniano.
- » Crema (di) podestà e capitano, v. Moro Giovanni.
- » Curzola (a) conte, 11, 59.
- Famagosta (di) capitano, v. Dolfin Nicolò.
- Feltre (in) castellano, 80, v. anche Querini Bernardo.
- » (a) podestà e capitano, v. Capello Michele.
- » Friuli (del) luogotenente nella Patria, 254, v. anche Foscolo Andrea e Mula (da) Agostino.
- » Isola (in) podestà, v. Dolfin Giovanni.
- » Mestre (a) podestà e capitano, v. Molin (da) Leonardo.

- Venezia Monfalcone (a) podestà, v. Salomon Gio. Francesco.
  - » Monselice (a) podestà, v. Zorzi Pietro.
  - » Montona (a) podestà, v. Memmo Francesco.
  - Nauplia (a) bailo e capitano, 79, 114, v. anche Contarini Bernardino.
  - » Oderzo (a) consiglieri, 128.
  - » (di) podestà, 86.
  - Drzinuovi (agli) provveditore, v. Tron Angelo.
  - Padova (di) capitano, 442, 466, v. anche Venier Nicolò e Capello Vincenzo.
  - » podestà, 333, v. anche Pesaro (da cà da) Francesco, e Giusti niani Sebastiano.
  - » Peschiera (a) provveditore, v. Lombardo Ermolao.
  - » Pola (a) conte, 424.
  - » Rovigno (a) podestà, 254.
  - Rovigo (di) podestà e capitano, v. Molin (da) Federico e Priuli Marc' Antonio.
  - » Salò (a) provveditore, v. Loredan Alvise.
  - Sebenico (di) conte e capitano, v. Tagliapietra Bernardino.
  - » Spalato (di) conte e capitano, v. Molin (da) Giovanni Battista.
  - » Verona (di) capitano, v. Gabriel Marco.
  - » » podestà, v. Nani Paolo.
  - rettori (il capitano e il podestà)
    40, 117, 118, 187, 203, 212,
    313, 392, 408, 422, 445.
  - » Vicenza (di) capitano, v. Giustinian Antonio.
  - » (a) podestà, v. Basadonna Filippo.
  - » rettori (il capitano ed il podestà), 118.
  - » Zante (al) provveditore, v. Tron Nicolò.
  - Zara (di) capitano, v. Moro Giovanni, e Valaresso Zaccaria.
  - » » (a) conte, v. Civran Bertuccio.
  - oratori presso le corti, e segretarii in missione (in generale), 56, 57, 196, 200, 254.
  - » al duca di Milano, v. Venier Marco Antonio.
  - all' arciduca d' Austria, v. Contarini Carlo.
  - » in Francia, v. Badoer Giovanni.
  - » a Roma, v. Foscari Marco.
  - » all'imperatore, v. Contarini Gaspare, e Navagero Andrea.
  - » all'imperatore (straordinari), v. Navagero Andrea e Priuli Lorenzo.
  - » in Ungheria (segretario residente), v. Guidotto Vincenzo.
  - » straordinario al Gran Turco, v. Zen Pietro.

- Venezia Baili e consoli all'estero (in generale), 200.
  - Alessandria (in) console, 442, 466, v. anche Bragadin Francesco, e Loredan Alvise.
  - » Costantinopoli (a) bailo, v. Bragadin Pietro.
  - » Damasco (a) console, 670, v. anche Pisani Aiessandro.
  - » Napoli (a) console, v. Anselmi Leonardo.
- Veneziani gentiluomini, o patrizi, 13, 23, 56, 78, 195, 361, 406, 445, 447, 471, 475, 536, 540, 544, 549.
  - » gentiluomini poveri, chiamati svizzeri, 449.
  - » cittadini o popolari, 20, 78.
  - (dei) armata, 24, 29, 30, 75, 76, 128, 129,131, 360, 436, 452, 505.
  - (dei) esercito, soldati, fanli, genti d'armi,
    46, 47, 50, 64, 95, 101, 102, 104, 106,
    114, 115, 118, 152, 157, 163, 166, 171,
    187, 195, 203, 228, 233, 245, 246, 247,
    252, 260, 273, 275, 279, 281, 282, 283,
    285, 286, 287, 288, 299, 303, 324, 325,
    332, 338, 341, 360, 361, 373, 378, 380,
    384, 386, 388, 391, 393, 396, 400, 406,
    409, 423, 424, 427, 428, 429, 436, 448,
    463, 515, 528, 558, 572, 595, 613, 622,
    646, 657, 664.

Venier, (Venerio), casa patrizia di Venezia.

- Antonio, di Giovanni Alvise, 250.
- Antonio, fu consigliere, qu. Marino procuratore, 177, 358, 510.
- » Domenico, de' Pregadi, savio a terra ferma qu. Andrea procuratore, 56, 77, 85, 101, 199, 345, 428.
- Sabriele, fu avogadore del Comune, qu. Domenico da San Giovanni Decollato, 402.
- » Giovanni Alvise (di) figli, 178.
- Giovanni Antonio, avogadore del Comune, qu.
   Giacomo Alvise, 7, 54, 333, 393, 399, 435, 437, 510, 524, 533.
- » Giovanni, capo dei XL, qu. Leone, 271, 507.
- » Leonardo, provveditore al sale, sindaco in Dalmazia, di Moisè, 154, 266.
- » Leone, qu. Andrea, procuratore, 547, 556.
- » Lorenzo, dottore, podestà a Bergamo, qu. Marino procuratore, 59, 66, 116, 170, 294, 438, 467.
  - Marc' Antonio, dottore, oratore al duca di Milano, qu. Cristoforo, qu. Francesco procuratore, 13, 14, 28, 30, 38, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 71, 74, 82, 97, 104, 105, 107, 110, 113, 115, 118, 119, 123, 124, 138, 139, 140, 141, 145, 151, 157, 158, 162, 169, 175, 176, 186, 194, 197, 201, 217, 224, 227, 229, 230, 236, 240, 246, 255, 257, 260, 263, 266, 267, 270, 271, 274, 277, 281, 283, 285, 292, 294, 295, 296, 297,

301, 310, 317, 318, 321, 322, 325, 326, 332, 333, 334, 344, 348, 350, 353, 355, 360, 364, 369, 375, 378, 389, 393, 399, 403, 404, 406, 409, 413, 421, 426, 434, 436, 438, 439, 443, 446, 450, 455, 461, 468, 477, 489, 494, 501, 509, 511, 514, 518, 527, 528, 536, 540, 541, 542, 547, 550, 563, 564, 579, 592, 596, 603, 605, 614, 624, 626, 630, 636, 643, 652, 654, 656, 658, 661, 666, 667, 671.

Venier Marc' Antonio (di) segretario, 175,

- » Marc' Antonio, qu. Pellegrino, qu. Alessandro, 476.
- Moisè, rettore e provveditore a Cattaro, qu. Moisè, 251, 255, 263, 266 620.
- » Moisè (di) figli, 266.
- » Nicolò, capitano a Padova, qu. Girolamo, qu. Benedetto, 535.
- » Nicolò, di Giovanni Alvise, 250.
- » Pietro, consigliere n Cipro, qu. Domenico, 137.
- » Vincenzo, di Giovanni Alvise. 250.
- » Zaccaria, monaco benedettino in santa Giustina di Padova, qu. Andrea procuratore, 20, 21.

Veroli (di) vescovo, v. Filonardi.

Verona (da) Leonardo, soldato in Famagesta, 471.

- » (da) Marco, esploratore, 225, 265.
- » (di) oratori a Venezia della comunità, 320, 335.

Vesconte, v. Visconti.

Vescovi di Castello, cioè di Venezia (in generale), 19. Vezzano (da) Lorenzo, esploratore, 410.

Viaro, casa patrizia di Venezia.

- » Luca canonico di Padova, qu. Giorgio, 22. Vicenza (di) camera 47, 182.
  - » comunità, 566.

Vicerè di Napoli, v. Lanoys.

» di Puglia, 29, 30, 76.

Vico (de) N. N. cittadino veneziano, mercante a Damasco, 240.

Vicovero (da) Giacomo, capo di cavalli leggieri al servizio dai venezieni, 55, 268, 287, 552.

Vidal Giorgio, scrivano a Tine, 582.

Vidamo monsignore, v. Lorenzo (di) Luigi.

Vido (di) Daniele, notaro alla cancelleria ducale a veneta, 154.

Vienna (da) Melchiore, esploratore, 637.

Vigevano (di) marchese, v. Trivulzio Gian Francesco. Vigovaro, v. Vicovaro.

Villiers de l'Isle-Adam Filippo, gran maestro dell'ordine Gerosolimitano, o di Rodi, 29.

Visconti, famiglia magnatizia di Milano.

- » Anchiso, 114, 115, 116, 120, 123, 125, 259,
- Barnabò, 73, 108, 161, 663, 667. N. B. A colonna 125, è erroneamente chiamato: Borromeo.

Visconti Galeazzo, 48, 49, 651, 666, 673, 674.

» N. N. 230.

Vistarino Lodovico, capitano del duca di Milano, 443, 444, 467, 483, 484, 497.

Vitelli Vitello, o Vitelozzo, condottiero al servizio della Chiesa, 290, 331, 532, 625.

» Nicolo, 625.

Vittorio, v. Vitturio.

Vittura galea, (cioè del sopracomito Vitturi), 29, 76. Vitturi, casa patrizia di Venezia.

- » Giacomo, di Alvise, 476.
- » Giovanni, provveditore dell'armata, qu. Daniele, 23, 29, 30, 75, 76, 127, 128, 129, 130, 131, 284, 445, 452, 453, 454, 618, 619, 620.
- » Matteo, de' Pregadi, del Consiglio dei X, qu. Bartolomeo, 87, 127, 396, 412.
- » Pietro, sopracomito, qu. Bainieri, 76, 283, 284, 452, 454, 583.

Viturio Paolo, cameriere del Papa, 274, 277, 289, 294, 314.

Volpe (della) Taddeo cavaliere, di Imola, condottiero al servizio dei veneziani, 92, 100, 179.

Volta (di) Bernardino, mantovano, 24.

## Χ

Xagratico o Sengritico Nicolò, cipriotto, 573.

## W

Wolsey Tommaso, vescovo di York od Eboracense, cardinale prete del titolo di S. Cecilia, Legato in Inghilterra, 93, 94, 528.

## Z

Zaccaria, casa patrizia di Venezia.

- » Marco, qu. Pietro, 154.
- Zane, casa patrizia di Venezia.
  - » Antonio, qu. Girolamo, 471, 474, 475.
  - » Benedetto, patrono di nave, qu. Andrea, da s. Maria Mater Domini, 209, 260, 449.
  - » Bernardino, provveditore in Anfo, 215, 226, 239, 244, 316.
  - Siovauni. qu. Andrea, da s. Maria Mater Domini, 209, 260, 263, 449.
  - » Girolamo, fu podestà e capitano in Capodistria, de' Pregadi, qu. Bernardo, qu. Marco procuratore, da san Agostino, 25, 213, 441.

Zaneto o Zanino signor, v. Modici.

Zanotto Pietro, Veneziano, 591.

Zanutto Giovanni, da Rivolta, esploratore, 497.

Zanzes, v. Sanchez.

Zara (da) Giovanni, ammiraglio del provveditore dell'armata, 497. Zara (di) camera, 47. Zarotto, Antonio, 647.

Zeno (o Zen), casa patrizia di Venezia.

- » Carlo, di Pietro, 476.
- Pietro, oratore straordinario al Gran Sultano, savio a terraferma, qu. Cattarino cavaliere, 49, 51, 68, 73, 80, 108, 140, 141, 142, 143, 144, 157, 193, 228, 255, 263, 266, 269, 381, 383, 393, 400, 401, 538, 618, 619, 620.

Zenoa, v. Genova.

Zere (da) Renzo, v. Orsini Lorenzo.

Ziplico Nicolò, g8eco, 428.

Zivran, v. Civran.

Zollern (di) conte, capitano di lanzichenecchi, 146. Zonca N. N. scrivano all'ufficio del dazio del vino a Venezia, 226.

Zorzi (Georgio), casa patrizia di Venezia.

- » Benedetto, fu avogadore del Comune, qu. Girolamo cavaliere, 403.
- » Bernardo, provveditore sopra la revisione dei conti, 51.
- » Costantino, de' Pregadi, qu. Andrea, 53, 213.
- » Domenico (di) moglie, di casa Tiepolo, 471.
- Domenico, sopracomito, qu. Alvise, qu. Paolo, da sunta Marina, 476, 494.

- Zorzi Francesco, frate dei Minori Osservanti, provinciale nel monastero di s. Francesco della Vigna, 21, 22, 23.
  - » Girolamo, monaco camaldolese, fu abate di s. Maria in Classe di Ravenna, qu. alvise, 21.
  - » Lodovico (di) figlia, 340, 377, 448, 482.
  - » Luca (del qu.) figlio, 47.
  - Marino, dottore, fu podestà a Pedova, consigliere, fu savio sopra il nuovo estimo di Venezia, qu. Bernardo, 7, 9, 11, 12, 16, 20, 25, 57, 77, 210, 271, 473, 507, 591.
  - » Nicolò, duca in Candia, qu. Bernardo, da San Moisè, 136, 137, 454.
  - » Nicolò, fu sopracomito, qu. Antonio cavaliere, 217.
  - » Pietro, podestà a Monselice, 24.
- » Vinciguerra (del qu.) figlie, 47.

Zorzi, v. Giorgio.

Zuane, v. Giovanni,

Zuccaro, capitano nell'esercito spagnuolo, 467, 499, 552, 577, 599, 602, 623.

Zulian (di) Giacomo, cittadino veneziano dimorante a Ragusa, 280.

Zustinian, o Zustignan, v. Giustinian.

FINE DEL VOLUME TRIGESIMOSETTIMO.





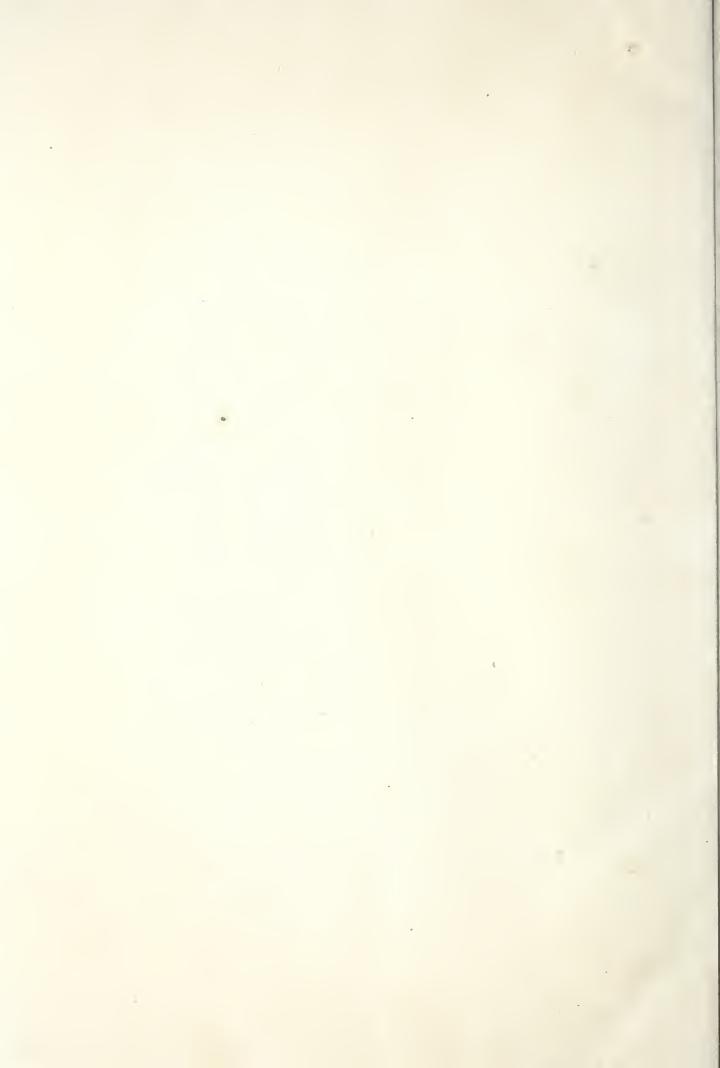







